

# Catechismo, CIOE ISTRVTTIONE SECONDO IL DECRETO

DEL CONCILIO DI TRENTO,
A' PAROCHI,

Publicato per comandamento del Santissimo

S. N. PAPA PIO v. & tradotto poi

per ordine di s. SANTITA

in lingua uolgare

Dal Reuerendo Padre fratre Alesso Figliucci, de l'ordine de Predicatori.

M A X I M I L I A N I . II



IN VENETIA M D LXX I.

Appresso Aldo Manutio, Col Privilegio di N.S.

PAPA PIO V. & dell' Illustrissimo

SENATO VENETO.

Ex Libing Don Having

### PII V. PONT. MAX.

PRIVILEGIVM.





OT V proprio & c.Pastorali officio cupiëtes quam diligentisime possumus dinina adiunate gratia fungi, & ca, qua Sacro Tridenti no Concilio statuta, et decreta sue runt, exequi, curanimus, ut a de-

lectis aliquot Theologis in hac alma Vrbe componeretur Catechismus : quo Christi sideles de eis re bus, quas eos nosse, profiteri, & seruare oporteret, Parochorum suorum diligentia edocerentur. Qui liber eum Deo inuante perfectus, inlucem edendus sit: providendum duximus, ut quam diligentissime, & fidelissime imprimatur. Itaque in hac alma V rbe eum potisimum imprimi uoluimus dılettı filij Pauli Manutij diligentia.qui alios Ecclesiasticos libros bic imprimere solet. Quia ue ro, si alibi imprimeretur, euenire posset, ut non pa ri fide, ac diligentia talis argumenti liber imprimeretur : ob hanc caufam, & quia etiam indemninitati, ut æquum est, consultum uolumus ipsius Ma nuti, qui in eo imprimendo magnos sumptus fecit, & multum laboris suscepit : universis, & singulis librorum impressoribus, & bibliopolis tam extra, quamintra Italiam, sub excommunicationis lata Senten- $\mathcal{A}$ 

sentetia pæna, nostris uero, & santta Romana Ec clesia temporali ditioni immediate, mediatcue sub iectis, etiam sub pæna quingentorum ducatorum auri, Fisco nostro applicandorum, & amissionis librorum,ipso facto etiam sine declaratione cuiusquam Iudicis incurrenda, inhibemus, & interdicimus, ne quis prædictum Catechismum latinum, aut in uulgarem sermonem translatum, intra quin quennium proximum posit imprimere, uel ab alis impressum uendere, ac ne post quinquennium quidem absque licentia nostra, & Sedis Apostolica: Mandantes dilectis filijs nostris Camerario, & Vicario Vrbis , necnon Gabernatori , Senatori, Camera Apostolica causarum Auditori, & alijs Vrbis ordinarijs Iudicibus, Legatisque, Vicelegatis, Gubernatoribus, & Potestatibus, terrarum Sancta Romana Ecclesia, Baricellisque earundem, ac uenerabilibus fratribus sin-Zularum extra prædictas cinitatum Archiepiscopis, & Episcopis, eorumque Vicarus: ut, quoties ipsius Pauli nomine requisiti fuerint, ei esticacis desensionis prasidio assistentes pramis sa omnia, Ssingula contra inobedientes, & contrauenientes ad executionem censurarum, & pæ narum prædietarum,omni, & quacumque appella tione remota, procedant, o quilibet eorum procedat,inuocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachij · sæcularis . Quia uero difficile esset hanc nostrà ce dulam originale ad singula loca deferri: uolumus quod

quod de eius tenore, quod ad prohibitionem nostra buiusmodi attinet, credi debeat exemplis in ipsis li bris imprimendis, quodque presentis nostri Motus propris, etiam abs que illius registratura, sola signa tura sufficiat & ubique sidem faciat in iudicio & extra, quacunque regula, sine constitutione Apo stolica contrar a non obstante: Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, prinilegiis quoque, indultis quibus cunque aliis in contrarium fortasse facientibus.

Placet Motu proprio M.

Dat. Roma apud Sanctum Marcum, septimo Kal.Octob. anno primo.

catorum catorum conis linterdicinterdicilatinum,

ntra quin el ab aliss nium quio telica : naio , &

, Senatouditori, O Sarijque , Ancibus ,

Jaricellofbas fin-Lochiepi-

ris: ut, fuerint, respismif

s, & conum, & pæ me appella

procebrachy oftrace

olumus 140d

### Essempio del Privilegio dello Illustriß. Senato Veneto.

1566. 19. Febr. in Rogatis.

HE sia concesso al nostro sidel Aldo Manutio, che altri che lui, o chi hauerà causa da lui non possi stampar nel Do minio nostro, ouero altroue stampato in esso uender il Catechismo tradotto in lingua Italia na in termine di anni uinti prossimi suturi, sot to pena di perder i libri stampati, iquali siano di esso Aldo, & di duc. x. per cadaun uolume stampato. Da esser applicato un terzo al Magistrato, che fara l'esecutione, uno alla casa nostra de l'Arsenal, & uno a li accusatori. Essedo obli gato esso Aldo di osseruar quanto è disposto per le leggi nostre inmateria di stampe.

Laurentius Massa Duc.Secret.

## CATECHISMO

### CIOE ISTRUTTIONE

secondo il Decreto del Concilio di Trento, a' Parochi,

Publicato per comandamento del

SANTISS. S. N. PAPA PIO V.

& tradotto poi per ordine di S. Santità in lingua volgare

Dal Reuerendo Padre frate Alesso Figliucci, de l'ordine de'Predicatori.

Illu-

Aldo

lauerà el Do

in esso

a Icalia

uri, for

li i ino uolome

Mich.

noitra

oobli

Sposto

A NATVRA & propietà de l'humana men-te & intelletto è tale, che ben puo per se stessa però non senza gran fatica, & diligenza, molte cose inuestigare, & apprendere . nondimeno

una gran parte di quelle, per le quali si acquista l'eterna falute, dal folo lume di natura illustrata no potrà gia mai conoscere, ne intendere, se bene, per condursi a alla è stato da Dio principalmente l'huomo creato, & a sua imagine & fimilitudine formato. Imperoche certa cofa è, come bene insegna S. Pauolo, che le cose inuisibili Ad Rom. # di Dio si conoscono da l'huomo, poi che da lui sono le fue fatture intese, & insieme la sua sempiterna uirtu, & diuinità. Ma quel marauiglioso misterio, il quale è stato ascoso fin da principio de' secoli, & a tutte le generationi, si fattamente supera ogni humana intelligen za, che, se a molti huomini santi non fusse stato manifestato, a'quali uolse il benigno Dio, dando loro il singolar dono de la fede, far note& manifeste le ricchezze de la gloria di questo sacramento (che è Christo) in tutre le generationi & forti d'haomini; non haurian mai potuto

Ad Colofia

Ad Ro.10

Ad Ro.10

Ad Heb. 1.

Iaf.49.

2.Pet.r

Ad Eph.4

Ad Heb. I

potuto gli huomini co ogni loro studio puenire a si pro fonda sapienza. Ma cóciosia che la sede si riceua per uia de l'udito, di qui si comprede, quanto sia stata sempre ne cessaria, p uolere acquistare l'eterna felicità, l'opera, & il ministerio di un dottore legitimo& fedele:essédo ue ro quel che dice S. Pauolo, Quo modo audient sine prædican te? Quo modo uero prædicabunt, nisi mittantur? Come potranno mài udire la uerità cuangelica, se non sarà loro predica ta?Et come haurà ardire alcuno di predicare, se non sara madato? Certa cosa è, che fin da sa prima origine del mondo, il clemetissimo & benignissimo Dio nostro non ha mai mancato a suoi, ma in diuersi & molti modi ha parlato a li nostri padri ne li Proseti, mostrando loro in uarie maniere, secondo le diuerse conditioni de tempi, un dritto & certo camino a la celeste beatitudine. Ma perche egli hauca pdetto, douer dare un dottore di giu stitia, che fosse luce de le genti, il quale operasse la salu te infino a l'estreme parti de la terra; finalméte gli piac que di parlarci nel suo diletto figlinolo, il quale co quel la uoce ancora, che da la fua magnifica gloria intonado dal cielo peruenne a gli orecchi de gli huomini, coman do aptamente, che ciascuno ascoltasse, & a suoi comada menti obedisse. Quindi il figliuol di Dio ci diede alcuni Apoltoli, alcuni Profeti, altri Paltori, & Dottori, li quali ci annutiassero la parola di nita eterna, acciò che, a guisa di fanciulli, nó sussimo aggirati, & da ogni učto di dottrina agitati non fluttuassimo, ma appoggiati so pra un fermo & stabile fondamento di fede, di tutti infieme poi fusse edificata una spirituale habitatione di

Chele paro le de li Paftori de la Chiefa, fi de bono riceue re come parole di Dio. Dio, per uirtù & gratia de lo Spirito Santo.

Et acciò che no fusse alcuno, che riceuesse la parola & pdicatione santa, p la quale si ode & si ascolta Dio, da' ministri de la Chiesa, coe parola d'huomini, ma susse tenuta, come in uero è, parola di Christo, il medessimo Sal uator uostro uosse al loro magisterio, & ossicio dare tan ta auttorità, che disse loro: Qui nos audit, me audit: co qui nos spernit, me spernit. Chi ascolta noi, ascolta me,

& chi

å(

ch

Se

100

(ill

life

UAG.

Hato

no.n

po n

mn

000

9113

&(

prei

Ilite

cler

afigro

perin

aprene

pera, &

sedo ne

precuen

ottanno

predica

e nonfa-

gine del

tire non

modi la

o luro in

ie teme,

tine Na

ore di cu

religi

eciani

monid

i. coman

comida

Candle

rori, li

Jo che

ni picto

C:111.0

1111111-

tione di

prolas

10, da

ulle te-

110 Sal

re tan

dir: 6

a mg

chi

& chi sprezza uoi, sprezza me.le quali parole no uolse che solo s'intédessero di coloro, a'quali allhora le disse, ma di tutti quelli, li quali p legitima successione doues sero estercitare l'officio d'insegnare, a quali pmesse do uer eller sempre piente, & fauorirgli, & aiutargli infino a l'estremo del secolo. No si douedo per tato la predica tione de la dinina parola per alcun tepo ne la Chiesa Matth. 18 di Dio tralasciare; per certo che in questa nostra età co maggior studio & pietà douerebbono gli huomini affaticarfi, acciò che di fana & incorrotta dottrina, come di couenietissimo capo de la uita nostra spirituale, li fedeli fullero abodatemete nutriti, & cofermati.imperoche fono hoggi usciti suori & manifestatisi al modo molti falsi pferi, de' quali disse gia il Signore Dio: Non mitteba prophetas & ipsi currebant:non loquebar ad eos & ipsi prophetabant. lo non mandauo li profeti, & essi correuano a profe tare:10 non parlaua loro, & esti pure profetauano accio che cofi con uane & strane dottrine gli animi de' Chri-Riani corrompessero.ne la qual cosa questa loro impiezà, istrutta con turte le arti di Satanasso, è proceduta si auanti che homai pare che per ogni parte, senza alcun ritegno o termine debba trascorrere:tal che, le noi non ci fidaflemmo in quella nebil promessa del nostro Salnatore, per la quale assermo haner talmente stabilito il fondamento de la sua Chiesa, che ne le porte de l'infer Matthis. no, ne alcuna diabolica potellà potrebbe per alcun tem po mai superarla;haremmo non poco da temere in que sti nostri calamitosi tempi, esiendo da tanti inimici da ogni parte affediata, da cante machine sbattuta, & oppu gnata, che finalmente non ruinaffe.

Et che ciò fia il nero, (lasciado di dire, che molte, puincie nobilissime, le quali ne' tépi adietro quella uera & Catholica religiõe, che da' loro antichi haueuano ap presa, co fomma picta & fincera santità riceneuano, & ci per infon hora, traniado al tutto dal dritto camino, uiuono in ma nifeltissimi errori, affermando apertamete, pure perciò effere cultori de la nera pietà, perche da la dottrina &

1.Toan.4. Hiere. 2 3.

Che affutia habbino ufa . ta gli hereti dere nelle hu mane ments li loro empii dogmi.

fede

fede de' loro antecellori si sono allotanati) questo è pur chiaro, che non è così remota regione, non si truoua luo go cosi forte, ne angolo alcuno è cosi riposto de la Chri Riana republica, doue questa maligna peste no habbi oc cultamente tétato penetrare. Percioche quelli, li quali hanno deliberato corrompere & ingannare le méti de' fedeli, accorgendosi benissimo no essere possibile, che essi con tutti parlaffero a bocca, & conoscendo che ne l'orecchie di tatti no poteuano infondere il ueleno de le loro pestifere parole, trouarono un nuouo modo, col quale con maggiore ageuolezza & assai piu largamete hano seminati gli errori de le loro impiera.Imperoche oltra quei loro finifurati uolumi, con li quali a l'aperta fi lono ingegnati có ogni loro sforzo di madare a terra la Catholica fede, da' quali però, uedendofi in essi l'he refia chiara, & aperta, có poca fatica & diligéra poteuano gli huomini guardarfi, & liberarfi, quafi ifiniti altri libretti hano icritti, li quali fotto pretesto di una certa pietà, è cosa incredibile & marauigliosa a dire, quanto ageuolméte habbino co essi ingannati gl'incauti animi de gli huomini femplici. Da quetto mosfi li Padri del fa cro Cocilio di Treto, defiderado massimamete ritroua re a si pernitiofo & graue morbo qualche salutifera me dicina;no parue loro batteuole l'hauer dichiarati li piu principali & importanti capi de la Catholica dottrina cotra tutte l'herefic de' nostri tempi, & hauer'intorno a questi fatti tati & si grani decreti, ma giudicarono do uer esser no poco gioueuole, se oltra di alli istituissero & publicassero qualche certa& determinata formula, re gola, & modo, onde il populo Christiano potesse essere istrutto de' principii de la fede nostra, e qsta tal regola hauesse a esser seguita & osseruata da tutti glli, liquali l'officio di legitimo pastore & dottore hauessero a eser citare. Egli non è dubbio alcuno, che molti infino a qfli nostri tepi hano scritto intorno a la medesima materia, no senza gra lode, & nome di dottrina, & di Christiana pieta:nodimeno co tutto ciò è parso a qi Padri, esser co uenenole

JIII

propt

71113

no fa

molt

perci

lora.

me,cit

tedic

mête r

pero d

him oc

alepi

che L

bene

lune

cofai

larme

hitta (

terra,

cole, le

Herri

100100

fto emir

oualco

la Chi

abbic

li quali

metide'

ile, the

o che ne

cleno de

10do, col

irgamete

netroche

al'apera

reatem

m @ 6 10 00

apotett. Enitidad

e, cum

THE SPINS

dridelli

e ratrous

ifera me

atilipiu

lottrina

intorno cono do

millero

mula,re

He eliere

al regola , liquali

oa eler

oagiti

ateria,

iltiana

fer co

Hole

ueneuole & gioueuole insieme, che si douesse publicare un simil libro, per auttorità del sacro concilio Tretino; dalquale li Parochi, & Curati, & tutti coloro, a quali s'appartiene la cura de l'anime, o che hano ossirio d'infegnare altrui, potessero trarre precetti certi & sicuri, & quelli poi per edificatio & srutto de'sedeli esplicar ad altri; accioche si come un solo è il nostro Dio & Signore, una sola la sede, così parimente una sia la regola comune d'insegnare la sede, & istruire il popolo Christia no in tutti gli ossiti & opere di pietà, & di charità.

Essedo aduque molte le cose che si richiederebbono a tal regola & modo d'insegnare, no sia chi pensi, che li Padri del facro Concilio habbino haunta intentione & proposito di esplicare in un solo libro co ogni sortigliez za Sarte tutti li dogmi de la fede christiana:ilche foglio no fare coloro, li quali fanno professione d'insegnare,& mostrare la dottrina & l'istitutione di tutta la religiõe. perche questa sarebbe stata impresa di fatica & di opera quasi infinita, & poco conueniente a l'intento, & iffituto loro. Ma pche il fanto Concilio ha preso a insegnare a' Parochi, & a qi facerdoti, che hano cura de l'altrui anime, ciò ha uoluto fare dado loro cognitioe principalmé te di quelle cose, che a l'officio pattorale sono massimaméte richieste, & a la capacità de'fedeli accomodate. e però di quelle cose ha solamete uoluto trattare, le qua li in cosi fatta materia potessero dar giouaméto & aiuto a le pietose menti, & a li diligenti studij di quei Pastori, che ne le fottili questioni & piu difficili dispute no così bene fussero esperti& esercitati, che intorno a le cose di uine & theologiche si soglion fare. Essendo adunque la cofa in tal modo, prima che ueniamo a trattare partico larmente quelle cose, ne le quali si côtiene la somma di tutta questa dottrina, richiede l'ordine de la pposta ma teria, che prima si esplichino, & dichiarino alcue poche cose, lequali li Pastori& Curati debbono molto bene co siderare, & principalmente proporsi auanti a gli occhi: acciò che per tal maniera intendano, a qual fine tutti li lor

Perche cagione si sia publicato il Catechismo lor cósigli, satiche & studij debbono indrizzare, & per qual modo possano tutto quello, che nogliano cóseguire, & ad essetto & psettione piu agenolmente códurre.

Querto aduque giudichiamo effere il primo anuerti mento, Che sempre si ricordino, come tutta la scienza del Christiano in quel capo e compresa, & a quello prin cipalmente rifguarda, che già il nostro Saluatore Giesu Christo disse: Hac est una aterna, un cognescant te solum nerum Deum, & quem misisti Iesum Christum. Questa è la uita eterna, che gli huomini conoscano te solo per uero Dio & Gieta Christo che tu hai mandato. Et però tutta l'opera del dottore Ecclesiastico si cossumerà in far si , che li fedeli con tutto il cuore & animo loro defiderino intédere & sapere solo Giesu Christo, & questo crocisisso, persuadedos & crededo co interiore & cordiale pietà, & con uera religione, non effere dato fotto il ciclo a gli haomini altro nome, nel quale potiamo necessariamen te hauere salute.perche esso solo è quello, che è la propitiatione per li nostri peccati. Et in questo sappiamo di hauer conosciuto Dio,se noi osseruiamo li suoi coman damenti. Segue dopo il primo anuertimento il fecondo, affai congiunto & fimile a quello. Et questo è, Che insieme il buo pastore manifesti & significhi, che li fede li non debbő trappassare la uita loro in otio & pigritia, ma che ci fa bisogno caminare per quelle uie, p lequali egli ha caminato, & con ogni fludio seguitare la giustitia, la pieta, la fede, la charità, & la masuetudine. impo che egli ha dato se stesso p noi, accioche cosi ci riscatas fe da ogni nostra iniquità, & à se stesso modasse & purifi casse un popolo accettabile, il quale hauesse a seguitare le ope buone:lequali cose l'Apostolo comada a li Pasto ri,accioche le medenme parlino a gli altri, & a le mede fime esortino li loro popoli. Hauédo per tato il Signore & Saluatore nostro no solo detto, ma ancora con il pro pio essempio dimostrato, che tutta la legge & li Proseti dependono da la dilettione, & hauendo dipoi conferma

Ioan, 17

r.ad Cor. 2,

A.A. 4 1. Ioan. 2

I.Ioan. 3

Ad.Tit.2

Matth.22.

1.ad Ti.r.

to l'Apostolo santo che la charità è il fine del pcetto, & che

bet

pil del

100

Guili

DE 112

gin di

III.

IIIA.

reil:

Que!

Mile.

mi i

latte

lched

tu C

che

III qual

101211

theci

re dir

ho, x

latur

fere d

POTAL:

to had in

Sil.S

Calif

Mil

the th

DEL SIMBOLO. e. In che è la pienezza della legge; non puo homai alcuno Ad Ro.13. cole, piu dubitare, che non si habbi come a principale officio coding del Christiano co ogni diligenza attendere; che il popo Danue: lo de li fedeli fi ecciti & commuoua ad amare l'infinita a licenz & immensa bontà di Dio uerso di noi;è così quasi da un udlarm dinino ardore accelo, a quel fommo & perfetillimo bene sa rapito, al quale l'accostarsi & unirsi, colui senza al alasse cun dubio prouerà in fe itello, effere una falda & uera fe aclas licità, che potrà col fanto Profeta dire : Quid enim mihi tuero [], est in c.elo, & a te quid nobri super terram? Che posso io hauc numali, re in cielo, ò che debbo nolere io in terra altro che re? farfi. Quelta è per certo quella piu eccellete uia, laquale il derinos medefimo Apostolo dimoitro, quado egli indrizza a la charità, che non maca mai, tutta la fomma de la fua dot lale na trina & de la sua istitutione'. Imperoche o ppogasi una lucios cofa da crederfi, o da sperarfi, o da farfi; talmete in quel relinare la dec manifestarfi la charità del nostro Signore; che cia heeling Icheduno conosca, che tutte le opere de la perfetta nirinviamo tu Christiana non d'altronde hanno cominciamento,

odiece fi debbono riferire, & indrizzare. E perche nel insegnare ciascuna cosa, molto importa chelifea in qual modo fi insegna : bisogna dire che in questa isti-Epigram tutione del popolo Christiano, sia di no piccol mometo l'anuertire molto bene, & conderare l'età, l'ingegno, li costumi, & la conditione de gli ascoltanti, & cosi colui, che esercita l'offitio d'insegnare, s'accommodi a le natu re di tutti, accioche in tal modo tutti guadagni a Chrifto, & se itesto posta manifestare fedele ministro & dispe fatore, & come buono & fedele feruo, dinéti degno d'ef Matthia 5. scre dal mo figuore proposto a la cura di molte cose. Ne penfi a la fina diligeza effere ftata commessa una sola sor re ai naomini, onde gli fia lecito co una determinata re gola, & co ana ola formula istituire & istruire ugualmé te tutti a la nerra pietà Christiana; anzi essedo alcuni à guifa di fanciulli par dianzi nati, altri incominciado à crescere in Christo, altri ritrouandosi ne l'età matura, è

che da la dilettione, ne ad altro fine, che a la dilettioe,

me, Ch

e,p lequal

e la giutt-

me. impl

ci micaci

le & punt

a leguina

laa li Para

x a le medi

li Prote

conferm

cetto, li

che

Pfal. 72.

Cha la dortrina Catechilmo e accommo data lecon do la capacità di ciaicuno.

1.ad Cor.g. 1.ad Cor.4.

necessario

i.Pet.z. i.ad Cor.z. Ad Heb.z. Ad Eph.4. necedario con molta diligenza confiderare, quali fiano quelli che habbino bisogno di latte, & quali di solido ci bo, & cosi a cialcuno compartire quelli nutrimenti di dottrina, che possono fare accrescere lo spirito, fin che tutti gli andiamo incotro in unità di fede & cognitione del figliuolo di Dio, fatti huomini perfetti ne la misura de l'età de la pienezza di Christo. Et questo acceno l'A postolo douer ester osteruato da tutti, mostrando tale offernanza in se stesso, quando disse lui esfere debitore a li Greci, & a li Barbari, a li fauij, & a'gli sciocchi, accioche cosi intedesiero quelli, che a si fatto ministerio sono flati chiamari,nel communicare & infegnare li mifterij de la fede, & li precetti de la uita, talmente estere neces sario accommodare la dottrina al senso & a l'intelligen za de gli alcoltanti, che poi che hanno ripieni, & fatij di spiritual cibo gli animi di coloro, che iono ne le lettere esercitati, non patiscano che in tanto li piccolini peris-

Thren.4.

Ne si dec pero alcuno ritirare indietro d'insegnare p che bisogni tal'hora istruire gli uditori di cose, che paio no di poco momento, humili, & basse, le quali no senza molestia & fastidio sogliono da coloro esser trattate, gli animi de' quali sono esercitati ne la cotéplatione di cose alte; & in quelle si quietano, & dilettano, percioche se la dinina sapieza de l'eterno Padre discese in terra, ac ciò che così ne l'humiltà de la nostra carne ci desse quei precetti, che a la celeste uita ne conducono, chi sarà silo, che da si ardete charità di Christo no sia spinto a do uentare & farsi piccolino in mezzo de suoi fratelli, & a

cano di fame, come quelli, che domandino il pane, &

non fia chi lo spezzi loro.

rad The.z.

pottolo) non folo a quelli noglia communicare l'Euan gelio, ma ancora fare de la propia nita un libero dono? Hora ogni forte di dottrina, che fi dee sfegnare a li fe deli, e coccinita ne la parola di Dio, la quale fi dinide in

guifa di amoreuole nutrice, che conforti & nutrifca li

fuoi figliu olini, non defideri fi ardétemente la falute de

fuoi pflimi, che (fi come difle & teftifico di fe fteffo l'A

La dottrina de la fede

scrittura,

ne :

00

mil

mº fo

mea!

bm,2

diala

ognife

cieche

&da!

12,31

Panin

flate

pollo

ne d'in

talafo

colfero

the for

calogo

rofter (

ellert

cheh

alaci

chio a

de buo

trina d

ilhume

se dala

fcono a

kimer

dali fann scrittura & traditione. Ne la meditatione & cosideratio lolicoc ne adunque di qte due cofe li Paffori de le anime gior menad no e notte si eserciterano, ricordadosi di quella ammo , fin in nitione de l'Apostolo San Pauolo, laquale scrisse a Tignition motheo, & che dee da tutti quelli, che a la cura de l'ani la milin me son preposti, esser diligentemente considerata, colecenal! me a loro necettaria. Attende lectioni, exhortationi, de doctrianio ti n.e. E, t enim omnis scriptura, disinitus inspirata, utilis ad docendebiton; dum, ad arguendum, ad corripiendum, ad crudiendum in institua, chijacci. ut perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum instructus. Atten terio (c: di a la lettione, a l'esortatione, & a la dottrina : perche ogni scrittura, dininamente ispirata, è utile ad insegnare,ad arguire,a riprendere,a istruire ne la giustitia, accioche cosi sia perfetto l'huomo di Dio, a ogni buona opera istrutto. Ma perche le cose, che per uirtu diuina, & da lo spirito Santo ci sono state insegnate, sono molte, & uarie, tal che non cosi leggiermente si possono co Panimo comprendere, ouero, poi che da la mente fono state comprese, non cosi ne la memoria ageuolmente si possono ritenere:si che ogni uolta, che si porge occasio ne d'insegnarle, si truoui l'huomo pronto & parato ad esplicarle:però con somma sapienza li nostri Padri tut tala forza & somma di questa gioneuole dottrina raccolfero & ordinarono in questi quattro capi principali, che sono il Simbolo de gli Apoltoli, li sacrameti, il De calogo, e l'oratione del Signore, che incomincia, Pater delle moster &c. Imperoche tutte quelle cose, che debbono chilara eller tenute ne la disciplina de la Christiana fede, & che hino rispetto a la cognitione di Dio, o risguardano ratelli, a la creatione & gouerno del mondo, o che hano l'ocnumili chio a la redentione del genere humano, o a li premit ablute de buoni, o a li castighi de rei, si contengono ne la dot etello rrina del Simbolo quelle poi, che sono come segni & re lEmistrumétial farci coleguire la dinina gratia, sono copre 1.ad Tim. 1 ro dono se da la dottrina de' sette sacraméti.quelle, che si referi arealisticono a le leggi, de le quali la charità è il fine, son dediunde scritte nel Decalogo, finalméte tutto quello, che da gli haomini

THIS

catholica fi contiene ne la scrittura & traditio. ne, & nel Simbole,ne facramenti, nel Decalogo, & ne l'o ratione Do menica.

Lad Tim.4. 3.ad Tim- 3.

huomini puo desiderarsi, o utilmete dimadarsi a Dio, si cotiene ne l'oratione del Signore onde segue, che, poi che sarano dichiarati questi quattro capi, come quattro luoghi comuni de la sacra scrittura, per intelligenza di quelle cose, che da un'huomo Christiano debbono estere imparate, & intese, no si posta quasi altro desiderare.

Habbiamo per tato giudicato di anuercire li Parochi, che, quado auuerra, che interpretino qualche passo del facro Euagelio, o qual fi noglia altro luogo de la dinina scrittura, sappino, che la sentenza & intelligenza di quel tal luogo si contiene sotto uno de' quattro capi so pradetti;alquale ricorreranno come a fonte di dottrina di quello, che haranno a esplicare : come per essempio: fe haranno a esporre l'Euangelio, che si legge la prima Dominica de l'Auuento; Erunt signa in Sole, & Luna, &c. tutte le cose, che appartengono a tal materia, sono con tenute & infegnate in quello articolo del Simbolo, che dice; Venturus est indicare vinos do mortuos. lequali cose tutte da quel luogo, & da quello articolo prendendo il Pa store, co una istessa opera insegnerà al popolo de' fedeli il Simbolo, & l'Euangelio. Per la qual cosa, ogni uolta che si trouerà a insegnare il popolo, ouero a interpreta re le scritture, osseruerà questa consuetudine, di drizza re tutre le cose a quei primi quattro generi, a' quali habbiamo detto referirsi tutta la uirtù & dottrina de la dinina scrittura.

quelle

que

po P

art

e, che

WITH

lo, d

g cre

to au

tend

bian

leh

mo

laf

zito,

dubit

gue

den;

lafe

oper 4

uede

CUD:

duc

Tolo

ne'c

fede

tan

catio

Chr

Luc. 23

DEL SIMBOLO.

fi a Dio

ie, chem

ne dirati ligenza:

e ogode

desidera

li Paroci

he paffoc

de la di

elligenza

ittro car di dott

er ellem

ge la pro

C Linus

ria, fonci

Simboles

Mala colet,

ndendoll?

olo de tec

, ogni uc.

a interpris

ine, di driz

eri, a' go

ottrinade

"cichera

mente . 1

adri, lica

hristo no:

inelaim

diladott

meniete p

fille a

druinel

ni; qui f

cntian. quely

quelle cose, che divinamente sono state manifestate. Et quelta effere neceffaria al cofeguire la falute, niuno po trà giamai dubitare, che co dritto occhio al vero riguar di, & massime essendo scritto; Sine fide impossibile est pla Ad Heb. 11 cere Deo. Senza fede è cosa impossibile piacere a Dio. Et quelto, perche essendo il fine, che è proposto a l'huo mo per sua beatitudine, assai piu alto & sublime, che l'a cutezza de l'humana mente non puo penetrare; di qui è, che gli fa mestieri, se lo vuole intédere, hauere tal co gnitione da Dio. & questa altro no è, che la fede : la cui uirtù cagiona in noi questo nobile effetto, che tutto qllo, che l'auttorità de la santissima madre Chiesa appruoua esfere stato da Dio manifestato, noi accettiamo & crediamo.Per ilche no puo apresso li fedeli nascere dubitatione alcuna in quelle cose, de le quali Dio è sta to auttore, che è l'istessa uerità. Et di qui neniamo a intendere quata differeza sia tra questa tede, che noi hab biamo a Dio, & quella, che noi diamo a gli scrittori de le historie humane. Et se bene questa fede si prende in molti modi, & è molto ampia & comune, & è differente la fede di uno da qlla di un'altro di gradezza, & di me rito, pche ne le sacre lettere si legge; Modica fidei quare Matth. dubitasti? huomo di poca fede pche hai tu dubitato? Ma Luc. 17. gnaest sides ma; la tua sede è grande. Et, Adauge nobis sidem; Accresceci la fede : Et, Fides sine operibus mortua est : la fede senza l'opere è morta : Et, Fides que per charitate operatur; la fede, che opera per charità. Ne'quali passi si uede alcuna fede piccola, alcuna grande, alcuna uiua, al cuna morta: nondimeno tutte queste sorti di fede si riducono fotto il comune nome di fede, & è di tutte un solo & medesimo capo, sorto ilquale sono diuersi gradi, ne'quali tutti però si ritruoua la medesima natura de la fede. Quanto poi ella sia gioueuole & fruttuosa, & qua ta utilità da quella si prenda, si manifesterà ne la esplicatione de gli articoli.

Quelle cose aduque, che prima a tutte l'altre li ueri Christiani debbono credere & tenere, sono qlle istesse lequali

Matth. 15.

Ad Gal. 6.

18 DICHIARATIONE

sad Cor. r.

lequali li fanti Apostoli, Capitani, & Dottori de la noitra fede, da lo spirito di Dio illuminati, & ispirati, di-Itinsero in dodici articoli, de'quali coposero il Simbolo. imperoche hauendo dal Signore hauuto quel coma damento, che come fuoi Legati se ne andassero per tut to'l mondo, & predicassero l'Euangelio a tutti li uiuen ti, giudicarono, douersi coporre una breue formula & compendio de la fede, accioche in tal modo tutti sentiffero & dicessero il medesimo, ne susse mai scisma alcuno tra quelli, li quali a la unità de la fede douessero da loro esfere chiamati, ma tutti fusfero perfetti nel me desimo sentimento, & nella medesima senteza & fede, Questa professione adung; de la Christiana fede, & spe raza, da gli Apostoli in tal modo coposta, fu da loro det. ta Simbolo, ouero per che fu coposta & messa insieme di narie sentéze, lequali tutti posero in comune, ouero perche quella douessero usare come una nota & un cotrasegno, per il quale uenissero facilmère a conoscere quelli che abandonano la fede, & li falsi fratelli, con in ganni introdotti nella Chiesa, liquali adulterauano l'Euangelio, da quelli liquali con nero giuramento fi erano scritti & obligati a la Christiana militia.

#### CREDO IN DEVM. Articolo 1.

CREDO IN DIO. Conciosia, che ne la Christiana religione molte cose a fedeli si propongano, de le qua li o in particolare, o in uninersale sa di mestieri hauer ferma & indubitata fede, quella però primieramete & necessariamete dee da tutti esser creduta, la quale come sondamento & somma di uerità l'istesso Dio si degnò insegnarci. E sista è, che tratta de l'unità de la diui na essenza, & de la distintione de le tre persone diuine, & de le loro attioni, le quali co una lor propia & peculiare ragione a quelle si attribuiscono, la dottrina di si alto & incoprensibil misterio brenemete nel Simbolo Apostolico il Parocho insegnerà esser copresa. Percio-

gilla men

m31

qlla e fe

toc

doc

Die

12,0

lat

8

Cr

So.

20

fer

Qu

mo

lig

DEL SIMBOLO.

che si come li nostri passati hanno osseruato, li quali in tal materia si sono esercitati molto Christianamete & co accurata diligeza, l'hano i tre principali parti in tal modo distinta & copartita, che in una si descriue la pri ma psona de la dinina natura, & insieme la inaraniglio fa opera de la creatione;ne l'altra la secoda psona, & co qual misterio de l'humana redétione; ne la terza simil méte la terza psona,capo,& fonte di ogni nostra santità, si cochiude co uarie & ppijssime senteze & accomo date parole. Quelle sentéze aduq; noi fogliamo chiamare Articoli, per una certa fomigliaza, che hano con quelli, la qual noce da'nostri Padri è stata per la medesi ma ragione affai spesso vsata: pche si come le mébra del corpo sono da alcuni articoli distinte, cosi pariméte in qua cofessione di fede ciascuna cosa, che distintamete e separataméte da vn'altra dee da noi esser creduta, mol to couenienteméte & ppiaméte nominiamo Articolo.

CREDO IN DEVM PATREM, OMNI-POTENTEM, CREATOREM

CAELI, ET TERAE. CREDO IN DIO PADRE ONNIPOTENTE, CREATORE DEL CIELO, ET DE LA TERRA. Queste parole cótégono in loro que significato. lo cre do certaméte & fenza alcuna dubitatione confesso, che Dio padre, cioè la prima persona de la santissima Trini tà, è quello, che con la sua onnipotéte uirtù il cielo & la terra & tutte le cose, che da la gradezza de la terra, & dal cerchio del cielo fon contenute, di niete prima creò, & cosi create le regge, gouerna, & coserua. Et non folo io lo credo col cuore, & có la bocca lo cófesto, ma ancora có ogni mio studio & có somma diuotione & af fetto a lui, come a sommo bene, mi sforzo di peruenire. Questo aduq; sia un breue copédio di tutto questo pri mo articolo.Ma pche quasi in tutte le parole sono asco fi gradi misteri: dee il Parocho con maggior di ligenza confiderargli, acciò che in tal modo (quato il Signore

idelam dpiratid il Simb quel cor ero pera tti li uiu formula o tuttife i scisma

doucle

fettinele

za & fed

fede, & f

dalorod

mune, oues ota & uno a conofees atella, cons fulteraum

ramento i

0 1.

Christians, de le qui jeri hauer raméte & quale co. Dio si de-

de la dan necinine, Sepecu-

ina di fi imbolo Percio-

che

30

gli permetterà) il popolo de fedeli con timore & tremore contempli la gloria de la sua diuina maiestà.

Questa noce, credere, adunque in questo luogo non

Come fipigli ne la ma teria de la lede euange lica quella parola, Credo, & quel che per quel la fi cofessi.

fignifica pensare, giudicare, o hauer opinione, ma, si come le sacre lettere insegnano, ha forza & virtù di vn cer tissimo consenso, per il quale l'humana méte sermamete & costatemete accosente a Dio, reuelatore de li suoi misteri. Per la qual cosa colui si dice credere, (quanto appartiene a l'esplicatione del presente luogo) il quale ha, e tiene una cosa per uera & certa senza alcuna dubi

tatione, e cosi si persuade. Ne dec però alcuno stimare, che la notitia de la fede sia manco certa & chiara, perche quelle cose, che da la fede ci sono proposte da cre-

dersi, non siano da noi uedute.imperoche il lume diuino, col quale noi le conosciamo, quatunq; a le cose non

apporti euidéza alcuna, sa però questo essetto, che no cilascia dubitare. Perche Dio, che disse, che la luce risplé desse da le tenebre, quello istesso ha illuminati li nostri

cuori, accioche l'Euangelio non ci fusse coperto & oscur ro, come auniene a quelli che periscono. Già per le co

se dette segue, che colui, che è dotato & arricchito di questa celeste cognitione de la fede, sia libero da ogni

curiofità d'inuestigare le ragioni di que cose, che egli

crede.peroche Dio quado ci comandò, che credessemmo,no uosse che andassemmo inuestigado li diuini giu

dicij, ne che cercassemmo di sapere la ragione o la causa loro, ma ci comando una sede immutabile, la quale ca-

giona in noi ofto effetto, che l'animo nostro folo si appa

ghi del conoscimento de la eterna verità, & di quello si

coteti. Et per certo, dicedo l'Apostolo, Deus uerax est, om-

nis auté homo maidax; Dio è uerace, & ogni huomo bugiar do, se sarebbe cosa da arrogate, & sfacciato, no dar fede

a un'huomo grane & pieno di fapieza, il quale affermaf

se una uerità, ma lo uolesse sforzare a rédere ragione & produrre testimoni di ciò, che hauesse detto: quanta te-

merità, o pure stoltitia sarebbe qlla di colui, che ascoltà do l'istessa uoce di Dio nolesse pure intédere, & ricercas

Cela

r qu

l'inte

riore

den

peri

nelq

LOCATH

gliA

Popo Noi

bian

Stole

Dei

dica

teac

fame

fiolo;

Colo

12 00

22 (

con

che:

dicc

perg

loro

ito fe

dagl

s.ad Cor.4.

Ad Re. 3.

DEL SIMBOLO.

se la ragione di cosi salutifera, & celesse dottrina? Dec

per tanto la fede esser da noi ritenuta, & conseruata no folo senza alcuna ambiguità, ma ancora rimosso ogni studio o desiderio di noler con ragione dimostrare & in

udivna

37 % 31

Hogon

ma, fio

fermani

o) il qui

lcuna del

lie da ca

ciale ca-

elo Gappi

1 quello

eracefron

mo bugin

io dar fede

e afferma

gione &

ianta te-

ascolti

ricercal fe la

iestà.

tendere la uerità de le cose, che si credono. Apresso, dee insegnare il Parocho, che colui, che dicdelifu ce questa parola, Credo, oltra che con quella dichiara l'interior cosenso de la sua mete, il quale è un'atto inte riore de la fede, dee ancora manifestare tutto quello che ne l'animo suo ritiene, & coserua, e co aperta profes fione di fede cofessare, & co somma protezza palesare. o ftimat per che è necessario che li fedeli habbino quello spirito niara, pe nel quale il fanto Profeta fidato diffe. Credi di propter quod locutus sum: Perche io ho creduto, ho parlato: & imitare lume din gli Apostoli santi, liquali risposero a li principali del le cole na popolo: Non possumus, quæ uidimus, et audinimus, non loqui: to, che not Noi non potiamo non parlare quelle cose, le quali hab a luce right biamo & nedute, & udite, da quella nobil uoce del'Apo eno dola stolo S.Pauolo eccitati:Non erubesco Evagelium:uirtus enim isper let Dei eft ad salutem omni credenti. Io non mi uergogno di pre ricchitot dicare l'Euangelio:perche è uirtù di Dio, che dà la salu o da oguate a ciascuno che crede.laqual uerità si coferma espres-, che famente con quell'altra auttorità del medesimo Apo- Ad Ro. 16,

Pfal. 115.

IN DEVM.

redelle. Rolo; Corde creditur ad institiam; ore autem confessio sit ad salute. diumigi Col cuore si crede per conseguire la giusticia; ma con

olacadi la bocca si confessa per hauer la salute.

IN DIO. Di qui ci si manifesta la dignità & eccellé za de la Christiana sapiéza, & da questo luogo ci è fatto conoscere, quanto siamo obligati a la dinina bontà; poi che a noi è cocesso cosi presto pernenire à la cognitione di cosa nobilissima & desiderabilissima, quasi ascededo per gradi di fede, perche in qito sono massimamete tra loro differéri la Christiana filosofia, & la sapiéza di que sto secolo.che questa, solo per guida del lume naturale, da gli effetti,& da le cose, che con li sensi si coprédono,

pi pi en cifu

mer

&e

han

felb

Den

cist

meè

ignu

naru

del

Di

dell

tuan

no,

der

la tu

WE

ui.

de

que

egoji

que

conf

130

attribue

apoco apoco procedendo, non prima che lughe fatiche habbi sofferte, apena al fine contempla le cose inuisibili di Dio, & conosce & intéde la prima cagione & l'autto re di tutte le cose. Ma quell'altra p il cotrario, di manie ra assortiglia l'accutezza de l'humana mete, che senza fatica alcuna può penetrare li cieli,& da un dinino splé dore illustrata, prima le è cocesso risguardare l'eterno fonte del lume, dipoi le cose a lui iseriori. Tal che quel che gia disse il prencipe de gli Apostoli, che Dio ci ha chiamati da le tenebre nel suo marauiglioso lume, con fomma giocodità di animo prouiamo effer uero: & qfto credédo, esultiamo co letitia inenarrabile. Ragioneuol méte aduque li Christiani prima ad ogni altra cosa co fessano credere i Dio:la cui maiestà, secodo che affermò Hieremia, diciamo esfere incoprehésibile. imperoche, come disse l'Apostolo, Lucemhabitat inacces sibilem, que nul lus hominii vidit, sed nec videre põi: Habita una luce tale, che a quella no si può peruenire; il quale huomo alcuno no uedde mai, ne anche puo uedere. Et che ciò sia il uero, quando Dio parlò a Moise, gli disse, Non uidebit me homo, et unet: Non mi nedrà mai huomo, che uiua. Per il che ac ciò che la mente nostra peruenga a Dio, del quale nien te è piu alto, & sublimel, è necessario che sia al tutto separata & astratta da sensi. il che in questa nostra misera uita non ci è in modo alcun o naturalmente concesso di fare. Ma quantunque in tal modo stia la cosa, & tal sia l'humana natura:nondimeno, si come ben disse l'Aposto lo, Non reliquit Deus semetipsum sine testimonio, benefaciens, de cælo dans plunias, et tempora fructifera, implens cibo et lætitia corda hominum: Non nolse Dio restare senza testimonio de la sua bontà & grandezza, sempre facendoci bene, mandando le pioggie dal cielo, & concedendoci le stagioni fruttifere, riempiendo di cibo, & di letitia li cuori de gli huomini. la qual cosa porse occasione a'Filosofi di non credere di Dio cosa alcuna, che

fusie bassa, o abietta: onde negarono esser corporeo,

concreto, o mescolato con altra cosa. In oltra, gli

1. Pet. 3.

1.ad Tim.6.

Exod. 33.

Act.14.

ne fatiche

to eletin

eftimonie

oci bene, docilesta-

lentia li

occasione

na, che

rporeo, tra, gli attriou

attribuirono di tutti li beni una copiosissima abondanza, tal che da lui, come da un perpetuo & inesausto son inuifid te di bontà, & di benignità, derinino tutti li perfetti be & l'auto ni a tutte le creature & le nature : il quale dissero sadi mare piente, auttore, & amatore de la uerità, giusto, benefiche sem centissimo: & con altri nomi lo nominarono, con liquali inino fol ci significa una somma & assoluta perfettione: di cui l'im rel'etem mensa & infinità virtù dissero abbracciare ogni luogo, al che qui & estédersi sopra tutte le cose. Tutto questo, che di Dio e Dio cik hanno creduto li Filosofi, assai piu chiaramente si mani lume, co: festa ne le diuine lettere, come in quel luogo, Spiritus est ero:& of Deus; Dio è spitito. & in quell'altro, Estote vos perfecti, si- Toau. 3. agioneus cut et pater wester calestis perfectus est: Voi siate perfetti, si co Tra cofac me è perfetto il uostro celeste padre. & ancora, Omnianu che afferm da, et aperta sunt oculis eius: Tutte le cose a suoi occhi sono imperock ignude, & aperte. Et in quell'altro passo, O altitudo dini- Ad Rous. lem , oui n tiarum sapientia, et scientia Dei: O altezza de le ricchezze nce tale, ch de la sapienza & scienza di Dio. & dipoi: Deus nerax; noalcunon Dio è uerace . & , Ego sum via, veritas , et vita ; Io son via, fia il ueros uerità & uita. Appresso, Institia plena est dexteratua; La tua lebit me hom. destra è ripiena di giustitia. Finalmente, Aperis tu manum eril che a tuam, et imples omne animal benedictione; Tu apri la tua ma quale nier no, & empi tutti gli animali di benedittione. All'ultial tutto fe mo, Quo ibo a spiritu tuo ? et quo a facie tua fugiam? Doue an- Psal. 138. derò io lontano dal tuo spirito, & doue mi fuggirò da Hier.23. ftra misen concessodi la tua faccia? & Si afcendero in cælum, tu illic es ; si defcendea, & talfi ro ad infernum, ades; si sumpsero pennas meas diluculo, et habi-Tel'Apolto tauero in extremis maris. etc. Se io faliro in Cielo, tu quiui sei ; se io descenderò ne l'Inferno , tu sei presente; refaciens, de fe io per tempo prenderò le mie penne, & me ne anderò ad habitare ne gli estremi liti del mare. &c. & quell'altro Profeta disse, Numquid non celum etterram ego impleo, dicit Dominus? Non sono io, dice il Signore, quello, che riempio il Cielo, & la terra? Sono per certo cose grandi,& preclare queste, che de la natura di Dio, conformi a l'auttorità de la facra scrittura, & a quella conseguenti, banno li Filosofi conosciute, & inte-

Matt. 5-

Ad Heb. 40

Ad Ro. 30 Ioan.14. Pial.47 -

Pfal, 14.

se per uia d'inuestigatione de gli effetti dinini , qua tuque in questo ancora si conosca la necessità de la cele ste dottrina, se si anuertisce, che la fede nó solo ci conce de, come di sopra si è detto, che quelle'cose si fanno subito manifeste a gli huomini rozi & ignorati, & douéta no loro facili & intelligibili, lequali folamente gli huo mini fauij co lungo sudio hanno comprese, ma ancora fa che la notitia di quelle, la quale si acquista per mezo de la disciplina, & de la scienza de la sede, si resta ne le méti nostre impressa assai piu certa & chiara, & da ogni errore piu purgata, che se quelle medesime l'animo nostro intendesse co ragione compresa da humana scieza. Ma quato piu degna & nobile dee esser giudicata la cognitione de la diuinità; à laquale nó apre la porta cómu nemente a tutti la coréplatione naturale, ma propiamé te & fingolarméte il lume de la fede a quelli, che credo no. Hor questa è cotenuta ne gli articoli del Simbolo, li quali chiaramente ci manifestano l'unità de la diuina es senza, & la distintione de le tre persone dinine, & che Dio solo è quello ultimo fine de l'huomo, dal quale si dee aspettare la possessione de la celeste & eterna, uita. & pero l'Apostolo ci insegna, che Dio è remuneratore di quelli, che lo cercano. Quanto siano grandi, & degne queste cose, & che le siano di quella sorte beni, a'quali la cognitione de l'huomo possa, & debba riuolgersi, mol to auanti al medesimo Apostolo, il Profeta Isaia co que ste parole ci manifestò. Asaculo non audierunt, neque auribus perceperunt.Oculus non uidit, Deus, absque te, quæ præparasti expectantibus te. Non fu mai da gli huomini per tempo alcuno udito, ne da orechi compreso. Occhio non uide mai, ò Dio, senza te quelle cose, che tu hai preparate a

quelli, che ti aspettano.

Ma da le cose, che habbiamo dette, segue, che bisogni ancora confessare, essere un solo Dio, & non piu Dei. Im peroche assermando noi, Dio essere una somma bontà, & in lui contenersi una infinita persettione, non puo in modo alcuno anuenire, che quello, che è sommo, &

perfet-

perfe

fetti

len

Meg

Alcol

Hom

Non

50

2300

tetell

re,un

feal

alen

feti 8

med

mer

tudi

ecce.

2946

nach

eflen

fidio

doa

che

mo

fce

chi

fto !

lam

fere

Ad Heb. Tr.

Ifa,640

DEL SIMBOLO

perfettissimo, si ritroui in piu nature.perche se a la perfertione manca pure una minima particella, in questo è quella natura imperfetta. onde non conuiene a questa ta le natura imperfetta la natura di Dio. il che per molti luoghi de la facra scrittura si conferma, & proua, Et pri ma egli è scritto : Audi Ifrael, Dominus Deus noster unus est. Ascolta Israel, il Signore Dio nostro è uno. Apresso ci è il comandaméto di Dio: Non habebis Deos alienos coram me. Non haurai dei forestieri nel mio cospetto. In oltre per il Profeta spesso ci ammonisce, Ego primus, et ego nouissimus, et absque me non est Deus. Io sono il primo, & l'ultimo, & sen za me non è altro Dio. Ancora l'Apostolo espressamente testifica: I nus Dominus, una fides, unum baptisma. Vn Signo re, una fede, un battefimo. Ne ci dee arreçar marauiglia, se a le volte le sacre lettere impongono il nome di Dio a le nature create.perche, se hano chiamati dei & li Pro feti & li giudici, ciò non hanno fatto secondo il costume de'Gentili, liquali si finsero stoltamente & empiamente molti dei, ma piu tosto per una certa lor consuetudine, & modo di parlare, nolsero fignificare qualche eccellente uirtu,o qualche officio, che per dono di Dio a quei tali fusie stato concesso. Adunque la fede Christia na crede, & confessa, Dio per natura, per sostanza, & per essenza esser uno: (si come, per cofermare questa uerità, si dice nel Simbolo del Concilio Niceno) ma ascenden do anco piu altaméte, intende in tal modo questo uno, che la unità ne la trinità, & la trinità ne la unità hono-

Exod. 20.

Ad Eph. 4

PATREM.

mo a trattare:perche segue nel Simbolo.

ra,& renerifce.del quale altissimo misterio hora habbia

PADRE. Ma perche questa uoce di Padre no si attribui fce a Dio in una fola fignificatione, bisognerà prima di chiarare qual fia la piu propia, ne la quale fi préde in q sto luogo. Sono stati alcuni, le cui tenebre no furono illuminate da la luce de la fede, liquali conobbero Dio es fere una fostanza eterna, da la quale tutte le cose haues fero

lacele i cona

nno fu. douéu glihm a ancon

er mezo esta ne la

ida ogi nimo no n scien

ata la m orta cón

propiani , che creii imbolo,

a dicinac ne, & chi

I quale erna, uita ineratori

& degu i, a'qui

gerli, mi ala có qui que amo

eparafin tempo1.

non wid eparate1

e bifogni Dei.la bonta,

on puo no, &

fet.

mac alt

lett

214

micia

foro

re,non

perfor

del pa

lo Spi

Mail

fona,i

nto fa

d'una

ite tre

cofaa

lame

fone

talch

& ne

nela I

tedon

mape

queito

una di

ment

religi

lam

ne.A

fer la

princ

dreè

che et

rellar

noi in

omi

inaccef\_

sero haunto origine, da la cui puidéza tutte le creature fussero gouernate, & p sua uirtu coseruassero il loro or dine, & stato. Presa aduque la similitudine da queste co. se humane, si come colui, dalquale tutta una famiglia è discesa, & per il cui consiglio & imperio si regge, chiamauano Padre: cosi parimete, per la medesima ragione, & similitudine, Dio, ilquale conosciamo fattore, & ret tore de l'universo, nolsero che fusse detto Padre. Il me desimo nome hano usato le sacre lettere, quado di Dio parlando, uoleuano a gli huomini manifestare, che a lui si doneua attribuire la creatione di tutte le cose, la potestà, & una marauigliosa prouidenza. Et che sia il uero, noi leggiamo: Numquid non ipse est pater tuus, qui possedit te, et fecit te, et creauit te? Hor non è egli il tuo padre, il qua le ti ha posseduto, ti ha fatto, & creato? Et altroue: Numquid non pater unus omnium nostrum? numquid non Deusumis creauit nos? Hor non è un padre solo di tutti noi?hor non ci ha un Dio creati? Ma affai piu spefio, & co piu pro pio & peculiar nome, massime ne'libri del nuono testamento, Dio è derto padre de Christiani, li quali no han no ricenuto lo spirito de la seruitù in timore, ma hanno riceunto lo spirito de l'adottione de figlioli di Dio, nel quale gridiamo a Dio Abba, padre, perche il nostro eterno padre ci ha data & communicata quella charità, per la quale siamo detti, & siamo in nerità figlinoli di Dio, & se siamo figliuoli, siamo adunque heredi, heredi di Dio, ma coheredi di Christo, ilquale è il figliuolo pri

mogenitojtra molti fratelli, ne si consonde, o nergogna di chiamarci suoi fratelli. si che se tu uoi risguardare a la uniuersale cagione de la creatione & prouidenza, ouero vuoi hauer l'occhio a la particolare de la spiritua-

le adottione, meritamente tutti li fedeli Christiani con fessano di credere Dio esser lor padre.

Ma, oltra a quelle fignificationi, le quali fin qui habbiamo esplicate, subito che il Parocho udirà questo no me, Padre, infegnerà al suo popolo, che dee eleuare la fo nome Pa méte a misteri piu alti. Perche tutto quello, che i quella

Deut. 32.

Malach.2.

Ad Rom.S. 2.10dn. 3.

Ad Rom. 8.

Ad Heb.z.

Meditatione pietofain torno a que DEL SIMBOLO.

inaccessibile luce, la quale habita Dio, piu ascoso & oc- uina natura, culto firitroua, & quello, che l'humana ragione & intel letro non solo non potea comprendere, ma ne pure pen fare, o suspicare, con questo uo cabulo di Padre ci comiciano le diuine parole a manifestare. Et significa que sto nome, che in una essenza de la diuinità si dee crede re, non una fola persona, ma ancora la distintione de le persone.perche tre sono le persone in una diuinità, una del padre, che da niuno è generato, l'altra del figliuolo generato dal padre auanti a tutti li secoli, la terza de lo Spirito santo, che dal padre & dal figliuolo procede. Ma il padre è in una sostanza de la diuinità la prima per fona, il quale col suo unigenito figliuolo, & con lo Spirito fanto è uno Dio, un Signore, no ne la singolarità d'una persona, ma ne la Trinità di una sostaza. Et queste tre psone, auuéga che in esse sia illecito pur pensare cosa alcuna che dissimile o disuguale sia, si intedono so laméte da le loro propietà distinte. E cosi de le tre psone cofessiamo ester'una medesima sostaza & essenza: talche ne la cofessione d'una uera & sempiterna deità, & ne le persone le propietà, &ne l'essenza l'unità, & ne la Trinità l'ugualità, crediamo piamente & fantame te douersi adorare. Perche se bene noi diciamo, la prima persona esser quella del padre, non si dee però per quelto intédere, che ne la Trinità sia una cosa prima, & una dipoi,una maggiore,un'altra minore. Dio guardi le menti de fedeli da tanta impietà: poi che la Christiana religione confessa & predica la medesima eternità, & la medesima maiestà de la gloria, ne le tre diuine perso ne.Ma affermiamo fenza dubitatione alcuna, il padre ef fer la prima persona, perche egli è un principio senza principio.la qual persona si come per la propietà di pa dre è distincta, cosi a lei sola questo ppiamére couiene, che eternamete habbi generato il figlinolo.perche, esle re l'ato sempre insime Dio & padre, ci è significato qui noi in questa nostra confessione proferiamo questi due nomi di Dio e di Padre, infieme congiunti, dicendo, In

27 dreneladi-& de le pro pietà de le persone.

creature Horog uesten

miglial ge, chis 113810E ore, & iz

dre.Ilm ido di Dio e cheala tole, la po-

efailue. , girlini

dre, il qua almone: non Deu

n nor hor có più pro ouo fella

dinó han ma hani di Dio,

il notto charità, linolid

li, heredi inolopa

ergogai ardarei enza, o-

pirituaizni con

i hab. Ito no are la

nella.

cef-

nő

dim

nex

mapr

terici

fodic

te.k

pe,co

CLAT IN

rend

Deus

Sign

poten

giorne

ture fi

**M**erbigg

altrou

no di

ris po fimi

fifig

Onn

la fare

potes

meno

ATT CO

amore

Deum Parrem. Ma perche non è notitia, o esplicatione al cuna, ne la quale con maggior pericolo fi eserciti l'huo mo,o piu grauemete erri, che in questa sopra tutte altis fima & difficilissima; per quelto insegni & auuertisca molto bene il Parocho, che con gran riuerenza & osfer uanza si debbano ritenere & consernare questi propis uocaboli di essenza, & di persona, p liquali questo pro fondo misterio si significa. Et sappino li fedeli, che ne la essenza è l'unità, & ne le persone la distinctione. E ben uero, che non fa bisogno troppo sottilmente andare fi ascosti segreti inuestigando, ricordandoci di quella uoce: Qui scrutator est maiestatis, opprimetur a gloria. Quello, che fara scrutatore de la maiestà, sarà oppresso da la gloria. perche ci dee parere di hauere assai, se per fede noi sap piamo certo, che quelle cose ce le ha cosi insegnate Dio:a le cui parole & oracoli non acconsentire, è cosa non folo da stolti, ma da huomini infelicissimi e miserit simi. & però disse Christo Iesu Saluator nostro : Docete ves getes, baptizates eos i nomine Patris, et Filii, et Sparitus sancti. Infegnate tutte le nationi de gli huomini, battezandoli in nome del Padre, del Figliuolo, & de lo Spirito san cto. Et il diletto discepolo disse il medesimo. Tres suno qui testimonium dant in calo, Pater, Verbum, et Spiritus san-Elus; et hi tres unum sunt. Tre sono, che danno in ciclo testimonio, il Padre, il Figliuolo, & lo Spitito Santo. & questi tre sono una cosa medesima. Nondimeno preghi spesso il nostro Dio & Padre, che di niente il tutto ha creato, & che tutte le cose soauemente dispone, il quale ci ha data potestà di douentare figliuo li di Dio, & ha manifestato a le humane menti l'ascoso misterio de la Trinità, preghi, dico, senza alcuna intermissione colui, che per gran beneficio di Dio tutte queste cose crede, che a qualche tépo ne gli eterni tabernacoli ricenuto, sia fatto degno di nedere, come la fecondità di Dio Padre sia si grande, che se stesso ris-

guardado & intendedo generi un Figliuolo a se pari &

uguale, & in che modo il medesimo & al tutto uguale

Fre 1, 25.

Mauh. 28.

s. Ioann. 5.

DEL SIMBOLO.

tone i

tilho

tte alti

nertifa

& offer

ti propi reito pro

che neli

e.Ebe

andare i

uella no-

gello,ch

laglori

ede noisp

inlegame

ire, ecoli

i e milcri

ro: Daza

ricus fout.

tezmo-

piritolia

.Tres fine #

tirius | 22-

o in cielo

tito ban-

Sondime-

injentell nente di-

re figlino

enti la.

enza al-

o di Dio

lietet-

,come

lo rif-

pari & guale

re

amore di charità del Padre, & del Figlinolo, che altro no è, che lo Spirito santo, il qual procede dal Padre, & dal Figliuolo, cosi il Genitore come il Generato, con eterno & indisfolubil nodo insieme leghi, & unisca: & cofi de la diuinissima Trinità sia una istessa essenza, & di tre persone una perfetta distintione.

OMNIPOTENTEM:

ONNIPOTENTE. Sogliono le sacre lettere co molti e diuersi nomi esplicare la somma nirtù & l'immensa maiestà di Dio, per manisestare co quata religio ne & pietà dee il suo santissimo nome essere honorato. ma principalmente infegni il Parocho, che a lui freque temete s'attribuisce l'onnipotéza. perche egli di se stes 10 dice, Ego Dominus onnipotens. lo sono Signore onnipoté te.& quando Iacob mandaua li suoi figliuoli a Gioseppe, cosi per loro prego Dio: Deus autemmeus omnipotens fa ciat uobis eum placabilem. Il mio Dio onnipotente ue lo renda placabile. & ne l'Apocalisse è scritto: Dominus Apoc.1. Deus, qui cst, et qui erat, et qui uenturus est, unripotens. Il Signore Dio, che è, che era, & che dee uenire, onnipotente. Et altroue l'estremo giorno è detto, il gran giorno di Dio onnipotente. A le nolte ne le facre ferit Num. 11. ture si suol significare questo medesimo con molte parole, come in quel passo: Non erit impossibile apud Den omme werbum: Apresso Dio non è impossibile cosa alcuna. Et altroue: Nunquid mamus Domini invalida est? E forse la ma Num. 11. no di Dio impotente ? Similmente: Subest tibi, cum uolue\_ Sap. 12. ris posse. Tu puoi ciò che tu unoi . Et molti altri luoghi simili, che si ritrouano: da li quali diuersi modidi dire si significa il medesimo, che si contiene in questa parola Onnipotente. Et per questo nome intédiamo, niente ef sere, ne potersi o pensare, o intendene, che Dio no possa faret. imperoche non solamente quelle cose ha Dio potestà di fare, che quantunque difficilissime, nondimeno in qualche modo possono pur cadere ne la no-Ara cogitatione, come sarebbe, che il tutto si riducesse

117

DICHIARATIONE

chi

rif

rel

do

lto

1000

quell

outro

porti

quidi

cofa.

intesto

dulita

ceism

ent w

difer

in qu

Del

Anima

mer hom de non

al'ond

Non in Signo

lità,

princ

& ne

posto

Wifoti

cora,

fono d

re, n

the fo

in niente, & che in un subito si ritrouassero piu mondi: ma ancora ha uirtù di operare cose assai maggiori, che l'huomo non fi puo imaginare, lequali non posiono in modo alcuno cadere ne la mente, & intelligenza huma na. Ne però (se ben diciamo, che Dio puo fare ogni cofa) puo métire, o inganare, o effer ingannato, o peccare, o morire, o non saper una cosa. perche questi sono. mancaméti di quella natura, le cui operationi sono im perfette. Ma Dio, di cui sempre è perfettissima l'operatione, si dice no poter fare queste simili cose; perche il poter farle importa debolezza & infirmità, & non dimostra una sommas& infinita potéza di poter fare tut te le cose, la quale ha Dio benedetto. Cosi adunq; crediamo Dio esfere onnipotente, talmente che noi penfiamo, tutte quelle cose esser da lui molte lontane, le quali non sono couenienti & intimamente congiunte con la sua perfettissima essenza.

Quanto fia necessaria & urile la fede de la onnipotenza di Dio.

Dee per tanto il Parocho dimostrare, essere stato ra gioneuolmente & fapientemente fatto, che, lasciati in dietro molti altri nomi, liquali pure à Dio si attribuiscono, solo quetto nel Simbolo ci sia proposto da douer fi credere. Perche ogn'hora, che noi conosciamo & intendiamo Dio onnipotente, è necessario, che insieme confessiamo, lui hauer scienza & cognitione di tutte le cose, & similmente tutte esser soggette a la sua potestà & imperio. talche no dubitado noi, che da lui no fi pof fan far tutte le cose, di qui segue, che ancora ci siano no te tutte l'altre sue propietà; le quali se gli mancassero, non potremo in modo alcuno sapere, ne intendere, come egli fusie onnipotente. Oltra di questo nuna cosa tanto uale al cofermare la nostra fede, & speranza, qua to il tener fermo & saldo ne gli animi nostri, niente el fere, che Dio non possa fare. perche tutto quello che bifogna credere dopo che habbia creduto questo, se be fusie cosa grade & marauigliosa, & superasse ogni modo & ordine naturale, nodimeno l'humana ragione sen za alcuna dubitatione a qlla adherisce & accosente; poi

iu mont

offono

nza he

e ogme

o, o pea

quellifo

oni fone

lima l'oc

ole; per

ita, & e

oter fare:

adunq;c-

che noini

e lontare..

ice congue

ellere Ar

ie, lafeir

alto dada

ne di turi

a fua post

larnoli

racifim

mancak

tendere,:

DRING C

eranza

ri, nient:

quelloc

relto, fe:

ogni m

gionest

ente;pi

che ha intesa l'onnipotenza di Dio; anzi, quato maggio giori, d ri fono quelle cose, che di Dio ne insegnano le diuine reuelationi, tanto piu uolontieri gli huomini stimano donersi lor dar fede. In oltra, se si spera, o aspetta qualche bene, non fi auuilisce o dispera mai l'animo no stro per la gradezza de la cofa, che si desidera, anzi sem pre piu si solleua & si conferma, spesso tra se stesso penfando, niente esser tanto grande, che da Dio onnipoten te non possa facilmente esser satto. Per la qual cosa da questa fede ci bisogna essere principalmete fortificati, ouero quado noi fiamo sforzati far qualche opera importate & difficile in utilità del nostro prossimo, ouero quado da Dio nogliamo con preghi impetrare qualche cofa, perche l'una di queste cose ci insegnò il Signore istesso quando riprédendo gli Apostoli de la loro incre dulità disse loro, Si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis monti huic, transi hinc illuc, et transibit; et nihil impossibile Matth.17. erit uobis. Se haurete tanta fede, quanto è un granello di senape, direte a questo monte, passa di questo luogo in quello, & pafferà; & niuna cosa ui sarà impossibile. o fi attribi De l'altro, Santo Iacomo in tal modo parlando disse, Postulet in fide nihil hæsitans, qui enim hæsitat, similis est fluciamo lig Etui maris, qui a uento mouetur, et circumfertur. non ergo existiche iniz met homo ille, quod accipiat aliquit a Deo. Domandami in fe de non dubitandopunto. perche chi dubita, è simile a l'onde del mare, che dal uento sono mosse, & agitate. Non istimi adunque quel tale huomo di riceuere dal Signore cosa alcuna. Molte altre commodità & utilità, oltra le predette, questa tal fede ci arreca, ma principalmente ci istruisce ne la modestia de l'animo, & ne l'humiltà, perche così disse il prencipe de gli Apostoli, Humilianini sub potenti manu Dei. Humiliateui fotto la potente mano di Dio. Ci ammonisce ancora, che non douemo temere in quelle cose, che non sono da esser temute, ma che solo Dio si dee temere, ne la cui potestà & noi, & tutte le cose nostre sono collocate. onde ben disse, il nostro Saluatore,

Luc. 12

tore. Oftendam uobis, quem timeatis. Timete eum, qui postquam occiderit, habet potestatem mittere in gehennæn. Io ut mo strerò chi sia quello, che uoi habbiate a temere. Teme te quello, il quale poi che ui harà occiso, ha potestà di mandarui ne le fiamme infernali.

Vliamo ancora questa fede per conoscere & magnifi

care gl'immensi benesicij di Dio nerso di noi . perche colui, che pésa che Dio è onnipotéte, no potrà esser di cofi ingrato animo, che spesso non esclami con la beata Vergine : Fecit mihi magna, qui potens est. Quello, che è on nipotente, mi ha fatte cole grandi. Ma perche in quelto articolo noi diciamo, il Padre onnipotente; non però dee alcuno lasciarsi condurre in quello errore, che pest questo nome estere talméte attribuito al Padre, che no fia ancor comune al Figliuolo, & a lo Spirito fanto. per che si come noi diciamo, il Padre essere Dio, il Figlino lo estere Dio, lo Spirito santo estere Dio, & nod imeno no diciamo esfere tre Dei, ma un solo Dio:cosi parime te, il Padre, il Figliuolo & lo Spirito fanto, affermiamo estere ugualmente onnipotenti, & nondimeno cofessiamo & crediamo no esser tre onnipotenti, ma un solo on nipotéte, ma co una certa particolare ragione chiamia mo il Padre con questo nome, perche è fonte di ogni origine, si come ancora al Figlinolo, ilquale è l'eterno uerbo del Padre, attribuir sogliamo la sapienza, & a lo Spirito santo, perche è l'amore d'ambedue, la bonta,

la de la Catholica fede. ECREATOREM CAELIET TERRAE.

quantunque & questi & altri cosi fatti nomi, comune-

mente si attribuiscano a le tre persone secondo la rego

CREATORE DEL CIELO ET DE LA TERRA. Quanto sia stato necessario hauer di sopra data cognitione a li fedeli de l'onnipotenza di Dio, si potrà piu chiaraméte conoscer da alle cose, che intorno a la crea tione de l'universo hora ci restano a dichiarare. pche il miracolo di si grade opera assai piu ageuolmete si crede, auuenga che (p állo, che si è inteso di sopra) no si du

biti i

loc

pile

realt

prad

6210

a versión

feil

Hora

cheu

fo,no

unffe

le co

moa

con

crec

egli

te. l

dela

nene

quali

W.2g

nam

loco

leu

cel

pe

tuc

bile

nun

25

rock

LINE. 80

Iou B

e. Tem

potellic

& magr

RRAE

ata cos

roma i

102/12 (11

re. pche:

te li cri

)no fic bitt

biti in cosa alcuna de la immésa potestà del Creatore. perche Dio no fabrico il mondo di materia alcuna, ma lo creò di niente. Et quelto fece no isforzato da potenza, o necessità alcuna, ma spontaneamente, & uolontariamente. ne altra cagione fu, che lo inducesse a l'opera de la creatione, se non per comunicare, & compartia. pera re a le cose da lui create la sua bontà, imperoche la natra effer tura di Dio, p se stessa beatissima, non ha bisogno di co on laber sa alcuna, come disse Dauid : Dixi domino, Deus meus es tu; lo, che ea quonian bonorum meorum non indiges. Io disfi al Signore, tu e in que sei il mio Dio : perche non hai bisogno de' miei beni. ; non re Hora si come da la sua bonta mosso fece tutte le cose, ore, che i che uolfe, così parimente, quando creò questo uniueradre, che fo, non risguardò in alcun modello, o disegno, che si tro ito fanto, uasse fuor di lui: ma conciosia che l'essemplare di tutte io, il Figh le cose si ritruoui ne la diuina intelligenza, gllo il som & nődim mo artefice, in se stesso risguardando, & quasi imitado, o:cofi para con somma sapiéza & infinita uirtù, che a lui è propia, ,affernia creò dal principio l'uniuersità di tutte le cose. perche no colety egli diste, & furono fatte: egli comado, & furono creaa an folor te. Ma qui è d'auuertire che sotto il nome del cielo & de la terra si dee intendere tutto quello, che si contieone chine ne nel cielo & ne la terra. imperoche, oltra li cieli, li te diograf quali il Profeta chiamo opera de le dita di Dio, ancora e e l'ens ui aggiunfe lo splendore del Sole, & de la Luna, & l'or enza, &1. naméto de l'altre Stelle. & cosi, accioche sussero in cie , la bott lo come segni, & mostrassero & cagionassero li tépi, & i, comes le uarietà de li giorni, & gli anni, in tal modo li cerchi ndolare celesti con un determinato & costante moto & corso té però, che niente si ritroua piu uersatile del loro perpe tuo moto, & niente piu certo & fermo de la loro muta A TERM bile regola, & del loro ordine.

Apresso creò pur di niéte la natura spirituale, & innumerabili Angeli, che ministrassero a Dio, & sussero assistenti, li quali dipoi ornò, & arrichì del marauiglio so dono de la sua gratia, & di una somma potenza, impe roche, ritrouandosi ne le sacre lettere, che il Diauolo

De la creatione de gli Angeli, del mondo uifibile, & de l'huomo. Ioan. 8.

DICHIARATIONE non perseuerò ne la uerità; di qui è manisesto che egli, & gli altri Angeli apostatici dal principio de la lor crea tione furono dotari di gratia. de la qual cosa parlando il padre Santo Agostino disse. Con sa buona uolonta, Aug.li. 12. cioè con l'amor casto, colquale a lui adheriscono, creò de ciuitate Dei cap.9. Dio gli Angeli, infieme in loro creando la natura, & do nando loro la gratia, onde senza la buona uolontà, cioè fenza l'amor di Dio, no si dee credere che mai gli Angeli santi siano stati. Quanto a quello, che appartiene a la loro scienza, si ritroua quel testimonio de le sacre 1.Reg. 14. lettere: Tu Dimine mi Rex sapiens es sicut habet sapientia Angelus Dei, ut intelligas omnia super terram. Tu Signore mio Re sei sapiente, si come ha la sapienza l'Angelo di Dio, con la quale intendi tutte le cose terrene. Finalmente il dinino Profeta Danid attribuisce loro la potestà con Pial. 102. quelle parole. Potentes virtute, facientes verbion illius. Potenti in uirtà, uoi che esequite la sua parola. Et per tal cagione ben spesso ne le sacre lettere sono chiamatigli Angeli uirtù & eserciti del Signore. Ma quantunque tutti questi sussero ornati di doni dinini & celesti, molti però, liquali da Dio, lor padre & creatore, si ribellarono, da quelle altissime sedi scacciati, & serrati dentro la terra in uno oscurissimo carcere, sono per la lor superbia con eterne pene calligati: de le quali il Prin-. Per. 2. cipe de gli Apostoli in tal modo scrisse: Angelis peccanit. bus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidit cruciandos in iudicism reservari. Non perdonò a gli Angeli peccatori, ma da le funi infernali tratti, gli colloco ne l'inferno per douer esser cruciati, riseruandoli quiui infino a l'estremo giudirio. La terra ancora, fondata fopra la fua stabilità, comă dò Dio con la fua parola che fi fermasse ne la parte che è in mezzo del mondo, & fece che li moti surgessero & si eleuassero uerso il cielo, & i campi descendessero al luogo che a loro hauca preparato. Et accioche l'impe-Pfal. 103.

to de l'acque no la inondasse & sommergesse; pose loro il termine, il quale non trappassaranno giamai, nessi ille

bet

fel

eirt

full

101

folk

Leo

illn

bri

tio

late

uen

no,

col

CO

riuolge-

DEL SIMBOLO.

chee

a lore

parla

uolon

cono, co

atura, &

olonti, c

niglik

appartie

de le su

ipimii,

ignore c

zelo di Di

Finalm

a potelli a

or ilim.

a. Et per

chiaming

quantum

celefi.m

e, findel

fermi la

no per lib

uali il Ri

gelispace

LUIJUM?

rdono 2 !

atti,glio

ifernando

ilita, con

a parte ch

rgellero:

lessero a

el'impe

ofe lore

u, neh

olge-

riuolgeranno a ricoprire la terra. Quindi non folo di al beri, & di millevarietà de fiori, & di verdi herbette nol se uestirla & adornarla, ma la riempi di innumerabili forti di animali, si come prima l'aere & l'acque ripieno hauca. Finalméte del fango de la terra formò l'huo mo in tal modo dispotto, quanto al corpo, che non per nirtu de la sua natura, ma solo per diuino beneficio era immortale, & impassibile: ma, quanto poi a l'anima, lo formò a fua imagine & fimilitudine, egli diede il libero arbitrio, téprando in lui si sattamente tutti gli moui menti de l'animo & tutti gli appetiti suoi, che sempre fossero obedienti a l'imperio de la ragione. Vi aggiunse dipoi il maraniglioso dono de la originale giustitia. quindi nolse che signoreggiasse a tutti gl'altri animali. Lequali cosetutte ageuolmete potrano li Parochi, per istruire li fedeli, raccogliere da la sacra historia de libri del Genesi. Queste cose adunque intorno a la crea tione de l'universo si debbono intedere per quelle due parole, Cali & terra, le quali tutte in breuità il Prophe ta santo comprese in quelle parole: Tuisuu cæli, & tua est terra: orbem terra & plenitudinem cius tus fundasti. Tuoi fono li cieli, & tua è la terra: tu hai fatto il circuito de la terra & tutta la fua pienezza. Ma ancora affai piu bre nemente cio fignificarono li Padri del Concilio Nice no, aggiute nel fimbolo quelle due parole, Vifibilium, & inuifibilium. perche tutte le cose, che ne l'universo son cotenute, & che noi cofessiamo da Dio essere state prodotte, ouero cascano sotto li nostri sentimenti, & da qlli sono conosciute, & queste son dette Visibili, ouero co l'intelletto possono da noi esser comprese, & queste co il nome di Inuifibili sono significate. Ne bisogni in tal modo credere, Dio essere creatote & fattore di tutte le cose, che noi pensiamo, che poi che su da Dio finita & fatta perfetta tutta l'opera del mondo, quelle cose, che da lui furono prodotte, potessero dipoi mantenersi sen za l'aiuto de la sua infinita uirtu. Imperoche si come per somma potenza, sapienza, & bontà del creatore turono

Pfal. 98.

DICHIARATIONE

furono tutte le cose ridotte e l'essere loro : cosi, se a le cose create la sua perpetua prouidéza non susse presen te,& se non se ne conseruasse con la medesima uirtu, con la quale dal principio furono create; subito in nien te ritornerebbono. il che manifestò la sacra scrittura, quando disse. Quemodo posset aliquid permanere, nisi tu uoluises, art, quod a te uocatum non esset, conservaretur? Come potrebbe cosa alcuna conservarsi, se tu non voless? ouero come potrebbe conseruarsi quello, che da tenon fusie chiamato?

Et non solo Dio tutte le cose, che sono, co la sua pro uidenza conserua, & amministra; ma ancora, tutte quel le che si muouono, o fanno qualche cosa co loro interna uirtu, egli è, che le spinge al monimento & operatio ne loro: tal che quantunque non impedisca le attioni de le seconde cause, nondimeno egli e, che peruenedo con la sua prouideza le sa operare; conciosia che la sua occultissima uirtir si estenda a tutte le cose, &, come te stifica il Sauio, peruenga con grā fortezza da un termi ne a l'altro, & disponga il tutto suauemente. onde l'Apoltolo santo disse quando apresso gli Atheniesi predicaua Dio, ilquale essi, di lui ignoranti, honorauano: Non longe abest ab unoquoque nostrum : mipso enim uiuimus, moisemer, & simus. Non e lontano da ciascun di noi:perche in lui uiuiamo, ci mouiamo, & fiamo. E queste cose bastino per dichiaratione del primo articolo. Faremo adunque fine, se prima daremo questo breue aunertimento, che l'opera de la creatione è comune a tutte le persone de la Santa & individua Trinità perche in que sto luogo del Simbolo per la dottrina de gli Apostoli confessiamo il Padre Creatore del cielo & de la terra. Ne le sacre scrittute poi leggiamo del Figliuolo queste parole. Omnia per ipsion facta sione. Per lui son fatte tutre le cose. e de lo Sirito santo : Spiritus Domini ferebatur super aquas, Lo Spirito del Signore andana sopra l'acque. Et altroue : Verbo Domini cali firmati sunt & Spirien oris eins omnis uirtus corum. Con la parola del Signo-

Sar. 7.

Sap. 11.

A&. 17.

Teann.r. Gen. 1.

Pfal. 33.

ref

bol

YNI

deni

ficat

lom

qui (

die

dic

ilmi

ferm

rani

ruin

loc

100

CO

fci

Ac

ulo

Di

tem

deris

DEL SIMBOLO. re sono stati stabiliti li cieli, & con lo Spirito de la sua bocca tutta la lor uirtù.

fi, feale

e preie

a min

oin nie crittun

, nel tan

retar? Co.

on voles

re da renor

dhiapro

i, intre quel

lato inter-

& operatio

a le attioni

peruenédo a che la fu

åt, come te

da un terri ondel'A.

ielipteli.

noraumo:

ers hankall,

dinoipe-

weste cost

. Faremo

e aunerti-

a tuttek

heinque

Apoltoli

la terra

olo que-

ion fatte

i fereba-

ora l'ac

Spiri-

ignore

ARTICOLO SECONDO. ET IN IESVM CHRISTVM, FILIVM EIVS VNICVM, DOMINVM NOSTRVM.

ET IN GIESV CHRISTO FIGLIVOLO SVO VNICO, SIGNOR NOSTRO, Chel'utilità che è deriuata a l'humana generatione de la fede & consesfione di questo articolo, sia grande & abondantissuna, lo mostra quel restimonio di Santo Giouanni : Quisquis confessus fuerit quoniam Iesus est filius Dei , Deus in eo manet, d'ipse in Deo. Qualunque confesserà che Giesti è siglinolo di Dio, Dio dimora in lui, & egli in Dio . Lo dichiara ancora quella lode, che Christo Signor nostro diede a Pietro, Prencipe de gli Apostoli, per laquale lo dichiaro beato, quando diffe: Beatus es Simon Bariona, quia caro do sanguis non renelazit tibi , sed Pater meus qui est in calis. Beato sei Simone, figliuolo di Iona, perche la carne & il sangue non ti ha reuelato questo, ma il mio Padre, il quale è in cielo . peroche questo è un fermissimo & stabilissimo fondamento de la nostra salute, & redentione. Ma perche il frutto di questa maranigliosa utilità s'intende massimamente, intesa la ruina da quel felicissimo stato, nelquale Dio hauea col locatili primi huomini; attenda diligentemente il Pa rocho di fare si, che gli fedeli Christiani intendano & conoscano la cagione de le communi nostre miserie & sciagure . imperoche , poi che il nostro primo padre Adam si parti & rebellò da la obedienza di Dio, & uiolò & preteri quella prohibitione, per laquale Gen. 2 Dio gli disse . Ex comi ligno Paradisi comede , de ligno autem scientiæ boni & mali ne comedas:in quocunque enim die comederis ex eo, morte morieris. Mangia de pomi di tutti gli alberidel Paradiso, ma non mangiare di quello de l'albero de la scienza del bene & del male : perche in qualun-

Di

lino d

quali cala

qual

Sata

loer

dol

p01

triai

dena

giat pæn

M

bus

dre

hor

me.

fara

figliuolo (

che giorno di quello mangiara i ti morrai: traboccò & cadde in quella somma calamità, per la quale su prino di quella santità & giustitia, ne la quale era stato costituito & sottoposto a tutti gli altri mali, liquali piu abo dantemete sono stati esplicati dal santo Cócilio di Tre to.Infegueranno anchora li Parochi, come per questo il peccato d'Ada, & la pena del peccato no si fermò, ne re Itò in lui solo, ma da lui, come da seme & cagione, ragioneuolmente deriuò à tutta la sua posterita. Essendo aduque caduto da uno altissimo grado di dignità il ge nere humano, da quello nó poteua in modo alcuno effer solleuato, o nel suo pristino stato referento, per forze o nirtù d'huomini o di Angeli. per ilche altro sonne nimento no fi poteua trouare, ne à tanta ruina dare altro soccorso, se l'infinita virtù del figliuol di Dio (presa la debolezza de la nostra carne)non toglieua l'infinita malignità del peccato, & noi nel suo sangue à Dio non reconciliaua. La fede & la cofessione di tal redentione è hora à gli huomini & è sempre per tutti li secoli stata necessaria à noler conseguire & trouar salute, la quale Dio fin dal principio del modo si degnò mostrare. pche in quella danatione de l'humano genere, la quale subito fegui dopo il peccato, ci fu ancora dimostrata la speranza de la redentione in quelle parole, co lequali ma nifestò al Dianolo il suo propio danno, nel quale per la liberatione de gli huomini doueua incorrere, quando gli disse: Inimicuias ponam inter te & mulierem, semen tuum & semenillius: ipsa conteret caput tuum, & tu insidiaberis calcaneo eius. Porro inimicitie tra te & la donna, tra il tuo seme e'l suo: essa ti spezzerà il capo, & tu tenderai insidie al suo calcagno. Dipoi assai spesso confermò la me desima promessa, & piu chiaramente manifestò il suo configlio, massime à quelli huomini, a'quali uolse moitrare un fingulare amore. Ma tra gli altri hauedo molte nolte aperto & fignificato que misterio al Patriarca Abraam, allhora pin chiaramente glielo dichiarò, quado egli obediente a' dinini comandamenti il suo unico.

Gen 5.

Gem. 22.

bocco

fu prin

ato cola

li piua

io di T

r quello.

rmo,ner

gione, n a. Elleni

alcunot.

no perfe

altrofor

di Dio(mi

eus l'infir

Iredeamu

i fecolita

a qualeters!

trata lafe

o legizlic

quale per

re, quit

Notice: W

aisti.

a, tra ilt

endernu

ermo laz

ello il la

volle mo

édo mo:

atriard

rò,qui-

o unico

figliuolo Maac uolfe immolare, perche alhora gli diffe Dio . Qua fecifti hanc rem , co non pepercifti filio tus unigenito, benedicam tibi, & multiplicabo femen tuum ficut stellas cali, & welut arenam , que eft in litore maris , possidebit ferren tuum portas inimicorism tuorum, & benedicentur in semine tuo ont nes gentes, quia obedisti noci meæ . Perche tu hai fatto si gran cosa, & non hai perdonato al tuo figliuolo unigenito, io ti benedirò, & multiplicherò il feme tuo, come le stelle del cielo, & come l'arena, che è nel Lito del mare : il tuo seme possederà le porte de' tuoi ne gnita ile mici, & nel tuo seme saranno benedette le generationi de la terra, perche tu hai obedito a la mia noce. per le quali parole si poteua ageuolmente comprendere, che da la stirpe & progenie di Abraam douea uenire uno,il ina dara' quale, tutti gli huomini da la crudelissima tirannide di Satanasso liberati, arrecasse al mondo salute, 81 quello era necessario che fuste il figlinol di Dio, nato secon- Gen.25. e a Diocr do la carne del seme di Abraam. Non molto tempo di poi il Signore, accioche si conseruasse la memoria di questa promessa, fece il medesimo patto con Iacob Parte, liquii. triarca, nipote di Abraam. perche quando egli dormen oftrare.pit, do, vide quella scala ritta sopra la terra, la cui sommità toccaua il cielo, & gli Angeli di Dio, che ascendeuano & discendeuano per quella, (si come la scrittura testifica) vdi ancora il Signore, il quale appoggiato a la scala gli disse. Ego sum dominus Deus Abraham, patris tui, & Deus Isaac; terram, in qua dormis, tibi dabo, & semini tuo . erique semen tuum quasi puluis terræ . Dilataberis ad Orientem, & Occidentens, & Septentrionem, & Meridiem, & benedicensur in te, & in semine tuo concre Tribus terræ. Io sono il Signore Dio di Abraam, tuo padre, & Dio d'Isaac ; io ti daro la terra, nellequale hora tu dormi, & al tuo seme. Sara il tuo seme come il poluere de la terra, ti allargherai verio Oriente, & Occidente, Settentrione, & Mezzo piorno, & faranno benedette in te, & nel tno seme tutte le Tribu de la terra. Ne lasció ne' tempi, che seguirono dipoi, il Signore

Signore Dio di rinouare la medesima memoria di si alta promessa, & di eccitare & mouere il desiderio de la nenuta del Saluatore a la stirpe di Abraam, & a moltiale tri huomini, che uénero dopo di lui. Imperoche poi che fu costituita & ordinata la republica & religione Giudaica, alhora incominciò a farsi piu noto & manisesto al suo popolo, che a gli altri fatto non hauea. Imperoche le cose mute & inanimate significarono, & molti huomini predissero quali & quanti beni douesse portarci il promesso Saluarore, & Redentore nostro Christo Giesu. Ol tra di questo li Profeti, le cui menti & intelleti da un ce leste lume furono illustrati, predistero al popolo, come se psenti fusiero stati, il nascimeto del Figlinolo di Dio, & le sue opere marauigliose, le quali operò poi che nac que huomo, & nisse fra noi, la sua dottrina, li costumi, la fua conuerfatione & modo di uiuere, la morte, la resurrettione, & tutti gli altri misteri. talmente che, se si togliesse uia quella diuersità, che è tra'l tépo presente e'l futuro, non uedremmo differenza alcuna tra le cose pre dette da li Profeti, & le predicate da gli Apostoli, &tra la fede de gli antichi Patriarchi, & la nfa. Ma è homai té po di discorrere intorno a tutte le parti de l'Articolo-

IESVS.

Dio & huomo, ilquale fignifica Saluatore, non postogli a caso, o per giudicio, & inuentione d'huomini, ma per consiglio & comandamento di Dio. Imperoche l'Angelo, che annuntio a la sua madre Maria il suo diuino & maraniglioso concetto, cosi le disse: Ecce concipies in utero, o paries filium, in mocabis nomen eius Iesum. Ecco che conceperai nel tuo uentre, & partorirai un figliuolo, quale chiamarai per nome Giesu. Dipoi à Giosef, sposo de la Vergine, non solo comandò, che con tal nome chiamasse il fanciullo, ma ancora gli dichiarò per qual cagione in tal modo douesse ester nominato, quado disse: Ioseph, fili Dauid, nolitimere accipere Mariam coniugemente.

Luc. 1.

Matth. r.

tmam,

ten

此

006

Eluc

nele

ton

11010

g12!

late

feli

mer

er:

tal

m

fta

de

del &l

rice

gne

adifie

delan

moltin

he poic

tione G

namifefre

peroche

ti huom

arci il pa

Gieful

eti da ur

polo, ce

colo di De

opoi ches

Licefter

orte,land

che, felt

o preferm

ralemer

postoli t

la e home

e l'Amil

quello, d

non pom

uni, mi

che l'An

o dieno

CICRIMIE

. Ecce c

Echuo. wolet, fpi

on tal no

maro pe

o,quad county of

Manis

ruam , quod enim in ea natum est, de Spiritu santto est, pariet autem filium, & wocabis nomen eius Iesim, ipse enim Salum faciet populsan suum a peccatis eoriem. Giosef, figliuolo di Dauid, nontemere di accettare Maria tua sposa:perche quello, che in lei è nato, e opera de Spirito fanto, & partorirà un figliuolo, ilquale chiamerai Giesu, perche egli farà saluo il suo popolo da'lor peccati. Er è cosa certa, che ne le dinine lettere si trouano molti chiamati con questo medefimo nome.perche il medefimo hebbe il figliuolo di Naue, che successe a Moise: & su quello, che in trodusse ne la terra di promissione quel popolo, che già Moise hauea liberato da l'Egitto; il che a Moise era stato negato. Col medefimo nome fu ancora detto il figliuolo di Iosedech Sacerdote. Ma quanto piu uera mente penseremo noi, che il nostro Saluatore debbi esfer nominato con tal nome? il quale ha data & renduta la luce, la libertà, & la salute non a un'solo popolo, ma a tutti gli huomini, che in tutti li secoli & età sono stati, & saranno, non affliti da la fame, o da la tirannide Egittiaca, o Babilonica, ma oppressi da l'ombra de la morte, & legati da'durissimi lacci del peccato, & del Diauolo: & a li medefimi ha procacciata la ragione, & l'heredità del celeste regno, & al celeste Padre gli ha riconciliati.In quelli uediamo adombrato il nostro Signor Giesu Christo, dal quale è stato il genere humano arricchito de li detti benefitij. Oltra di ciò, tutti quei nomi, che furono perdetti douerfi imporre al Figlinolo di Dio, si referiscono a questo solo nome di Giesu . Peroche conciosia che gli altri nomi significassero in qual che parte quella salute, che dare ci donea, quelto solo ha contenuta in se & dimostrata la forza & propietà di tutta la salute humana.

A questo nome, Giesu, è aggiuto il nome di Christo, che fignifica unto: & è nome di honore, & di officio, & non è propio di una cosa sola, ma commune a molte, & a molti è stato imposto, pche quelli ant ichi padri nostri domandauano Christi li sacerdoti, & li Re, liquali Dio

Ciefu Chrifto Re Sacer dore, & Pro feta fapre-

per la degnità de l'offitio loro comadana che fossero un ti.perche li sacerdoti son quelli, che co assidue preghie re raccomadano il popolo a Dio, che offeriscono a Dio li sacrificij, & che intercedono per il popolo a li Re poi è comesso il reggimeto & gouerno de' popoli, & a quel massimamente appartiene l'auttorità de le leggi, il difendere la uita de gli innocéti, & il castigare l'audacia de' rei. Perche aduque ambedue questi offitij par che in terra rappresentino la maiestà di Dio, pero tutti quelli, che a l'offitio sacerdotale, o regale erano eletti, có l'unguento s'ungeano. Si costumana ancora ungere li Profeti, li quali, come interpreti & ambasciadori de l'immor. tale Dio, ci apriuano li celesti & diuini secreti, & ci efortauano a emendare & corrreggere li costumi scorret ti con utili precetti,& con predire le cose, che doueuano auuenire. Ma poi che Giesu Christo, nostro saluatore, discese in questo mondo, prese in se, & escreito gli offitij di queste tre persone, cioe del Profeta, del Sacer dote, & del Re: & per queste cagioni su detto Christo, & Vnto, accio che tali offitij douesse esercitare, non per opera di huomo mortale, ma per uirtù del suo celeste padre, non con terreno unguento, ma con olio spirituale, poi che ne la fantissima anima sua si distisse la pienez za de lo Spirito santo, & la gratia & piu abondante copia di tutti li beni, che alcuna altra natura creata potes se riceuere. il che mostrò molto chiaraméte il Proseta, quando parlando a l'istesso redentore disse: Dilexisti institiam, & odisti iniquitatem: proptere a unxit te Deus, Deus tuus, oleo lætitiæ præ consortibus mis . Tu hai amatala giustitia, & odiata la iniquità . onde ti ha unto quello, cheè tuo Dio, di olio di letitia sopra tutti li tuoi uguali. Il medesimo, & molto piu apertamente ancora dimostrò Isaia con queste parole : Spiritus Domini super me, eo quod unxerit Dominios me, ad annunciandum manswetis misit me. Lo spirito del signore è sopra di me : perche il Signore mi ha unto, & mi ha mandato a predicare a gli huo mini mansueti . Fu adunque Giesu Christo huomo profeta,

Mil

che

Sact

1120

certio

cerd

dela

tratt

fto p

qua

qua

regi

no,

& 11

princ

tutt

non

le

to

cet

oh

Pfal.44.

Ifa.61.

DEL SIMBOLO.

profeta, & maestro, ilquale ci insegnò la nolotà di Dio, epren & da la cui dottrina tutto il mondo ha riceunto cogni tione del celeste padre. Il qual nome à lui piu propia ali Rep mente & nobilmente co miene; perche tutti quelli, che sono stati degni del nome di profeta, furono suoi disce poli, & per quella cagione particolarmente mandati, acció che predicessero & manifestassero questo profeta, che doueua uenire à faluare tutti. Fu anchora Christo Sacerdote, non di quello ordine, dalquale per l'antica demoit legge li facerdori fi eleggenano de la tribu Leuitica, ma di quello, del quale cantò il profeta Dauit: Tu es sa ndelima cerdos in æterniom formadum ordinem Melchifedech. Tu fei facerdote in eterno fecondo l'ordine di Melchisedech. de laqual cosa l'Apostolo Paolo scriuendo à gli Hebrei decons tratto molto diligentemente. Ma noi conosciamo Chri stoper Re, non solo inquanto è Dio, ma ancora inquanto è huomo, & partecipe de la nostra natura : delquale l'Angelo diffe. Regnabit in domo Iacob in æternum, & regni eius non este finis. Regnerà ne la cafa di Iacob in eter no, & il fuo regno non harà fine. Il qual regno di Christo però e spirituale & eterno, & ha principio in terra, & in cielo perfettione. & elercita con maranigliofa prudenzagli offitij di Re uerfo la sua Chiesa: perche egli la regge, egli la defende da l'impeto, & infidie di tutti li suoi nemici: egli le da, & prescriue le leggi; egli non solo le dona la santità, & la giustitia, ma ancora le concede la facultà & le forze al persenerare. & quantunque dentro a' confini & termini di questo regno fiano contenuri cofi li buoni, come li rei; & pertato tutti gli huomini, di ragione habbino in quelto regno parte:nodimeno alli oltra tutti gli altri pruouano la fomma bota & beneficétia del Ke, liquali li fuoi precetti seguitado menano una buona & innocéte uita. Ne que tal regno gli puiene p ragione alcuna hereditaria, o humana; se ben egli ha tratto origine da il lustrissimi, & chiarissimi Re: ma fu fatto Re perche Dio in quello huomo conferi & raccolfe tutta quella poteria, maestà, degnità

con, Las

oltamifcone

okrofalm.

L'efficito a

ta, del San

to Christa!

re, noak

el fuo celes

lio spiritte

rie la pierr

ondante a

creata pod

il Profes

Delexistania

) cust mas, si

inficia, b

lo, che:

i uguali.I

ora dimo-

Juger me,

umifit me.

Signo-

olihuo

momo,

Ad Heb. 57.

DICHIARATIONE

degnità, & grandezza, di che la natura humana potea esser capace. A lui dunque diede il regno di tutto il mo do, & a lui tutte le cose, come già si è cominciato a sare pienamente & persettamente ne l'estremo giorno del giuditio saranno soggette.

FILIVM EIVS VNICVM.

FIGLIVOLO SVO VNICO. Perche queste paro le assai piu alti & ptofondi misteri di Giesu si propongono a fedeli da douerfi credere & contemplare, cioe che Giesu è figliuolo di Dio, & uero Dio, si come è il Padre, che eternalmente l'ha generato. Oltra di ciò, noi confessiamo lui essere la seconda persona de la diui na Trinità, al tutto a l'altre due uguale. Imperoche niu na cosa dissuguale o dissimile ne le diuine persone dee o offer, o imaginarsi da noi, poi che di tutte cofessiamo una istessa essenza, uoluta, & potesta. il che essendo chia ro per molti luoghi de la santa & diuina scrittura, quel nobilissimo testimonio di S. Giouani apertissimamente lo manifesta : In principio erat uerbu, & uerbu erat apud Deu, & Deus erat uerbum . Nel principio era il uerbo, e'l nerbo era apresso Dio, & Dio era il uerbo. Ma quando noi ascoltiamo, Giesu esser figlinolo di Dio, niuna cosa terrena o mortale ci deuemo imaginare del fuo nascimen to.ma ben deuemo quel nascimento, per cui etername te il Padre generò il Figliuolo, ( il quale non potiamo con ragione alcuna perfettamente comprendere, ) ado rare con una somma pietà, & con gra dinotione di cuore & quasi stupefatti per la marauiglia di tanto misterio esclamare col Profeta. Generationem eius quis enarrabit \$ Chi fara mai, che il suo nascimeto possa narrare? Si dee adunque credere, il Figliuolo essere de la medesima na tura, de la medefima sapienza, & potenza, de la quale è il Padre, si come nel Simbolo Niceno assai piu chiaramente confessiamo, nel quale si dice . E: in Iesum Chri strem filium eius unigenitum, do ex patre natum ante omnia secula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum uerum de Deo uero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem ompia

Ioan. r.

1fa. 53

dre,m:

(Hali

natod

facell

miliad

nedela

012 3

nimo no

moiling

fra, en

Una 1012

perbo de

fono le c

intende

ancora e

propone

fare Gi

roche un natura d

tione, nó nico figli fattura d

humana glitien

lecofi:

lor Sig

htij di c genito i

SIGN(

ne le sa

tacta

man fasta funt. Et in Giesu Christo, figliuol suo unigenito, & nton nato del Padre, innanzi à tutti li secoli generato no fat atou to, confustantiale al Padre, per il quale tutte le cose son gioni facte. Hor tra tutte queile cose, le quali con qualche si militudine ci uengono a manifestare il modo, & l'ordine de la eterna generatione, quella pare che piu fi auui quelle cini a la verità, la quale si préde da la cogitatione de l'a i mon nimo nostro. & per questo l'Euangelista S. Gionani chia mò il figliolo di Dio Verbo, perche si come la méte no stra, se medesima in un certo modo intendendo, forma Dadie una imagine di se stessa, la quale li Theologi dissero il udela uerbo de la méte:cosi pariméte Dio, (quanto però posfono le cose humane a le diuine paragonarsi) se stesso intendédo, genera il suo eterno Verbo. E ben uero, che ancora è molto utile il contéplare quel, che la fede ci elfenti propone, & con fincera & pura mente credere & confes fare Giesu Christo uero Dio, & uero huomo, generato come Dio auanti a tutte l'età de'sccoli da l'eterno Padre,ma come homo nato in tepo de la sua madre Maria rbo, de uergine. E quantunque noi intédiamo in lui due natiui tà, nondimeno un folo figliuolo crediamo essere. impe roche una fola persona è quella, ne la quale couiene la natura diuina & humana. & rispetto a la diuina genera tione, nó ha fratelli, o coheredi alcuni, essendo egli l'u nico figliuolo del celeste Padre, & noi huomini opera & fattura de le sue mani:ma considerando poi la natiuità ndere, humana; non solo egli molti dimanda suoi fratelli, ma ione di gli tiene ancora in suogo di fratelli, acciò che insieme gli tiene ancora in luogo di fratelli, acciò che insieme leco si acquistino la gloria de la paterna heredità. Que fti son quelli, che con fede hanno accettato Christo per lor Signore, & quella fede, che col nome & con la voce edefini confessano, dimostrano con le opere istesse, & con gli of fitij di charità: a tale, che da l'Apostolo su detto primo AdiRom. 8.

genito in molti fratelli. DOMINUM NOSTRUM.

fatta

SIGNOR NOSTRO. Molte cose del Saluator nostro mia sec uero, ne le facre lettere si dicono, de le quali, e cosa certa,

DICHIARATIONE

che altre a lui fi conuengano inquanto Dio, altre inqua to huomo. pche da le sue dinerse nature ha ricenute le diuerse loro propietà. Diciamo adunq; in uerità Christo esfere onnipotente, eterno, immenso. lequali cose ha da la natura dinina. Diciamo poi del medefimo, ch'egli ha parito, ch'egli è morto, ch'egli è resuscitato! le quali cose niuno dubita conuenirsi a la natura huma na.Ma oitra di queste propietà, ne ha alcune altre, che fi appropiano ad ambedue le nature, come è quella di quelto luogo, done diciamo, Dominum nostrum. Se adunque questo nome si referisce ad ambedue le nature, me ritaméte si dee dire Christo Signore nostro.imperoche si come egli è Dio eterno, come è il padre; cosi parime te è Signore di tutte le cose, come il padre. E come egli non è uno Dio dinerso dal padre, ma è al tutto il me desimo Dio; così non è dal padre un dinerso Signore, ma è un medefimo. Et non solo, inquanto egli e Dio, ma ancora molto conuenientemente per molte ragioni, in quato egli è huomo, è detto nostro Signore. E parimente perche egli fu il nostro redentore, & egli ciliberò de' peccati, a ragione si prese questa potestà di elser detto & essere in uerità nostro Signore, perche cost ci insegna l'Apostolo, quado dice : Humilianis semenifum factus obedieus usque ad mortem, mortem autem crucis. propier quod & Deus exaltanis illum, & dedit illi nomen, quod est super oume nomen, ut in nomine lefts onme genus flestatur caleftium, terrestrium, & infernorum, & om is lingua consiteatur, quia Doninus Iesus Christus in gloria est Dei patris. Humilio se itesto, fatto fino a la morte obediente, & a la morte de la croce. per il che Dio lo esalto, & glidono un nome, che è sopra ogni altro nome, si che nel nome di Giesia ogni ginocchio si pieghi de le creature celesti, terreltri, & infernali, & ogni lingua confesti, che il Signor Giesu Christo è ne la gloria di Dio Padre. Et egli di se stesso parlando dopo la sua resurret tione diffe: Data est mihi onmis potestas in calo, & in terra. A me è stata data ogni potestà cosi in cielo, come inter

Ad Phil.2.

39 1 26 13. 2

r 2

n. E

poloo

mitt I

méte û

10222,

Reit

fedale,

myche

biamo I

Aini,8

fhilit

me,che

tutte le

noi me

chiam

Signo

fa,qu

litiadi

tuttori

ticidos

la Chri

fanta &

gnore;

hamo s

nofciu

riceun

licon

nó alt

gati, h

Knon

qual an

dadifi

uolota

noidit

ra. E detto anchora Signore per un'al tra cagione; & questa è perche in una fola & istessa persona sono congiunte due nature, la diuina, & l'humana'. Et però per quelta marauigliofa congiuntione meritò (se bene per noi no fusse morto) di esser costituito Signore comune méte non folo di tutte le cose create, ma piu particolar méte de' fedeli, liquali a lui obediscono, & có grá pró

tezza, & follecitudine di animo gli seruono.

dere in

ricent

ema(!

lequilia

mede

relife

mini

mealat,

Reita adunque hora, che il Parocho esorti il popolo tee cui fedele, & gli facci sapere, come è cosa ragioneuolissim. Sezi ma, che noi, oltra tutti gli altri huomini, che da lui hab lemur. biamo riceuuto il nome, & da Christo siamo detri Chri coimper e;cofire he.Eco stiani, & no potiamo homai non conoscere quati siano stati li beneficij, che da lui habbiamo riceuuti, & massime, che p suo dono singolare noi intendiamo per fede al mac tutte le cose sopradette; è cosa ragionenole, dico, che erio Sira noi medefimi, come obligati ferui, in perpetuo ci dedito eglici. chiamo, & confecriamo al nostro redétore, & al nostro molater Signore: ilche promettémo auati a le porte de la Chie fa,quado prima nel fanto battesimo summo a la sua mi litia descritti. perche allhora dichiarammo, che noi al tutto renutiauammo al modo, & a Satanasso, & che tut ti ci donauammo a Giefu Christo. Hora se per esser ne la Christiana militia ricenuti,& accettati,allhora co si fanta & solenne professione ci dedicammo al nostro Si gnore; di che graue supplitio saremo degni, se, poi che fiamo entrati dentro a la Chiesa, poi che habbiamo co nosciuta la nolotà & le leggi di Dio, poi che habbiamo riceunta la gratia de' Sacramenti, noi nineremo secodo , & li comadamenti, & le leggi del mondo, & del Diariolo, no altrimenti che se, poi che col battesimo funimo pur e, sit gati, hauessemmo dato il nome al modo, & al Diauolo, lelett & non a Christo nostro Signore, & nostro redetore? Ma qual animo farà quello, che non auapi, & non fi accenniadi da di fiamme d'amore, uedendo cosi benigna, & pronta areli uolotà di tato Signore uerso di noi ilquale, quatunque him noi ci ritrouiamo in sua potestà, & signoria a guisa di onie in icrui,

Ioan.rg.

ferui, redenti col suo sangue, nodimeno tanta è la chari tà, con che ci ama, che non ci chiama serui, ma amici, ma fratelli? Questa è per certo vna giustissima cagione, (& non so, s'io mi dica la maggiore di tutte) per laqua le noi douemo in perpetuo per nostro Signore riconoscerlo, & per tale honorarlo & adorarlo.

( pip

62(1)

or has

mild.

Spirato

deimo

lterio...

con que

WE WIT

Nelpu

Dio CI

1200 12

& habi

10 ( PE

natur: iltella

huma

tione

pieta (

quelg: maile

noita

Maj

not di

fima

perc

natu

nità, di qu

lireg

Diot

chel;

## QVI CONCEPTVS EST DE SPIRITY SANCTO, NATVS EX MARIA VIRGINE.

IL QUALE E STATO CONCETTO DI SPI RITO SANTO, NATO DI MARIA VERGINE, Da le cose, che nel superiore articolo si sono dichiarate, possono benissimo li fedeli Christiani conoscere, che il nostro Signor Dio ha fatto a l'humana natura un gra diffimo & fingolarissimo beneficio, hauendoci liberati da la seruitù d'un tirano crudelissimo, & ridotti in liber ra.Ma se ci proporremo ancora auati a gli occhi il confi glio e'l modo, per il quale ciò ha uoluto fare, giudiche remo senza alcun dubio, che la diuina beneficeria & bó tà uerfo di noi è stata gradissima & chiarissima. La gra dezza adunq; di questo misterio (ilquale assai spessole sacre lettere ci propongono da considerare, come principale capo di tutta la nostra salute ) il Parocho con la esplicatione di osto terzo articolo incomincierà a manifeltare: del quale dimostrerà questa esser l'intelligenza, che noi douemo credere & confessare prima Giesu Christo, unico Signor nostro, figliuol di Dio, quado per noi nel uentre de la Vergine prese l'humana carne, no per uirtù di humano seme, come gli altri huomini, esser flaro cocetto, ma sopra ogni ordine di natura per uirti de lo Spirito santo, talmete che la medesima persona, essendo & restado Dio, (ilche era fin da la sua eternità) fi fece huomo.ilche no era stato prima. le quali parole cosi douersi intédere, chiaraméte si uede ne la côfessio ne del sacro Cócilio Cóstátinopolitano, done si legge:

lade

RIA

0 D18

ERGI

no Cir

on free

Man.

docifi

Louis !

oczalie inegrii eficensi

Ema.L

Hip

e,comt; wochow

noiem:

l'intell; prima E

o,quid

12 CINI

10min;

raperi

na perli

etern

ali par

a côte

si leg

na a Qui propter nos homines , & propter nostram salutem descendis acage de calis, & incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria uirgine, perle co homo fatus est; Ilquale per cagione dinoi huomie im ni & de la nottra falute discete da'cieli, & si incarno di Spirito santo di Maria nergine, & si fece huomo. Il medefimo esplico ancora S. Giouanni Euangelitta, come quello, che dal sacrato petto de l'inteflo Signore & Sal PIM uatore nostro, hauea tratta la cognitione di si alto misterio. Imperoche poi che la natura del diuino Verbo, con quelle parole hebbe dichiarata, In principio crat Ioan.: uerbum, & nerbum erat apud Deum, & Deus erat nerbum: Nel principio era il uerbo, e'l uerbo era apresso Dio, & Dio era il uerbo: a l'ultimo così conchiute: E merbum caro factum est, & habitaint in n bis . Il nerbo fi fece carne, & habito fra noi.Imperoche il ucrbo & l'hipoftafi, oue ro (per dirla pin chiaramente) la persona de la diuina natura, talmente affunfe l'humana natura, che era una istessa la hipostasi o persona de la natura dinina, & de l' humana: onde auuenne, che per si maranigliosa congiun tione, quella persona conseruasse le operationi & le pro pietà di ambedue le nature, & cosi (si come ben disse quel gran Pontesice Leone ) Ne la glorificatione consu masse l'inferiore natura, ne da la assuntione fusse dimimuita la superiore.

Ma perche non è da lasciare indietro la dichiaratione de le parole; però dee il Parocho insegnare, che, quado noi diciamo, il figliuol di Dio p uirtu de lo Spirito san to esser stato concetto, questa fola persona de la dininis sima trinità no ha operato il misterio de l'incarnatione. perche quantunque il folo figliuolo assumesse l'humana natura, nondimeno tutte le persone de la santissima trinità, Padre, Figliuolo, & Spirito santo, furono auttori di questo misterio.perche dee osseruarsi & tenersi quel la regola de la Christiana fede, che tutte le cose, che Dio fuor di se opera ne le creature, sono coi a tutte tre le persone, & che una non opera senza l'altra, o una piu che l'altra. Ma che una pfona proceda da l'aitra, questo

folo non puo esser comune a tutte le persone, perche il figliuolo solo è generato dal Padre: lo Spitito santo dal Padre & dal Figliuolo procede: tutto quello poi, che suor di loro da quelle esce, operano le tre persone senza alcuna disserenza. & di questa sorte di cose dee tener si essere l'incarnatione del figliuol di Dio. Ma se bene la uerità è questa, sogliono però le sacre lettere di quel le cose, che sono a tutte le persone communi, attribuir ne una a questa particolar persona, un'altra a quella, co me la somma potestà sopra tutte le cose attribuiscono al Padre, la sapienza al Figliuolo, l'amore a lo Spirito santo. Et perche il misterio de la diuina incarnatione ci manifesta & dichiara una singolare & immensa benigni tà di Dio uerso di noi, però per una certa particolare ra gione si attribuisce tale opera a lo Spirito santo.

In questo misterio si considerano alcune cose fatte so pra l'ordine de la natura, alcune per uirtù naturale. Et che sia il uero, che noi crediamo del purissimo sangue de la uergine madre esser formato il corpo di Christo, in quello noi confessiamo la uirtu de l'humana natura; essendo cosa commune a tutti li corpi humani, l'esser formati del sangue de la madre. Ma quello, che supera ogni ordine di natura, & ogni humana intelligenza, è che subito che la beata uergine, acconsentendo a le parole de l'Angelo, di se, Esce ancilla Domini, fiar mihi secundum nerbum tuii: Ecco l'ancilla del Signore, sia fatto a me come tu hai detto: subito il santissimo corpo di Christo fulle formato, & a lui l'anima rationale fulle congiunta, & in quello istante sulle persetto Dio & persetto huomo. Et che qua fulle una nuoua & marauigliosa opera de lo Spirito lanto, ni mo è che possa dubitare: cociosia che (fernando l'ordine de la natura) niuno corpo se no détro al termine & spatio di tempo ordinato & prescrit to da la natura possa da l'anima essere informato. A que sto si aggiugne un'altra marauiglia non piccola, che subito che l'anima fu infusa nel corpo, insieme a la diuinità il corpo & l'anima fu unita perilche fu insieme for

Luc. r.

mato •

mato

po &

huom

ne na

hiomo

le dille

LU KATE

lin.

ragran

nenne.

airy co

ceperi

Ato El

&cor

quelt

ne ) (

rene

22000

mape

come

danti

altri

2111

nım

noi

dee

haue

legue

Figli

mato il corpo & animato & a la divinità cogimnto il cor po & l'anima. Et di qui nacque che nel medefimo pun to & istance di tempo fusie pertetto Dio, Esperiecto huomo, & la fantidima uergine fulle detta ueramente & propiamente madre di Dio, & de l'huomo: perche nel medefino momento haucua concerto Dio & l' huomo, ilche le su da l'Angelo significato, quando le diste : Esce concipies in mero , & paries filium , & mocabis nomen eins lesum: hic erit magnus, & flin: alifim necabiur . Ecco che conceperai nel tuo uentre, & partorirai il Spin un figliuolo, & chiameralo per nome Giefu. questo farà grande, & chiamato Figliuolo de l'altissimo. Et così uenne a effetto quello, che Isaia hauca predetto. Ecce wirgo concipiet, & parie filium . Ecco che una nergine conceperà, & partorira un figliuolo. Il medefimo manifesto Elisabet, quando ripiena di Spirito santo, intese & conobbe la concettione del Figlinolo di Dio, con queste parole : Vnde hic mihi , ut ueniat mater Domini mei ad me ? Onde mi uien questo, che la madre del mio Signo re uenga a me? Ma si come il corpo di Christo su sormato da purissimi sangui de la intemerata Vergine, sen za opera alcuna di huomo, (come di fopra fi e detto) ma per sola uirtù de lo Spirito santo: così parimente, come prima fu concetto, l'anima sua riceuette una abodantissima copia di Spirito santo, & una copiosissima abondanza di gratie & di doni. Peroche, non come a gli altri huomini, li quali sono stati ripieni di santità, & di gratia, cosi a lui diede Dio lo spirito a misura, come be ne testificò l'Apostolo Giouanni, ma infuse ne la sua anima così abondantemente ogni gratia, che poi tutti noi de la fua pienezza habbiamo pigliato. Ne ancora dee esser detto Figlinol di Dio adottino, quantunque hauesse quello spirito, per il quale li santi huomini con feguono l'adottione de Figliuoli di Dio.perche essendo Figliuol di Dio per natur , no bifogna in modo alcuno persuadersi, che a lui conuenga la gratia, o il nome de l' adottione. Queste

entra de

elese Jakes

AND A STREET

Ci Chair

die and the state of

Charles A

NO CHILL

110 11

1000 10 Tal

111011

di Chi

On Think

etto iu-

ola ope,

: cóclo:

:poleti

preici.

Aque

he fil-

diui-

ne tor

52 DICHIARATIONE.

Queste sono quelle cose, che intorno al marauiglio. so misterio de la Cocertione del Figlinolo di Dio habbiamo giudicato douersi esplicare:per le quali, accioche a noi possa dermare un salutisero frutto, debbono li fedeli principalmente ridurfi a la memoria & spesso rannolgersi ne l'animo, quello che l'humana carne ha assunta, essere Dio, & Dio esser si fatto huomo, in un'mo do si inescogitabile, che a noi non i possibile con l'intel letto capirlo, non che con le parole esplicarlo: finalmen te Dio ellerh noluto fare huomo, accioche noi, che sia mo huomini, hauessemmo a nascere figitaoli di Dio. Poi che queste cose con grande attentione hauranno considerate, allhora tutti quelli misteri, che sotto questo articolo si contengono, co humile & sedele animo credino, & adorino, ne noglino quelli troppo curiofaméte innestigare, o di qlli ricercare la ragione:il che ra de nolte seza gra picolo puo da gli huomini ester fatto.

titti

uera

D10.

hum

Jacon

DIN'S

ne fice

digne

neala

fuor di

ci part

12 [0]

do G

aln

ueri

nita.

with

alar

re G

2011

lei

Ch

fim

lau

la p

REN

tutti.

NATVS EX MARIA VIRGINE.

NATO DI MARIA VERGINE. Questa è la secoda parte di questo articolo: ne l'esplicar de la quale il Parocho userà gran diligenza:conciosia che li sedeli debbano credere, che il Signor Giesu Christo sia concetto non solo per uirtu de lo Spirito santo, ma ancora nato di Maria uergine.la fede & uerità del qual misterio con quanta letitia & giocondità di animo dee esser considerata, & meditata, lo dichiara la noce de l'An gelo, il quale prima portò al mondo questa felicissima nouella, quando disse : Bice Esangelizo mbis gaudium magnum, quod erit omni populo. Io ui annuntio un gaudio gran de, il quale harà tutto l'human genere. Et non solo per questo, ma per quella gioconda canzona, che su da la celeste militia cantata: Gloria in altissimis Deo & in terra pax beminibus bonæ noluntatis: Gloria sia in ciclo a Dio & in ter ra pace a gli huomini di buona uolontà. Di qui incomincio ancora a adempirsi quella magnifica promessa, fatta da Dio ad Abraam . alquale fu detto , che uerrebogun tempo, nel quale sarebbono nel suo seme

Lucia

Luc. 2.

1 Dio:

Mi, R

: CE:

ria &

il Vij

The country of

in the second

1 No. 44 Acres 4 2/2

To There are

....

The same

Ale pag

+ + +++

M.

end angle

را درونا رواد دونا

Crein.

wife file

,mil

CHAIR

1510 (

000 dt.

icher.

A Kanton

audie C

on folia

hefud.

mira.

osin:

mi mc

omel

o fem utti tutti gli huomini benedetti. Perche Maria, laquale noi ueramente confessiamo & honoriamo come madre di Dio, (perche ha partorito una persona, che su insieme huomo & Dio)trasse origine dal Re Dauid. Ma si come la concettione uinse & supero al unto ogni ordine di natura, cosi parimente nel suo nascimento non si uede, ne si considera cosa, che non sia celeste & dinina. Oltra di questo, (cosa ueramente oltra ogni altra marauiglio sa) nasce de la madre sua senza nocumento, e uiolatione alcuna de la materna nerginità, & si come poi usci del sepolcro, restando chiuso, & sigillato, & entrò ali suoi discepoli, restando le porte serrate, ouero (per non ei partire da quelle cose, che ogni giorno naturalmente nediamo annenire) come li raggi del sole penetrano la folida fostanza del netro, ne però lo spezzano, o in parte alcuna l'offendono, cofi in fimile & piu alto modo Giesu Christo, dal materno uentre, senza alcun nocumento de la materna uerginità, uenne in luce, & uscì al mondo, perche noi non restiamo mai co perpetue & uerissime sodi celebrare l'incorrotta & perpetua nergi nità de la intemerata madre di Christo, ilche su satto p uirtu de lo Spiritosento, ilquale ne la concettione & parto del Figlinolo fu talmente presente & sanorenole a la madre, che le diede la fecondità, & le conferuò la perpetua uerginità. Suole talhora l'Apostolo chiamare Giesi: Christo l'ultimo Adam, & al primo Adapara gonarlo. pche si come nel primo tutti gli huomini rice uono la sentenza de la morte, cosi nel secondo a tutti è restituita la uita. & si come Ada, in quanto a la naturale conditione, fu Padre di tutto l'human genere : così Christo è auttore de la gratia & de la gloria. Nelmede simo modo aduque a noi sarà lecito sar coparatione de la uergine madre a l'antica madre Eua talmente che a la prima Eua correspoda la seconda, che le Maria, si come il secodo Ada, che è Christo, al primo Adam esser correspondente habbiamo dimostrato. Et, che cio sia il uero, Eua perche al serpente diede fede, portò a l'hu-

Ioan. 10.

Ad Cora

man genere la maledittione, & la morte: Maria, poi che a l'Angelo credette, per dinina bontà fu fatto, che fusse a gli huomini concessa la benedittione & la uita. Per cagione d'Eua nasciamo figliuoli de l'ira : da Maria habbiamo riccuuto Giesu Christo, per ilquale siamo re generati figliuoli de la gratia. A Eua fu detto, In dolore paries filios: Partorirai li figliuoli con dolore; Maria su da questa legge liberata, come quella, che, salua l'integrita de la nirginal pudicitia, senza sentir dolore alcuno, si come di sopra si è detto, produsse al mondo Gieîn Christo, Figlinol di Dio.

tecipo

huon

ferut

mon

10 0

terale

July CO

offin !

quire? Iutiler

bilogn

ип роц

mezo:

elf, cont

ficon p

m præj

troua

& pa

pann.

dalla

nadel

uo luo

eine, }

Inpro

ste at

Diol

de la

mano

quello

preita

Plic

Profetie & ngure de la concertione & natiuità di Gielu Christo.

Gen. 3.

Ezech. 44,

Dan. 2.

Num. 17. Exod. 3. Luc.2.

Ad Ro. 15.

Essendo adunque tanti & tali li sacramenti, di questa marauigliosa Cocettione & natiuità; su cosa conuenien te a la divina prouidenza, che con molte figure & profetie fossero innăzi significati.onde li santi Dottori hă no inteso & dichiarato, che a querto proposito siano moltiluoghi de la fanta & diuina scrittura, & massime quella porta del fantuario, la quale Ezechiel nide chiu sa:ancora quella pietra, che dal monte enza mani su re cisa, si come si legge appresso Daniel, laqual poi douéto un mote grande, & riempi tutta la terra:dipoi la uerga di Aaron, la qual sola tra tutte le uerghe de principali d'Israel germogliò: & il rouo, che Moise uide ardere, & non consumarsi. Il santo enangelista Luca con molte parole descrisse l'historia de la natiuità di Christo: & pe rò noi non ne diremo altro: potendo il Parocho facil mente leggerla. Ma dee molto bene attendere, che qsti misterij, che sono scritti per nostra dottrina & istrut tione, restino impressi ne gli animi & ne le menti de' fe deli: prima, accio che, con la memoria di tanto benefitio, rendino qualche gratia a Dio, di quello auttore,& donatore: dipoi, acció che questo eccellente & singolare essempio di humiltà si propogano auanti a gli occhi per douerlo imitare, pche niuna cosa ci puo essere piu utile & piu accomodata a reprimere la superbia de l'ani mo nostro, che il pésare spesso, che Dio talméte si humi lia, che con gli huomini la fua gloria comunica, & partecipa "

DEL SIMBOLO.

Main tecipa l'infermità & fragilità de gli huomini. Dio si fa huomo, & quella fomma & infinita maiestà a l'huomo ferue, al cui cenno le colonne del cielo tremano, & te\_ Iob. 16. mono, & quello nasce in terra, che gli Angeli adorano in cielo. Facendo adunque Dio per cagion noltra si fat te cose; che douremo fare noi per satisfare & obedire a lui? con quanto lieto & pronto animo deuemo tutti gli offitij & opere di humiltà amare, & abbracciare, & esequire? Considerino qui li fideli Christiani, con che sa-Iutifera dottrina Christo nascendo ci istruisca, & insegni, prima che uoce alcuna possa mandar fuori. Nasce bisognoso, & pouero: nasce pellegrino & forestiero in un pouero albergo, nasce in un uil presepio, nasce in mezo al freddo uerno: perche cosi scriue S.Luca. Factu est, cum essent ibi, impletisunt dies, ut pareret, & peperit filium fuum primogenitum, & panis eum involuit, & reclinauit eum in presepio, quia non erat ei locus in diuersorio. Anuenne, che trouandosi in quel luogo, uennero li giorni del parto, & partori il suo figliuolo primogenito, & l'inuolse ne' panni, & lo posò nel presepio: perche non trouò luogo da stare ne l'albergo. Puote l'Euangelista in piu humi----li & basse parole concludere tutta la maiestà, & la gloria del cielo, & de la terra? Ne nolse dire, che non era psal.496 luogo da stare nel diuersorio, ma che quello non ui tro A CALL uò luogo, ilquale diffe : Meus est orbas terra, & plenitudo eius. Mio è il circuito de la terra, & la sua pienezza. Ilche ancora testificò l'altro Enangelista, quando disse: In propria uenit, & sui eum non receperunt. Venne in casa sua Ioann.r. the figures propia, & li suoi non lo nolsero accettare. en :

Queste cose poi che li fedeli si hauranno proposte auanti a gli occhi; allhora pensino traloro come Dio ha uoluto sottomettersi a la fragilità, & humiltà rehonorato de la carne nostra, solo per collocare il genere hu- erimébrato mano in uno altissimo grado di degnità perche sol il misterio quello bastenolmente dichiara l'eccellente dignità & prestanza de l'huomo, la quale per diuino benefitio gli e stata donata, che quello istesso, che è uero &

10 3013

fingoli

1 OCC.

ere pli

de l'ani

6 huns & par-

Con quanto studio dipie tà debbi effe

Edel

nich

Hou

mill

12 001

Ho II

difort

Ato 6

dame

la Gi

cher

TOTE

dubi

hau

anin

lent

hd

ie:

tion

be

e.

q

Pô

Pa

tio

rio de l'incarnatione del Figlino lo di Dio.

perfetto Dio, fusie huomo: tal che homai noi potiamo gloriarci, che il Figliuolo di Dio fia nostra carne, nostre offa, & nostre uiscere. il che non è lecito fare a quelli beatiffimi spiriti Angelici : imperoche , come. ben difie il fanto Apostolo, Nufquam Angelos apprehendit, Ad Heb. 2. sed semen Abrah e apprehendit. Non prese per tempo alcuno la natura Angelica, ma fi bene il seme di Abraham: Deucmo ancora molto ben guardarci, che con grane. nostro danno non ci interuenga, che si come a lui mancò il luozo, done nascesse ne l'albergo di Bethleem; co fi, quando non piu nasce in carne, non posta ne' nostri cuori trouar luogo, doue possa nascere in spirito. perche. essendo de la salute nostra oltra modo auido, questo ne hementemente desidera. Imperò che, si come egli per uirtù de lo Spirito sato, sopra ogni ordine di naturasi fece huomo, & nacque tra noi, & fu talméte santo, che piu tosto è l'istessa fantità:cosi parimente sa dibisogno, che noi no piu nasciamo di peccati, ne di carnale uolon tà,& cocupifcétie,ma di Dio,& dipoi come nuoua crea tura caminiamo in nouità di spirito, & che coserniamo quella fantità & integrità di mente, la quale a gli huomini per spirito di Dio regenerati è massimamente richiesta. & però in tal maniera esprimeremo in noi istes. fi qualche imagine di questa cocettione & natinità del. Figlinolo di Dio, la quale có animo fedele crediamo:& cofi credendo, la fapienza di Dio, che nel misterio si sta ascosa,risguardiamo, & adoriamo.

Ad Ro. 6.7.

Ioan. I.

r. ad Cor. 2

ARTICOLO QVARTO. PASSVS SVB PONTIO PILATO, CRVCIFIXVS, MORTVVS, ET SEPVLTVS.

ILQVALEPATI SOTTO PONTIO PILATO, FV CROCEFISSO, MORTO, ET SEPOLTO. Quanto sia necessaria la cognitione di questo articolo, & quato diligéteméte il Parocho dee hauer cura, che li fedeli.

OI 000 fedeli spesse uolte si riducano a la méte la memoria de tra can la passione del signore, l'insegna l'Apostolo, il quale ecitor. niente altro testifico sapere se no Giesu Christo, & que he co ito crocefillo. Per il che in quella materia dee mettersi entral a ogni studio & opera, per far si, che sia charissimamente mpoi manifesta:onde li fedeli, da la memoria di tanto benefi Abaic. tio eccitati, tutti si riuolgano a risguardare l'amore & COULT la bontà di Dio uerso di noi. Ne la prima parte di questo articolo adunque (perche de la seconda si dirá piu alun disotto) la fede ci ppone da credersi, che il Signor nothiten stro Gieiu Christo, mentre che Pontio Pilato, p coman i ne n damento di Tiberio Cesare, gouernana la pronincia de cito.pt la Giudea, fu coficto in croce. Imperoche egli fu preso, co, que scheruito, & offeso con uarie ingiurie, & diuerse sorti di ome eq. tormenti, & finalmente leuato in croce. Ne dee alcuno f Jillidubitare, che la sua benedetta anima non sentisse, qua-China - CD:: to a la parte inferiore, tali afflittioni, & dolori.perche, hauendo egli ueramente assunta la natura humana, biso Super in gna confessare, che egli ne l'animo suo sentisse un acer Call dis bissimo & graussimo dolore. & pero disle: Tristis est Matth. 26. Carren . anima mea vsque ad mortem. L'anima mia è si trista & do- Matth.14 222 lente, che io sento quasi la morte. Imperoche se bene a ng speciency. la diuina persona fu congiunta l'humana natura : nono mair dimeno per questa congiuntione non senti minor dolo 11. re: ne manco acerba fu la passione, che se tal congiun-C. Chide tione no fusse stata fatta: conciosia che in una istessa per sona di Giesu Christo si coseruassero le propietà di am bedue le nature, cioè de la diuina & de l'humana. Onde quello che era passibile & mortale, così resto; & quello, che era impassibile & immortale, quale noi sappiamo LATO essere la diuina natura, ritenne la sua ppietà. Et che in questo luogo noi nediamo co tanta diligeza esfere osfer uato, che Giesu Christo pati in quel tempo, nel quale Pótio Pilato gouernaua la prouincia de la Giudea; il ILAT Parocho mostrera cio essere stato fatto, pche la cogni-OLT tione di si gra negotio, & tato necessaria, douea a ciascu rticol no esser piu chiara, quando di tal fatto si descrinesse un

5,

a.che.

edeli

detec

DICHIARATIONE

Matth. 20.

determinato tempo, si come leggiamo hauer fatto l'Apostolo S. Paolo, & ancora perche per quelle parole si manifesta, che tutto quello, che il Saluatore predisse, è annennto, quando disse: Tradent eum gentibus ad illudendum, & flagellandum, & crucifigendum. Lo daranno in mano de' Gentili a essere schernito, slagellato, & crocififfo.

lince

melia

Koli.

reilu

de di

no ma

dire l

cole

l'inu

1,301

toil

nel

te di

tifin

nac

dire o

princ

profe

neur

roch

chef

to.N

hali

no no

morte sopra al legno.

Ma perche egli nolesse particolarmente patire mor te sopra il legno de la croce, questo ancora si dee affersto patisse mare essere auuenuto per diuin consiglio; accioche, on de la morte era nata, quindi resurgesse la uita, perche il serpéte, che nel legno li primi nostri Padri hauea uin ti & superati, da Christo nel legno de la croce su uinto. De la qual cosa molte ragioni si possono addurre, le quali li nostri santi antichi Padri hanno ampiamente trattate, per mostare essere stato conueniéte, che il Redétore nostro piu che altra patisse la morte de la croce. Ma auuertisca il Parocho, chesolo basta credere, che il Saluatore uolse eleggere quella sorte di morte, la qua le era pin atta & accomodata a la redétione del genere humano, si come niuna puote ritrouarsi piu uituperosa & indegna.perche non solo apresso li Gentili il suppli cio de la croce abomineuole & ignominioso su sempre giudicato, ma ancora ne la legge di Moise è detto quell' huomo maladetto, che nel legno è appeso. Ne dee lasciare indietro in modo alcuno il Parocho l'historia di questo satto, laquale diligétissimaméte da' santi Euangelisti è stata narrata, accioche al meno li principali ca pi di glo misterio, li quali piu sono necessari al confermare la nerità de la nostra sede, siano a li fedeli Christiani manifesti. pche in osto articolo, come in un fonda méto, la Christiana religione & fede s'appoggia, & si fer ma.ilqual fondaméto se e fermo, tutte l'altre cose poi si può dire, che siano ottimaméte stabilite.peroche s'alcu na altra cosa è, ch'arrechi difficoltà a l'humano intellet to; il misterio de la croce certaméte è di tutti piu dissici le;& apena puo da noi esser copreso, coe la nostra salute depen

Deut. 21. Ad Gal.g. DEL SIMBOLO.

fattol:

Pare!

prec.

1 2HC

o dar-

gellate

i desi

mit.

and pro-

The later

المالية المالية

10 100

المالية المالية

orte, lan del gra

anoc:

Ve con.

L. Harris

incipalia

al confi

eli Cir.

unfond a, & file

o Epoli

es'alcu

nteller

diffici

**Salute** 

dependa da la croce, e da vno, che ne la croce sia stato appeso. Ma in questo apparisce maranigliosa la divina prouidenza, come ne insegnò l'Apostolo. Imperoche es sendo che ne la sapienza di Dio il mondo con la sua sapiéza no conobbe Dio, piacque a Dio co la fioltitia de ..ad Cor. 1. la predicatione far falui li credenti. Onde nó è da mara uigliarfi, se li Profeti auanti a l'auueniméto di Christo, & gli Apostoli dopo la sua morte & resurrettione tanto si affaticarono per sar credere a gli huomini questo esse re il uero Redentor del mondo, & cofi gli riduffero fot to la vera potestà & obedieza di Christo crocifisso. On de il fignore, essedo il millerio de la croce remotissimo da ogni humana ragione, subito dopo il peccato no reflò mai & co le figure, & co le profetie fignificare & pre dire la morte del suo figliolo. Et per dire alcune poche cose intorno a le figure: Primieraméte Abel, occiso per l'inuidia del fratello, dipoi il sacrificio d'Isaac, in oltra l'agnello, ilquale li Giudei a l'uscir de la terra de l'Egit Erod. 12. to immolarono, il serpéte di brozo, il quale Moise leuò nel diferto, moltranano la figura de la passione & morte di Christo nostro signore. Quato a' Profeti, che mol ti si ritrouassero, che di quella profetassero, è cosa si no ta & chiara, che no fa bisogno in quelto luogo manifestarla altriméti. Ma sopra tutti gli altri, (per lasciare di dire di Dauid, ilquale ha trattato ne' suoi salmi tutti li principali misteri de l'humana redétione)gli oracoli & profette d'Isaia son cosi chiari & aperti, che si puo ragio neuolmente affermare, lui hauer piu tollo narrata una cofa già fatta, che hauer predetto una da douersi fare. MORTVVS, ET SEPVLTVS.

MORTO, ET SEPOLTO. Per queste parole il Parocho esplicherà douersi creder, che Giesu Christo, poi che fu crocefisso, veraméte mori, & veraméte su sepelli to. Ne senza gran cagione tal cosa si propone da creder si a li fedeli, perche non sono mancati di quelli, che han no negato Christo esser morto in croce: è però merita mente li santi Apostoli co questa dostrina giudicarono douers

Gen. 22.

Ioan. go

Matth. 27. Marc. 15. Luc. 23. Ioan. 19.

douerfi opporre a quello errore, de la uerità del quale articolo non potemo in modo alcuno dubitare. Impero che tutti gli Euangelisti s'accordano a dire, che Giesu Christo mandò fuore lo spirito. Oltra di ciò, essendo stato Christo ucro & perfetto huomo, puote ancora ne ramente morire, & allhora muore l'huomo, quado l'anima è separata dal corpo, onde quando noi diciamo Giefu esser morto, fignifichiamo, la sua anima essersi di uisa dal corpo: ne però concediamo la diuinità essensi mai separata dal corpo:anzi costanteméte crediamo & confessiamo, che poi che l'anima sua su dinisa dal corpo, la diuinità sempre rellò congiuta & al corpo nel se polcro, & a l'anima nel Limbo. Et su conueniente, che il figliuol di Dio morisse, accioche, mediate la sua mor te, distruggesse quello, che hauea l'imperio de la morte, cioè il Dianolo, & liberafle quelli, liquali per timore de la morte in tutta la uita loro erano obligati a la seruitu. Ma quello su singolare in Christo nostro Signore, che allhora mori, quando egli uolse morire, & pati una morte non tanto datagli per forza d'altrui, quanto da la sua propia nolontà. Ne solo la morte, ma ancora il luogo & il tépo done & quado morir donesse, eglistesto si costitui & ordino: perche cosi scrisse Isaia. Oblaus est, quia ipse wolnit. Fu osserto, perche così egli nol se. Et il medesimo Signore disse di se stesso auanti a la sua passione: Ego pono animam meam, & iteriam sumam eam: nemo tollit earn a me, sed ego pono earn a me ipso: potestatem habeo ponendi eam, & potestatem habeo iterum sumendi eam. Io son quello che espongo la uita mia, & io di nuono la ripiglierò:niuno e che me la possa torre, ma io da me stesso la espongo: ho potestà di esporre la uita mia, & ho po testà di ripigliarla di nuono. Quanto appartiene al tépo, & al luogo: quando Herode cercana con infidie di ucciderlo, egligli mandò a dire: Dicite vulpi ille, Exe

eiicio demonia, & Sanitates perficio : hodie , & cras , & tertia

Ad Hob. 2.

Ifa. 53.

Ioan.10.

Luc. 13.

die consimor. Andate a dire a quella uolpe : Ecco, ch'io discaccio li demoni, & restituisco le sanità : hog-

pi,S

phia

61

Carr

1:30

Little

nolan

12.37

fundo

torm

parif

deffe

fare

te, l

neit

anco:

te,m

dala

figgr

fuo d

0

sept

Par

ta,

Imp

men

Ito c

coh

gran

de la

dela

re. Im:

che G.

io, (E

anne.

CU.ce

ol dic

matic

Inia C

CTECET

iliac (

00710

as block .....

----

101111 on the gran

proprietario

TO COM

C Maria

171 017

a more

Jan Lun

f marginal

cold.

0 1111

M. METERS

11 11

talli. I

crebi.

di III

nia, St.

menel.

amha:

ill, i

,60

: Ecc

12:h0

gi,&domane, e'l terzo giorno profilmo finirò la uita mia . Segue poi : l'erumtamen oporter me hidie , & cras , & sequenti die ambulare : quia non capit Prophetam, perire extra Hirrifalem . Nondimeno mi bifogna caminare hoggi, & demane, c'Igiorno sequente, perche non co uiene morire il Profeta fuor di Hierusalem. Non fece adunque cofa alcuna contra fua noglia, o sforzato, ma nolontariamente efferse se stesso. Et andando a suoi nimici incontro diffe: E so sum: To son quello, che uoi cerca te. & spontaneaméte iofferse tutti quei supplitij, da qua li inginstimente & crudelmète su da suoi nemici osteso & afflitto . De la qual cosa niuna ha maggior forza a muouere gli animi nostri a dolore & compassione, ripe sando noi & considerando bene a le sue pene, & a suoi torméti.Imperoche se susse uno, che per cagion nottra patific ogni forte di graniffimi dolori, li quali non pren desse nolontariaméte, ma non gli potesse schisare, non farebbe da noi tal cofa stimata per un gran benefitio:ma se solo per amor nostro si mettesse uolontieri a la morte, la quale però potesse suggire, qso è certaméte un be nestio si grande, che toglie ogni facoltà a qualunque ancor che gratissimo, non solo di rendere le gratie debi te, ma ancora di riconoscere & ritenere in se l'obligo. da la qual cosa si può agenolmente considerare, quato fia grande & eccellente la charità di Giesu Christo, e'l suo diuino & immenso merito uerso di noi.

Quando poi noi diciamo & confessiamo essere stato sepolto, quella no s'ha da dire che sia un'altra parte de facci métio l'articolo, la quale contéga in se qualche nuoua difficol tà, oltra quell, eche già fono state addotte de la morte. Imperochese noi crediamo Christo esser morto, ageuol quello che mente ancora crederemo lui esfer stato sepolto.ma que de la sua sto ci è stato aggiunto, prima accioche per questo manco habbiamo a dubitare de la morte cóciosia che sia un re. grande argométo, che uno sia morto, se si pruoua che il tuo corpo fia stato sepolto. Di poi accioche il miracolo de la resurrettiõe più si maniseiti, & riluca. Ne solo cre diamo,

Perche A poltura di christo, & passione si

tad

Int

Signal

rele i

eglico

me di

taxbr.

Trea

nebt

peni

dolor

De

2181

adung

uolse

lapr

noc

po, 8

mette

guard

te,dir

mhan

neller

2600

Questo è

quello

diamo, che il corpo di Christo sia stato sepolto, ma per queste parole ci e spetialmente proposto a credere, che Dio è stato sepolto:si come per la regola de la Catholi ca fede ancora diciamo neriffimamente, Dio esser morto, & nato de la Vergine. Imperoche non si essendo mai diuisa la diuinità dal corpo, il quale su rinchiuso nel se polcro, ragioneuolmente confessiamo Dio esser stato sepolto. Quanto a la sorte & al luogo de la sepoltura, al Parocho bastera sapere quelle cose, che sono state narrate da li santi Euangelisti. Ma due cose debbono es fere osseruate principalmente. una è, che il corpo di Christo nel sepolcro non fu corrotto in niuna sua parte, del quale così predisse il profeta. Non dabis sanctum tuum uidere corruptionem. Tu non permetterai che il santo tuo si corrompa. L'altra è, che appartiene a tutte le par ti di questo articolo, cioè che la sepoltura, la passione, & la morte conviene a Christo Giesu come a huomo, non come a Dio: auuenga che il patire e'l morire solo conuengano & sian propij de la natura humana: quantunque tutte queste cose si attribuiscano ancora a Dio. per che è cosa chiara, che rettamente potlono attribuir fi a quella persona, che su insieme persetto Dio, & perfetto huomo. Conosciuto questo, il Parocho esplicherà intorno a la passione & morte di Christo quelle cose, per le quali la immensità di tanto misterio se non comprendere, almeno possano li fedeli contemplare. E prima e da confiderare, chi sia quello, che pate tutte queste pene. Certamente che egli e tale, che non si truouano parole, che possano esplicare la sua dignità, ne men te alcuna la puo comprendere. l'Apostolo san Giouanni dice, che è quel Verbo, che era apresso Dio. l'apoitolo san Pauoio con alte & magnifiche parole lo descriue in quelto modo : Quem Deus constituit heredemuniuersorum, per quem fecti & secula, qui est splendor gloria, & figura substantia eius, qui portat omnia uerbo uirtutis sue. His iguur purgationem peccatorum factens

sedet ad dexteram maiestatis in excelsis

Mitch. 27. Mirc. 15. Luc. 23 Ioan. 19. Fral. 15. Act. 2.

Toan. r.

Ad Hob. s.

to, m:

1000

a face

uelto

iello

quello, il quale Dio ha costituito herede de l'uniuersiedere. tà de le creature, per il quale fece ancora li secoli, il 2 Cat quale èsplendore de la gloria, & figura de la soitanza, CHI. che porta & softiene ogni cosa col uerbo de la sua uirifenir. tu. Questo aduque poi che ha purgati li nostri peccati, Total Car. fiede a la dettra de la divina Maestà in cielo. Et per dire il tutto in una parola, quel che pate, e Giesu Christo, Dio & huomo.pate il Creatore per le creature : pate il Signore per li serui:pate quello, per il quale gli Angeli,gli huomini, li cieli, & gli elementi sono stati fatti: 11 007 qllo pare, nel quale, per il quale, & dal quale fono tutte le cose. Non è adunque da marauigliarsi, se, essendo egli commoslo da tanti tormenti di cosi dolorose pasfioni, tutta la machina del mondo fi fcoffe, perche (fi co me dice la scrittura ) Terra mota est, & petræ scissæ sunt, & tenebre facte sunt per universam terram, de sol obscuratus est. Tremo la terra, si spezzarono le pietre, si coperse di te nebre tutta la terra, & si oscurò il sole. Onde se le cose mute & insensate piansero la passione del lor Creatore, pensino bene li Christiani con che lagrime essi, come ui ue pietre di questo edifitio, debbano manifestare il lor Dat dolore.

Deuono hora esporsi le cause de la passione di Chri fo, accioche cosi maggiormente apparisca la grandezza & forza de la diuina charità uerfo di noi. Se alcuno ience. adunque domadaile, per qual cagione il figliuol di Dio uolse patire si acerba morte, ritrouerà qua essere stata la principale, oltra l'hereditaria macchia de li primi no ftri Padri, liuitij, & li peccati, li quali gli huomini han no commessi da l'origine del mondo fino a questo tempo,& fino a la consumatione del secolo hanno a commettere.perche a questo hebbe l'occhio, & a questo risguardo il figliuol di Dio Saluator nostro ne la sua mor te, diricomprare & scancellare li peccati, che gli huomi ni hauessero comessi in tutte l'età, & in tutti li secoli do uessero commettere, & per quelli satisfare al padre sio abondanteméte & perfettaméte. A questo si aggiugne,

Causa de la passione di Christo, à de la grauità di chi ritorna al pec

che

DICHIARATIONE che per accrescere la dignità di questo fatto, Christo non folo ha patito per li peccatori, ma ancora di tutte le pene, ch'ei fosterse, ne furono auttori & ministri li peccatori. de la qual cofa ci auuerti l'Apoltolo feriuendo a gli Hebrei, con queste parole. Recognate eum, quita lem sustinuit a peccatoribus adversus semetipsim contradictionem, ut ne fatigemini animis uestris deficientes. Ripenfate bene a colui, che da li peccatori contra di se stesso sostenne si fatta contradittione, accioche non manchiate di animo ne le nostre fatiche. Et si dee pensare, che quelli siano piu obligati a tal colpa che piu spesso ricascano ne'peccati.Imperoche hauendo li nostri errori condotto il no îtro Signore Giefii Christo, & quafi sforzaro a foppor-Ad Heb. 6 tare il supplitio de la croce; certa cosa è, che quelli, che ne le sceleratezze & iniquità si raunolgono di nuo uo, quanto è in loro stessi crocefiggono & disprezzano il Figliuol di Dio: la quale sceleratezza in noi apparisce piu graue, che no fu ne li Giudei.perche quelli, per teltimonio del medefimo Apostolo, se l'hauessero cono sciuro, no harebbono mai crocefisso il Signore de la glo La.d Cor.s ria.ma noi & confessiamo di conoscerlo, & nondimeno con li fatti negadolo, mostriamo di uolerlo in un certo modo offendere. Testificano ancora le saccre lettere, che il Signore nostro Giesia Christo dal padre, & date stesso e stato esposto a la morte, perche apresso liaia dice Ifa. 53 Dio: Propter scelus populi mei percussi eum. Per le sceleraterze del mio popolo l'ho percosso. Et poco auantil medesimo Profeta, nedendo in spirito il suo Signore tutto piagato, & ferito, diffe: Omnes nos quasi oues erranmus, unufquifque in viam fuam declinavit: & position eo Dominus iniquitates omnium nostrum. Tutti noi come pecorelle habbiamo errato:ciascuno è uscito de la dritta strada,& ha poito il Signore in lui tutte le nostre iniquità. & del Figliuolo e scritto: Si pesuerit pro peccato animam suam, nidebit semen lingænum. S'egli esporra la usta sua per l'altrui peccato, uedrà che il suo seme perlenerera per molti secoli. La medesima cosa con piu grau.

me

la:112

K A

lo, ma

conque

gedi

14,910

inten

non

glin

lare

cer

Ho.

per

II,

10

mc

re,c

tam

tupe

noi

, (

oradi-

MIN

516.0

ALCE.

M. Charles

and process

and then

Land Com

or by the best of the best of

a specifical

enin.

a respective

e constitution

O . ALCOMO BALLMACTERNO B

e ia ia i gar e i suomen e e

hare como

Marie Walter

colle, is i

1 1000

of Johnson

angs on

- L

le-fii

111031

17815

THE V

ne pecc.

The late

memt.

(A)) a

rra li-

[eme]

fa con grat graui parole espresse l'Apostolo S. Pauolo, uolendo pe ro da l'altra parte dimottrare, quanto noi denemo iperare ne l'immensa misericordia & bontà di Dio:perche dice: Qui etian proprio filio suo non pepereit sed pro nebis onni- Ad Rom. 8. bus tradidit il un, que mode non etiam cumil o omia nebis d'na. nit? Il quale ancora non ha perdonato al propio figliuo. lo, ma per tutti noi l'ha daro a la morte, come ancora con queilo non ci ha donate tutte le cose? Segue hora, che il Parocho infegni, quanta fia ftata l'acerbità de la passione di Christo. Benche se noi ci ricorderemo, che il sudore, che il Signore nostro sudò, fu a guisa di goccie di sangue, in tanta abondanza, che scorreua per ter ra, quando egli confiderana ne l'animo suo li dolori & li tormenti, che douea patire, di qui ageuolmete potrà intendere ciascuno, che quel dolore su si grande, che non puote esser maggiore. Perche se la cogitatione de gli imminenti mali, fu fi acerba, & dolorofa, & come be ne dimostrò il sudore sanguigno; che deuemo noi penfare che fusse, quando poi in uerità gli sofferse? I. per certo cola chiara, che il Signore no'tro pari nel tempo de la sua morte estremi dolori & di animo, & di corpo. Et prima non fu parte al cuna del suo corpo, che no sentille grauissim : ne. perche li piedi & le mani furono conficte a la croce, il capo fu traffitto di ipina, & con la canna percosto la faccia fu macchiara di sputi, percosta con guanciate; le tutto il corpo lacerato con aspri flagelli. Apresso, h.tomini di tutce le sorti & ordini conénero in uno coma il Signore, & corra il fuo Chrifto. im peroche li Giili & li Giadei furono perfuafori, autrori, & ministri de la sua passione. Giada lo tradi, Pietro lo nego, & gli altri lo abbandonarono. Ma quado poi fu in croce, di che ci dorremo noi, o de l'accrottà del delo re,o de la ignominia, o pure di ambedue infirme? Certamente che niuna sorte di morte si puo pensare piu uituperofa & dishonorati, o più acerba, de la quale folea no solamete esser castigati haomini imquidimi & scele ratissimi:ne la quale la plogata de tardata morte, facea piu

Luc. 220

piu uchemente & atroce il dolore e'l tormento, che fi fentina. Accrescena la grandezza de le pene, la complessione & habitudine del corpo di Giesu Christo, ilquale essendo stato formato per virtu de lo Spirito san to, era molto piu perfetto, & piu proportionato, & tem perato, che non possono essere li corpi de gli altri huomini. & però per la sua tenerezza era piu sensitiuo: onde tutti quei tormenti gli arrecarono piu grane do-Iore. Ma quanto al dolore interiore de l'animo, niuno puo dubitare, che in Christo non fusse grandissimo. perchea tutti quelli huomini santi, che hanno mai patiti supplitij & dolori, non manco la consolatione de l'animo, che per diuina virtu era lor concessa: da la qua le recreati, potenano piu agenolmente sopportare la forza dei tormenti:anzi molti si son trouati che nel me zo de' cruciati si sentiuano ripieni di una interior leti-Ad Colo.1. tia: & però disse l'Apostolo Gaudeo in passionibus pro uobis, & adimpleo ea, que desisnt, passionismi Christi in carne mea pro corpore eins, quod est Ecclesia. lo mi rallegro ne le passioni per uoi, & adempio ne la mia carne quelle cose, che

2.ad Cor.2.

mancarono, de la passione di Christo, per il suo corpo, che è la Chiesa. & altroue: Repletus sum consolatione: su-perabundo gaudio in omni tribulatione nostra. Io son ripieno di consolatione, & soprabondo di gaudio in ogni nostra tribulatione. Ma Christo nostro Signore, quel calice, che beune de la sua amarissima passione, non temperò con mescolamento di alcuna suanità: perche permesse, & noste l'humana natura, che hauena assunta, sen tisse tutti li tormenti, non altrimenti che se susse suono, & non ancora Dio.

Quali commodità uen gano da la passione di Christo. Apoca.

Resta hora, che dal Parocho siano diligentemente esplicati quei beni, & commodi, che da la passione del Signore habbiamo ricenuti. La passione di Christo adunque prima su cagione de la liberatione dal peccato. perche, si come si legge apresso S. Giouanni, Dileacit nos, esplante nos a peccasis nostris in sanguine suo. Ci ha amati, & lauati da li peccati nostri nel suo sangue. & l'Apo-

folo

ยูกบ์:

che

Se

dil

nto , c

e, la:

Chelle

Spire

S,oten

in lerie

AND MARINE

en cong

Endistri

Markey es

and contract to

to the management of the second

tern teller

INSERTED IN

a Sylveys C. Megra gri

1177

Like

all gages Ul I

162111.

guel c

100

he reco

The speed

C fantaji "

ger.tel.

gillion.

di Chi

ial per

111, Da

ha am

& l'Apo

Atolon.

stolo disse: Communificanin mos, donans mobis ommia delicta, de- Ad Col.2. lens quod adversim nos erat chirographim decreti, quod erat contrarium n bis, & ipjum tulit de medio, affigens illud cruci. Vi ha uiuificati, rilaiciandoni tutti li uoltri peccati, icancellando quell'obligo del decreto che era cotra di noi, & lo leuo uia conficcandolo a la croce. Ci ha ancora liberati da la tirannide del Dianolo, perche l'istesso Signor nostro diffe : Nunc indicium est mundi nune princeps Ioan. 2. mundi buius ciicietur foras, & ego si exaltatus fuero a terra, omnia trabam ad me ipsum. Hora si fa giuditio del mondo: hora il principe di questo mondo sarà cacciato fuora: & se io sarò estaltato da terra, trarrò tutte le cose a me stesto. Oltra di questo, egli pago la pena che si donena a li peccati nottri. Dipoi perche niuno facrifitio piu grato & accetto a Dio potea offerirsi, ci riconcilio al Padre, & ce lo rese placato, & propitio. Finalmente, perche egli al tutto tolse li peccati nostri, & insieme ci apri l'entrata del cielo, la quale già molto tempo era stata serrata per il commune peccato de l'humano genere, il che significò l'Apostolo con quelle parole : Habemus fiduciam in introitu sanctorum in sanguine Christi. Habbiamo fi ducia di entrare doue entrano li fanti, nel fangue di Christo.

Ne mácò ne la uecchia legge l'imagine & la figura di questo misterio.perche quelli, a' quali era prohibito di ritornare a la patria loro, prima che morisse il sommo Pontefice, significauano che a niuno, quatunque giusto & buono, era aperta l'entrata del cielo, prima che quel sommo & eterno sacerdote Christo Giesu no sostenesse la morte: la quale sofferta, subito si aprirono le porte del cielo a quelli, che da li sacramenti purgati, & dotati di fede, speranza, & carità, sono fatti partecipi de la fua passione. Questi grādissimi & diuinissimi beni aduque insegnerà il Parocho esser peruenuti a noi p mezo de la passione del Signore. Prima una integra & pfettissima satisfattione, la quale in un marauiglioso modo Christo Giesu offerse per li peccati nostri a Dio Padre, pagando

10

DI

ftro \*

pagando con quella il debito nostro, perche il prezzo, che egli diede per li peccari nostri, non solo fi pari & uguale, ma fu aslai maggiore. Di poi un sacrificio a Dio accettissimo: il quale quando il figliuolo gli ofterie sopra l'altare de la croce, al tutto mitigo ogni sdegno de l'irato Padre. Questo modo di parlare uso l'Apostolo quando disse: Christus duexis nos, & tradidis semenipsum pro nobis oblationem & hoftiam Dev in odorem suavitatis. Christo ci ha amaci, & ha dato se stesso per noi in oblatione & hostia a Dio in uno odore suaussimo. In oltra, una susficientifima redentione, de la quale disse il Principe de gli Apostoli: Non corruptibilibus auro nel argento redempti estis de nava uestra conversatione paterna traditionis, sed pretiofo sanguine, quasi agai immaculati Christi, & incontaminati No sete stati redenti da quella uana conuersatione, che da li uostri Padri receneste, con oro, o con argento, cose corruttibili, ma con il pretiofo sangue di Christo, come di agnello immaculato, & incontaminato. Et l'Apostolo ci insegna, che Christo ci ha redenti da la maladittione de la legge, fatto per noi l'istessa maladittione. Ma oltra questi immensi benesitij ne habbiamo ricenu to uno maggior di tutti, & è che in questa fola passione ci sono proposti esempi chiarissimi di tutte le virtu. Et che sia il uero, & la patientia, & l'humiltà, & una eccessiua carità, & la mansuetudine, & l'obedienza, & vna inuitta costanza d'animo, non solo nel sopportare li tormenti & li dolori per la giustitia, ma ancora nel mettersi a la morte, ha in quella si fattamente maniseflato, che ueramente potemo dire che il Saluatore nostro in se stesso espresse nel giorno de la sua passione tutti quei precetti di buona & santa uita, che ci haueua insegnato in tutto il tempo de la sua predicatione con parole. Queste cose in breutta habbiamo noluto discorrere intorno a la utilissima passione & morte di Christo. Piaccia a la bontà di Dio, che questi misterij continuamente cistiano ne l'animo, & cosi impariamo a patire, morire, & sepelirci insieme col no-

Ad Eph. 5.

I. Pet. I.

Ad Gal. 3.

11

ofin

ificio:

ute:

Milia

San ( Pu

the man least

1 5 to 6 to an

(6 1 da)

and property of the second

d de merce

a Waling Action

4 My 1000

e Linkford

-----

marine me

ME EVENERAL

THE REPORT OF THE

1 Diam

Cililian

none ...

CHILD C.

norte i i milit

impa-

ol no.

tro 1

signote, & Saluatore, accioche poi, tolta da noi ogni macchia di peccato, risuscitando colui a una nuoua uita, quando che sia, finalmente per sua gratia & miseri cordia siumo fatti degni partecipare del celeste regno, & de la eterna gloria.

### ARTICOLO QVINTO.

# DES CENDIT AD INFEROS, TER-

# TIA DIE RESVRREXIT

#### A MORTVIS.

DISCESE A LI LVOGHI INFERNALI, IL TERZO GIORNO RISVSCITO DA MORTE. Grandissima utilità ci arreca, & è di non piccola impor tanza,il conoscere la gloria de la sepoltura del nostro Signore Giefu Christo, de la quale habbiamo ragionato poco ananti. Ma aslai pin importa & giona a li popoli fedeli, il conoscer gli illustri & chiari trionfi, li quali, poi che hebbe uinto il Dianolo, & spogliato il regno in fernale, seco uittorioso códusse. de li quali ci resta a trat tare al presente, & de la resurrettione insieme. Il qual luogo, quatuque potesse esser trattato da se stesso separa taméte, noi però, leguédo l'auttorità de'nri Padri antichi, habbiamo giudicato esser da congiugnersi col fatto de la descessione a l'Inferno. Ne la prima parte aduq; di quello articolo ci si propone primieramete da credersi, che poi che Christo su morto, l'anima sua se ne discedes se à l'inferiori parti de la terra, & che quiui tanto tépo dimorasse, quanto tempo il suo corpo si stette nel sepol cro. Con queste parole ancora insieme confessiamo, che la medesima persona di Christo nel medesimo tepo sus se ne le parti infernali, & giacesse nel sepolero . il che dicendo noi, niuno dee di cio prendere marauiglia.perche (si come altre uolte di sopra si è dimostrato) qua-Atunque l'anima di Christo dal corpo si separasse, non pe ro mai

De le molte fignificatio ni di questa noce, Inferno, done fi tratta anco ra del purgatorio de le anime.

rò mai la diuinità si diuise o da l'anima, o dal corpo. Ma perche a la dichiaratione di quetto articolo po-

trà arrecare non poca chiarezza, se il Parocho prima in

segnera quel che in questo luogo si debba intédere per

questa uoce Inferno, fa di mestieri molto bene auuerti-

re, che qui l'Inferno non fi piglia per il sepolero, come

alcuni pensarono no maco empiamente, che ignorante-

mente. Perche ne l'articolo di sopra habi iamo inteso,

che Christo nostro Signore su sepolto, ne cagione alcuna haueuano li fanti Apoltoli nel publicarci la fede, di

folo

uid:

COT

for

mit

trad

III

Po

200

lag

ritenute

AQ. 2.

replicare un modo di parlare piu difficile del primo. Ma questo nome d'Inferno fignifica quelli ascosi recettacoli, ne li quali sono ritenute quelle anime, che non hano cofeguita la celesse beatitudine. Et in questo modo le sacre lettere in molti luoghi hano usata questa uo Ad Phil.s. ce. Onde appresso il santo Apostolo leggiamo, che nel nome del Signore ogni ginocchio fi piega de le creature, che sono in cielo, in terra, & ne l'inferno. E ne gli At ti Apostolici il beato Apostolo Pietro testifica, che Chri sto nfo Signore è risuscitato, hausedo sciolti li dolori de l'Inferno. Ne pò qi ricettacoli sono tutti di una medesi ma forte. pche prima ui è un horribilissimo & oscurissi mo carcere, doue co pperuo & inestinguibil suoco son tormetate le anime de dannati insieme co gli immodi spiriti siernali, il quale ancora è detto Gehena, Abisso, & co la sua propia significatione Inferno. In oltra, ni è il fuoco purgatino col quale tormétate le anime de'giu sti si purgano p un decerminato tépo; accioche cosi a la eterna patria sia loro aperta la porta, ne la quale niente puo entrare che macchiato fia. Et de la dettrina di qita nerità, (laquale & con testimoni de le scritture, & con traditione Apoltolica, gli sacri Concilij apertamente di chiarano, effere flata confermata ) con più diligenza,& pin spesso deurà il Parocho disputare & trartare.perche noi fiamo uenuti in quei tempi, ne'quali gli huomini no accettano le aotrine sane & Catoliche. Finalmente fi ritruoua una terza forte di ricettacolo, nel quale erano

Apoc.21.

COIN

ticolo

TITE OF

Telan.

TE ST.

10.C

A Maria Policy

Manager of State

est ourse.

Daily to gray

- ---

TO TO THE PARTY.

......

La Car

e i cespi Lipani din ....

()

nec:

2011

law Hann

madica.

2, 10

- EII. E.

C.Z.J.

perch

unino

inte fi

erano,

ritenute le anime de' Santi, auanti a l'auuenimento di Christo:e quiui, senza sentimento di dolore alcuno, co fortate da una beata speranza de la loro redentione, lie te si godeano in quella quieta habitatione. Di giti huomini giutti adunque, liquali nel seno di Abraam asperta uano il Saluatore loro, il Signore nostro Giesu Christo a l'Inferno discendendo liberò le anime. Ne si dee pesa re, che Christo discendesse a l'Inferno in tal modo, che folo quiui peruenisse la sua nirtù & potenza, & no l'ani ma ancora:ma fi dee al tutto creder, che l'anima illessa discendesse in uerità & con la sua presenza a l'Inferno. de laqual cosa si legge quel uerissimo testimonio di Da uid: Non derelinques animam meam in Inferno . Non lascie- Pal. 15 rai l'anima mia ne l'Inferno. Ma se ben Christo discese a l'Inferno, non però a lui e stata diminuita parte alcuna de la fua fomma potestà: ne è macchiato lo splédore de la sua fantità in parte alcuna.conciosia che più tosto con questo suo fatto si sia prouato apertissimamiete, che quelle cose, che de la sua fantità erano state celebrate, sono state nere, & che egli è Figlinolo di Dio, si come, anăti co tâti miracoli hanena dichiarato.il che agenolméte intéderemo, se faremo coparatione de le cagioni tra di loro, per le quali Christo & gli altri huomini siano peruenuti a quei luoghi, perche tutti gli altri come ferui & prigioni erano discesi in quelle parti, ma egli ui uenne tra tanti morti libero & uincitore, & p superare li Demoni, da'quali gli altri erano per il peccato tenuti rinchiusi & legati.in oltra tutti gli altri, che mai per té po alcuno la giù erano peruenuti, parte erano da pene acerbissime tormentati, parte (se bene dolore disenso alcuno non sentiuano) nondimeno de la uisione di Dio prinati, & sospesi de la speranza di quella beata gloria, la quale có gran defiderio aspettanano, erano pure per ciò granemente afflitti. Ma Christo Signor nostro ui di scese non per patire cosa alcuna, ma accioche liberasse quei sati & giusti huomini da la molestia d' la misera cu Hadia, da la quale erano ritenuti; & isieme gli applicasse 11 103-

DICHIARATIONE

il soauissimo frutto de la sua passione. Auuéga che adun que Christo sia discelo al'Interno, no percio la sua som

Hauendo per tanto gia dichiarate & esposte le sopra

ma dignità, & potestà si e punto scemara.

Per qual cagione Chri-Ho dilcend. no

dette difficultà, fi dez hora insegnare, che Christo Signor noltro discese a l'Informo solo, accioche, tolte le fe a Pinfer- spoglie de li Demoni infernali, liberati tutti quei sanei Padri, & gli altri giusti huomini da si oscuro carcere, seco in cielo li coducesse.il che su sinalmete operato co grā marauiglia,& co fomma fua gloria. Imperoche fubi to il suo dinino aspetto apporto una luce charissima a alli, che stauano in prigione, & riempi gli animi loro di letitia, & di giocondità incredibile: a'quali infieme comunico, & dono lat to disiderata beatitudine, che folo contre nel nedere la faccia di Tio. Il che hanendo fatto, si prouò essere itato uero quello, che al felice ladrone hauca promesso con quelle parole : Hadic mecum eris in Paradifo: Hoggi meco farai in Paradifo. It questa tal liberatione di quelli huomini gintii molto tempo sauanti hauea predetto il Profeta Ofca con queste paro le : E. mors tua, o mors: morf as tuas ero, inferne. O morte, io furo la tua morte: o Inferno, io ti mordero. Quello medefimo fignificò Zacharia Profeta, quando diffe: Tu quoque in sanguine te stamenti tui emis: si i uin tos tuos de lacu, in quonm est aqua. Tu ancora nel fangue del tuo testamento tirasti suore li tuoi prigioni & legati del lago, nel quale non è aqua. Il medesimo finalmente espresse l'Apostolo con quelle parole Expoliais principarus & porestares tradesxis confidenter pala a triumphans illos insametipso. Spogliando li principati & le poteità, con gran fiduciale anime conduste seconel suo trionfo,

apertamente de'suoi nimici trionsando in se stesso. Ma, accioche intediamo meglio la forza di questo miste-

rio, spesso deuemo ridurcia memoria, che tutti quei giusti, che non solo erano nati dopo l'auuenimento di Christo, ma che dopo Adà a quelli erano pceduti, o che

Ad Col.2.

Luc. 2 30

Of. 13.

Zach.g.

fino al fine del modo haurano a nafcere, hano acquiftal talalor

do

Gi

M

CII

che 13113

Tr.

( learner)

Carrie

to Figure

TRINGS.

the second

10 Apr - 44 -

on other

e - 1 : 1 = 1

e tem elea

v. 92

- 41

A CHANNEL

OFT.

. J.

end of the

13:25

G a Spanner

Language of Langua

1 To 1 To

out the

1.4...

D WALL hall by the

io mili

ILLI QU.

nento:

ti,oct quit lor

ta la lor salute p benesitio de la sua passione, il pche pri ma che egli morisse, & poi risulcitasse, le porte del cielo nó erano mai da alcuno state aperte, ma le anime de gli huomini giusti, dopo che erano partite di uita,o era no trasportate nel teno di Abraam,o erano purgate col fuoco del purgatorio : il che ancora hoggi a quelli auuiene, a'quali dopo morte reila qualche cosa da satissa re, & patire. Per un altra cagione ancora difcese a l'Inferno Christo signore nostro; & questa fu, accioche, si come in cielo & in terra h.mea fatto, cosi parimete qui dimostrasse la sua uirtu, & accio che nel suo nome ogni ginocchio fi piegafie de le creature celefti, terreftri, & infernali. Done ciascuno puo marauigliarsi & stupirsi de la fomma benignità di Dio uerfo l'humana generatione il quale non folo per noi uolfe patire una acerbissima morte, ma ancora penetrare le bassissime parti de la terra;accio che le sue anime care quindi trahendo, le trasportasse a la beatitudine.

Segue hora la seconda parte de l'articolo:ne l'espli care de la quale quanto debba il Parocho affiticarfi, lo dichiarano quelle parole de l'Apoliolo: Memorare Domi num Issum resurrexisse a mortuis. Ricordati che il Signore Giesu Christo e minicitato da morte. Perche quello, che a Timotheo comanda, no si dee dubitare che no sia comandato a tutti quelli che debbon curare l'altrui ani me . La fentenza dunque & intelligenza di questo articolo e tale. Poi che il Signore nostro Giesu Christo ne la feita feria, ne l'hora nona del giorno, in croce mà do fuora lo ipirito, & nel medefimo giorno uerfo la fera fu sepelito da suoi discepoli, i quali per permissione del Presidente Pilato, depoito il corpo di Christo di croce, lo ripofero in un tepolero nuono di un horto ni cino: il terzo giorno dopo la fua morte, che fu il giorno de la Domenica, la mattina per tépo, la fua anima fu di nuouo cogiuta al fuo corpo. E cosi quello, che gia p tre giorni era stato morto, ritorno a quella uita, da laquale morédo s'era partito;& i tal modo rifuscito. Ma nota

Del glorio fo mitterio de la refurrettione di Chriilo. 2. Ad Ti. 2.

5

del

moş

fi car

Figure

erhi

Pers 2

DINE N

dent

dotta

tiler

re de

na.

fita

moh

rettig

tella

tono

110 (

tor

Par

ultra

mai

fign(

s'affer-

te, che per questa noce, Resurrettione, non si dee solamente intendere, che Christo sia stato da altri reuocato da la morte a la uita, il che a molti altri fu comune, ma che risuscirasse per sua uirtu & forza, il che a lui solo su propio & singolare. Perche la natura non può fare, ne ad alcuno huomo fu mai concesso, che vno possa per sua propia virtu richiamare se stesso a la uita, essedo questo folo rifernato a la fomma potenza di Dio, si come si ma nifesta per quelle parole de l'Apostolo: Essi crucifixus est ex infirmitate, sed viuit ex uirtute Dei. Quantunque sia stato crocefisso per cagione de la infirmità sua, viue pero per virtu di Dio laquale, percioche no si separo mai dal corpo di Christo nel sepolero, & da l'anima, quado difcese al Limbo, la diuina uirtù era così nel corpo, la quale poreua di nuouo congiugnerlo a l'anima, come ne l'anima, laquale di nuono potena rinnirsi al suo cor po, per la qual puote per sua propia uirtù ritornare in uita, & risuscitare da la morte, il che predisse il proseta Dauid, pieno di spirito, con queste parole : Saluanit sibi dextera eius, co brachium sanctumeius. La sua destra e'l suo fanto braccio l'ha fatto faluo. Dipoi l'istesso Signore lo confermo col dinino testimonio de la sua santa bocca, quando diffe : Ego pono animam meam, & iterum sumam eam: & potestatem habeo ponendi eam, & potestatem habeo iterum sumendi eam . Io espongo la uita mia, & di nuouo la ripigliero: & ho potesta di deporla, & ho potesta di miono di ripigliarla. Disse ancora a gli Giudei per confermare la verità de la sua dottrina: Soluite templum hoc & in tribus diebus excuabo illud. Disfate questo tépio, & io in tre giorni lo rifaro, il che quantunque essi intendessero di quel tempio sabricato si magnificamente dipietre, egli nondimeno (si come in quel luogo ci dichiera la scrittura) intendena & diceua del tempio del fuo corpo. Et benche a le nolte ne le scritture si legga, che Christo nostro Signore è stato risuscitato

dal l'adre, questo si dec riferire a lui, inquanto è huomo, si come si riferisce a lui, inquanto è Dio, quando

2.ad Cor. 13. 74

Pial. 57.

Ioan. 10.

Ioan.z.

s'afferma esser risuscitato per sua propia uirtu.

Ma fu questo ancora propio di Christo, che egli fusse il primo, al quale fusse concesso que so dinino benesitio de la resurrettione. pche ne le scritture è chiamato pri mo genito tra li morti, & primogenito de li morti . Et fi come filegge apprello l'Apottolo S. Pauolo, Chri. Ad Colof. stus resurrexit a mortus, primitiæ dormientum quomm, Et per hominem mors, & per hominem resurrettio mortuorum, Et buntur, unus quisque a utem in suo ordine, primitive Christus, dein-de ii, qui sunt Christi. Christo risuscito da la morte, come primitie de morti.imperoche per un'huomo era introdotta la morte, & p un'huomo la resurrettione de morti.E si come in Adam tutti muoiono, così in Christo tut ti saranno minificati;ma ciascuno, ne l'ordine suo. Chri sto fule primitie di questa resurrettione, dipoi quelli, che iono di Christo. Le quali parole si deono intendere de la perfetta refurrettione, per laquale fiamo riuoca ti a una uita immortale, & ci e al tutto tolta ogni neces fità di piu morire. Et cofi tra questi tali, & in questa sorte di resurrettione, Christo nostro Signore tiene il primo luogo. Perche se noi uogliamo parlare de la resurrettione, cioè del ritorno a la uita, dopo il quale sia necessario morir di nuono:ananti a Christo molti altri furono risuscitati da morte, liquali tutti però risuscitarono con questa conditione, che di nuono douessero mo-Gaze rire.Ma Christo, superata & oppressa la morte, risuscito in tal modo, che piu non puote morire. Il che fi co er ma con quello chiarissimo testimonio de l'Apostolo Pauolo Christus resurgens ex mortuis iam un nuritur:mors illi ultra non dominabitur. Christo risuscitando da morte, hor mai non muore piu: & la morte da qui innanzi non gli with fignoreggierà.

Quello che por a l'articolo fi aggiugne, TERTIA DIE, il Parocho lo deuera esporre in modo, che li sedeli non ehro pe sino, che Christo quei tre giorni integri stesse nel seuando p gro.Imperoche cóciofia che un giorno naturale inte

Apoc. I I.Ad Cor.

AdRom.6.

gro, & una parte del giorno auanti, & un'altra del giorno seguéte Christo si riposasse nel sepolero, per questo co uerità si dice, che tre giorni si giacque nel sepolero, & che il terzo giorno rifuscitò da morte. Perche per manifeltare la sua divinità, non uolse prolungare ne dif ferire la sua resurrettione fino a l'ultimo del secolo: & ancora non uolie subito risuscitare dopo la morte, ma il terzo giorno, accioche noi credessemmo, lui essere ue ramente huomo, & ueramente morto. ilquale spatio di tempo parena che fusse bastenole a prouare, la morte di

giunsero a quetto luogo quelle parole, SECVNDVM

Christo effer stata nera morte. Lipadri del primo Concilio Costantinopolitano ag

SCRIPTVRAS : Lequali prese da l'Apostolo, trasportarono nel simbolo de la fede, solo perche la fede del misterio de la resurrettione è massimamente neces-1.3d Cor.13. faria, come il medesimo Apottolo ne insegna con quel le parole: Si Christus non resurrexit, inanis est predicaio

nostra, inanis est sides sestra: & si Christus non resurrexis, uana est fides uestra: adhuc enim esti: in peccaus uestris. Se Christo non e resuscitato, uana è adunque la nostra pre-

dicatione, uana la nottra federe se Christo non è risiscitato, uana è la sede nostra:perche ancora sete ne'nostri peccati. Onde S. Agostino, maranigliandosi de la se

de di questo articolo, disse queste parole: Non è cosa gra de a credere, che Christo sia morto. questo lo credonogli Giudei, li Pagani, & tutti li rei & ingiusti huo-

mini:ma la fede de Christiani e la resurrettioe di Chri fto; questo habbiamo noi per gran cosa, il credere Chri

sto esser risuscitato. Et di qui auuenne, che il signore si spesso parlò de la sua resurrettione, & con li suoi discepoli, non quasi mai parlò de la sua passione, che insieme

non ragionasse ancora de la sua resurrettione. Et però hauendo detto:Il figliuolo de l'huomo farà dato in ma-

no de Gentili a effere schernito, & flagellato, & a effer gli sputato in faccia: & poi che l'haranno slagellato, le

uccideranno:a l'ultimo foggiunfe, Il terzo giorno ril 1-

fcitera.

di

CON

na

nold

والا

HILL

refile.

lad!

neiel

meni

obed

fac

qua

di

illen

te, S

leth

fuse

mod

fulc

rifu

men

cosi

Cori

diffe

fermu

Ham (

and in

S. Agostino

Luc. 31.

adi feitera. Et un'altra uolta domandandolo li Giudei, che con qualche fegno & miracolo cofermatie la fua dottri na, rispose, che altro segno non faria loro date, che il se gno di Iona Profeta. perche si come Iona dimorò nel uentre de la Balena tre giorni & tre notti, cofi il figliuol de l'huomo douea stare nel cuore de la terra tre

giorni, e tre notti.

Tr. Las

1 1 1 1

d1t017.

, &20

Ma,accioche più chiaramente intendiamo la forza e'l fento di quetto articolo; tre cofe deuemo inuestiga- fich fine, & re & intend ... reprima, perche fu necessario che Christo itilità de ia rifuscirasse, dipoi, qual sia stato il fine & lo scopo de la refurreccionescerzo, quale utilità & commodi da quel la ci fiano uchuti. Quanto al primo adunque, fu cofa necessiria, che egli risuscitasse, accioche cosi si manisestaffe la duma giusticia:da la quale, era moito conucniente, che Christo fusse esaltato; il quale per essergli obediente, era stato si humiliato, & dishonorato. Questa cagione addusse l'Apostolo scrinendo a Filippensi, quando disse, Humilianis simeripsum, factus obediens usque Ad Phil.2 ad mortem, mortem autem cruci; propier and & Dens exaltanit illum. Humilio se stello, farto obediente sino a la morte, & a la morte de la croce; e pero Dio l'esaltò. Ancora, accioche la fede nottra fi confermatte, fenza la quale l'huomo non puo effere giuitificato : perche quello dee effere un grande & chiaro argomento, che Christo fusse figliuol di Dio, che per sua propia uirtù risuscitasse da morte. Dipoi, accioche la noltra speranza in tal modo fusie nutrita & sostentata. Imperoche, csiendo rifuscitato Christo, habbiamo certa speranza di douere risuscitare ancor noi . perche egli e necessario che le membra partecipino le conditioni del lor capo. Onde cofi conchiude l'Apostolo la sua ragione, scriuendo a li Corintij , & a li Teffalonicensi . & Pietro apostolo disse : Benedictus Deus de pater dominin firi lefis Coristi, qui secundum misericordiam magnam regeneration to in spem uiuam per resurrestionem Iesu Christi ex motuis in heroditatem in fruptibilem . Benedetto sia Dio & padre del nostro fignore

Matth. 13.

De la necesrefurrelline ne di Chii-

1. Ad Cor. rad Thaf4

ett

tid

gla

fust

Salu

quel la qui la pa

blob

期間

figia

(073

fe:

MUTT.

\$9935

Big

(d)

Ch

ch

lou

flin

fio!

Pun

etla

fignore Giefu Christo:ilquale fecodo la fua grande mi fericordia ci ha regenerati in una uiua speranza, per me zo de la resurrettione di Giesu Christo da morte, a do uer possedere una heredità incorruttibile. Finalmente si dee insegnare, la resurrettione di Christo essere stata ancora necessaria, acciò che cosi il misterio de la reden tione & salute nostra si facesse perfetro. perche Christo con la sua morte ci liberò da li peccati:risuscitando poi, ci rese quei beni eccelléti, che peccando haueuamo per duti. Et pero ben disie l'Apostolo : Christus traditus est propter delicta nostra, & resurrexi: propter iustificationem no. Stram. Christo su dato a la morte per li nostri peccati, & risuscitò per la nostra giustificatione. Accioche adunque niuna cofa mancañe a la falute de l'human ge nere, si come su necessario che egli morisse, cosi parimente bisogno che egli risuscitasse. Da le cose, che sin qui habbiamo dette, potemo confiderare, quanta utilità habbi arrecata a li fedeli la returrettione di Christo nostro signore.imperoche ne la sua resurrertione chiaramente conosciamo, che Christo e Dio immortale, pie no di gloria, uincitore del Diauolo, & de la Morte. Et tutto questo si dee credere di Giesu Christo senza alcuna dubitatione. Dipoi la refurrettione di Christo ha ancora a noi cagionata la refurrettione de nostri corpi, si perche su causa efficiente di quel misterio, si ancora perche tutti a efempio del nostro fignore deuemo rifuscitare.perche, quanto appartiene a la refurrettione del corpo, l'Apostolo ne sa testimonio con queste parole : Per hominem mors, o per hominem resurrectio mortuorum. Per un'huomo ci uenne la morte, & per un'huomo la resurrettione de'morti. Imperoche a tutte quelle cose, che Dio opero nel misterio de la nostra redentione, uolse usare l'humanità di Christo . come istrumento attissimo onde la sua resurrettione su come uno istrumento a l'oprare la nostra resurrettione. Puo anco ra Christo esser detto un'esemplare de la resurrettione nostra. pehe la resurrettione di Christo nostro significe

A . Rom.4.

Lis. Cor.

à gre è tra tutte l'altre perfettissima. Et si come il corpo di Christo risuscitando su trasportato a una gloria immor tale, cosi parimente ii corpi nostri, che prima erano stati deboli, & mortali, saranno restituiti in uita, ornati di gloria & di immortalità . perche (si come ne insegna l'Apostolo ) Saluatorem expectamus Dominum nostrum Ie- Ad Phil. 3. fum Christium, qui reformabit corpus humilitatis nostra configuratum corpori claritatis sue. Noi aspettiamo il nostro Saluatore & fignore Giesu Christo, il quale riformerà questo nostro corpo humile, & uile, configurando lo & rendendolo fimile al fuo corpo glorioso . Et questo si puo ancor dire de l'anima morta in peccato, a la quale il medefimo Apostolo pur manifestò con quefte parole, in che modo la refurrettione di Christo si proponga per esemplare: Quo modo Christus surrexit a mortins per gloriam patris, ita & nos in nouitate uitæ ambulemus. fi enim complantati facti sumus similitudini mortis eius, simul & resurrectionis erimus . Si Come Christo è risuscitato da morte a uita, cosi noi caminiamo in nouita di uita. perche se noi siamo come rami inserti ne la pianta, fatti simili a la sua morte, saremo ancora a la sua resurrettione. & poco dopo soggiunse: Scientes, quod Christus resurgens ex mortuis iam non moritur: mors illi ultra non dominabitur. quod enum mortuus est peccato, mortuus est semel: quod autem uiult, uiuis Deo. ita & uos existimate uos mortius quidem esse peccato, uiuentes autem Deo in Christo Iesu. Sapendo che Christo, essendo una uolta risuscitato da morte, non dee piu morire, ne piu la morte lo supererà. perche inquanto egli è morto per il peccato, è morto una uolta: ma inquanto egli uiue, uiue a Dio. cosi uoi stimate esser morti al peccato, & ujuere a Dio in Chriito Gielu.

alwayne

grander gar

......

Later 1

Table L

1 0 2 12 1 1 2 1 2 1 2 1

Mary Tale

100 00

WALLER W.

a part.

e a cutto

10:11:

. come.

th com.

e.Puo:

surrett.

ro fign

Duc essempi adunque de la resurrettione di Christo deuemo prendere, l'uno è, che, poi che noi habbiamo purgate le machie de noîtri peccati, incominciamo & ci finrettione proponiamo una nuoua forte di uita, ne la quale risplen di Christo dono

Ad Rom. 6.

Quali effem

dono l'integrità de costumi; l'innocenza, la santità, la

gra lui, lui

ţť

to

fi debbono prendere.

80

modesia, la giufficia, la beneficentia, & l'humiltà : l'al. tro, che in tal proponimento noi pseueriamo in tal mo do, che con l'autro del Signore più non ci partiamo da quella nia de la giuflitia, ne la quale gia siamo entrati una uolta. Perche le parole de l'Apoltolo non folo ci dimoltrano, la resurrettione di Christo esserci proposta per esempio de la nostra resurrettione, ma ancora cidi chiarano che quella ci concede la virtù di risuscitare,& donaci le forze & lo spirito, per il quale potiamo perseuerare in santità, & giustitia, & olleruare li precetti di Dio. Imperoche si come per la sua morte non solo prendiamo esempio di morire a peccati, ma ancorane cauiamo la virtu, con la quale potiamo morire a quelli: cosi parimente la sua resurrettione ci dona le sorze per poter douentar giusti; accioche dipoi santamente & piamente honorando Dio caminiamo in quella nou tà di uita,a la quale risuscitiamo. Peroche questo principalmente ne la sua resurrettione sece il Signore nostro, che noi, che prima insieme con lui erauamo morti a li peccati & a questo mondo, con quello ancora risuscitiamo a una nuoua uita & una nuoua disciplina. Et per farci conoscere li segni di questa resurrettione l'Apostolo dice. Si consurrexistis cuni Christo, que sursum sum Ad Colo.3. quærite, ubi Christus est index in dextera Dei sedens. Se noi sete resuscitati co Christo, cercate le cose alte, & celesti, done sta Christo sedendo a la destra di Dio. Ne lequali parole chiaramente dimostra, che quelli neraméte son risulcitati co Christo, che desiderano la doue Christo fi trona, hauere & tronare la uita, gli honori, l'otio, & le ricchezze. Quado poi soggiunte: Que sursum sunt sapite, non que super terran: Cercate di sapere le cose celeiti,non le terrene: ci diede in qlle parole come in altro fegno, p il quale noi potessemmo ben conoscere, se ueramete fiamo risuscitati co Christo. pche si come sitole il guito fignificare & manifestare la dispositione & sant tà del corpo, cosi parimete sevno guita & intede qllqro fe, che

la Cani

CIDI

Marin:

o'era ( 10 2 mg 1 mg

-

to go care

Diff set of

44 1 41 A12

\*\*\* A ..... \*\*\*\*\*

6 1 Atom

640 Lugar

Section 1

----

......

esi haderan

THE PERSON .

1786

1917 VS

Jo. N.

Libraria.

Jama L

:0F: 1C

E J. T. Way

100 51

concli-

ofcere,

come.

ione L éde áli le, ch

fe, che son uere, pudiche, giulle, & fante, & solo si rallegra con l'intimo fenso de la fua mente, de le cofe celeiamo ir îti,quello puo esser un grandissimo argomento, che co lui, che in tal modo e disposto, sa insieme co Christo ri fuscitato a una nuona ipiritual unta.

### ARTICOLO SESTO

#### ASCENDIT AD CAELOS, SEDET AD DENTERAM DEL PATRIS OMNIPOTENTIS.

ASCESE A LICIELI, SIEDE A LA DE-STRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE. Il Profeta Danid, contemplando in spirito la beata & gloriosa ascensione di Christo, eshortana tutti gli huo mini a celebrare fi gloriofo trio e cen gran letitia & tri pudio, dicedo: Omnes getes plaudite manibus, invilate Dev in un Pfal, 45. te exalta i ni cafeenak Deas in inbilo. Kallegratcui ogéti tut te, & co le mani fate segno di allegrezza fiubilate a ho nor di Di co uoci di levitia:perche Dio e alcelo in cie lo có gran feita. Per le quali parole potrà molto ben có prendere il Parocho, che tal misterio dee esser esplicato a li popoli con gran diligenza, & che dee molto bene auuertire che li sedeli non solo lo credano & intendano, ma che con l'ainto del Signore, quanto per lui fi po trà, s'ingegnino & studino imitarlo con li fatti, & esprimerlo con l'opere. Quanto adunque fa hora al proposi to de la dichiaratione del festo articolo, nel quale prin cipalmente si tratta di quo alto & divino misterio, dee incominciarsi la sua dichiaratione da la prima parte, & cosi aprire & manifestare que I che significhi & importi: imperoche di Christo Gieiu debbono li sedeli senza du bitatione alcuna ancora credere, come Chrillo, poi che hebbe códotto a fine & pfetione il milierio de la nottra redétione, in quito egli era huomo & có l'anima & col corpo ascete in cielo. Ferche, in quanto egli e Dio, non the fu mai lontano, come quello, che con la sua diuini4.Reg.2. Dan. 14. Aû.3.

tà riempie tutti li luoghi.Insegni ancora esser asceso p sua propria uirtu, & no inalzato da altra potenza come auenne a Helia, il quale da un carro di fuoco fu traspor rato in cielo, o come si legge di Abacuch Profeta, o di Filippo Diacono, li quali per dinina nirtu portati perl' aere, trapassarono in tal modo lontanissimi paesi. Neso lo ascese in cielo inquato era Dio, & con la ina onnipotente uirti, ma ancora inquanto cra huomo. perchese bene per potéza naturale cio non si puote sare, nódime no quella nirtà, de la quale l'anima beata di Christo era dotata, puote muoner quel corpo nel modo, che a lei parue: Ril corpo che già la gloria hauca riceuuto, agenolméte obedina a ogni comildaméto de l'anima. & in questo modo, & quanto Dio, & quanto huomo, Christo per sua propia uirtu crediamo esser asceso in cielo. Ne l'altra parte de l'articolo si contiene.

SEDET AD DEXTERAM PATRIS.

SIEDE ALA DESTRA DEL PADRE Nel qual luogo bisogna anucreire a quel modo di parla re,o fimilitudine di noci, che ne le dinne lettere spesso trouiamo usate, quando si attribuisce a Dio o qualche humana passione, o qualche membro per accomodarsi a la nostra bassa intelligenza, perche essendo spirito, non si puo di lui pur pensare cosa alcuna corporea. Ma perche tra gli huomini qua giù, noi ilimiamo che a colui sia dato maggiore honore, che è collocato a la de stra d'un altro, il medesimo poi transferendo a le cose diuine, per esplicare la gloria di Christo, la quale inquanto huomo sopra tutti gli altri si ha acquistata, lui confessiamo esfere a la destra del Padre. Er questa parola, Sedere, in questo luogo non significa o sito, o figura ale ma di corpo, ma solo quella ferma & stabile ponetione de la fua regia & fomma porefra, & gloria, de la quale parlando l'Apostolo dille: Suscinaisiltum a mortuis, & conflituens ad dexteran funnin caleftibus fiepra oum pri sipation, & poseftatem, & unintern, & dominationews, Some nomen, good nominatur non folum in hoc fate cuto, c

faring

otenza

जिल्ला कि Project

Jogan. Compression in

The same

Miles Miles

ANT THE RESERVE

Market State

A SEC.

Sea of the

the state of the s

with design a

- 11.7

osji sepaku y

1 - 11 ...

372.20

n trackle

المنا المنا و

L idealand in

Law Lawrence .... V .....

TI GILL

. , 65

J. H. Line

distantes.

am. To

i mi la cusasi endo, sed etiam in futuro, & omnia subiecit sub pedibus estas: Rifuscitandolo da morte a uita, & collocandolo a la sua destra in cielo sopra tutti li Principati, & le Potestà & le virtu, & le Dominationi, & sopra ogni nome, che si nomina non solo in questo secolo, ma ancora nel futuro: & tutte le cose gli messe sotto i piedi. Da le quali pa role apparisce, che questa gloria è talmente propia & singolare del signore, che non può conuentre ad alcuna altra natura creata. Er però in un'altro luogo testifica: Ad quem autem Angelorum dixit aliquando, sede a dextris mei? Ad Heb. 1. A qual Angelo disse mai, siedi a la deitra mia? Ma dichiarerà il Parocho il senso di questo articolo piu aper tamente, narrando l'historia de l'Ascensione; la quale Ada. il santo Euagelista Luca negli Atti Apostolici descrisse con ordine marauiglioso. Ne la eni esplicatione bilognerà principalmente offeruare, che tutti gli altri mi sterij si referilcono a questo misterio de l'Ascensione come a fine, & che in que lo si contiene la perfettione, & l'assolutione di tutti gli altri. Imperoche si come da l'incarnatione del signore hanno principio tutti li misterij de la nostra religione, cosi tutta la sua peregrinatione si conchiude ne l'Ascensione. In oitra tuttiglialtri capi del Simbolo, li quali appartengono & rilguardano a Christo nostro signore, altro non ci dimostrano che la sua somma humilità, & dispregio . perche non si puo pensare cosa alcuna piu abietta, & humile, che,il Figliuolo di Dio per noi prendere la humana natura, & la humana imbecillita, & debolezza, & hauer per noi uoluto patire, & morire. Ma che noi confessiamo & ne l'articolo superiore esser risuscitato da morte, & nel presente essere asceso in cielo, & sedere a la destra del padre, niente si puo addurre per dichiarare la sua somma gloria, & la fua diuina maiestà piu magnifico, & degno di maggior meraniglia.

Esposte, & dichiarate le cose sopradette, dee diligéremête insegnarsi poi, per qual cagione Christo signor noitro nolene ascendere in cielo. Prima aduque prasce

Caufa de l'Atcifione di Christo in ciclo , &

quali benefi tii da quella ci uenga no.

Ioan. S.

DICHIARATIONE

se, pche al suo dininissimo corpo, il quale era stato dotato ne la sua resurrettione de la gloria de la immortali tà nó conuenina il luogo di glia terrena & olcura habitatione, ma l'altiffimo & lucidiffimo habitacolo del cie lome folo, accioche cofi si godesse il possesso de la sua gloria & del celette regno, la quale col fuo "ppio sague fi hauca meritata, ma ancora accioche quitu "peuraffe tutte le cose apparteneri a la faiute nostra. Dipoi, accio che manifestule co l'effecto, il regno ino no effer di qtio modo. Imperoche li regni del mondo son terreni & trăfitorij, & toto fi fidano & appoggiano ne legradi ric chezze, & ne la porenza de la carne: done il regno di Christo no era terreno, come que che li Gindei aspettauano, ma spirituale & eterno. Er ancora egli idesso di moltro le sue ricchezze & facolta estere spirituali, quado nel cielo colloco la fua fede. Nel qual regno, certa cosa e, che qlli sono da essere stimati piu alti, piu degni, & piu ricchi, & abondati di tutti li beni, che cercano le cole dinine co maggiore diligeza, pche l'Apottolo S. Iacomo ci testifica, Dio hauere eletti li poueri in qsto modo, ricchi in fede, & heredi di al regno, il quale Dio promesse a tutti queili, che lo animo. Ma ascendedo in cielo il fignore noitro, nolfe fare ancora un'altra cofa: & qtta fu, che noi co la méte & col desiderio lassu lo se guitaliemo, pehe il come co la sua morte & resurrettio ne ci hauea lasciato l'essempio di morire & risuscitare in spirito, cosi co la ma ascessone c'insegna & istruisce, che, metre che col corpo stiamo in terra, col pesiero ce ne padiamo in cielo, cofessando noi essere forestieri, & come passaggieri sopra la terra, & che, metre che ricerchiamo la noitra patria, fiamo cictadini del cielo, & infierae co li sunti siamo domettrei di Dio, pehessi come dille l'Apottolo) Nofinacas erfais in cells ofte La nottra co uerfatione è in cicio. L'etheacta è gradezza de gli inefplicabili beni, li quali ha mādati iop a di noi la beni-

guita di Dio, il fanto profeta Lanid, iscodo che inter-

Yac. Z.

Ad Helv. 11. Ad Eph. 2. Ad Phil. 7.

> preto l'Apoltolo, allai auaci hauea predetto con quelle? paroie:

ra fan

I talle

CHO.

Milai.

and to be as

\*\*\*

118 N

Jun .

2.8x . . . .

.

# T . . . . .

AWR YMA

a tager Lidassess

s della seco

må rest plessiert

Go vet, (65) y-

Tour. 11

a language 20

N-2 14 "

الله ور

- 10 - 11 a

10 ....

queire olc: 4 parole: Ascendens in altum captina duxit captinitate, dedit dona hominibus. Ascedendo in alto, coduste seco la moltitudine de' prigioni, & diede a gli huomini molti doni; & questo, perche dicci giorni dopò, mandò lo Spirito san to; de la cui virtu & abondanza riempi quella moltitudine de'fedeli, che alihora si ritrouaua presente. Et ne ramente allhora fatisfece a quelle liberali promesse, Act. che hauea fatte, quando dille: Espedit vebis, vi ego vadam. f: enim non chiero, Paraletus non veniet ad nos : fi autem abiero, miliam esmi ad nos. .. noi è molto utile, ch'io me ne nada. perche s'10 non mi partiro, non ucrràn uoi lo Spirito tanto con olatore:ma s'io mi partiro, ue lo mandero. Ancora alcefe in cielo, fecondo l'openione de l'Apostolo S. Paolo, accioche hora sia presente, & si moltri ananti la faccia di Dio pernoi, & apresio il Padre eserciti l'offitio di Eucno annocato, onde S. Giovanni dil- 1. Ioan.2. Se: F with mai, hectivity webis, when peccetis : fed & fi quis per aucris advocatum hab mus apred I arrem Jefum Christiamiustum: & iffe est prequierio pro peccatis rustris. Figlinolini miei, io ui icrino quette cose, accioche noi non pecchiace piu. Et se pure sarà alcuno, che caschi in peccato, noi habbiamo anuocato aprello del Padre Giesu Christo giusto: & egli e quello, che è la propitiatione per li peccati no tri. Ne cosa alcuna puo essere, onde piu li Christiani si debbano rallegrare, & prende re contento di animo, che il sapere, che Giesu Christo èstato costituito aunocato & gratore per la causa nostra, ilquale ha apresso l'eterno Padre una somma gratia, & auttorita. Finalmente, salendo in cielo, ci ha preparato il luogo il che hauea ancor promesso di douer Ioan. fare:& in nome di tutti noi Giefu Christo, come capo, è entrato in possessione de la celeste gloria.Imperoche andandosene in ciclo apri le porti, che per il peccato di Adamo erano itate lungamete terrate, & infieme ci pre parò la strada, per la quale potessemmo peruenire a la celeste beatitudine, si come egli il tei o ne l'ultima cena r a suoi discepoli hanca predetto donere annenire. Ilche

accioche con l'effetto mettesse in esecutione, tutte l'ani me di quei giusti, che del Limbo hauea tratte, seco introdusse ne la celeste stanza de la eterna beatitudine. Dopo si meranigliosa copia di celesti doni, segui un'altra salutifera moltitudine di commodi, & utilità, che ci uennero da la sua stupenda ascensione. Et prima accreb be non poco il merito de la fede nostra, peroche la fede e di quelle cose, che non si ueggono, '& che son! lontane da ogni intelletto & ragione humana, il perche, fe il Signore nostro non si fusse partito da noi, il merito de la nostra fede si sarebbe no poco se mato. Perche Chri sto nostro signore quelli dice esser beati, che non hano ueduto & hanno creduto. Apresio, l'ascensione di Chri sto in cielo halgran forza & momento a confermare ne' cuori nostri la speranza.perche credendo noi, che Chri sto, inquanto huomo, è asceso in cielo, & ha collocata a la destra del Padre la natura humana, prendiamo di ciò grande speranza di douer ancor noi, come sue mébra, peruenire la su, & quiui col capo nostro congiugnerci. ilche già il Signore testificò con queste parole: Pater quos dedisti mibi, solo vt, vbi sum ego, o illi sint mecum: Padre, quelli, che tu mi hai dati, noglio che siano meco, one io sono. Habbiamo dipoi ricenuto questo non piccolo benefitio, che in questo modo ha rinoltato & rapito l'a mor nostro uerso il cielo, & ci ha infiammato di un dinino spirito. Imperoche egli è necessario quel che si di ce, che, doue è il nostro tesoro, quini si ritruona il cuor nostro. Et non è dubio alcuno, se Christo signor nostro al presente si trouasse in terra, che ogni nostro pensiero sempre sarebbe riuolto a risguardare lui, & a conuer fare seco: & solo quell'huomo dinino, & non altri, uorremmo nedere, dal quale ricenessemmo continuaméte tanti benefitij: & lui solo ameremmo con una certa terrena beneuolenza. ma essendo hora salito in cielo, ha fatto si, che il nostro amore è diuentato spirituale, & ha operato, che noi ueneriamo & amiamo come Dio, colui, al quale hora ripensiamo, essendo egli da noi lon tano.

Ioan.29.

Ioan. 17

Matth.6.

tutte!

te, fee

CERTIFIE

icer. Tamp int

Saucel For

A Company of the Comp

Paul To

of the later of

Man and

Park of the land

A THE WATER OF THE PARTY OF

1 70

THE STREET

S S. Crows J .

A I A Mira

no free plant

P. R. P. C. C.

2. W. ...

Manager 1

P o post

and bring

engradi yan ni kuci bermin ni

Ti chai

Midal.

J. I.

75 75

Caccar:

11-

TORY THEFE

THE ICE eio, ha

sle, & Dio,

01 1004

tano. ilche fi intende & conosce, parte con l'esempio de gli Apostoli; li quali mentre che hebbero il Signore presente, pare che quasi di lui piu alto giuditio non facessero, che quello chel il senso humano loro porgena;parte è stato ancora confermato col testimonio del Signore ittesso, quando disse: Expedit uobis, m Ioan. 16. ego uadam. Fa per uoi, che io me ne uada. impercioche quel loro imperfetto amore, col quale amauano Christo Giesu preséte, deueua farsi persetto có l'amore diui no.& cio bifognana che anneniffe per l'annenimento de lo Spirito santo.onde dopo le sopradette parole subito aggiunse: Si erim non abiero, Paraeletus non ueniet ad uos. Perche se io non mi partirò, lo Spirito santo non uerrà a noi. A questo si aggiunge ancora, che egli in terra am plificò la fua casa, che è la Chiesa, & nolse che p nirtù & guida de lo Spirito fosse gouernata, & a tutta quella istitui un sommo Pontifice Pietro, principe & capo di tutti gli Apostoli. & lasciò alcuni Apostoli, alcuni Profeti, altri Euangelisti, altri Pastori, & Dottori: & cosissededo a la destra del Padre no resta mai di copartire a di uerse psone uarij & diuersi doni. Per ilche testificò l'A postolo, che a ciascuno di noi è data la gratia secondo la mifura, có la quale Christo l'ha uoluta donare. Final méte, come di fopra infegnamo del misterio de la mor te & resurrettione di Christo, il medesimo debbono li Ad Ephia Christiani cosiderare & pésare del misterio de l'Ascen sione, perche se bene noi siamo obligati a la passione di Christo, & da lei confessiamo hauere ricenuta la no ftra salute & redentione, perche Christo col merito di quella ci ha aper ta la porta del ciclo:nondimeno la fua Ascensione non solo ci è proposta come esemplare, ac cioche così impariamo a risguardare uerso il cielo & con lo spirito ascendere in alto, ma ancora ci ha concessa la diuina uirtù, con la quale potessemmo fare tal cofa.

Ad Eph.4.

#### ARTICOLO SETTIMO.

#### INDEVENTVRVS EST IVDICARE VIVOS ET MORTVOS

INDI HA DA VENIRE A GIVDICARELI VIVI, ET LI MORTI. Tre sono gli offitij nobilis, simi con liquali il nostro Signor Giesu Christo illustra & adorna la sua Chiesa. Vno è de la redentione, l'altro del patrocinio & difesa, che ha di lei, il terzo del Giuditio. Hora essendo per gli articoli superiori già ma nisesto, che il genere humano è trato da lui redento co la fua morte & passione, & con l'Ascensione in cielo, ha preso in perpetuo il patrocinio de la nostra causa; segue hora, che in questo articolo si dichiari il suo giuditio. del quale articolo questa è la forza, & la natura, che in all'ultimo giorno Christo mostro signore ha a dare giu ditio & sentenza di tutto il genere humano, perchele facre lettere manisestano due estere gli aunenimeti del Figlinolo di Dio uno de quali su, quando per cagione de la nottra falute prese la nottra carne, & nelventre de la Vergine madre fi fece huomo:l'altro, quando al fine del secolo uerrà a giudicare tutti gli huomini. Questo fecodo anuenimeto ne le facre lettere e deto giorno del Signore, del quale diffe l' Apostolo: Dies Domini, sicut fur innoste, ita seriet. Il giorno del fignore nerra come il ladro na di note. Et l'iltello no tro Saluttore: De die autemilla & horanemo scit. Di quel giorno & di quell'hora niuno è che sappi costa alcuna. Et de l'ultimo Giuditio sia battenole quella sola auttorità del' Apostolo: Onmes nos manifestari operet ante tribanal Christi, ut referat unus quifque propria corp vis prout gessit, sine bonuem, fine malam. Tutti noi bisogna che fiamo presentati auanti al tribunale di Christo;accioche ciascu no quim palesi tutto quello, che ha operato nel corpo, o bene, o male, perche è piena la facra ferituira di testimoni, li quali ogni hora in grande abondan li

occorres

r.ad Thef. 5.

Matth. 24. Marc. 13.

2.ad Cor. 5.

occorrerano al Parocho:co il quali non solo potrà con fermare &pronare questa uerità, ma ancora la potrà p porre auanti a gii occhi de fedeli;accioche fi come fin dal principio del mondo quel giorno del Signore temp fu a ciascuno defideratissimo, nel quale si uesti la carne humana, perche in quel mitterio era ripotto ogni spe ranza de la loto redicione, cosi dopo la morte del Figli nolo di Dio, & dopo la fua ascentione al ciclo defideria mo un'altro giono del Signore con redetissimo studio, aspertando quella beata speranza, & l'annenimento de

la gloria del nostro grande Dio.

DIC

ICARE: Carrie

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

- 191 - 1 190

. . . .

1 141 T

e : :

glag, nyele

paper 11. Sp. a

الله الله

half har

EST COS

rittiitä. ondan

corre.

1.7

15

Ma, per esplicare bene questa materia, due tépi dee osseruare & bene auertire il Parocho, ne' quali a ciascu no e necessario companire auanti al cospetto de Signore, & render ragione di tutte le cogicationi, & operatio m, & finalmète di ogni parola, & hauere dal giudice la fubita sentenza. Il primo repo e, quando ciascun di noi si parte da la presente vita, perche allhora subito è costi tuito auanti al tribunale di Dio, & quiui si fa una giustis sima inquisitione & esamine di tutte quelle cose, che mai p alcun tepo ha o fatte, o dette, o pensate. Et ofto e detto il giuditio particolare, o prinato. L'altro tépo e,quando in un giorno & in un luogo tutti gli huomini si ritrouerano auanti al tribunale del giudice, accioche quiui(ciò acdendo & ascoltando tuttigli huomini,che mai sono stati, che sono, & che farano in tutti li secoli) cialcuno constca quelle, che di qualunque di loro farà giudicato, & determinato. Il promuntiare de la qual fen tenza a gli inginiti & scelerati buomini sarà no piccola parte del lor farpiit.o o pena.da l'altra parte li buoni & giusti accoltun lola ne riporteranno nen piccolo pre mio & foauissimo frutto, quando apparir à a totto'l mon do, quale cia cumo sa itato in quella uita. Et questo è detto Giuditio generale. Et qui bisogna necessariamete dimoltrare, p qual engione of tra il particolor giuditio di ciascuno, ancora l'uniue sale di tutti gli huomini si debba esequire. La cagione dunque è qta. Cóciosta che dopo

Di due auenimenti del Signore noi. & de la necessitàdel Giuditio ge

DICHIARATIONE

dopo la morte de genitori rimangono li figliuoli, de pa dri loro imitatori:dopo liquali ancora ci reltano li libri da loro coposti, & li loro discepoli, & altri, che sono & de li esempij loro, & de le operationi, & de le parole imi tatori, & defensori.per le quai cose è necessario che si ac crescano li premij, ouero le pene di queili, che son mor ti. Et conciosiache questa utilità, o calamità a molti per tinente, nó prima debba hauer fine, che uenga l'estremo giorno del modo; era cosa molto giusta, & conuenie re, che di tutta questo sorte di opere, o di parole, o bene,o mal fatte,o derre, si facesse una comune esamine.il che no poteua auenir, se prima no si faceua un comune giuditio di tutti gli huomini. A csta ragione se ne aggiugne un'altra, che essendo spesio la fama de gli huomini giusci offesa, & macchiata, & gli empi & scelerati bene spesso essedo d'innoceza landati & comendati, di qui è che la ragione de la dinina giustitia ricerca, che li giusti racquillino quella estimatione & buona sama, che apres so a gli huomini per ingiuria de' tristi hano perduta. Di poi perche cosi li buoni coe li tristi le cose, che hano fat te in questa uita, no le hano operate senza i corpi, di qui segue, che le opere buone & le triste ancora appartégo no a li corpi, li quali fono stati istrumenti di tali operationi. Era adunque massimamente conueniente, che co fi a li corpi, come a le anime loro, fussero distribuiti debiti premij di gloria, o debiti supplitij: ilche senza la re surrettione di tutti gli huomini, & senza il general Giu ditio non si potena fare. Finalméte, perche ne le auner sità, & ne le prosperità, che indifferentemente auuengo no a gli huomini cosi buoni come tristi, bisognaua che si manifestasse, niente senza una infinita sapieza & giusti tia esser satto & gouernato. & però su cosa ragioneuole, che non solo si ordinassero a li buoni li premij & a li rei li supplitij nel suturo secolo, ma che ancora si determinassero per un publico & general Giuditio, accioche in tal modo a tutti fusiero piu chiari & piu noti,& cosi da ciascheduno susse Dio lodato di giustitia, & di prouida

22.

in

not

to

Et

Sp

ma

8:

CO

ti

no.

ne

no i

gn(

po fee no gl100".

1 1 to 04 1 PO ...

.

Takes

the Chief Light

· La ladia.

distance in the second

TO DE

cate Cabelon

STANGE:

12288.

agioneuc

11821

aetern.

ccioche:

& colidi

prouid

ettano za, per satisfare a quella ingiusta querela, con la'quale ale uolte ancora gli huomini fanti, come huomini, fole elepe uano lamentarfi, fuedendo li scelerati abondanti di richezze, & ornati di honori. Et però diffe il fanto Profe iche ta: Mei pæne moti sunt pedes, pene offusi sint gressus mei, quia ze lau super iniquos pacem peccatorim uidens. Quasi che li miei piedi hanno inciampato, & li miei passi sono scorsi, perche io zelaua fopra gli huomini iniqui, nedendo la paand the share ce, che haueuano li peccatori. E poco dopo, Esce ipfi peccatores & abundantes in seculo obtinuerunt dinitias: & dixi: Ergo, fine causa instissicani cor meum, & laui inter innocentes manus meas, & fui flagellarus tota die , & castigatio mea in matutinis. meas, & fus flagellatus tota die, & cupigano lecolo fono abo Ecco che li peccatori, & quelli, che nel fecolo fono abo danti, hanno ottenute molte ricchezze: onde io diffi, isuano ho giustificato il mio cuore, & innano tragli in nocenti ho lauate le mie mani, & inuano sono stato tut to il giorno flagellato & castigato la mattina per tépo. Et questa querela è non solo di Dauid, ma su fatta assai spesso da molti altri. Era adunque necessario di essequi 10b.22. re un generale giuditio, accioche forse gli huomini no dicessero, che Dio, and andosene intorno a li cardini del cielo, non curaffe le cose terrene. Et questa breue somma de la verità a ragione è stata collocata nel simbolo per uno de li dodici articoli de la Christiana fede; accioche, se alcuni suffero, che dubitassero de la giustitia المادة & prouidenza di Dio, da questa dottrina ne uenissero confermati. Oltra di quello, col proporre quello giudi general tio, faceua di bisogno consolare & recreare li giusti, & a gli ingiusti dare spauento & timore; accioche, cosi co nosciuta la giustitia di Dio, quelli non restasses o dal be ne operare, questi per timore & aspettatione de l'eterno supplitio si guardassero da li mali. Perilche il Signore & Saluatore nostro, quando parlo de l'estremo giuditio, dichiaro, & manifeito, couere a qualche tempo farsi questo generale giuditio, & codescrisse tutti li fegni, che poco auanti a quel tempo apparire doueano raccioche, uedendoli noi, intendenemmo allhora chero

Ad. L.

essere uicino il fine del secolo. Er poi ascendendo in cie lo, mando due suoi Angeli, liquali consolettero gli Apotto'i, dolenti per la sua lontananza, con queste parole: Hic lesus, que assumptus est a uobis in calum, sic ueniet, quemadroodum vidissis eum eu tem in calum. Que to istesto Gieta, che e stato da gli occhi uostri assume in cielo, così uerra a giudicare, come l'hauet ue duto salire in cielo.

Per qual ca gione Chriho habbi a effere giudi ce di tutti, è ce i fegni precedeti al giuditio, e de la forma de la fenten za e del mo do. Joan. 5.

Et qui auertite, che le sacre lettere manife stono, che a Chriso e flato commello & concello quelto Giuditie, non felo inquanto Dio, ma inquanto huemo. Perche quantunque la potestà di giudicare ha communea tutte le dinine persone de la fantissima Trinità, non dimeno specialmente si attribuitee al Figliucio: preche a lui ancora diciamo connenire la fapienza. Et che egli ceme huomo debba giudicare il mondo, si conferma col testimonio del Signore, ilquale disse: Sieut pater habet uitam in semetipso, sic dedit & filio uitam habere in semetipso. & por statem dedit ei indicion facere, quia filius homi is est. Si come il Padre ha la uita in fe flesso, cosi al Figlinolo ha cocesso hauer la nita in se stesso, & a lui ha dato la po testà di fare il giuditio, perche è Figlinolo de l'huomo. Et era cofa molto conueniente, che questo giuditio sul se principalmente esercitato dal Signor nostro Giesu Christo; accioche douendoss gindicare & determinare circa gli huomini, quelli medefimi co gli occhi corporei poteffero nedere il ler gindice, & co gli orechiudif fero la senteza, che douca pserissi, & al tutto coprend essero quel giuditio co li lensi. Era ancora cosa giustis fima che quell'hnomo, ilquale crastato codannato da le inquisseme senteze de gli huemini, susse sinalmente neduto sedere da tutti come giudice. Per la qual cofa Pietro Apostolo, pei che in casa di Cornelio hebbe esposti li principali capi de la nosti a sede, & de la Chriitiona religione, & pei che hebbe mostrato Christo esfere stato los peio e: Giudei in croce & occiso, & cheil terzo giorno era rifuscitato a la uita, soggiuse. Es proce-

¥ Ct.10.

Ph

cal

tre.

tith

cile

10/10

dha

Mon

adi

mir

fin

11011

fto.

Fug

224

fie (

gint

lon

led

neu

101

mon

11.0

Oil

211

pit mbi s prædicare popedo, et testisficari, quia ipse est, qui costi mus est a Desiedex minoris, & mor. noris: E ci comado, che noi pdi casiemmo al popolo, & telusticatiemo, come egli è quelo, che e stato da Dio costituito giudice de uiui, & de morti. Dichiarano ancora le facre lettere, che queiti tre spetiali segni debbono uemre auanti, al giuditio, la predicatione de l'Enangelio per tutto il mondo, il partirli molti da la fede, & la nennta di Antichristo.perche diffe il Signore: Prædicabitur ho. E imgelium regià in uniuerfoorbe, in test innomium omnibus gentibus, de venc wentet consienaio. Sara predicato questo Enangelio del regno di Dio in tutto il mondo in testimonio a tutte le generationi d'huomini: & all'hora uerrà il fine. Et l'Apoltolo ci ammonifce, che non ci lasciamo ingannare da persona che ci dica, che il giorno del Signore fia uicino pche se pri- 2.ad The.2. ma non si partiranno molti huomini da la fede, & se non fi manifeiterà l'huomo del peccato, cioè Antichrifto, non fi fara il giuditio.

Quale debba hora essere il modo & la forma di que to giuditio, agenolmente il Parocho potrà conoscere & da la profetta di Daniel, & da la dottrina del facro Euangelio, & de gli Apoitoli. In oltra, con gran diligen za dee in questo luogo ester confiderata & ponderata la fentenza, che dal giudice sarà pronuttata, perche Chri fio Giefu, Saluatore nottro, tutto lieto rifguardando li giusti, che saranno collocati a la dettra, in tal modo con 10mma benignità, di loro pronuntiarà la sentenza, & ta le dara il giuditio : Venite benedicii patrismei , possidete regran, quod paratum est uobis a constitutune mundi. Venite be nedetti dal padre mio, possedete quel regno, che a uoi e itaro preparato da l'origine & costitutione del mondo. Le quali parole essi ascolteranno con infinita allegrezza & giocondità. Et mettendole noi a l'incondela tro di quelle, che dirà a li rei; così intenderemo, con Chris quanto gancio faranno udite, massime considerado che 10,80 co que le parole li giutti iaranno chiamati da le fatiche elle a la maiste, da questa nalle di lagrime a un sommo gand10,

dio, da le miserie a la perpetua beatitudine, la quale es si con l'opere di charita haranno meritata. Dipoi riuolto a quelli, che a la finistra si staranno, esequira in quel li tutta la sua giustitia con queste parole: Discedite ame maledicti in ignem æternum, qui paretus est Diabolo, & Angeils eins. L'artiteui da me maladetti, & andateuene nel fuoco eterno, che è stato preparato al Diauolo, & a suoi Angeli. Per le prime parole di quella sentenza, Discedine ame, si significa una pena grandissima, da la qualesa. ranno castigati li rei, quando saranno discacciati dal cos petto di Dio in luogo lontanissimo, ne potranno per alcuna speraza consolarsi, che mai per tempo alcuno hab bino a godersi tanto bene. & questa è stata da li Theolo gi nominata pena del danno, detta cofi, perche gl'ingia sti ne l'Inferno in perpetuo debbono esser priui de ladi uina uisione. Quella parola, che segue, Maledieri, accresce marauig liosamente la lor miseria, & calamità. Perche poi che da la diuina presenza doueano esseredi scacciati, se almeno di qualche benedittione sustero stati giudicati degni, tal cofa gli harebbe potuto arrecare non piccolo refrigerio, ma non postono in uerun modo aspettare, o sperare rimedio, che la lor calamità renda piu lieue, o ageuole a comportare . ragioneuolmente adunque, quando faranno in tal modo difeacciati da la diuina, faccia faranno per diuina giuttitia ancora accom pagnati di tutte le maledittioni. Segue dipoi: Inigne ater num. Et quella seconda sorte di pena è stata da li Theologi detta pena di senso, perche col senso del corposarà fentita, come auuiene ne li flagelli, o ne le battiture, o in altro piu grane supplitio, tra li quali, non si dee du bitare, che li tormenti del fuoco non apportino al senso intensissimo dolore. Al qual mase & tormento aggiu gnendosi l'hauere a durar sempre; di qui si manifesta, la pena de li danati douer esser piena di tutti li tormeti,& inpplitij. Ilche manrfellamete dichiarano quelle parole, che son poste ne l'ultima parte de la sentetia: Quipma ses est Diabolo, & Angelis eius. Imperoche, cociofia che noi

ţţ

8:

bin

Cul

mi fin

1

11

10

DC.

ue

ine,lae

a.Dip

Equi.

C: Dia

Dir.

The same

Danie

THE SECTION OF

i. Cit.

Laborence.

The State of the s

a description of the feet

Janua (1) 1 to Lange

To Jain,

office Back.

B No.

and glame

NAME OF BRIDE

i mariji i miji si u te nici u ki te t temt

to a section

n ya ishiga na min baba

142

was and the

come operate and department

Livery !

ministria.

: 3 Cai

The labour

La appropria

torment.

-litor

quelle.

retiail.

iolia il

piu leggiermente sopportiamo ogni graue molestia, se ne la nostra calamità habbiamo qualche compagno, da la cui prudenza & humanità in qualche parte potiamo ester confortati, & allegieriti qual sarà la miseria de'da nati, li quali in tante loro calamità & miserie non potra no mai esser dinisi da la horribil compagnia de li Demo nij? Et certamente che questa sentenza sarà dal Signor noitro pronuntiata giustiffunamente contra gli empij & ingiulti huomini, come quelli, che sempre, spregiate tut te le opere di carità, non habbino mara gli affamati, & assetati ministrato il cibo, o il beneraggio, non habbino alloggiati li poueri forestieri, no habbino ricoper ti gli ignudi, non habbino uifitati gli incarcerati, ne gli infermi. Queste cose debbono li buoni Pastori spesso in culcare & replicare a gli orecchi de loro popoli, perche fe si crede la ucrità di questo articolo, ha una grandisti ma forza a raffrenare le prane cupidità de l'animo noftro, & ritrarre gli huomini da'peccati. onde ne l'Ecclefiaitico ci fu derto: In omnibus operibus tuis memorare nouifsimatua, & in aterium non pecceabis. In tutte le tue opere ricordati di quelle cose, che al fine ti hanno da auuenire, & cosi no peccherai mai. E certamente che no è alcu no cosi relasciato a li peccati, il quale da tal cogitatione non sia tal'hora ritirato dal mal fare, al bene & uirtuosa mente operare, pensando che egli ha pure a uenir quel rempo, nel quale non folo di tutte le sue opere & parole, ma ancora de le sue piu secrete & occulte cogitatio ni & pensieri doura rendere ragione esattissima auanti a un seuerissimo & giustissimo giudice, & secodo li suoi demeriti ricenere la pena. Et da l'altra parte il giusto piu & piu si eccita a l'esercitio de l'opere nirtuose, & si riépie di una fomma letitia, quantunque fi uiua ne la po uerta, ne la infamia, & in tormeti, ogni uolta che a quel giorno riuolge l'animo, nel quale, dopo tati trauagli & cobattimeti di quelta mifera uita, fara a la prefenza di tutti gli huomini dichiarato uincitore, & ornato di honori diuini & eterni fara riceunto ne la celefte patria.

Eccle.

## CREDO IN SPIRITYM SANCTVM.

CREDO NELO SPIRITO SANTO. Finquifi fono esposte tutte quelle uerita, che s'apparteneuano à la prima & a la seconda persona de la santissima Trinità, quanto parena che richiedelle la natura de la proposta materia. Segue hora che si trattino quelle cose, che nel Simbolo de la terza persona, cioe de lo Spirito santo sono state pposte a li Christians. Nel dichiarare adu que questa parte, la Pastora metterano ogni loro iludio & diligenza:conciofia che al Christiano non fia pin lecito esfere di quelto ignorante, o manco retramente di questo credere, & sentire, chede qui altriarticoli detti di fopra. Onde l'Apoltolo ritrouagofi al cuni de gli Efe fij, li quali no conofceuano la periona de lo Spirito fan to, non permelle, che unuellero in tale ignoranza: ali quali dimadando, fe haucuano riceunto so Spirito santo, hauendogli quelli ritpotto, che essi non sapenano pure, se lo Spirito santo ause, o no, subito domando loro: In nome di chi adunque sete noi battezzati? per le qua Ii parole fignifico, che la diffinta notitia di quelto articolo e a li fedeli massimamente necessaria, da la quale si trahe quello spetial frutto, che considerando attentamente, che cio, che hanno di buono, hanno ricento per dono & benefitio de lo Spirito fanto, allhora & giudicano di se l'essi pin humilmente & modestamente, & ripongono nel ciaino ainto ogni loro (peranza. Et quelto det effere il primo grado, per il quale l'huomo Christia" no a la fomma felicità & sapienza dee asccendere.

AG. IT

Ca

11

feiling mode

ceil j

cual fi

chioa

cheli

role:

dame

giam

Mil 63

71,

creat

coma

Figli

nela

nh

con

luo

N

na,c

hon

etern

Gen

dich

ficati

La dichiaratione dunque di questo articolo bisogna De la proprenderla, & incominciarla da la forza, & fignificatione pia fignifica di quello uocabolo Spirito fanto, imperoche potendofi spirito fan ugualmente tal nome attribuire al Padre, & al Figlinolo; (perche l'uno & l'altro è spiritò, & e santo, & noi con fessiamo Dio essere spirito ) ancora con questa noce spirito significandosi gli Angeli, & le beare anime; si dee molto bene auuertire, che per l'ambiguità di questa noce il popolo non caschi in qualche errore. Et però in questo articolo si dec insegnare, che per il nome di Spirito santo s'intende la terza persona de la Trinità, nel qual fignificato si prende ne le facre lettere & del uecchio a le uolte & assai spesso del nuono Testamento. Et che sia il uero, il Profeta Dauid prega Dio co queste pa role : Et Spiritum fanctum tuum ne auferas a me Et non torre Pfal. 50. da me il tuo Spirito fanto. & nel libro de la fapienza leg giamo : Senfum tunun quis sciet , nist tu dederis sapientian , & miseris Spiritum santtum tuum de altissimis ? Chi sara mai ql lo, che sappi il tuo senso, se tu non gli darai la sapienza, & fe non manderai il tuo fanto Spirito dal cielo? Et altroue: Ipse cressuit illant in Spiritus santio. Egli è che l'ha creata in Spirito fanto. Et nel nuono tellamento ci e comandato, che ci battezziamo nel nome del Padre, del Figliuolo, & de lo Spirito santo. Et leggiamo la Vergine santissima hauer concetto di Spirito santo. Et ancora fiamo da S. Giouanni mandati a Christo, il quale Matth-28 con lo Spirito fanto ci battezza . Et in molti altri Match : luoghi chi leggerà, trouerà ne le sacre scritture queita noce.

Ne qui dee alcuno marauigliarsi, se a la terza persona, come a la prima, & a la fecoda, non e itato dato il fuo propio nome: conciofia che la feconda perfona habbi il suo nome propio, & sia detta Figlinolo, perche il suo eterno nascimento dal Padre è propiamente nominato Generatione, come ne gli articoli di sopra detti è stato dichiarato. Si come adunque quel nascimento è significato con il nome di Generatione, cofi la persona, che

CONTRACT.

J 4.

crc.

ne deriua, propiamente nominiamo Figliuolo co il pro pio suo nome & quella, da la quale ha origine, diciamo Padre. Hora, non effendo a la productione de la terza p sona imposta il propio nome, ma dicendosi hora spiratione', hora processione, di qui segue, che la persona, che e prodotta, ancora non habbi espresso il suo propio nome. Et non ha la sua produttione o emanatione propio nome alcano.perche li nomi, che a Dio si attribuiscono da le cose create, siamo sforzati accommodarci,& quasi torre in presto: ne le quali perche noi non conosciamo ne intendiamo altro modo di comunicare la natura & l'essenza, che per uirtu & mezo de la generatio. ne; di qui nasce, che quel modo, per il quale Dio per uir tu & forza de l'amor suo tutto si comunica, no potiamo con un propio uocabolo esprimere. Onde con un comune nome di Spirito santo estata nominata la terza persona:il qual nome a lei esser molto conueniente, di qui si manifesta, perche quella è, che in noi insonde & cagio na la uita spirituale,& senza l'ispiratione di questo sanrissimo Spirito niuna cosa potiamo operare, che sia degna de l'eterna uita.

Che lo Spi rito finto è uguale in ogni cofa al Padre,& al riglinolo.

Essendo per tito già osplicata la significatione del uo cabolo, dee il popolo essere primieramente istrutto, che lo spirito santo e Dio, si come è il Padre, e'l Figliuolo, & e a loro uguale, & come quelli onnipotente, eterno, & d'infinita perfettione, sommo bene, & sapientissimo, & de la medefima natura col Padre & col Figlinolo: la qual cosa ci manifetta la propietà di quella particella IN, quando diciamo, IN SPIRITVM SANCTVM: la quale, per esprimere la forza & esficacia de la fede no stra, e itata proposta a tutte le persone de la Trinità. Et quetto medefimo confermano moltiapertiffimi teltimo nij de le sacre lettere. Imperoche si legge ne gli Atti-Apostolici, che poi che Pietro hebbe detto, Ananias, cur tentazis Sazoras cor tumu mentiri Spiritei foncio 2 Anania, perche tento Satanafio il tuo cuore, che donelle mentire a lo spirito santo ? subito soggiunse; Non es menti-

Act. 5

Son

cole

åa

Pro

ch

role

tus

fell

Ai

poloci

ne, de

delate

i hous

16 1 man.

110

To a second

Jan Alex

LO WIN

Decree bear a per

E I TOMAN

it In

to a de designado

Salayan Salayan

en engants objectivos

inidati i Komanata

oniesic

Lympi.

---

ag , work

11 11-

ANC:

10 1000

1 1111

Torica

TITAL A Pagin

12011

lem" nestit tus hominibus, fed Deo: Non hai mentito a gli huomini, ma a Dio, quello che prima hauea detto Spirito fanto hora chiama Dio . l'Apostolo Pauolo ancora scriuendo a li Corinthij, quello che prima haueua derto Dio, poi interpreta effer lo Spirito fanto, dicendo, Divisones operationum funt, idem uero Deus, qui operatur omnia in ormibus: Sono le operationi nostre dinerse tra loro, ma un mede simo Dio le compartisce, il quale opera in tutti rutte le cole. Di poi soggiunie : Hac autem omnia operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis prout unlt. Et tutte quelle cose opera uno istesto & medesimo Spirito, dividendo & compartendo la sua uirtu a ciascuno, come a lui piace. Oltra di ciò, ne gli Atti Apostolici quello, che li Profeti hanno attribuito a uno Dio , l'Apostolo l'appro pia a lo Spirito finto:perche già Ifaia haucua detto: Au diui uncem Domini dicentis, Quem mittam? & dixit mihi: Vade & dices populo huic: Exceca cor populi huius, & aures eius ag- Isa.6 grana, & occulos eins clande, ne forte nideat oculis suis, & auribus suis audiat. Io ho udita la noce del Signore, che mi ha detto, Chi mandero io ? Et poi difle a me: Vanne tu, & dirai a questo popolo. Accieca il cuorc di questo popolo, & aggrauagli le orecchie, & chiudegli gli occhi, accioche per caso congli occhi suoi non uegga, & con le orechie sue non oda. le quali parole citando l'Apostolo diste. Bene Spiritus sanctus lucutus est per Isaian Prophetan. Bene parlo lo Spirito santo per la bocca d'Isaia Profeta. Di poi quando la scrit tura congiugne la persona de lo Spirito santo con il Pa dre & col Figliuolo, come quando comanda che nel bat tesimo si usi il nome del Padre, del Figlinolo, & de lo Spirito santo, non ci lascia luogo alcuno da dubitare de la uerità di qto misterio . Perche se il Padre e Dio, & se il Fighuolo è Dio, siamo in ogni modo forzatia co fessare, che lo Spirito santo ancora, il quale con loro è congiunto in pari grado d'honore, sia similmente Dio. A qito fi aggiugne, che colui che fi battezza nel nome di qual si uogli cosa creata, da quel battesimo no ne puo

1.ad Cor.

100

trarre frutto alcuno, & e tal battefimo inutile, & uano: & però disse l'Apostolo: Numquid in nomine Pasli bapuzza ni estis? Sete uoi forse battezzati nel nome di Pauolo? E ciò diffe per mostrar loro, che questo nome non potena lor dare utilità alcuna per fargli acquistare l'eterna falute. Battez zandoci adunque noi nel nome de lo Spi rito santo bisogna che confessiamo, quello esser Dio. Ma questo medesimo ordine de le tre persone, peril quale si uiene a prouare la dininità de lo Spirito santo, fi può chiaro cosiderare & ne l'Epistola di S. Giouanni, r. Ioan. 5. done dice: Tres sunt, qui testimonium dant in calo, Pater, Verbun, & Spiritus sanctus: & ii tres unum sant . Tre sono quel li che in cielo danno teitimonianza, il Padre, il Verbo, & lo Spirito santo. & quelh tre sono una medesima cosa. Et ancora si uede per quella gloriosa loda, che la Chiesa suol dare a la santissima Trinità, con la quale si conchiudono tutti li Salmi , Gloria Pari , & Filis, & Spiritui sancto. Finalmente tutte quelle cose, che noi credia mo esser propietà di Dio, le sacre lettere testificano & manifeltano conuenire ancora a lo Spirito fanto, il che è molto al proposito per confermare questa uerità. & pero a quello attribuiscono gli honori de tempij. Onde 2. ad The. 2

1. ad Cor.6

s. Pet.s. Ioan.6

disse l'Apostolo : Annescitis , quoniam membra westra umpliansum Spiritus sansti? Hor non sapete noi, che le noître membra son tempio de lo Spirito santo? Attribuiscono parimente a lo Spirito fanto la fantificatione, la ui

2.2d Cor. 3

uificatione, l'inucitigare & intendere le cose profonde di Dio, il parlare per li Profeti, l'essere in ogni luogo: le quali cote solamente conuengono a Dio. Oltra di ciò con gran diligenza & cura bisognera dichiarare a li fe-

1. 2d Cor. 2 deli, che lo Spirito fanto è in tal modo dio, che bisogna consessare lui essere la terza persona ne la diuina natura, distinta dal Padre, & dal Figlinolo, & prodotta per modi di nolonta peroche (per lasciare di dire molti altri testimonij de le scritture) quella sorma del battesi-

Matth. 28.

mo, la quale ne insegnò il nostro Saluatore, dimostra apertishmamente, che lo Spirito santo sia la terza perso-

que

m

e, do

Leli for

diff

re non-

Gre |

mene:

O fra

1,000

1 Partide

1.6ac

Late and

La Ve

J. Sanker

CHIC Galani.

anyment Swatzenic

Miller.

and Algeria

ALTON L

The Marin

Cappe a

A STREET

ed polytical

plemon

CZOLIII

0.71

2:11

cheall

TILL

Dillia.

mon.

10.70

110.10

a mar

ana, la quale confiste per se stessa ne la diuina natura, & da l'altre due sia distinta. Il che dichiararono ancora le parole de l'Apostolo, quando diffe Gravia Demiri nestri, Iefu Christi, & charitas Dei, & communicatio fentii Spiritus fit 2.Ad Cor. 1 Semper cum ammibas uobis. Amen. La gratia del nostro Signo re Giefu Christo, e la carità di Dio, & la communicatione de lo Spirito santo sia sempre con tutti noi. Amé. Ma affai piu chiaramente ciò dimoffrano quelle parole, che li Padri nel primo Concilio Costantinopolitano, per confutare l'empia stolititia di Macedonio, in questo luogo aggiunsero, dicendo.

ETIN SPIRITVM SANCTVM DOMINVM, ET VIVIFICANTEM, QVI EX PATRE FILIO, QVE PROCEDIT, QVI CVM PATRE ET FILIO SIMVL ADORATVE ET CONGLORIFICATVR, QVI LOCV TVS EST PER PROPHE-TAS.

ET NE LO SPIRITO SANTO, SIGNORE, ET VIVIFICANTE, IL QVALE PROCEDE DAL PADRE, ET DAL FIGLIVOLO, ILQUALE CON IL PADRE, CON IL FIGLIVOLO E INSIEME ADORATO, ET INSIEME GLORIFICATO, IL QVALE HA PARLATO PER BOCCA DE LI PROFETI. Confessando adunque lo Spirito fanto Si gnore, dichiarano quanto fia superiore a gli Angeli, liquali però sono stati creati da Dio spiriti nobilissimi. perche tutti quelli S.Panolo afferma effere spiriti amministratori, mandati per il ministerio di coloro, li qua li riceuono l'heredità de la eterna falure. Lo dicono poi Viuificante, pche l'anima pin nine cogiunta a Dio, che il corpo non è sossentato & nutrito p la congiuntio ne de l'anima. E perche le facre lettere attribuicono a lo Spirito santo questa congiuntione de l'anima con Dio, ragione u olméte è stato chiamato spirito in ui iscan te. Per quello, che poi segue; Qui ex parre filisque procedit;

Ad Heb. r.

DICHIARATIONE debbono li fedeli esfere istrutti, che lo Spirito santo de riua & procede dal Padre, & dal Figliuolo, come da un principio per una eterna processione. Perche questo ci propone da credere la regola Ecclesiastica, (da la quale non è lecito al Christiano partirsi)& è confermato da l'auttorità de le dinine lettere, & de li sacri Concilij. Impéroche Christo nostro Signote quando parlaua de lo Spirito santo disse: Ille me clarificabit, quia de meo accipiet, Ioan. 16. Quello mi clarificherà, perche del mio piglierà. Il medesimo si conclude ancora, perche ne le scritture sante a le uolte lo Spirito fanto e nominato spirito di Christo, a le nolte spirito del Padre. Hora si dice esser mandato dal Padre, hora dal Figlinolo; accioche cofi chiaramente sia significato, come egli ugualmente procede Ad Rom. 8. & dal Padre, & dal Figlinolo. diffe S. Panolo: Qui Spirition Christi non habet, hic on est esus. Chi non ha lo spirito di Christo, costui non e di lui. Il medefimo lo chiama Ad Gal.4. pure spirito di Christo, quando disse a li Galati: Mist Deus spiritii silii sui in corda 1125 tra, clamantem Abba pater Ha mandato Dio lo spirito del suo Figlinolo ne' cuori vostri, che grida Abba padre. Et aprello S. Matteo è detto spirito del padre. E'l Signore ne l'ultima sua cena disse: Matth.10. Paraeletus, quem ego mittam uobis spiritum ueritatis, qui a patre Ioan.13. procedit, ille testimoni un perhibebit de me: Lo spirito consolatore, che io mandero a noi spirito di nerità, ilquale dal Padre procede, quello darà testimonio di me. Et altroue il medesi no afferma lo Spirito santo douer esser ma dato dal Padre, con tali parole: Quemmittet pater in nomi-Igan. 14. ne men: Il quale mandera il padre in nome mio. per lequali parole intendendo noi la processione de lo Spirito santo, di qui niene a esser manisesto, che il medesimo Spirito santo procede dal Padre, & dal Figlinolo. Que ste cose si deuranno insegnare intorno a la persona de lo Spirito fanto. Sarà oltra di ciò bisogno insegnate, che alcuni mara De li maravigliofi effetti fi ritronano de lo Spirito fanto, & alcuni nigliofi efnobilifilmi doni, li quali da lui derinano, come da uno ferri & doni

no:

ciol

men

Sutt.

diqu

gue,

flo II

teå

mun

da D

med

to?)

cif

So

me

noc

nan

che.

Day

tett

Spi

fti

de.

de

tuci

álli

mol

uen

lifa

fign

DEL SIMBOLO.

10 [27

comec

ne gra-· Com

Total Service

ar Co

ioni,

2385

Trans.

Branch Co.

Marin of Co.

TE COLUMN

- 1 1. Sec. 10 1. 100

- a.

12212

with Military

1 man

.....

of I

land;

to the late of

Se Com

P. Company Company

Annual a be

10.05

man and

with C

er ford.

mim:

gala:

da 110

perpetuo fonte di bontà. Perche, quantunque le opere de la santissima Trinità, che suor di quella si fanno, sia no a le tre persone comuni, nondimeno molte di queste fi attribuiscono a lo Spirito santo come sue propie, accioche noi intendiamo, che peruengono a noi da la im mensa charità di Dio. Peroche procedendo lo Spirito fanto da la dinina nolontà, come inflammata di amore, di qui si può comprendere, che quelli esfetti, liquali si referiscono propiamente a lo Spirito santo, hanno prin cipio dal sommo amore di Dio uerso di noi. Et di qui se gue, che lo Spirito fanto è detto DONO. perche p que sto nocabolo, Dono, si significa quello, che benignamé te & gratuitamente si dona senza speranza alcuna di re muneratione. Et però tutti li doni & benefitij, che sono da Dio a noi stati conferiti, (& che habbiamo noi, co- 1.ad Cor. 4. me disse l'Apostolo, che da Dio no habbiamo ricenuto?)con pio & grato animo deuemo riconoscere esserci stati cocessi p liberalità & dono de lo Spirito santo. Sono adunque molti li suoi mirabili effetti. Perche ( p lasciare indietro la creatione del mondo, & l'accresciméto & la ppagatione di tutte le cofe create, e'l gouer no cotinuo de l'uninerso de le quali cose si fece memo ria nel primo articolo, ) noi poco auanti dimostramo, che la uinificatione fi attribuisce a lo Spirito santo, ilche fi coferma col testimonio di Ezechiel il quale dice: Dabo nobis spiritum, & ninetis. Io ui daro lo spirito, & ninerete. Nodimeno li piu nobili & piu propij effetti de lo Spirito fanto, fono narrati dal Profeta Ilaia, & fono q- Ila. 11. sti, lo spirito de la sapiéza, & de lo intelletto, lo spirito del conglio & de la fortezza, lo spirito de la scienza & de la pietà, & lo spirito del timore del Signore, liquali tutti sono detti doni de lo Spirito santo, & a le nolte a alli si attribuisce il nome de lo Spirito santo. Per ilche molto sauiamete ci ammonisce santo Agostino, che do uemo bene anuertire ogni nolta che ne le facre lettere si fa métione di gsta noce Spirito santo, se p quella ci è fignificata la terza persona de la Trinità, ouero li suoi

de lo Spirito fanto.

effetti.

104 DICHIARATIONE

essetti, o operationi. perche queste due cose hanno tra loro tanta disserenza, quata è tra'l creatore, a la creatura. Et però cò tanto maggior diligenza si debbono esplicare, quanto da questi doni de lo Spirito santo noi apprendiamo li precetti de la Christiana vita, a potiamo hauer qualche saggio, se in noi è lo Spirito santo. Ma so pra tutti gli altri suoi dignissimi doni, quella gratia dee esser da noi lodata, a comendata, laquale ci sa giusti: a ci segna con lo Spirito santo de la sua promissione, il quale è il pegno de la nostra heredità. perche questa che la mente nostra congiugne a Dio con legame strettissimo di amore, onde nasce, che noi di vna ardente charità accesi incominciamo vna nuoua vita, a fatti de la diuina natura partecipi siamo nominati, a siamo veramente sigliuoli di Dio.

tina

latte.

teric

20116

dece

fto.P

fonte

mede

Via

d,R

din

lega

chia

chei

Sicu

Ch

dil

to D

Oging

hoh

10 0

tio !

Ad Eph. 1.

t. Ioan. 3.

#### ARTICOLO NONO.

# CREDO SANCTAM ECCLESIAM CATHOLICAM.

CREDOLA SANTA CHIESA CATHOLICA. Con quara diligeza debbano li pastori auertire di espli care a li fedeli la uerità di que nono Articolo, si potrà ageuolmente conofcere, poi che haremo principalméte considerate due cose.Imperoche primieraméte, scecon do che afferma S. Agostino, li Proseti assai piu chiarame te & apertamente hanno parlato de la Chiesa, che di Christo, & questo, perche preuedenano, che in questo articolo molti piu potenano errare & esfere ingannati, che nel sacrameto de l'incarnatione di Christo.Perche non haueano a mancare gli huomini empij, che a fimili tudine & imitatione de la fimia, laqual finge essere huo mo, superbamente & iniquamente doucuano affermare foli loro esser Catholici, & la Catholica Chiesa solo es fere apresso di loro. Di poi se uno haurà ne l'animo que sta ucrità ferma, & ninaméte impressa, agenolméte potrà fugire l'horrendo pericolo de l'herefia. Perche no, fubito

S.Agoftine

DEL SIMBOLO.

bagg.

10000

1,5 pc

o (ama)

1 200

Gio

v sin fin

The latest rolling

er the range

makey with

color:

Santa Santa

denication

Part dans

heinf

110.1.

She in

e eller

O alliano

iclan

mime:

mett erche:

fubito che uno ha peccato in fede, dee esser detto here tico, ma chi, sprezzata l'auttorità de la Chiesa, con per tinace animo difende le fue empie opinioni. Conciofia aduque che niuno possa esser infetto de la peste de l'he resia, se dara fede a quelle cose, che in osto Articolo si propongono da crederfi, però debbono con ogni studio hauer cura li pastori, che li fedeli, conosciuto questo mi sterio, & cosi fortificati contra le arti del nostro antico auuersario, perseuerino ne la uerità de la fede. E depen de questo Articolo da quello che si è detto disopra que sto. Perche essedo già dimostrato, lo Spirito fanto esser fonte & donatore di ogni fantità, hora confessiamo dal 1 13 11 medefimo effere flata santificata la Chiesa.

Ma, pehe il nome di Chiesa li Latini psero da li Gre ci, & poi che l' Euangelio su divulgato, fi trasseria la fi gnificatione di cofe facre, si dee hora manifestare che si gnificatione & forra habol quelto nocabolo Chiefa. Sgnifica adunque queita noce Ecclefia, una nocarione di molti in un luogoni qual nome poi li ferittori hano usato in luochi de conglio, ouero audienza di molti in sieme, che li Latini dicono Concione. Ne oui importa, fe quel popolo cofi ragunato fin cultore del uero Dio o pure offernarere d'una falsus eligione. Imperoche ne gli Atti e postolici del popolo Efesino si legge, che poi Ad. 19. cheil publico ministre queca le commosse turbe, disse: Si quid aut m alterius rei quaritis in legistma Ecclesia poteris abfilia. Se noi cercare qualene altra cofa da quethe dinerfa, si potra a tal cosa dar sue ne la legitima Chiefa. Doue noi nedete che chiama la Chiefa legitima il popolo Esesno, il quale era tutto dato al culto di Diana.: Ne solo alle nationi, che non hino conosciu to Dio, ma ancora licongli de gli huomir it il i & tele rati fono a le uoite aetti Chiefa, onde difie il Profeta: Plalis. Odiui Ecclesiam malignaminos, es cum impils nen sedebo. Io ho hauuto in odio la Chiefa de' maligni, & non sederò con gli huomini empij. Nondimeno per comane uso de le facre scritture questa uoce si è usata solo per figut-

Quello che propiaméta per il nome di Chiela debbeno li Christiani mire les u, de quali militerijcontenga

fignificare la Christiana Republica, & le congregationi de'fedeli, cioè di quelli, li quali sono stati per fede chia mati a la luce de la uerità, & a la notitia di Dio, accioche, cosisfeacciate da loro le tenebre de l'ignoraza & de gli errori, adorino piamente & fantamente il uero & ui tro Dio, & a lui seruano con tutto il cuore. Et per conchindere tutta qua cosa in una parola, la Chiesa, si cola me diffe S. Agostino, e il popolo fedele, sparso & diviso per tutto il mondo. Ne pensiate, che in questo nocabolo fiano afcosi misteri di poco momento perche in quel la nocatione di molte genti, la qual cosa significa offa uoce Chiesa, subito riluce la benignità & lo splendore de la dinina gratia. & intendiamo la Chiefa Christiana esser da l'altre Republiche molto differente. Perchegl le s'appoggiano a la humana ragione & prudéza: & que sta è stata costituita & ordinata da la sapiéza & cossglio di Dio. Imperoche Dio ci chiamò con una interiore spi ratione de lo Spirito santo: ilquale è quello, che apreli cuori de gli huomini, & per opera & ministerio de suoi pastori & predicatori ci chiamò steriormente. In oltra, per questa nocatione esserci proposto per fine la cognitione & la possessione de le cose eterne & diuine, ottimaméte conoscere potrà colui, ilquale bene harà cost derata, p qual cagione già il popolo fedele, posto sotto la legge, era detto Sinagoga, cioè Cogregatione. Impe roche, si come ne insegna il Padre S. Agostino, questo nome gli fu posto, perche a guisa di animali irrationali, à quali piu tosto comiene il congregars, solo risguarda ua a cose terrene, & caduche. Perilche meritamenteil popolo Christiano è nominato Chiesa, & non Sinagoga.perche spregiate le cose terrene & mortali, solo ricerca le eterne & celesti. Oltra di questo sono stati usa ti molti altri nomi pieni di misterij, per significarela Christiana Republica. Perche da l' Apostolo su detta cafa & edifitio di Dio : ilquale scriuendo a Timotheo,

diffe : Si tardauero , ut scias quomodo oporteat te in domo Dei

conversari, que est Ecclesia Des vivi, columna & firmamen-

6. Agostino

8. Agoftino

1.2d Time 3.

# 24372

met

detta

migli

TOTACL

li. Ed

delec

flo:on

fam ex

Fined

come (

parlan

dition of

to: Et

& la (

Chris

hi &z

raglio

pm de ;

perche

th Chi

Partid

accion

relar

fa tan

dare [

Chief

tite.La & felici

& del

ne to

horafi.

Sapi

num veritais. Se io tarderò a nenire, accioche tu sappi co Do me ti bisogni conersare ne la casa di Dio, che è la Chie fa di Dio nino, colonna & stabilimento di uerità. Er è detta la Chiefa di Dio, Cafa perche ella è come una fa the miglia gouernata, & moderata, & ne la quale gli habita Ce tori comunemente partecipano di tutti li beni spiritua li. E detta ancora il gregge de le pecorelle di Christo, de le quali egli è porta, & pastore. E detta sposa di Chri flo:onde disse l'Apostolo: Despondi uos uni viro mirginem ca- 2.Ad Cor.11 fto, al quale come una casta uergine douete donarui. Il medefimo a gli Efefij: / iri diligite uxores uestras, ficut Chri Ad Eph. 5. Flus dilexit Ecclesiam. O mariti, amate le nostre consorti, come Christo ha amata la Chiesa. Et del Matrimonio parlando l'Apottolo diffe Sacramentu hoc magnum est : Ego antem dico in Christo, & Ecclesia. Questo è un gran sacramé to: Et io ui dichiaro, che fignifica l'unione fra Christo, & la Chiesa. Finalmente è detta la Chiesa il corpo di Christo, si come si può nedere ne l'Apostolo agli Efe- Ad Eph. 1. hj & a li Colossensi. Et tutte queste significationi assai ragliono a eccitare li fedeli a far si, che si mostrino deni de la immensa clementia & bontà di Dio; il quale,

perche futlero popolo di Dio, gli uolse eleggere in que la Chiesa.

Sapure queste cose, sarà necessario esplicare tutte le perche causarti de la Chiesa, & insegnare tutte le soro dissereze, sa la Chiesa recioche cofi il popolo possa meglio capire & intende- sia detta mi e la natura, le propietà, li doni & le gratie de la Chiea tanto cara a Dio, e per tal cagioni non resti mai di lo lare Dio Sono adunque due le principali parti de la Ii, che in elhiesa: de le quali una è detta Trionfante, l'altra Mili- sa si contenate.La Trionfante è quella nobilifima, glorioficfima, gono. felicish na chiera Semoltitudine de li spiriti beati, olo fix de le anime di quelli, che di quello mondo, de la car-Imaje, & de l'infogissimo Demonio hanno ualorosamente m de rionfato, & delle molettie di questa uita liberi & sicuri finatiora fi godono l'eterna beatitudine. La Chiefa Militä-

litante & triofante, e chi fiano ql

contit

gna co

lo,cic

teme

pra le

20001

quelle

te prac la fimi

Noe, i

mondi

lica ue

me lic

medefi

li,che

molto

paglie

meal

rotte

giulti

fce chi

recifi,

ci.Fina

ci,o Gi

Chiefa

lacom

meto a

fonpa

212 C

done

partito

pote la

mati in

& maia

guantic

la Chie

h rauge

\* te, è la moltitudine di tutti li fedeli, li quali ancora niuono in terra: Et è detta Militate, pche con il modo, co la carne, e co Satanasso, nimici suoi crudelissimi, ha vna perpetua guerra. Non però si dee pensare, che quelle fieno due Chiese: ma di una medesima Chiesa (come dianzi dicemmo) sono due parti:de le quali una giac andata auanti, & gia possiede la celeste patria: l'altradi giorno in giorno fegue il suo faticolo uiaggio, fin che, quando che sia, con il nostro Saluatore congiunta si riposi in quella sempiterna selicità. Et ne la Chiesa Militante si ritrouano due sorti di huomini, cioè buoni, & rei. Et sono li tristi partecipi de li medesimi sacramé ti, & confessano la medesima fede, che sanno li buoni, ma sono poi di uita, & di costumi assai diuersi. Buoni sono detti ne la Chiesa coloro, li quali no solo per professione di fede, & per comunione de' sacramenti, ma per spirito di gratia, & per nincolo di carità tra lorosi 2. Ad Ti.2. ritrouano congiunti & legati, de li quali è scritto: Cogno uie Deminus, qui sunt eius. Il Signore conosce quelli, che fono suoi. Possono ancora gli huomini con alcune conietture considerare, quali siano quelli li quali possono esser descritti nel numero de' giusti, ma non possono ha tierne una certa & indubitara cognitione. Per ilche non si dee pensare, che Christo Saluatore di questa parte de la Chiesa parlasse, quando ci rimesse a la Chiesa, e cico mando, che a lei obediffemmo. Imperoche, effendo álla incognita, chi potrà effer certo, a qual giuditio dee ricorrere, o haner refugio, & a l'auttorità di chi dee obe dire? E pò la Chiesa contiene in se li buoni & li rei, se

> V nu corpus, & unus spiritus &c. Vn corpo, & un spirito &c. Questa Chiesa e nota & manisesta, & e assomigliata a una città posta sopra un monte, la quale d'ogni intorno e riguardata & ueduta, perche douendo a quella obedire tutti gli huomini, è necessario che sia conosciuta. Ne solo li buoni, ma ancora li tristi

> come tellificano le sacre lettere, & le scritture & lili-

bri de' santi. Et gito nolse intedere l'Apostolo, qui disse

contiene

Matth. 18.

Ad Eph.4. Con qualifi gure, & fimi litudini fia tiara deferit te la Chie-

contiene dentro di se, come il santo Enangelio ne insegna con molte parabole:come quando il regno del cie lo, cioè la Chiesa Militante, dice esser simile a una rete messa in mare; o a quel campo, nel quale sia stata sopra seminara Zizania; ouero a quell'aia, ne la quale ancora sia mescolaro il grano con la paglia; ouero a quelle dieci vergini, de le quali parte fiano stolte, parte prudenti. Ma molto tempo auanti si puo la figura & la similirudine di questa Chiesa risguardare nel'arca di Noe, ne la quale non folo si conteneuano gli animali mondi, ma gl'immondi. Et quantunque la fede Catholica ueramete & costatemente affermi cosi li buoni come licattiui appartenere a la Chiesa:nódimeno per le medesime regole de la fede, si dee dichiarare a li fedei, che fra ambedue que parti è gradissima differeza, & molto dinerfa è la sorte loro. Perche si come ne l'aia le paglie sono mescolate & cosuse col grano, onero si come a le nolte anniene che le mébra in dinersi modi cor ne protte sono pò cogiute al corpo sano:cosi gli huomini in mirgiusti & scelerati son cotenuri ne la Chiesa. E di qui na ce che solo tre sorti d'huomini da glla siano esclusi, o ecifi, prima gli infideli, di poi gli heretici, & li fcifmati elezi. Finalmete ne sono dinifigli scomunicati. Gli Ethnii,o Gétili che noglia dire: pche no sono mai stati ne la Chiefa, ne mai l'hanno conosciuta, ne mai sono stati ne a comunicaza del popolo Christiano partecipi di sacra neto alcuno. Gli herecici poi, & gli scismarici, pche si de on partiti da la Chiesa: onde no piu essi appartengono là Chiesa, che apparterebbe un fuggitino a l'esercito, one prima haueua dato il nome, dal quale poi si susse artito. No fi dee po negare, che questi tali no fiano in otestà de la Chiesa, poi che da glla son citati & chianati in giuditio, son puniti & con scomuniche danati maladetti. Finalmente li scomunicati essendo per iuditio de la Chiesa da qlla esclusi, a la comunione de e ne a Chiesa no appartengono fin che de li loro errori no rauneggono. Quanto poi a tutti gli altri quato fi no-

fa,& chi fa. no da quella elclufi. Matth. 13. Matr.1. 3. Luc. 7. Matth. 24. Gen.7.

6113

glia peccatori & scelerati, certa cosa è che essi però ancora perseuerano di estere ne la Chiesa. Et questo si dee spesso ricordare a li sedeli Christiani:accioche, se forse la nita di qualche Prelato de la Chiefa fusse nitiosa, no dimeno fiano pur certi, che essi sono ne la Chiesa, ne p questo la loro potestà in parte alcuna resta diminuta.

2.ad Cor. 1. 1.ad Cor. Ad Colof.4 I.ad The. A Ad Ro. 16. s.Ad Cor.

Matth. 18.

16.

Propried de la miein secholi. E PICIO greine, 30 Lat Ponts= nice Roma. no fuo unbile & litpino capo. Cant.6

Ma si dee ancora sapere, che le parti de le Chiesauni uersale sogliono esser significate con questo nome di Chiesa, come, quando l'Apostolo nomina la Chiesa di Corinto, di Galaria, de li Laodicensi, de li Thesialonicensi, & non solo queste, ma ancora le private famiglie de li Christiani, nomina Chiese:perche comada, che sia saluraca la domestica Chiesa di Prisca, & di Aquila . & altrone : Salman was in Domino multum Aquila, & Priscilla, cum domessica sua Ecclesia. Vi salutano nel Signore molto Aquila, & Priscilla, con tutta la loro domestica Chiefa, cioè con tutta la loro famiglia. Scriuendo ancora a File mone, uso la medesima noce. A le nolte col nome di Chiesa son significati li Pastori, & prelati di quella: onde disse Christo: Si se non audieris, dic Ecclesia. Se non ti ascolta, dillo a la Chiesa.nel qual luogo per il nome di Chiesa si significano li Prelati di quella. E ancora detto Chiefa quel luogo, nel quale coniene il popolo p udire le prediche, o per esercitare qualche altro offitio sacro, o per udire gli offitij dinini, & le meste. Ma in questo ar ricolo, principalmente Chiesa ci significa la moltitudine de'buoni & de trifti, & non folo li superiori, ma anco ra quelti, che debbono obedire.

Debbono essere a li fedeli dichiarate le propietà di questa Chiesa, per le quali si potrà conoscere, quanto gra benefitio habbino riceunto da Dio coloro, li quali iono in quella nati & alleuati. La prima propietà adunque, che si descriue nel Simbolo de li Padri, è qsta, che fia una conde e scrirto : I'na est columba mea, una est speciosames. Vna è la mia colomba, una è la mia bella sposa. Et e detta una, si gran moltitudine d'huomini, la quale e iparfa in tanti luoghi, & in si lontani paesi, per quelle

cagioni,

dal

cel

80

mo

u

fc:

Lin

Ope

Chi

gne

131

mo:

Lun

Io,

piet

Chi

refi

lo n

3311

l'un

que

ult

III cagioni, che sono addotte da l'Apostolo scriuendo a gli Efesij, done afferma, essere un solo signore di tutti, una fede, un Battefimo. Vno è ancora il suo rettore, & gouer natore. & se intédiamo di quello, che sia inuisibile; que sto è Christo, il quale il padre eterno ha costituito & dato per capo fopra tutta la fua Chiefa, che e il suo cor po. Quello poi, che è usfibile, non e altro che quello, che tiene la cathedra & la sede Romana, legitimo successore di Pietro, capo & principe de gli Apottoli : del quale tutti li padri antichi hano haunto quello uniforme parere, & tutti sono stati di quella medesima senten za, che questo capo uisibile fusse necessario al costituire, & coferuare l'unità de la Chiefa, la qual cofa molto ingegnosamente conobbe & scriffe S. Girolamo cotra lo- s. Gieron. uiniano có queite parole: Vno si elegge, accioche in tal modo, costituito il capo, si tolga ogni occasione di scisma, & dinisione. Et scrinendo a Damaso Papa diste: Alló tanisi homai da noi l'inuidia, partasi l'ambitione de la Romana dignita; hora io ragiono co il successore del pe scatore Pietro, & col discepolo de la croce:io, che altri, che Christo, come primo, non seguo, mi accompagno co la tua beatitudine, cioè con la Cathedra di Pietro: Et fopra quella pietra so benissimo essere stata edificata la Chiefa: & qualunque fuor di quelta cafa mangierà l'agnello, e profano: & chi non farà ne l'arca di Noe, perirà ne l'acque del dilunio. Il medefimo affai auanti fu di moltrato da Ireneo, & da Cipriano, ilquale parlando de S. Cipria. l'unità de la Chiesa, cosi dice: Parla il Signore a Pietro. Io,o Pietro, ti dico, che tu sei Pietro, & sopra questa pierra edificherò la mia Chiefa. Sopra un folo edifica la Chiesa. E quantunque a rutti gli Apostoli dopo la sua refurrettione concedesse ugual potesta, & dicesse loro: Io ui mando in quel modo che il Padre ha madato me, riceuete lo Spirito fanto. nondimeno, per manifestare l'unità, dispose & ordinò co la sua auttorità l'origine di

ustano ancora dille queste parole: Non ti puo essere im-

Ad Eph.4

questa unita; la quale incomincia da uno. Optato Mile- Optato.

putato

il però as tello fi da e, fe forie uttola,c

niefa, nej minuit. Chiefan nomec

Chiefie heffalon e famigle

ida, chek Aguila, Prifcil.

ore mola ica Chief:

10:22 FL colnomet

quella: ornon sc. s ral nome:

cora den lo pudir

ficio facro quefros

n,ma and

propietie re, quant o, lign

yeta adur egila, ch cit Beck

llaipol la qui

er quelit

gioni,

putato a ignoranza, sapendo tu, che ne la città di Roma a Pietro principalmente la Cathedra episcopale è stata conferita, ne la quale riscdette Pietro, capo di tutti gli Apostoli; in cui solo l'unità di questa Cathedra da tutti fulle offeruata & conosciuta; accioche gli altri Apostoli non uolessero tenere & affermare, ciascuna de le loro esser la prima, & cosi fusse scismatico & preuaricatore quello, che cotra l'unica & singolar Cathedra di Pietro, ne hauesse collocata un'altra. Dipoi il gran Basilio cosi lasciò scritto: Pietro su posto nel fondamento perche disse: Tu sei Christo, figlinol di Dionino: & da l'altra parte udi da Christo dire, lui ester pietra. Et se bene era pietra, nondimeno non era pietra come Christo.perche Christo su ueramente pietra immobile & Pietro su pietra per la pietra, perche Dio suol donare le sue dignità a gli altri: egli è sacerdote, & fa sacerdoti : è pietra, & fa pietra. E cosi le cose, che son sue propie, dona a'suoi serui. Finalmente disse S. Ambruogio: Se alcuno si contraponesse, dicendo che la Chiesa si contenta di un solo ca po, & di un folo sposo Giesu Christo, & non ricerca altri

che questo:a ciò si puo agenolmente rispondere. Impero

che si come noi diciamo, che Christo signor nostro non folo è auttore di tutti li sacramenti, ma ancora quello,

che interiorméte gli dona l'effetto; perche effo è che bat tezza, & che affolie, & nondimeno uolie ifituire gli ho

mini esteriori ministri di tali sacramenti : cosi parimente a quella Chicfa, la quale egli con l'inferior suo spiri-

to regge & gouerna, uolse preporre un'huomo Vicario. & ministro de la sua potesta. Imperoche hauendo la uisibil Chiesa bisogno di capo nisibile, il nostro. Saluatore per tal modo softitui Pietro capo & pastore di tutti li fe

deli, quado a lui commesse la cura de le sue pecorelle,

& ordino che le pascesse, & quello, che a lui succedesse,

uolse che di reggere & gouernare tutta la Ciesa hauesse

la medesima potestà. Oltra di questo, dice l'Apostolo

5. Ambro.

8. Beill.

1, ad Cor.is ferinc do à Corinthij, che è un solo, & il medesimo quel

lo spirito, il quale da a li fedeli la gratia, non altrimenti

feril.

113 :

l'uni

IBO!

poci

delin

fenti

defin

tilia

mac

fian

qu

fant

841

Che (

cult

la qu

rati;

tatip

confi

cofe

COTA

eller

SIMBOLO.

di Roma

leellata

mittigli

a da tutti

Apotto-

le le loro aricatore

1 Pietro. filio coli

o perche

da l'alm

bene en

o.perche

o tu pie-

e dignita

etra, Lifa

-19 1000 ET-

li contra-

un folo a

cercaaltri

re.Impero

lottro non

a quello,

echebat

iregliho

parimen-

ino fpiri-

Vicario

ndo la III-

Saluatore

parti li fi

corcle

cedelle,

hauelli

posiole

no que

riment

che

che l'anima a le membra del corpo concede la uita. Al feruare quelta unità eshortana gli Efesij, quando dice-11a : Soliciti servare unitatem spiritus in uinculo paets . unum Ad Eph.4. corpus, & unus spiritus. Siate solleciti a mantenere l'unità de lo spirito nel legame de la pace. Vn corpo & uno spirito siamo tutti. Perche si come il corpo humano è coposto di molte membra, & tutti sono da una medefima anima nutriti & mantenuti, la quale copartifce a gli occhi il nedere, a gli orecchi l'udire, & a gli altri sentimenti altre diuerse uirtu:cosi parimente il mistico corpo di Christo, che è la Chiesa, è coposto di molti fe deli . Ancora e una medefima speranza: (come nel me defimo luogo l'istesso Apostolo testifica) a la quale tutti siamo stati chiamati: pche tutti speriamo la medesima cofa, che è l'eterna & beata uita. Finalmete una me defima e la fede, la quale da tutti dee esser tenuta, & co festata:onde diste l'Apostolo: Non sint in nobis schismata. No 1. Ad Cor. fiano tra noi divisioni. Ancora è un folo battesimo, il quale è il sacramento de la Christiana sede.

La seconda propietà de la santa Chissa è che la sia fanta, il che imparammo dal principe de gli Apoltoli in quel luogo, doue dice. Vos amem genus electism, gens fan-Ha.Voi sete genere eletto, & gente santa. Et è detta san ta; perche a Dio è consecrata, & dedicata: Auuenga che cosi tutte l'altre cose, quantunque siano corporali, fogliamo dir fante, quado sono ordinate, & dedicate al culto diuino, come sono ne l'antica lege li uasi, le uesti, gli altari:ne la quale ancora fon detti sati li primogent ti, li quali si dedicauano a Dio altissimo. Ne dee ad alcur no arrecare meraniglia, che la Chesa sia detta fanta, ne la quale si cotengono molti huomini peccatori, & scele rati: perche li fedeli fono detti fanti, li quali fono doue tati popolo di Dio, & con la fede & col battefimo hano confecrato loro istessi a Christo, se bene poi in molte cose peccano, & no offeruano le promesse fatte, come an cora quelli, che di un'arte fanno professione, se bene no offeruano tutti li precetti & regole de l'arte, nodimeno

firiten-

si ritenzono il nome di artefice. Perilche S. Pauolo chia mo li Corinthij santisicati & santi : tra liquali, è cosa chiara, che erano alcuni, che come huomini carnali, & ancora p grauissimi peccati seueraméte riprende & cor regge. Dee ancora effer detta fanta, perche, a guifa di un corpo, si cogiugne col suo santo capo, Christo nostro fignore, fonte di ogni fantità, dal qual sopra di lei abon dantemente si dissondono le gratie de lo Spirito santo, & tutte le ricchezze de la diuina bontà . S . Agostino, molto dottamente dichiarado quelle parole del Pro-

3. Agostino

Ad Gal. 3.

feta; Custodi animam meam quoniam sanctus sum; disse: Ardisca ancora il corpo di Christo, ardisca il solo huomo da gli estremi confini de la terra gridando col capo suo & sotto il capo suo, dire, io son santo:perche ha rice uuta la gratia de la fantità, la gratia del battesimo & de la remissione de'peccati. & poco dopo soggiunse: Se tut ti li Christiani, & fedeli in Christo battezati, si son ue stiti di Christo, si come disle l'Apostolo: Quotquot in Chri sto baptizati estis, Christum induistis: Tutti uoi, che in Christo ui sete battezati, di Christo ui sete uestiti: se son fatti membra del suo corpo, & dicono non esser san ti, fanno ingiuria al lor capo, di cui le membra fon fante. A questo si aggiugne, che la Chiesa sola ritiene il le gitimo culto del facrificio, & ha in fe il falutifero uso de sacraméti, per li quali come per efficaci istrumenti de la dinina gratia Dio cagiona in noi la nera fantità: talmente che tutti quelli che sono ueramente santi, no si possono ritrouare suori di questa Chiesa. E adunque hormai chiaro, la Chiesa esser santa, & esanta per certo, perche è corpo di Christo, dal quale è santificata, & dal cui sangue è lauata.

La terza propietà de la Chiesa è, che l'è detta Catholica, cioè uninerfale: il qual nome a lei è neramente stato appropiato . perche, si come ben testifica santo Agostino, Da l'Oriéte sino a l'Occidente con lo splendore di una sola sede si dissonde perche la Chie sa non è determinata & ristretta dentro a confini di un

folo

des

Sci

tro :

& TÉ

gno.

& pe

di R

pm c

291

dur

del

fano

che

que

£101

dera

dop

nan

Pru

nolo chia

li, è cota

arnali, &

nde & co.

a guifadi

to noine

i lei abon

to fanto,

Igostino,

del Pro.

diffe:Ar.

olo huo-

col capo

te ha rice

imo & de

nle:Seur

, fifonne

power in Chri

n, che n

neimin:18

eller in

fon fanene il le

ero mo

umenti

antita:

inti, no

dunque

er cer-

ificati,

ca-

uera-

eltifi-

con.

Chie

diun

folo regno, o contenuta da una fola natione di huomini, come auuiene a le republiche profane, & a le sette de gli heretici, ma tutti gli huomini, o fiano barbari, o Scithi, o ferui, o liberi, o maschi, o femine, raccoglie de tro al grembo de la sua carità: onde je scritto : Redemisti Apoc. 5. nos Deo in sanguine tuo ex omni tri bu, & lingua, & populo, & natione: & fecisti nos Deo nostro regnum. Tu ci hai riscattati, & réduti a Dio nel tuo sangue da ogni tribu, & lingua, & popolo, & natione: & ci hai fatti al nostro Dio un regno. De la Chiesa disse Danit: Postula ame, & dabo tibi Psal. 2. gentes hæreditatem tuam, & possessionem tuam terminos terr.e. Dimanda a me: & io ti daro per tua heredita le genti, & per tua possessione li termini de la terra. Et altroue: Memor ero Raab, & Babylonis, scientium me. Io mi ricorderò Psal. 86. di Raab, & di Babilonia, che mi hanno conosciuto. Et piu di fotto: Homo natus est in ea. In quella es nato l'huomo. Ancora: Tutti li fedeli, che sono stati da Adam fino a questo giorno, o che hanno da essere finche il mondo durerà, confessando la uera fede appartengono a la medesima Chiesa, la quale è sondata sopra il sondamento de gli Apottoli, & de' Profeti: & questi tutti sono stati fondati & fermi sopra quella pietra angolare Christo, che di due fece una cosa sola, & annutio la pace a quelli, che erano lontani, & 2 quelli, che erano lapretto. E detta ancora Vniuerfale, perche tutti quelli, che defide rano cofeguire l'eterna falute, debbano quella tenere, a quella credere, & a quella obedire, non altrimenti che fecero quelli huomini, che per non perire ne l'acque del dilunio, se ne entrarono ne l'arca.

Questa adunque si dee dare come regola certissima, per la quale si puo conoscere qual sia la nera, & qual è la falsa Chiesa, cioè uedere, se è uninersale, o no. Ancora potiamo conoscere la uerità de la Chiesa, consi- Chiesa uera derando la fua origine, la quale trasse da gli Apostoli, dopo che fu reuelata la gratia. Imperoche la fua dottrina non è uerità di fresco, ne pur hor nata, ma fin dal principio le è stara insegnata da gli Apostoli, e poi è sta-

Regola cera tisfima di conoscer la

ta seminata per tutto il mondo. O ide nasce, che niuno possa dubicare, che l'empie uoci de gli heretici siano lontane da ogni fede de la uera Chiela, poi che son con trarie a quella dottrina de la Chiesa, che da gli Apostoli fino a questi nostri tempi èstata sempre predicata. Et però, accioche tutti intendessero, qual fusse la Chiesa Catholica, li Padri da Dio ispirati nel Simbolo aggiunsero quella parola, APOSTOLICAM. Perche lo Spirito fanto, il quale gouerna la Chiefa, non la regge per altra sorte di ministri, che Apostolici:il quale Spirito prima fu dato a gli Apostoli, & dipoi per som na benignità di Dio sempre si resto ne la Chiesa. Ma si come questa una & sola Chiesa non puo errare ne l'insegnare la dottrina & la disciplina de la fede & de' costumi, essendo gouernata da lo Spirito santo, cosi tut te l'altre, che si usurpano arrogantemente il nome de la Chiesa, come quelle, che siano guidate da lo spirito diabolico, è necessario che si ritruonino in pernitiofissimi errori cosi intorno la dottrina, come intorno a li coftumi.

Ma perche le figure de l'antico testamento hano gra forza ad eccitare gli animi de' fedeli, & a ridursi molte belle cose a memoria; per la qual cagione molto spesso di tali figure si seruirono gli Apostoli: per questo li Parochi no lasceranno in dietro quella parte de la dottri na, che cossiste intorno a la cognitione & intelligeza di tali figure, perche in essa si truoua grandissima utilità. Tra qitevna chiara fignificatione ha l'Arca di Noe, che p diuino comidamento fu fabricata, accioche piu non restasse dubitatione alcuna, che ella non significasse la Chiefa:la quale Dio cosi costitui, & ordino, che quelli, che entrassero in essa per uia del battesimo, potesiero esfer sicuri da ogni pericolo de la eterna morte; & qlli, che si ritronassero suor di lei, si come a quelli aunenne, che non furono riceuuti ne l'arca, fussero sommersi da li loro peccari e sceleratezze. Vn'altra figura e qlla gra entrà di Hierusalem, per il cui nome spesse uolte le scrit

Ben. 6.

tura

era l

fola

quel.

facrit

timo

pe ap

la Cl

unac

quor

neli

no qu

coll

& no

que

ne no

la die

carli

ft C!

am a

Ne

ftat:

acqu per f

regn

uero la di

Citta

e niuno

ci fiano

fon con

i Apo.

redica.

fuile la

olocmic

M. Pet.

i, nonla

ril qui

201 ptr

Chiefa

rrarene

le & de

cofi tut

nome de

lo foiri-

Permitio-

torno a

hanogri

rli mola

to fpeli

ito li Pa-

la dotu

ligeza#

1 111/12

Not, at

on mot talle li

guelli,

reliero

&ğllı,

12nnc,

erfida

la gra

escrit

ture significano la fanta Chiesa, perche in quella sola era lecito offerire a Dio li facrifitij, come ancora ne la fola Chiesa di Dio si truoua il nero sacrisitio, ne suor di quella in luogo alcuno fi ritruoua il uero culto, & uero facrifitio, che a Dio possa in alcun modo piacere. A l'ultimo bisognerà de la Chiesa insegnare, per qual cagione appartenga a gli articoli de la fede, che noi crediamo la Chiefa. Imperoche se bene ciascun coprende con la ragione, & uede con gli sensi, la Chiesa essere in terra una couocatione o ragunanza di huomini, li quali al fignor Giesu Christo sono consecrati, & dedicati, & non bisogna sede alcuna per intendere tal cosa: cóciosia che ne li Giudei, ne li Turchi dubitino di questo: nondimeno quei misterij, che si cotengono ne la Chiesa, santa di Dio, li quali in parte habbiamo dichiarati, & in parte fi esplicheranno nel trattare il sacramento de l'Ordine, puo la mente nostra intendere solo illuminata di fede, & non couinta da ragione alcuna. Cociofia aduque, che questo Articolo non manco che gli altri superi le sorze & la facoltà del nostro intelletto; di qui è, che a ragione noi confessiamo, il nascimento de la Chiesa, li doni, la dignità conoscersi no phumana ragione, ma risguardarsi co gli occhi de la sede. Perche gli auttori di questa Chiesa no sono stati gli huomini, ma l'istesso Dio im mortale, il quale sopra una fermissima i ietra l'ha edificata, fi come teffifico il Profeta, quado diffe: Ipfe fia diante Plal. 66 aam altissimus. L'altissimo Dio istesso l'ha fondata. Per la qual cosa è stata nominata heredità, & popolo di Dio. Ne la potestà, che ha riceunta, è cosa humana, ma le è stata donata per diuma bonta. Onde si come non si puo acquistare per forze & un tu naturali : così ancera folo per fede intendiamo, che ne la Chiefa sono le chiani del regno del cielo, & che a lei è stata concessa la potessa di rimettere li peccati, di scomunicare, & di consecrare il uero corpo di Christo. Dipoi, che li cittadini, che in qlla dimorano, non hanno qui la lor perpetua & stabile città, ma ne cercano un'altra, che debbono possedere

dopo

dopo morte. Adunque si dee credere, necessariamente essere una Chiesa santa & catholica. Et qui si dee auuer tire che le tre persone de la Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito santo, crediamo in tal modo, che in quelle collo chiamo tutta la fede nostra ma hora, mutato il modo & la forma di dire, confessiamo credere la santa Chiesa, & non ne la santa Chiesa, accioche ancora per questo diuerso modo di parlare si uegga la distintione, che è tra Dio & le cose da lui create, & di tutti quelli nobilissimi benesitij, che sono stati donati a la Chiesa, a la diuina bontà teniamo obligo, & a lei ne rendiamo gratie.

## SANCTORVM COMMVNIONEM.

LA COMVNIONE DE' SANTI. Scrinendo l'e uangelista S. Gionanni a li fedeli de li misteri dinini, ad dusse loro questa ragione, per laquale egli mostrò loro, perche cofi fi studiaua di istruirli & di introdurli in qlla, dicendo: Vt & nos societatem habeatis nobiscism, & societas nostra sit cum Patre, & cum filso eius Iesu Christo . Accioche noi siate nostri compagni, & questa nostra compagnia poi fia col Padre, & col fuo Figlinolo Giefu Chritto. Questa compagnia consiste ne la comunione de santi, de la quale si tratta in ofto articolo. & piaccia a Dio, che ne l'esplicarlo li Prelati de la Chiesa imitino la diligenza & di Pauolo, & degli altri Apostoli: perche quetto non folo è come una interpretatione de l'artico Io di sopra, & una dottrina piena di frutti abondantissima,ma ancora dichiara & manifesta qual uso debba esse re de li facri misteri, che nel Simbolo si contengono. Imperoche tutto quello, che cerchiamo di sapere, & de inuestigare, deuemo farlo, accioche siamo ammessi in cosi ampia, & beata copagnia de'santi; & poi, che di quel la saremo fatti degni, in essa costantissimamente perse. ueriamo, ringratiando con gran gaudio Dio padre nostro, che ci habbi fatti degni di così felice sorte de santi nel suo celeste lume. Primieramente adunque debbono i fedeli essere anuertiti,& istrutti, che questa particella

s. Ioan. r

Ad Colof.

U

e come

tad

to di

noa

mar.

entra

fana.

like! Coin

batelli

fio cer

Chiric

det c

tamen

trifon

non cer

modi S

del falm

Si come

Il corpo

ti que

poleg

nem nos

mone i

a not, m

Etquest

edimost

mébrad

te mem

Airuifco

amente

e anner

Hiolo,e

le collo

nodo&

nefix

elto di-

ne è tra ilifimi

dillina

ic.

M.

do l'e

ini, ad

loro,

ing -

172

A6010-

002003-

Chn.

de fan-

a Dio,

aladi-

re:che

irtico

milli-

a effe

ono.

Sice

A in

quel

rie-

110-

nu

000

è come un'esplicatione de l'articolo, che disopra si è pposto, di una santa Chiesa Catholica. Imperoche l'unità de lo spirito, dal quale quella è retta, sa che sia comu ne tutto quello, che a lei è stato concesso. perche il frutto di tutti li facramenti appartiene a tutti li fedeli : con li quali facramenti, come có certi facrati legami, fi lega no & congrungeno con Christo, & sopra tutto col sacra mento del battesimo, per il quale, come per una portà, entriamo ne la Chiesa. Et che per questa comunione de santi si douesse intendere, la comunione de sacramenti; li Padri nel Simbolo fignificarono con quelle parole, Confiteor unum banisma. Io consesso un battesimo. Dopo il batesimo legue principalmente il sacramento de l'Eucharillia, & dopo quello glialtri. perche se bene questo conuiene a tutti li sacramenti, conciosia che tutti ci congrungano a Dio, & ci faccino partecipi di quello, di cui riceniamo la gratia:nondimeno è piu propio affai de l'Eucharistia, la quale cagiona questa comunione. Ma si dee considerare ancora ne la Chiesa un'altra comunione.Imperoche tutte quelle cose, che denotaméte & san tamente da qualcheduno sono prese a fare, a tutti gli al tri son comuni & giouenoli, per uirtu de la charita, che non cerca le cose, che son sue. Ilche si proua col restimo nio di S. Ambruogio: il quale dichiarando quel luogo del salmo; Particeps ego sum omnium timentium te, dice cosi. Si come noi diciamo un mébro essere partecipe di tutto il corpo; cosi parimente diciamo esfere congiunto a tut ti quelli, che temono Dio. E per questo Christo ci propose quella forma di orare, per la quale dicessemmo, Pa nem nostrum, & non meum. & cost welfe che procedessem mo ne le altre simili petitioni, hauédo l'occhio no solo a noi, ma rifguardado a li comodi, & a la falute di tutti. Et questa comunicanza de'beni spesso ne lessacre lettere è dimostrata con una couenientifima similitudine de le mébra del corpo humano. Peroche nel corpo fono mol te membra, le quali benche fiano molte, nodimeno cofituiscono un solo corpo, nel quale poi tutte usano il

i.ad Cor. 12 lor propio officio, & non tutte fanno il medefimo, ne tut te hanno la medesima degnità, ne tutte eseguiscono ope rationi ugualmente utili, & honorenoli:e tutte fi propo gono auanti & rifguardano, non il propio commodo, o utilità, ma quello di tutto il corpo. Finalmente fono tut te le cose con tanta attitudine & conuenienza tra loro. congiunte, & unite, che se uno membro sente qualche dolore, le altre membra tutte si dogliono per una cerra natural parentela & consenso. Et per il contrario, se un membro è ben disposto, tutte l'altre l'entono quella dol cezza, & giocondità. Hor queste medesime cose si posso no contemplare ne la Chiesa di Dio, ne la quale quantunque siano membra diuerse, cioè narie nationi, come di Gindei, di Gentili, di liberi, di ferni, di poneri, di ricchi:nondimeno, quando nel battesimo si consacrano, si fanno un corpo con Christo, di cui egli è il capo. In oltra, in questa Chiesa a ciascuno è assegnato il suo propio offitio. Perche si come in quella sono costituiti altri Apostoli, altri Dottori, ma tutti per publica utilità: cosi ad altri è propio il comadare & l'insegnare, ad altri l'obedire & l'esser soggetti. Ma tati & si gradi doni & beni donati da Dio, quelli solo si godono, liquali in charità uinono una uita Christiana, & sono giusti & cari a Dio. Ma le membra morte, cioè gli huomini scelerati, & lontani da la gratia di Dio, no fon gia prini di questo bene, tal che per ciò restino di esser membra di questo corpo; ma, effendo membra morte, non guitano quel frutto fpi rituale, del qual fi godono gli huomini giusti, & pij : no dimeno ritrouandosi ancora ne la Chiesa, sono aiutati a ricourare la perduta gratia & la uita, da quelli, liquali. uiuono secodo lo spirito, & ricenono quei frutti, de qua li si dee credere esser prini coloro, che si truouano dinisi da la Chiefa. Ne folo fono comuni quei doni, che fanno gli huomini cari a Dio & giusti, ma ancora le gratie gra tisdate, tra le quali si numera la scieza, la profetia, il do no de le ligue & de'miracoli, & le altre cole cosi fatte, li quali doni sono cocessi ancora a gli huomini tristi, non

no.

infi

fe,ci

0,8

huo fe u

que

del

fta

22

o,netus

0110 Ope

fi propu

10do, 0

fone te:

tra loro

qualche

па сета

io, fe un ellado

fi polio

le quan-

ii, come i,dine

rano . f

o.In ol-

opropie

mu ait:

tilitato. d altrillo-

ni&ter

n charit. rial)ia

ti, & lon

to bent,

corpo;

rutto ip

k pij :m

autau

i, de cu

no din

e fanc

atie o

ia,ild

fatte,

Ai, noi

156

per cagione de la lor prinata utilità, ma per la publica, a edificatione de la Chiesa. Perche la gratia de la sanità no si concede per cagione di colui, a cui è stata donata, ma per utilità di colui, che per quella è fanato de la sua infirmità. Et finalmente niente è posseduto dal uero Christiano, che no debba giudicare essere comune & a se, et a tutti gli altri huomini, onde debbono estere proti,& parati al solleuare le miserie de gli afflitti, e poueri huomini. Perche quello, che è abodante di si fatti beni, 1.102n.; fe uedrà il suo fratello in bisogno, & non lo sounerrà, co stui si convince al tutto non havere in lui la charità di Dio.il che essendo così, è hoggimai manifesto, che tutti quelli, che si ritrouano in questa fanta comunione, si go dono una cerca relicità, & possono neraméte dire: Quam dilecta tabernacula tua Domine uir utura: concapis it & desicit anima mea in aria Domini. O quanto son diletti, & cari li tuoi tabernacoli Signore de le uirtu. l'anima mia desidera & manca negli atrij del Signore . & ancora: Beati, qua habitant in domo tua Domine. Beati quelli, che ha Pfal. 3. bitano ne la casa tua o Signore.

#### ARTICOLO DECIMO.

### REMISSIONEM PECCATORVM.

LAREMISSIONE DE LI PECCATI Michoe, che, uededo questo articolo de la remissione de peccart effere annouerato tra gli articoli de la fede meffa cubita re, che in quello non si contenga no solo qualche aivino misterio, ma ancora massimamente necessario a "acquistare la salute. Peroche di sopra si è dichierata, che senza la certa fede di quelle cose, che ci sono nel Simuolo proposte da credersi, nissuno può esfere introdotto ala Christiana religione. mase quello, che per se stesso, & per natura fua dee esser noto a ciascuno, si può ancora confermare con qualche testimonio; quello sarà bastedo le, che poco autti al suo falire in cielo, Christo di se stes fo diffe, quando a gli Apostoli suoi apri i sentimenti, eccioche

Luc. 24.

cioche cosi intendessero le scritture : Oportebet Christian pati & resurgere a mortuis tertia die, & prædicari in nomine eius penitentian, & remissionem peccatorum in omnes gentes incipientibus ab Hierofolyma . Bisognaua, che Christo patiste, & risuscitasse da morte il terzo giorno, & suste nel suo nome predicata la penitenza, & la remissione de' peccati in tutte le genti, incominciando da Hierusalem. le quali parole se bene considereranno li Parochi, intenderan no facilmente che debbono effere insegnate non solo tutte le altre cose, che sono pertinenti a la religione, ma ancora spetialmente siamo necessitati da Dio, a esporte diligentemente la necessità di quesso articolo. Sarà adunque l'offitio del Parocho, (quanto fa al proposito di questo luogo) insegnare, che non solo ne la Chiesa Catholica si troua la remissione de' peccati, de la quale Isaia haueua predetto: Populus, qui babitat in ea, auferetur ab eo iniquitas: Sarà la sua iniquità rimessa al popolo che habiterà in essa: ma che ancora in quella è la potessà di ritenere li peccati. la quale se li sacerdoti useranno legitimamente & secondo le leggi ordinate dal Signor no îtro Giesu, neramente allhora dee credersi che li peccatisaranno rimessi, & perdonati. Et questo perdonoci è si abondantemente donato allhora che, prima facendo noi de la fede professione, siamo lauati & purgati nel sa cro battesimo, che non ci resta piu a satissare colpa o pe na alcuna o contratta per origine, o commessa per propia nolontà, o per peccati fatti, o per omissione di opere debite & necessarie. E ben nero, che per la gratia del battesimo, nissuno è che sia al tutto persettamente liberato da ogni infirmità di natura:anzi, conciofiache ciafcuno debba combattere contra li moti de la concupiscenza, li quali non restano mai di inoitarci a li peccati, a pena si trouerà alcuno, che ouero cosi fortemente refista, o cosi uigilantemente disenda la sua salute, che pos sa schifare ogni percossa, o serita.

Essendo aduque stato necessario, che ne la Chiesa sia una potestà di rimettere li peccati, ancora per un'altra ragione

Ifa. 33

non de

fim

del

effe

lafu

che a

KITTS

gno d

terra tulci

eria:

rete

tutte

farar

ta , 78

liuoil

qualit

peniar

Cune !

& fce!

quale

di per

ter fi f

peccati

perdon

do fire

to tem;

bristum

nine eius

methier

e, Sn.

ino no.

peccari

le qua-

nderan

on lolo

one,ma

fpone.

. Sara

polito

Chiefa

aquale

cotever un

olo che

otella di

anno le-

enone.

i pecca-

CECCIE

acesdo

nel fa

prope

0:0-

goena del

libe-

cial-

mpi-

201,

IC-

oof

112

12

ragione diuersa da quella del sacramento del battesisimo, a quella sono state commesse le chiani del regno del cielo, con lequali a ciascheduno penitente potessero esser rimesti li peccati, ic bene sino a l'estremo giorno de la sua uita perseucrasse in quelli: & di questa cosa habbiamo ne la facra scrittura testimonij chiarissimi. Perche appresso S. Matteo il signore così parlò a Pietro: Tibi dels claues regres caelorum: er quodcumque ligaueris super terram, erit ligaum or in celis: & quodcumque folueris super terram, erit solution & in calis. A te daro se chiani del regno del cielo: & tutto quello, che tu legherai sopra la terra, farà legato ancora in cielo: & tutto quello, che tu scioglierai sopra la terra, sarà sciolto ancora in cielo . Et di sotto : Quacumque alligaueruis super terram, Matth. 18 erum ligata & in calo : & quecumque solueruis super terram, erum soluta & in calo. Tutte quelle cose, che noi legherete sopra la terra, saranno legate ancora in cielo: & tutte quelle cose, che uoi scioglierere sopra la terra, faranno sciolte ancora in cielo. Dipoi San Giouanni testifica, che il Signore, poi che soffio ne gli Apostoli disse: Accipite Spiritum sanctum: que nun remiseritis pecca- Ioan.20. ta, remutuntur eis: & quorum retinueri:is, retenta sunt: Riceuete lo Spirito santo: i peccati di coloro, a'quali uoi li rimetterete, fono loro rimeffi : & aqueili, a' quali uoi gli riterrete, sono loro ritenuti. Et non si dee pensare, che questa potesta suffe solo determinata ad al cune spetiali sorti di peccati:perche vinno si esecrabile & scelerato peccaro si puo o pensare, o commettere, il quale la fanta Chiefa non habbi potettà di rimettere & di perdonare : si come ancora nissuno petrà giamii esfer si scelerato & iniquo, ilquale, te si pentira de suoi peccati ueramente, non debba hauer certa speranza di perdono. Ma ne ancora questa medesima pocestà in mo do fi restringe, che solo si possa usare in qualche ordina to tempo. Perche in qualunque hora il percarore uorrà ritornare a la sanita, ci mostro il nostro Saluatore che non dee mai eller scacciato, quando rispondendo a Pie-

Matth. 18.

tro, il quale gli domando quante uolte doueua perdona re al fuo nimico, & le baftana fette nolte, dife: Non fepiles, sed septuagies septies. Non sette nolte, ma settanta nol te sette. Ma, se noi risguardiamo a li ministri di questa potestà; parrà che non sia così ampia, & comune. perche il Signore non a tutti, ma solo a li Vescoui, & a li sacerdoti cocelle l'auttorità di cosi santo offitio. Il medesimo fi dourà confiderare del modo di esercitare questa pote sta, perchesolo per mezo de lisacramenti (quando però fi i rua la lor forma) si possano rimettere li peccati.altrimenti a la Chiesa no è stata cocessa auttorità alcuna di scioglierli, & rimetterli.onde segue, che cosi li Sacer doti, come li sacramenti uagliono al rimettere & a rela sciare li peccati, come istrumenti, per liquali Christo Si gnor noitro, come autrore & donatore de la falute, cagiona in noi la remissione de'peccati, & la giustitia. Hora, accioche li fedeli maggiormente ricenano questo ce leste dono, per singolar misericordia di Dio, donato a la Chiesa, & si conducano a l'uso di quello có piu ardéte. charità, si sforzerà il Parocho dimostrare la degnità & nobiltà di questa gratia, la quale si manifesterà di qui principalmete, se co diligeza si dichiarerà quel che importi,& di quata uirtù sia il rimettere li peccati, & fare di ingiustigli huominigiusti.Impoche egli è chiaro, tal cosa farsi p l'istessa immésa & infinitavirtù di Dio laqua le crediamo esser stata necessaria nel risuscitare li morti,& ne la creatione del mondo. Et se ancora ( si come unole S. Agostino ) si dee dire maggiore opera il giustificare un huomo, che di niéte creare il cielo & la terra, cociofiache la creatione no possa esser cagionata se non da infinita uirtu; di q legue che affai piu si dee attribuire la remissione de'peccati a una infinita potestà. Perilche noi conosciamo esser uerissime le parole de gli antichi Padri, p le quali cofessano, solo da un Dio esser pdonati a gli huomini li peccati, ne ad altro auttore, che a la sua fomma botà & potéza, donerfi referire cofi maraniglio la opera:onde disse il Signore p il Profeta: Ego sum, qui de-

11d. 43.

600

quit

con

nol

ch:

re;

9111,

mor!

ch:

to a

peic

Sala

mo a

mi ha

Sarge

ra p

haon

fein:

dD.

feiter

tripy

che

oper

chiai

Chie

ho:X

guard

male

fiperi

Liecci

dezzz

les iniquitates tuas. lo son quello, che ti scacello le ini quita. Perche nel rimettere li peccati, pare che si debba considerare quelta medesima ragione, che si considera nel rilasciare li debizi. Si come aduque da nessuno, suor che dal creditore, puo eller rimello il danaio al devitore;cosi parimente,essendo per li no tri falli a Dio obligati, (& però ogni giorno lo preghiamo dicedo : Dimitte mbis debicamsfra) di qui si munifeiti, che niuno, fuor che Dio, ci può rimettere & perdonare li peccati. Et qsto maraniglioso & dinino dono di poter rimettere li peccati, prima che Dio si facesse huomo, a niuna creata natura fu coceilo. Perche prima a tutti gli altri Christo Saluatore nostro come huomo, essendo anco il medesimo uero Dio, riceuerte questo dono, concesogli dal ce leste suo padre, & però disse: / escitais, quia filius hominis habet prestuen in terra dimittenti peccata ait paralitico: Surge, tolle graham tum, & sade in domon trean Accioche uoi tappiare, che il figliuolo de l' huomo ha in ter ra potesta di rimettere li peccati, disse al paralitico: Lieuati, piglia il tuo letto, & uanne in casa tua. Poi che adunque su fatto huomo, accioche donasse a gli haomini quello perdono de peccati, prima che ascedes se in cielo, do ae in perpetuo doueua sedere a la deltra di Dio, quella poreità conceife a li Vescoui, & a li sacer doti ne la lua Uniesa, a come di sopra habbiamo manifeitus: & coi Christo per fua propia auttorità, gli altri poi come suoi ministri rimettono li peccati . Perilche ie noi de le cole, che da una infinita uirtu sono state operare, donemo grandemente maranigliarci, uediamo chiaro che queito pretiossissimo dono è stato donato a la Chiefa tolo p benignità del noftro Signor Giela Chri fto: x pero con gran maraniglia & stupore decemo rifguardarlo. Oltra di questo, il considerare quello che mode il nostro clementissi no padre Dio, a nolere cosi perdonare li peccati al modo, può gli animi de'fede li eccitare grademete a noter ben contemplare la gran dezza di tanto beneficio.Imperoche egli uolfe col fan 🕺

Matth.6

Matth. 9.

gue

perdona : Non feanta nol li questa : perche

li facer.
e defimo
etta pore
do pero

ccati.al. i alcum li Sacer k a rela

hristo Si iute , cactia. Ho

queito a donatas psu ardát

degmai & tera di qui el che im-

ti, & fart hiaro, tal Dio laque

elimor (ficont ilginis

la tem, tra fe con

perila:

a la lin

aniglio aniglio

100

que del suo unigenito satisfare a le nostre sceleratezze; accioche cosi egli spontaneamente sostenesse quella pe na, che noi per li nostri peccati doueuammo sofferire;& cofi il ginito fulle dannato per l'ingiusti, & l'innocente per li rei fusse punito con acerbissima morte. Il perche quando noi ben confidereremo, che noi fiamo ricoprati non con oro,o con argento, ma col pretiofo fangue di Christo, come di uno agnello immaculato, & incotami nato; di qui affermeremo, niuna cosa piu salutifera hauerci Dio potuto donare, che questa potestà di rimette re li peccati, la quale ci manifesta una inesplicabile pro uidenza di Dio, & una fomma carità nerso di noi. Et da questa consideratione è necessario che a tutti peruenga non piccolo frutto. Perche colui, che con qualche mor tal peccato offende Dio, suoito si perde tutti quei meriti, che per la morte, & croce di Christo ha mai acquistati, & gli è al tutto prohibito la entrata del Paradiso: il quale, essendo stato prima serrato, Christo con la sua morte haueua aperto. Ilche ogni nolta che confideriamo, ester non può, che l'humana miseria grandemente non ci affliga. Ma poi se noi riuogliamo l'animo a cost marauigliola poteltà, che da Dio èltata concessaa la Chiesa, & consermati da la fede di questo articolo, fer mamente crediamo a ciascuno estere stata data facoltà, di potere per dinina virtù essere restituito nel suo primo stato, siamo allhora sforzati, di un sommo gaudio & inenarrabile letitia ripieni, rendere a Dio infinite gratie. Et certamente se li medicamenti fogliono parer grati, & giocondi, liquali, quando da qualche graue infirmità siamo oppressi, ci sono preparati da li prudenti medici, quanto piu giocondi & grati quei remedij effer ci debbono, li quali la diuina sapienza ha ordinati per fanare gli animi nostri, anzi per rederci la uita? & mafsime che quelli arrecano non una dubiosa speranza di falute, come fanno le medicine corporali, ma una certislima sanità a coloro, che la desiderano.

Il benefitio de la remif.

Si deurano aduque eshortare li fedeli, poi che hara-

no

115

diri

lipe

Furg

di pe

man

degr

gran

duta &

gation

Che

lauer

loalis

maano

altri ar

fatto,d

dameto

itra.Im

Postole

eratezze:

cherica

nnocent

Il perch

) i icopia.

fangues

incôur

tiferal

li rime:

cabilem

noi.E.

perut;

alchem:

quar

mai and Parili

conlain

COMMITTE

andmin

aimoi ai

concefia:

rucologic 12 :3000

el mo po

gaudioù nite gra

ono part

granes

prinder:

edijele

nati pi

& ma

anzat

na cer

e hara

127 no conosciuta la dignità di cosi degno & pelaro dono, sione depecche si studino usarla a suo giouamento & comodo reli cati co quan giosamente & Christianaméte. Imperoche egli no puo debba esser quasi estere, che colui, che non si serue difuna cosa urile riceuuto. & necessaria, non mostri di dispregiarla, e massime che il Signore ha folo cocessa a la sua Chiesa questa potestà di rimettere li peccati; accioche tutti li fedeli usassero quello salutifero remedio. Perche si come niuno senza il battefimo puo ellere purgato da li peccati:cofi,qualú que uorrà acquistare la gratia del battesimo, pduta per li peccati, bilognerà che ricorra a questa altra sorte di purgatione, cioè al sacramento de la penitenza. Ma in questo luogo debbono molto bene essere auuertiti li Christiani, che, essendo loro promessa si ampia sacoltà di perdono, la quale non ha per tempo alcuno à termi nare, non fiano però al peccare piu facili, o non douenti no al pentirsi piu tardi & pigri.perche in quello sacedo manifesta ingiuria a questa diuina potestà, si rédono in degni di riceuere la dinina misericordia: inqsto si dee grandemente dubitare, che preoccupati da la morte, in uano al fine la remissione de' peccati loro habbino cre duta & cofessata, la quale per la loro tradanza & prolo gatione meriteuolmente hanno perduta.

# ARTICOLO V'NDECIMO. CARNIS RESVERECTIONEM.

LA RESVRRETTIONE DE LA CARNE. Che questo Articolo habbi una gran forza a lo stabilire la uerità de la nostra fede, di qui si manifesta, che no so lo a li fedeli si propone da credersi ne le divine lettere, ma ancora con molte ragioni fi conferma. Il che ne gli altri articoli del Simbolo ucdédo noi poco esser stato fatto, di qui si puo intendere, in questo come in un fondaméto effer appoggiata tutta la speraza de la salute no ftra. Imperoche, fi come ben discorre & argomenta l'A 1.ad Cor. 13 postolo, se no è la resurrettione de'morti, bisogna dire,

DICHIARATIONE ?

che ne Christo sia resuscitato. Ese Christo no è resusci tato, uana è la predicatione nostra, uana è la fedevostra. Ne l'esplicarlo adunque il Parocho non mettera mino re opera, & diligenza, che l'impietà di molti habbi mel fo fatica nel diftruggerlo. imperoche fi mostrerà poco apresso, che grandi & eccellenti utilità deriuerano da tal cognitione, col frutto gradiflimo de' fedeli. Ma prin cipalmente bisogna hauere l'occhio, che in questo arti colo la refurrettione de gli huomini è detta la refurret tione de la carne.il che no è stato fatto senza gra cagio ne. imperoche nolfero gli Apostoli insegnare, l'anima estere immortale:il che neccsiariamente si dee presupporre, & concedere. Et però, accioche forse alcuno non si imaginasse, quella insieme col corpo esfer morta, & ambedue poi ritornare in uita; essendo per molti luoghi de le facre lettere manifesto, l'anima essere immortale per questo ne l'articolo si è fatto mentione solo de la resurrettione de la Carne. E quantunque spello anco rane le sacre scritture la Carne significhi tutto l'huomo fi come è quel luogo d'Isaia : Omnis caro feman. Ogni car ne è fieno: et quello di S. Giouanni: l'erbim caro fastum est: Il uerbo s'è fatto carne: in questo luogo non dimeno per queita uoce Carne si significa il corpo:accio che de le due parri, cioè de l'anima, & del corpo, de le qua li l'hnomo è composto, incendiamo corrompersi una solamente, cioè il corpo, & ritornare ne la poluere, do la terra, de la qual fu ammassato; & l'anima restare in corrotta.Ma perche muno puo risuscitare, & ritornare in uita, se prima non è itato morto; però l'anima propiamente non si dice risuscitare. Si è fatta ancora mentione de la carne, per confutare l'herefie d'Himeneo,& di Fileto, che fu al tempo de l'Apostolo Panolo: li quali affermauano, che ogni uolta che ne le facre scritture si trattana de la resurrettione, s'intédena no de la corpo rale resurrettione, ma de la spirituale, per la quale si ri

torna da la morte del peccato a una uita innocente. On

de per quelleparole si dichiara, che si esclude quello er

113. 40 Idan. 30

1.2d Ti . 4.

rore,

glie

feit

Luc

pero

mali

files

che

Dan

reini

prost

che ni cei, L

delle

quell

rinth

men

M

non

P1,00

ciproj

m, o

Potesse Jemis z rore, & si conferma la uera resurretione de' corpi.

è refufa

de roltra.

era mino

abbimai

rera rom

erano di

i.Mapro

uchom

a reining

grá co

e,l'ann

e prefix

cunem

morta,

nolai la

T. ITIM

ore folo:

indicat.

TO THE

MA COURT

TO THE

o non cut

10:2000C

o, delec

moerh E

oluere,

a reliare.

ritorn.

anima pi

ncora mi

Imenec

lo:liqu

(critte

e la con

guale

cente.

quello: rore

Ma s'apparterrà al Parocho illustrare questa nerità co La resurrezgli esempi del uecchio & del nuouo testamento, & di tut ta l'Ecclefiastica historia. Imperoche altri sono stati risu scitati da Helia & da Helisco nel necchio testamento: elempi, ec altri(oltra quelli, che Christo da morte risuscito) da li fanti Apostoli & da altri molti, la resurrettione de quali uiene a confermare la dottrina di questo articolo. Imperoche si come noi crediamo, molti da la morte essere risuscitati:cosi parimete si dee credere, che tutti gli huo mini debbano ritornare in uita:anci che il principal frut to, che di quelti miracoli denemo ricenere, ha da esser questo, che al presente articolo prestiamo indubitata se de. Molti teltimonij & esempi si ritruouano, li quali a quelli Parochi, che saranno mediocremente esercitati ne le sacre lettere, potranno agenolmente occorrere. ma li luoghi piu chiari & illustri sono prima quelli, che 10b 19 si leggono in Giob nel uecchio testaméto:il quale dice, che ne la sua carne ha da nedere il suo Dio. Et apresso Daniel e scritto, che di quelli, che dormono nel polue- Dan.13 re de la terra, altri hanno da suegliarsi per doucre anda re in uita eterna, altri in un sempiterno uituperio & op probrio. Nel nuouo testamento è quella bella disputa, che narra S. Mattheo hauere fatta il Signore con li Sadu Matth. 28 cei, & tutte quelle cose, che gli Euangelisti taccontano de l'estremo giuditio. A questo proposito ancora fanno quelle cose, che il S. Apottolo scrisse & disputò a li Corinthij & a li Thessalonicensi si dottamente & diligente mente.

Ma quantunque tal cosa per fede a noi sia certissima; nondimeno fara di non poco giouamento, o con elempi, o con ragioni manifestare, che quello, che la fede ci propone da credere, non è discrepante da la natura, o da la intelligenza de l'humana mente. Et però l'Apostolo a colui, che gli dimandana, in che modo potessero li morti risuscitare, così rispose: Insipies tu, quod 1.1d Cor.15 seminas, un unificabitur nisi prius moriatur : & quod semi-

tione de la carne fi pro ua con gli con li tefti monni de la ferittura.

r. ad Cor. 1.4d The.

nas, non corpus, quod futurum est, seminas, sed nudum granum, ut puta tritici, aut alicuius ceterorum: Deus autem dat illi corpus, ficent unit. Stolto che tu sei, quello che tu se mini, non si uiuisicherà, se prima non muore: e quando tu semini, non semini quel corpo, che dee essere, ma un nudo & semplice grano, o di frumento, o di altro fimile. & Dio gli da poi quel corpo, che uuole. & poco dopo: Seminatur in corruptione, surget in incorruptione. Sifemina in corruttione, refurgera in incorruttione. A similitudine di questa ragione di S.Pauolo, se ne pos sono ritrouare molte altre, si come dimostrò Santo \$. Gregorio Gregorio, il qual dice: La luce del Sole ogni giorno, co me se morisse, ci è sottratta da gli occhi, & poi di nuono ritorna, come se resuscitasse. Gli arboscelli perdono la loro uerdezza, & a la primauera quasi risuscitando si rinuouano. le semente putresandosi si muoiono, & poi di nuouo germogliando refufcitano. Apresso, quelle ragioni, che da gli Ecclesiallici scrittori si adducono, sono molto atte & accomodate per pronare & manifestare questa uerità:de le quali la prima e questa. Essendo le anime nostre immortali, & come parti de l'huomo, hauendo a gli humani corpi una naturale inclinatione, se da li corpistessero perpetuamente dinise, parrebbe co fa da la natura loro aliena. Et perche quello, che è contra la natura, & niolento, non puo esser perpetuo: di qui par eller conueniente, che di nuovo le anime si congiungano a li corpi: & di qui ancora fegue, che debba esfere la refurrettione de corpi. Il qual modo di argomentare par che usasse il nostro Saluatore, quando disputan do contra li Saducei de la immortalità de l'anima, conchiuse la resurrettione de' corpi. L'altra ragione è que sta. Conciosa che dal giudissimo Dio siano stati proposti a li rei li supplitij, & a li buoni li premij; & eslendo che molti trissi huomini da questa nita si partano prima

che sopportino le debite pene, & molti buoni & giusti la scino questa luce senza riportare de le uirtu loro pmio

alcuno, e necessario, che di nuono le anime si congiunga

Matth. 32

fit

m fec

tio

dit

re

idim gra.

ionati.

chetule

e quan.

e eller

0 412.

mole, h

Marin de

ittione,

le negal

o Sam

orno, d

i mion

rdonois

do fir-

Sipore.

iille ra

1000, 10.

Tiddill Cilis

Near or

LEWIS.

Millor. radja.

ie c con-

ordi qui

ficon-

estael-

goniar.

di ingira

ma.con-

rety J.

1 0

alend

o princ

giuld'i

o pmu

gungi DO

no a li corpi; accioche così per le sceleratezze loro, o per le opere uirtuole li corpi, li quali gli huomini hanno usati come compagni de lor fatti, insieme con le anime, riportino o il premio, o la pena. Et questo argomento diligentissimamente trattò S. Giouanni Chrisostomo in una homilia, che sa al popolo Antio cheno. Et però il S. Apollolo, quando disputana de la resurrettione, disse: Simbac uita tantum in Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominubus. Se in quelta uita folo speriamo in Christo, siamo piu miseri di tutti gli altri huomini. Le quali parole niuno farà che pensi che noglino significare la miseria de l'anima : la quale essendo immortale, se bene li corpi non risuscitassero, potrebbe però ne la sutura uita godersi la beatitudine: ma si debbono intendere di tutto l'huo mo. Imperoche se al corpo non si rendessero debiti premij per le fitiche sofferte; sarebbe necessario, che coloro, che ( si come a gli Apostoli auuenne ) in uita loro tante miserie & calamità haueslero patite, auanzasfero di gran lunga tutti gli huomini d'infelicità. Il medefimo affai piu apertamente dimostra scriuendo a li Thessalonicensi con queste parole: Gloriamus in Exce- 2.ad The. fiis Dei pro patientia westra & fide in omnibus persocutionibus westris & tribulationibus, quas sustinetis in exemplum instiiudicii Dei , ut digni habeamini in regno Dei , pro quo & paimini: si tamen iustum est apud Deum, retribuere tribulationem iis, que uos tribulant, & nobis, qui tribulamini, requiem nobiscum in revelatione Domini Iefu de calo cum Angelis virtuis eius in flam ma ignis dantis uindict am iis, qui non noueru i Deum, & qui non obedium Evangelio Domini nostri Iesu Christi . Noi ci gloriamo ne le Chiese di Dio de la uostra parientia, & de la fede intutte le nostre persecutioni, & per le tribulationi, le quali sopportate in esempio del giusto giuditio di Dio; accioche cosi siate giudicati degni nel regno di Dio, per il quale hora patite, se però eappresso Dio giusto, retribuire tribulationi a quelli, che tribulano uoi, & a uoi che sete tribulati requie

S.G'ouanni

1.ad Cor. 5

& pace, insieme con esso noi, quando sarà reuelato il Si gnor nostro Giesu Christo nel cielo con li Angeli de la potestà, & con la siamma del suoco, che darà la uendet ta a quelli che non hanno conosciuto Dio, & che non obediscano a l'Euangelio del signor nostro Giesu Christo. Aggiugne a questo, che non possono gli huomini, sin che l'anima è diuisa dal corpo, possedere una piena selicità, & abondante di tutti li beni. Perche si come ciascuna parte dal tutto separata è impersetta, così parimente l'anima, la quale al corpo non è congiunta: onde segue che sia la resurrettione de' corpi necessaria; accioche così niente le manchi per farla sommamente selice.

De la uaria conditione di quelli, che rifusciranno.

3.ad Cor.

loan.

S.Gier.

and The.4.

Con queste & similialtre ragioni adunque potrà il Parocho in questo articolo animaestrare li suoi popoli fedeli.Oltra di quelto bisognerà diligentemente esplicare, secondo la dottrina de l'Apostolo, chi siano quelli, che debbano risuscitare. imperoche, scriuendo a li Corinthij, diffe : Sieur in Adam omnes moriuntur , ita & in Chri-Sto omnes unificabientur. Si come tutti in Adam muoiono, cosi in Christo tutti saranno uiuificati. Et però, non considerando al presente disferenza alcuna tra li buoni & tra li tristi, tutti da morte risusciteranno, se bene non tutti di una medesima conditione; & quelli, che haranno operato bene, per hauer uita eterna; ma quelliche haranno fatto male, per hauer perpetua dannatione. Et quando noi diciamo, che tutti rifiniciteranno, intendiamo tanto quelli, li quali, quando uerrà il giuditio, già faranno morti, quanto quelli, che allhora morranno. pe roche a questa opinione, che afferma tutti doner morire, non eccettuando alcuno, S. Girolamo scrisse che la Chiefa si conforma & accorda, & che è piu uerisimile, il medefimo fente S. Agostino. ne a questa uerità repugnano le parole de l'Apostolo, che scrisse a li Thessalonicensi, ne le quali d'sse: Mortai, qui in Christo funt, refurgent primi : deinde nos , qui minimus , qui relinquimer, simul rapienter cum illes in maiores obtain Christs in arrein.

to

lle

ito il Si

lidela

uendet

the non

u Chri.

inimol

1 piena

li come

, CO1

giunta:

eliaria;

mente

otra il

1.ogoq

etili-

Queil:

anto.

7.64

M11010-

10, 101

i buoni

ne non

haran-

lische

ne, Et

ndia-

3, 512

no.pt

morichela

finale,

rep1-

ne.-

Wists

MANA. 1,41 in aere. Quelli che son morti in Christo, saranno i primi a risuscitare : dipoi noi, che uiuiamo, & che restiamo, infieme faremo con quelli rapiti ne le nuuole incontro a Christo in acre. imperoche S. Ambruogio le dichiarò S. Ambre. in questo modo. Ne l'istesso rapimento peruerra la mor te,& quafi farà come un leggiero fonno, accioche cofi, uscita l'anima dal corpo nel medesimo mometo glissa restituita perche quando saisnno leuati in aere, morra no, accioche cosi peruenedo la doue sarà il Signore, p la presenza sua rihabbino le anime loro:perche col Sal uatore non potranno flar morti. La medefima opinione esser uera, si cose ma con l'auttorità di S. Agostino nel

libro de la Città di Dio. E perche molto importa, che siamo certi, & fermamente persuafi, che quello istesso & medesimo corpo, che u propio di ciascuno, debbarisuscitare, quantuque gia f. fia corrotto, & ritornato in poluere; questo ancora il Parocho co gran diligenza fi proporra dichiarare. Et qu'esta è sentenza & opinione de l'Apostolo, quan- z.Ad Cori do dice. Corret corruptibile bec induere incorruptionem. Bifo gna, che que corruptibile fi ue su d'incoruttione. Cé ql la noce, Hec, dimestra spertemente il propio corpo. Giob encora apertiss memente predisse tal co-1a, quando diccua; Es in came meanidebo Deim, quem infurus fim egoiffe, & ceuli mei corffetturi funt. & non alius. Et ne la mia propia carne nedro Dio, ilquale io stesso veder debbo, & gli occhi mei l'hano a rifguar dare, & non altri. Il medefimo fi cochiude, ceffiderando a la difinitione de la resurrettione. Perche, eccedo Damasceno, la resurrerrione è una renocatione a gllo sta to, onde tu sei caduto. Finalmente, te noi cor fideriemo bene, per qual cagione poco au intinoi dimofui mo do uer farfi la refuriettione; nivro farà, che in tal cofa pof fa dubitare in modo alcero. Noi infegni: me, che li cor pi debbono ritt feitare, accioche ciateuro eff ega & ma nifesti tutte l'opere del ppio cerpo, si ceme ha operato in uita,o fiano state buche o trifie. Elfegna adfique che

134 DICHIARATIONE

l'huomo col corpo, & dal corpo stesso risusciti, per ope ra del quale ha seruito o a Dio o al Demonio; accioche col medesimo corpo ricena le corone del trioso, & li pari; ouero sopporti le pene, e gl'iselicissimi supplitij.

S. Agostino

He folo il corpo rifusciterà, ma tutte quelle parti gli faranno restituite, che s'apparteranno a la nerità de la natura. & a l'ornamento de l'huomo. De la qual cosa si legge un chiaro testimonio di S. Agostino, il quale disse che allhora ne' corpi no farà uitio o difetto alcuno. Et se alcuni stranno stati.in uita o piu grassi, o corpulenti & pieni, non ripiglierano tutta quella mole, & quatità del corpo, che haucuano; ma tutto quello che auanza a qlla habitudine, che harano li corpi risuscitati, sarà re putato superfluo. Et per il contrario tutto quello, che o per uecchiezza o per qualche infermità farà macato, o corrotto nel corpo, si rinuouerà p uirtù diuina di Chri fto:come, fe alcuni per la loro magrezza farano ftati fot tili & gracili, rifusciteranno d'habitudine coneniéte,& ben disposti, & formati:perche Christo non solo ci renderà il corpo, ma tutto quello, che per le miserie di que sta noitra uita ci cra stato tolto. Et in un'altro luogo dice: No ripiglierà l'huomo tutti li capegli, che prima ha ucua, ma folo quelli, che era coueniète che hauesse, secondo ch'è seritto: Tatti li capegli del nostro capo sono annouerati, liquali, secondo la dinina sapienza, debbono esser tutti restituiti. Et primieramente, perche le mé bra appartengono a la verità de l'humana natura, tutte insieme ci sarano rendute.perche quelli, che nacquero ciechi, o per qualche infermità fiano stati prinati de gli occhi, li zoppi, li monchi, & di qual si voglia membro debole, o stroppiato, rifusciteranno integri, & col corpo perfetto: altrimenti non si satisfarebbe al desiderio de l'anima, che tanto è inchinata a la congiuntione del suo corpo, le cui noglie però ne la resurrettione credia mo douersi satiare senza alcun dubio. Ancora, s'egli è cofa chiara & manifella, la refurrettione, non altrimen ti che la creatione del modo, douersi annouerare tra le

(1

COT

tee

100

lice

100

Prin

principali

Matth.10

principali opere di Dio però, fi come nel principio de la creatione, surono da Dio tutte le cose satte persette, cofi ne la resurrettione è recessario affermare il medefimo. Ne quello folo bifogna confessare de martiri, de' quali S. Agostino cosi testifica: Non ference senza quel- S. Agostino le membra, che ne' martirij gli furor o tolte. Perche tal mancamento no farebbe fenza discuto del corpo: altrimenti quelli, a' quali su tronco il capo, deurebbono risuscitate senza capo. ma resteranno ne le parti de' corpi loro, deue il ferro percosse, le cicatrici risplendenti fopra egni rutilante oro, & ogni pretiofa gemma, si come le cicatrici de le ferite di Christo. Il medesimo si afferma de' trifti; se bene per colpa loro le membra gli furono tagliate, perche quante piu membra haranto, tanto piu acerbo dolore patiranno in quelle, onde quel la restitutione de le membra non ridonderà a loro felicità, ma a loro calemità & miseria, conciosia che li me riti non si attribuiscano a le membra, ma a la persona, al corpo de la quale son congiunte, imperoche saranno reilituite a quelli, che hanno fatto peniteza, a premio; a quelli poi, che l'hanno dispregiata, a supplitio. Queste cose se da li Parochi saranno attentamente considerate, non mancherà mailor copia & di cose & di sentenze, onde possano eccitare & infiammare gli animi de li fedeli a la bontà & diuotione, a fine che, ripenfando essi a le molessie & miserie di questa vite, aspettino con defiderio quella beata gloria de la senurrettione, la quale è proposta a gli hac minigicali.

Segue hora, che li fedeli sappiano, che se noi risguar deremo a quelle parti, che costituiscono la sessaza del corpo, quantunque quello istesso corpo debba da morte essere risuscitato, che prima era morto, sar modime no assai diversa la sua conditione da sella di prima. Imperoche (per lasciare di dire di molte altre cose) saranno li corpi di quelli, che risusciteranno, da quello, che erano auanti, in questo massimamente diversi, che, essendo prima a le leggi de la morte stati soggetti, poi che a la

I. 4 uita

per ope ccioche to, & li

ippliti partigli tà de la l cofa fi

ale dife tuno.E: pulemi quatita

ianzaa fara re o.che o

itato,o di Chri

rinda 1216, fe

debbo-

e le mé a, tutte

cquero i de gli iembro

derio de del

edia elie

men ra le 136 DICHIARATIONE

uita faranno ritornati, o fiano corpi de' buoni, o de'rei, confeguiranno una eterna immortalità:la qual maraui gliosa rinouatione de la natura ha meritato Christo co la nobil uittoria, che riportò de la morte, si come ci dimoitrano li testimoni de le sacrescritture:onde è scritto: Præcipitabit mortem in sempiternum. Precipitera la morte in sempiterno. Et altroue: Ero mors tua,o mors; lo sarò la tua morte, o morte. le quali parole esplicando l'Apo stolo disse: Nouissime inimica destructure mors. A l'ultimo fara l'inimica morte distrutta. & apresso S. Giouanni leggiamo: Mors ultra non erit: La morte non farà piu. Et fu molto ragioneuole, che per il merito di Christo noitro Signore, per il quale l'imperio de la morte fu distrutto, fusie di gran lunga superato il peccato di Adamo. Et su ancora a la diuina giustitia conueniente, che li buoni si godessero in perpetuo una uita beata, & li tristi fusiero castigati di sempiterne pene; cercassero la morte, & non la trouassero; desiderassero di morire, & la morte si suggisse da loro. Et sarà questa immortalità

Apoc.g.

11a.25.

06.13.

1.ad Cor.15

APOC. 21.

De le doti de li corpi risuscitati.

Haranno oltra di ciò li risuscitati corpi de' santi alcu ni segni & chiari ornamenti, per li quali hanno da cslere assai piu nobili, che prima non erano stati. Et queste fono le quattro doti del corpo gloriofo, offernate da gli antichi Padri p dottrina de l'Apostolo. De le quali la prima è l'impossibilità. Et questo dono & dote farà fi, che no potranno mai sentire cosa alcuna molesta, ne mai faranno afflitti da incommodo o dolore alcuno pche niente potrà lor nuocere o la forza del freddo, o Pardor del fuoco, o l'impeto de l'acque: onde disse l'Apostolo: Seminatur incorruptione, sierget in incorresptione. Si 1emina in corruttione, rifusciterà in incorruttioe. Et che li dottori scholastici habbino piu tosto gita dote detta impassibilità, che incorruttione, la cagione su questa, per fignificare quello, che è propto del corpo gloriofo. Imperoche l'impassibilità no e loro comune con li danatisli corpi de' quali quantunque siano incorrottibili, poflono

senza alcun dubbio comune a li buoni, & a li tristi.

A.adCor.r

possono però hauer caldo, & freddo, & essere oppressa da' uarij tormenti. Dopo questa dote segue l'altra de la chiarezza, per la quale li corpi de' fanti risplenderano come il Sole: che così testifica apresso S. Mattheo il nostro Saluatore, quando dice: Insti fulgebunt, sicuz Sol, in regno patris mei: Li giusti risplenderanno, come il Sole, nel regno del padre mio. E perche di ciò niuno dubitasse, lo nosse assai prima dichiarare con l'esempio de la sua gloriosa trassiguratione. Questa gloria l'Apostolo la nomina Chiarezza, quando dice : Reformabit corpus Ad Phil. 3. humilitatis nostræ, configuratum corpori claritatis suæ. Riforme 1.ad Cor. 15 rà il corpo de la nostra humilità configurato al corpo Exod. 34. de la sua chiarezza. & altroue : Seminatur in ignobilitate, 3.2d Cor. 3. furget in gloria. Si semina in uiltà, risusciterà in gloria. Vna certa imagine di quetta gloria uide il popolo d'Ifrael nel deferto, quando la faccia di Moife per il colloquio fatto con Dio talmente risplendeua, che in quel la li figlinoli d'Ifrael non potenano fiffamente rifguardare. & e questa chiarezza un certo fulgore, il quale da la fomma felicità & gloria de l'anima redonda nel corpo,tal che egli è come una certa comunicaza di quella beatitudine, che l'anima gode, nel qual modo ancora l'anima si fa beata: pche in olla derina una porte de la dinina felicità & gloria. Et di qilo dono, fi come fi diffe del primo, si dee credere, che non siavo tutti ornati ugualméte. Sarano p certo tutti li corpi de' fanti ugual mete impassibili, ma tutti no heranno il medesimo lume, & splendore. perche, secondo il testimonio de l'A poitolo, Altra e la chiarezza del Sole, altra qlla de la Luna, & altra qua delle scelle: perche una stella e diste rente da un'altra stella ne lo splendore, cosi auverrà ne la resurrettione de' morti. Co ofta dote e cogiuta olla, è che detta agilità, per la quale il corpo farà libero & difgrauato da ql peso, dal quale al psente si sente aggra nato, & oppreno, & agenolméte, in qualuque parte pia cera a l'anima, potra il corpo muonersi con monimeto preilishmo, & nelocishmo, fi come apertamente fanto

Matth. 13 Matth. 17.

1.ad Cor. 15

Ago-

de'rei, maraui rittoca

ecidi. e fcrit. a mor-

lo faro ol'Apo Ultimo

Ollanni Pin Et

ito notu di-

Adate, che

12. E 1 alola

congruent lan

nerch.

egill ore that

MEO F -01.D.

1.1.1. E Si 10.

E: ch: e dem

oreits,

0110.5 7 1 61 ttibili

iono

DICHIARATIONE

8. Agostino Agostino nel xv1, de la città di Dio, & S. Giro Iamo fopra Ifaia ci hanno manifestato : onde diste l'Apostolo : Seminatur in infirmitate, furget in urrute: E seminato infermo, rifusciterà gagliardo. A queste segue quella, che è detta fottilita, per la eni uirtu il corpo farà al tut to soggetto a l'imperio de l'anima, & a quella seruirà, & a ognisuo cennosara preparato a obcdiela. Ilche si dimostra per quelle perole de l'Apostolo, che dicono: Seminatur corpus atimale, refurget corpus fbirituale: Sifemina un corpo animale, rifascitera un corpo spirituale. Questi fono quasi li piu importati capi, che ne l'esplicare di que lo articolo deurano da li Parochi effere infegnati.

1.ad Cor. 16

Quanto utili frutti ff prendono p l'articolo de la refurrettione. Maith. 11.

Et accioche lisedelisappino, qual frutto postano riceuere per la cognitione di tali & tanti misterij: Prima bisognerà dichiarare, come noi deuemo rendere a Dio infinite gratie, perche ha noluto ascendere tali cose a gli huomini fapienti di queflo mondo, & renelarle a li piccolini. Quati buomini ci sono lodatissimi & dottisfimi, liquali nondimeno in questa uerità fono flati ciechi? Che adunque a noi l'habbi volute palesare, li quali non poteuammo pur desiderare si farta intelligenza, ci da cagione di lodare & celebrare in perpetuo la fua benignità, & clemenza. Seguirà ancor un'altro frutto non piccolo da la meditatione di quello articolo & questo sarà, che ne la morte de' nostri amici & benenoglienti, ageuolmente consoleremo & noi, & gli altri:la qual sorte di consolatione sappiamo hancre usato lo Apostolo scrinendo a li Thesialonicensi di quelli, che gia erano morti. Et fualmente in tutte le altre fciagure & calamità il penfiero de la fetura refurrettione grande allegierimento ci firà di dolore, si ceme habbiamo imparato con l'esen pio del fantissimo Giob, ilquale con questa fola speranza! solleuana l'afflitto & dolen e animo, di dovere a qualche tempo ne la resur rettione rinedere il fuo Signore. Apresso, questo molto giouer: al persuadere a' popolisedeli, che diligentemere fi Itudino di menare una uita giusta, integra, & da

3.2d The.4.

Iob, 19.

ne

mi

But

Paro

qual

taå

ogni macchia di peccato pura & netta. Perche se cosside rerano, che quelle incredibili & infinite ricchezze, che dopo la refurrettione si possederano, son promesse a lo ro ancora, ageuolmete sarano allettati & periuasi a l'opere uirtuose, & di pietà. Et similmente niuna così puo hauere maggiore forza p reprimere & raffrenare la cu pidità de l'animo nostro, & per ritrarre gli huomini da' peccati, che l'ammonirli spesso, da quali tormenti& cru ciati li tristi debbano esser afflitti,! quali ne l'ultimo & tremendo giorno compariranno a la refurrettione, per Ioan. 5. douere in eterno esfere condannati.

### ARTICOLO DVODECIMO.

### VITAM AETERNAM.

LA VITA ETERNA. Li fanti Apostoli, uostri duchi & giude, nolsero che il Simbolo, nel quale si contie ne la fomma de la fede nostra, si conchiudesse & termi nasse có l'articolo de la uita eterna; si pche dopo la re furrettione de la carne niéte altro retta a li fedeli da a spettare, che il premio de la eterna uita; si encera, accio che quella pfetta felicità, & di tutti li beni abodante, ci Iteffe fempre ananti a gli occhi, & fustemmo ammoniti, che in quella tutta la nostra mente & ogni nostra consi deratione doueua star sempre filla & intera. Il perche li Parochi ne l'ammaestrare li fedeli no macherano mai, proposti li premij de la eterna uita, di accondere gli ani mi loro; accioche tutte quelle cofe, benche difficilitsime, che come Christiani donessero sepportare, si psuadano esfere facili, & giocode, & cosi si mostrino piu pron ti & soliciti a l'obedire a Dio. Ma perche sotto queste parole, le quali son poste in questo luogo o dichiar rei, qual fia la beatitudine nostra, fi ascodore molti misterij, ital modo si debbono esplicare, che, secodo le diuer se capacità de gli igegni, a ciascuno possano esser chiare & manifeste. Debbono adug; li sedeli essere ammoniti. che qfte parole, Vita eterna, no folo fignificao la ppetui ta d'la uita, a la quale ancora li demonij, & gli huomini

o lama poito-

210 111tella. 2 = 1111

emilia, iche f icors;

1771116 Q:

art i Enit.

."0 H-Tima

t. P:0 : Tripe

Licens. 11. ...

E. C. CAIL

ra filio Zlo &

erele-11-1-12 itto lo

li, che e 1012-CITIONE

e hab-Giob,

10 & refur

olto ntc-

8 61

11

Luc. 18.

140 scelerati sarano obligati, ma ancora la ppetua beatitudine, la quale setia al tutto ogni desiderio de' beati. Et cosi intendeua quel dottore di legge, il quale dal signo re & Saluatore nostro ne l'Euagelio dimando allo, che far douesse per possedere uita eterna: quasi dicesse: Qua li debbono effere le opere mie, & che debbo io dare & esporre di mio, accioche così possa peruenire a quel luo go, doue si gode una perpetua felicità? Et in questo sen so le sacre lettere intendono queste parole, si come in molti luoghi si puo chiaraméte uedere. E co questo pome è detta principalmente quella fomma beatitudine, accioche niuno si pensasse, che ella cossistesse in cose cor poree, & caduche, che non possano essere eterne. Ne questa uoce di Beatitudine potena bastenolmete e'pli carfi, si come si ricercana, & massime che non son maca ti huomini gonfiati di una uana opinione, & di una stoI ta scienza, li quali poneuano il sommo bene in glle cose, che si conoscono coli sensi, le quali periscono & ma cano ma la beatitudine da niun termine di tempo dee essere ristretta, anzi tutte queste cose terrene sono da la nera felicità lontanisfime, da cui colui molto fi allo tana, il quale è preso da l'amore & desiderie di asto mo do.perche egli è scritto. Nolite d'ligere mundim, neque ea, que in mundo sint : Si quis diligit mundum , non est charitas pa mis ineo. Non nogliate amare il mondo, ne le cose, che nel mondo fono: Chi ema il mondo ron è in lui la cha rità del padre. Et poco dopo . Mendus transsit , & concupiscientia eius: Il mondo passa, & ogni sua concupiscenza. Queste cose adunque li Parochi si ingegneranno con ogni diligenza imprimere ne le menti de li popoli; accioche cosi, sprezzate le cose mortali, si propogano, & si persuadano, in questa uita,ne la quale non siamo citadini, ma forestieri, non poter mai ottenere selicità alcuna. Quantunque in questa uita ancora potremmo meritamente per speranza esser detti beati, se noi, renuntiando & scatiado da noi ogni impiera, & tutti li fecolari defiderij, nineremo fobriamente, piemente, & giusta-

10

Cin

Cip:

916

per

8011

103

fond

lecte

Lia

no e

e.I can.a.

ad Tim.s.

eatitti.

eati, Et

alfieno

llo.che

He:Qua

darek

ruelleo

elto len

comen

eitoni-

tudire,

cole cer

re . Ne

iteepli

of mica

Lna to

: 611cro-

você di

empodit

elcre G

itc figli

éteni

i cone en

haring 1

cofe, che

ei la cha

once fr

ilcer.71

anno ma

i peroli

n lia mo

e felici-

otrem-

fe not

tuttill

ente, li 1117-

giustamente in questo secolo, aspettando la beata spera za, & l'aunenimento de la gloria del grade Dio & Salnatore nostro Giesu Christo. Queste cose non essendo da molti intele, li quali si pésauano esser sapienti, « cre dendo che in qua una si donesse cercare la felicita, douentarono stolci, & incorfero in grandissime calamità. Ancora, per la forza di quello nome, Vita eterna impariamo, che quelia felicita, poi che una uolta si è acquistata, non si puo per tepo alcuno perdere giamai, come molti faifamete hano duorrato, pche la nera felicita è ripiena & perfetta di tutti li beni, senza mescolamento di male alcuno, la quale, satiando l'humano desiderio, necellaria néte confite ne la eterna nita. Perche il beato no puo no uolere, che in eterno gli sia concesso godere quei beni, che una nolta fi ha acquistati, onde se quella podestione no fusse certa & Libile, sarebbe necedario, che fulle afflitto continuamente da un grandissimo tor mento di timore.

Hor quanta sia la felicità di quei beati, che si uiuono ne la celeite patria, la quale puo esser' compresa da qlli folo, che la godono, o no da altri, chiaraméte ce lo dimolèrano que noci, Vita, & Beata, perche quando noi per fignificare qualche cosa usiamo un nome, che a molte cose sia comune, potiamo allhora intendere, che ci maca la propia noce, per la quale tal cosa possa essere espressa chiaramente & propiamente. Conciosia adunque, che la felicità si esprima con queste uoci, le quali non iolo condengono ali beati, maa tutti quelli, che perpetuamente umono; questo ci puo essere chiaro argomento, che questa è una cosa si alta & eccellete, che con un propio uocabolo no potiamo pfettamete esplicare la lua natura. Imperoche se bene molti altri nomi fono attribuiri a questa celeste beatitudine ne le sacre lettere, come sono, il regno di Dio, & di Christo, & del ciclo, il Paradifo, la Città fanta & nuoua di Hierufale, la casa del pa tre:no dimeno egli e cosa chiara, che niuno e baftenole a potere manifestare la sua grandezza.

De la ine. narrabile gloria de' lanti, & de premij (Hen tiali & accidentali.

Per la qual cofa li Parochi in que luogo no lascierano la bella occasione, che loro si porge, d'inuitare li fedeli con fi ampi premij, che fi esplicano col nome di uita eterna, ala pietà, a la giuttitia, & a tutti gli offitij, & opere de la Christiana religione. Imperoche egli è cofa manifetta che la uita si annouera tra uno de la maggiori beni, che naturalmente si sogliono desiderare: & dicendo noi, Vita eterna, affermiamo che in queito grandiffimo bene confiste la beatitudine: & se noi nediamo che tanto fi ama quella nostra brene, & calamitosa uita, che a tante de si uariate miserie è soggetta, che pru toste dee ester detta morte, che uita, & che tanto si tien cara, & figiudica tanto gioconda, con quanto fiudio & sforzo douemo cercare quella eterna, la quale, finiti tutti li mali, ha seco congiunti tutti li beni ? Imperoche, si come li santi Padri antichi hanno insegnato, la fe licità de l'eterna uita dee contenersi ne la liberatione di tutti li muli, & ne l'acquisto di tutti li beni : Quanto a li mali, ci sono restimonij chiarissimi de le sante scrit ture. pche ne l'Apocalisse escritto: No eswrient, neque sitiet amplius, neque cade: super illes sol neque ullus æstus. Non haurano piu fame, ne fete; ne fopra di loro caderà piu il fole, ne altro caldo . Et altrone: Absterget Deus omne lacryma ab oculis corii, do mors ultra non erit, nec; luctus, neq; clamor, neque dolor erit ultra:que prima abierant. Netterà Dio gli oc chi di qlli da ogni lagrima,& piu no uedrano morte: & non sarà piu tra loro ne pianto, ne grida: le qual cose prima haucano, & poi si son partite. Et per certo che immensa ha da essere la gloria de' beati, & innumerabili le loro solide letitie & piaceri, la grandezza de la qual gloria conciosia che l'animo nostro non possa capire, ne in modo alcuno penetrare ne la mente nostra, è necessario, che noi entriamo in quella, cioc nel gaudio del Signore, accioche allhora da quella circondati fatia mo perfettamente il desiderio de la mente nottra. Et quantunque ( si come scriue S. Agostino ) assai piu agenolmente si possono intendere & numerare quei mali, de li

non

lia.

Apoc.7.21

5. Agostino

DEL SIMBOLO.

de li quali habbiamo a esser liberi, che quei beni & dilet ti, che habbiamo a godere: nodimeno deueremmo metter ogni opera per esplicare chiaramente & breuemente tutte quelle cose, le quali possono li fedeli infiamma re & eccitare a la cupidità di acquissare quella somma felicità. Ma prima a ogni altra cofa bifognera date quel la distintione, la quale habbiamo imparata da grauissi-

mi scrittori de le cose dinine.

[cierano

: lifede.

edinis

official, &

eliewi

magaic.

rada.

ito gra-

nedian

ola em,

e politic

to it tien

le, Enri

lancto.

120.11.

Janes ...

1:0:00 a september

7:12 "

L'inche

onde late.

Title . . Die;

D:05.16

morre: L

qual col

certo chi

mumer

ezzade.

no. Licap

noitra.

igaud.

111.2

tra . t

phiage

ici mal deli

Questi adunque pongono due sorti di beni, de li qua li uno appartiene a la natura de la beatitudine; l'aftro segue a quella; & però quellison dettibeni essenciali, questi accessorij. Hora la uera & solida beacitudine, la quale con un comune nome è derta beatitudine essentiale, confiftenel neder Dio, & goder la mabellezza, il quale e d'ogni bontà & perfettione fonte, & principio : onde ditie Christo : Hec est una eterna, ut cognificant te folum uerum Deum, & quem mifelli Iefem Corietam. Questa e la uita eterna, che gli huomini conoscano resolo uero Dio, & Giesu Christo che ta hai mandato. La qua le sentenza mostrò di interpretate S. Gio. Enangelista, quando diffe : Cariffini nunc filii Dei sumus , & nondon: 1. Ioan. 3. apparuit quid erimus : scimus quoniam, cum apparuerit, smiles ei erimus ; quomam videbimus eum, sicui est. Carassimi, nora noi fiamo Figlinoli di Dio, & non ancore apparifee quello che noi faremo: & fapiamo che, quando egli apparirà, saremo simili a lui : perche lo nedremo nel modo, che è. Perche quiui fignifica contenersi ne la beatitudine queste due cose, una che noi uedremo Dio tale, quale egli è ne la sua narnra & sostanza; l'altra, che noi douenteremo come Dei. perche quelli, che di Dio si godono, quantunque ritengano la los propia foltanza, nondimeno fineltono di una maranigliofa & quafi dinina forma, ral che più rollo appariscono Dei, che huomini. Ilche per qual cagione auuengo, da quetto fi mani felta, che cialcuna cola onero fi conolce per l'efferna sua, o per latua simune dine & specie. Ma, perche nience a Dio è fitaile, con l'aisto de la cui fimilitudine

Crisino

r. ad Cor.

potiamo peruenire a la perfetta conoscéza di lui; di qui segue, che a niuno e lecito uedere la sua natura, & essen za, se questa medesima essenza diuina a noi non si congiugnelle. E quelto ci fignificano quelle parole de l'Apoliolo. Fidemus nunc per speculum, & in enigmate, tunc autem facie ad faciem. Hora noi uediamo per uno specchio & in enigma, ma allhora lo uedremo a faccia a faccia. E 3. Agostino filo che disel'Apostolo, in enigma, S. Agostino interpreta, in una similitudine, accommodata & atta a farci 8. Dionifio. intédere Dio.Il che S. Dionifio ancora dimostro aperta mente, quando egli affermo, che le cose superiori non si possono intendere con alcuna similirudine de le cose in feriori. Perche una fostanza incorporea non si puo mani feitare có la fimilitudine di una natura corporea, & maf fine essendo necessario che le similitudini de le cose sia no manco composte, & piu spirituali, che quelle cose, de le quali esprimeno le imagini, si come prouiamo auueni re ne la cognitione di tutte le cose. Et perche non puo in modo alcuno esfere, che di cosa alcuna creatala simi litudine sia pura, & spirituale, quanto è Dio; di qui nasce, che per niuna similirudine potiamo perfettamente intendere ne capire la divina effenza. A quelto fi aggiù gne, che tutte le cose create hanno una lor certa & determinata perfettione, ma Dio è infinito, ne fimilitudine di alcuna cofa creata puo capire la fua immenfità.per la qual cofa un fol modo ci resta di conoscere la diuina softanza, che è, se quella a noi si congiunga, & con uno incredibile modo fi leui il nostro intelletto in alto, & cosi siamo fatti atti & idonei al cotemplare la spetie de la fua diuina natura. Quelto cofeguiremo col lume de la gloria, quando dal fuo ipiedore illustrati nedremo Dio lume uero nel suo lume . imperoche li beaci sempre risguardano Dio a loro presente, per il quale dono, maggiere & più nobile di tutti gli altri, de la diuina essenza fatti partecipi si godono una nera le folida beatitudine, la quale noi in modo deuemo credere, che nel Simbolo de Padri e itato determinato, quella per benignità di

20

mos

habi

lach

dici:

Dio

1; di qui

i ellen

n fi con-

de l'A.

nc min

Schio &

ccia . E

o inter-

a a farci

aperta

i non li

cotein

io mani

S: mal

cole fia

icife, de

e mon puo

101156-

A SERVICE CONTRACT diacci

Tadide-

dirad. Sta.per

druma con uno

210,8

petie de

medela no Dio

gre rif-

, mig-

Henza

udine,

mbolo

11:12 11

Dio con una certa speranza da noi douersi ancora aspet tare:doue fi dice : Expecto refurrectionem mortuerum, of uitam uenturi saculi: aspetto la resurrettione de'morti, & la uita de le cose suture. Sono queste in ucrità cose alre & diuine, ne con parole da noi possono ester esplicate,o in modo alcuno comprese. nondimeno si puo pure qualche imagine o ombra di quella beatitudine ancora risguardare ne le cose sensibili. Perche si come il ferro messo nel fuoco, riceue in se il fuoco, & quantunque la fua foltanza non fi cangi, nondimeno pare pure che fia una cosa diuersa da quel che prima era, cioè suoco.nel medefimo modo coloro, che già in quella celeste gloria fono stati introdotti, da l'amore di Dio insiammati sono disposti nel medesimo modo, non restando però di essere quel che sono:talche possono meritamente dirsi, assat piu esfere disferenti da quelli che si truouano ancora in questa uita, che non è il ferro infocato da quello, che in fe non ritenga forza alcuna di caldo. Per restringere du que la cosa in poche parole: glla somma & assoluta beatitudine che noi chiamiamo essentiale, consiste ne la pos festione di Dio. perche qual cosa che faccia la persetta felicità, puo a colui mancare, il quale in se possiede Dio, ottimo & perfettissimo ? E ben uero, che a questa si aggiungono alcuni ornaméti che son comuni a tutti li bea ti, li quali perche non fono molto lontani da la humana ragione, fogliono assai piu uchementemente gli animi nostri eccitare & commouere. Et di questi sono quelli, de li quali l'Apostolo Pauolo scriuendo a li Romani Ad Rom. .. parue che uolesse intendere: Gloria honore, & pace a a ciascuno che opera bene. Perche certo è, che li beati posleggono la gloria non solo quella, che habbiamo dimostrato esser l'essentiale beatitudine, ouero quella che affai si ritruoua congiunta a la sua natura, come habbiamo infegnato, ma quella ancora, che confiste ne la chiara & aperta conoscenza, la quale ciascuno hauerà de la eccellente & nobilissima dignità de l'altro. Ma diciamo hora, quanto grande dee effere stimato quello honore,

Matth. 25.

Pfa!.138.

honore, che loro e concesso da Dio. Cóciosia che nó piu fiam detti ferui, ma amici, & fratelli, & Figliuoli di Dio. onde in questo modo a li suoi eletti con amoreuolissime, & honorazifiime parole parlerà il Saluatore nostro: l'enite benedicii parris mei, possidete parasum whis regnum. Venite benedetti del mio padre, possedete il regno a uoi preparato. Talche potiamo meriteuo imente efclamare: Wimi hmoraifunt amicitui, Deus: Troppo sono li tuoi amici honorati, o Dio. E non solo haranno questi honori, ma ancora da Christo nostro signor saranno lodati in pre fenza del ino celefte padre, & de gli Angeli fuoi. In oltra le la natura in tutti ha questo comune defiderio impresso, di esser honorati da huomini sapientissimi; perche quei tali giudicamo essicacissimi testimonij de la lor uirtu: quanto accre, cimento pensiamo douer hauere la gloria de beati, done l'uno fommamente honorerà l' altro? Sarebbe infinito il numero de' diletti de' beati, de li quali la gloria sarà accrescinta, se tutti nolessemmo addurre : ne pare poriamo con il penfiero imaginar li. Ma debbono li fedeli Christiani questo persuadersi, che di tutte le cose liete e gioconde, che in questa ui ta possono aunenirci, o imaginarsi, o desiderarsi, o appartengono a la cognitione de la mente, o a un perfetto habito del corpo, la beata uita de li celesti spiriti è abon dantissimamente ripiena, se bene ciò auniene in un pin alto modo, che occhio nedere, o orecchia ndire, o in cuore d'huomo ascendere possa: come asserma l'Apostolo. Imperoche quel corpo, che per auanti era grosfo & spesso, poi che in ciclo, toltagli la mortalità, sarà

z.ad Cor. z

Luc. 12.

fo & spesso, poi che in cielo, toltagli la mortalità, sarà douentato sottile, & spirituale, non harà più bisogno di nutrimento alcuno, & l'anima con incredibil piacere si fatierà di uno eterno cibo di gloria, il quale a tutti ministrerà l'auttore di quel gran conuito celeste, passando tra soro. E chi potrà desiderare le uesti pretiose o li Regali orna menti del corpo, doue più l'uso loro non sarà richiesto, & doue tutti saranno uestiti d'immortalità & di splendore, & ornati di corona d'una sempiterna glaria?

che no n

olicib

Orenola.

Oft noit

Sweet. Ve.

Erioa Di

Ciciamin

HOLDE.

ti here.

ior. Ing.

dellom.

- 1 July 1965

10 LC .. Tiblic.

10.00

was what i de libro

The state of the same

ue y creat all result

Mil, Gi.

I Person

ILI Carli.

in Im Isl

ire, or

II Apa-

eragro.

alira, li

niogno :

MILLER

a fulfi

, pa.

rioleo

ronon

ortaliof the same gloria? Ma fe ancora la possessione d'un ampia, & magni fica cafa appartiene a la felicità humana, che cofa penfar fi puo piu ampia, & magnifica del cielo? il quale da la chiarezza & iplendore di Dio e da ogni parte illustra to? Per la qual cosa il Proseta santo, ponendosi auanti a gl'occhi la bellezza di fi nobile Hanza, & ardendo tut to di desiderio di peruenire a quelle beate sedie, esclano : Quan dilecta tabernacula tua Domine uirtutum, concupifcit, & deficit anima mea in atria Domini. Cor meum & caro mea exultauer mi in Demn ninum, Quanto iono amabili li tuoi allog giamenti o Signore potentissimo, l'anima mia desidera & fi strugge di peruenire ne gli acrij del Signore. il mio cuore, & la mia carne hanno esultato in Dio uiuo . Et che quelto fia l'animo di tutti li fedeli, quelta la comune noce di ciascano, si come li l'arochi grandemete deb bono defiderarlo, cofi con ogni loro fludio procurarlo. Ioan.i. perche dille il Signore: In domo Pairis mei mansiones multa funt. In cafa del padre mio fono molte habitationi, ne le quali fi renderanno & maggiori & minori premij, secon do che faranno stati li meriti. Perche, come diste l'Apolo: Qui parce seminat, parce & metet: Chi semina poco poco 2.ad Cor.9 raccogliera: Qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus & metet: Chi semina abodătemete, abodătemete raccoglie.Il pche no folo ecciterano li fedeli a qlla beatitudi ne, ma ancora spesso ammoniranno li popoli, sita fola es fere la certa & uera regola & modo di acquittarla;accio che istrutti di fede & di charita, & perseuerado ne l'ora tione, & nel falutifero uso de'sacramenti si esercitino in tutti gli offitij & opere di benignità & charità uerso il prossimo. Perche cosi per misericordia di Dio auuerra, (ilquale ha preparata quella beata gloria a coloro, che lo amano ) che a qualche tempo quel detto del Profeta fi adempia & uerifichi. Sedebu populus meus in pulchrun- 16a. 22. dine pacis, in tabernaculis fiducia, in requie opulenta: Sedera il mio popolo ne la bellezza de la pace, ne gli alloggiamé ti de la fidutia, ne la requie abondante, & ricca.

## DICHIARATIONE DE' SACRAMENTI.

GLI non è dubio alcuno, che ogni parte de la Christiana dottrina, ricerca & desidera la scié za & diligeza del Pastore ma la disciplina dei sacramenti, la quale & per comandamento di Dio è necessaria, & di utilità copiosissima, richiede una facoltà & una industria del Parocho singolare; accio che essendo fedelmente & diligenteméte appresa, li sedeli Christia ni diuetino tali, che cose si nobili & sante, come sono li sacramenti degnamente & utilmente loro si possano am ministrare, & li sacerdoti da quella regola non partano, per la quale loro e satta da Dio quella necessaria prohi bitione, Nolite sanstum dare cambas, necue mittatis margaritas uestras ante porcos: Non uogliate le cose sante dare a li ca ni, ne gittare le uostre perle auanti a porci.

Matth. 7.

Primieraméte adunque, perche si ha da trattar uninersalméte di tutti li sacrameti è necessario incominciar da la forza & fignificatione del nome, & dichiarare la fua uaria & ambigua fignificatione; accioche così ageuol mente si intéda, qual sia la propia sorza, & natura di que sta parola Sacramento. Perilche debbono li fedeli esser ammaestrati, (quato per hora fa al proposito de la propo sta materia) questo nome Sacraméto altriméti essere sta to preso & usato da gli scrittori Gétili, & profani, altrimenti da li Dottori facri. Imperoche si son trouati alcu ni auttori, che hano uoluto p questo nome significare ql la obligatione, per la quale co giurameto fiamo astretti al legame di qualche seruitù. & di qui è che ql giuramen to, per il quale li soldati prometreuano sedelmete doue re per la loro Republica operarfi, è detto facraméto militare. Et questa pare che appresso di loro susse una mol to usata significatione. Ma apresso li Padri nostri & anti chi scrittori Latini, li quali de le cose sacre hano scritto, questo nome, Sacramento dichiara & fignifica una qual che cosa sacra, la quale sia ascosa & occulta, si come li Greci

parte dels iera lafe ciplinade L'icen. I facoliza ie eliena i Chain ne ionol offino an rartano, iria proh Mary Die are a lia wante of the GOTIO on agend ura di que

deli ele la propo ellere ili ni, altriuati alcu hcare of o attretti uramen

ite Love iomiamol & anu

ritto, qual meli 105

medesimo. Et in questa significatione intendiamo douersi prendere queita uoce Sacramento ne la epillola che l'Apostolo scrisse a gli Efesij, doue dice : Pi novem / 2 ceret notis sacramentum voluntatis sua: accioche ci faccile no to il facramento de la sua uo lunta. Et a Timothco di!fe: Magnum est pictatis sacramentum: è un gran sacramento di pietà. Aprelle nel libro de la Sapienza fi legge Nescierunt sacramenta Dei, non hanno saputi li sacramenti di Dio. Ne li quali luoghi, & in molti altri fi puo confiderare, che Sacramento niente altro fignifica che una cofa facra ascosa & occulta. Onde li Dottori latini giudicarono commodamente douer esser nominati sacraméti alcuni fegni, che con li fensi si comprendono; li quali quella gratia, che cagionano infieme, dichiarano, & la pongono quasi auanti gli occhi. Quantunque, si come unol fanto Gregorio, possono esser detti sacramenti, S.Gregorio perche in quelli la divina virtù fotto velami di cofe cor porali occultamente cagiona la falute. Ne sia chi pensi, questo uocabolo esfer stato ne la Chiesa mionamente introdotto. pche chi ha letto & S. Girolamo & S. Agostino, potrà facilmente intendere, gli antichi scrittori de la nostra religione hauere usata osta uoce asiai spesfo, & co quella fignificare quello che detto habbiamo. A le nolte nolendo accennare questo medesimo l'hanno detro o fimbolo, o fegno millico, o fegno facro. E questo basta, quanto al nome del Sacramento: il quale ancora conniene & è comune a li sacramenti de la anti ca legge: de' quali non e necessario che li Pastori diano precetti, poi che già per la legge Euangelica, & per la gratia fono tolti nia, & hanno haunto fine.

Ma oltra la fignificatione del nome, la quale fin qui De la prod si è dichiarata, dee ancora estere diligetemete innestiga pia forza e ta la uirtu & natura de la cofa, & effere aperto a li Chri facrameto. itiani ql che fia facrameto.imperoche niuno è che pofsa dubitare, che il sacrameto debba essere annoverato tra que cofe, p lequali s'acquista la salute e la giustitia.

K Ma 3

S. Agostino

S. Agoftino

Ma conciosia che molti modi si trouino pesplicare talcofa attissimi; nondimeno niuno uene è, che piu chiara méte la dimoltri, che quella definitione data da S. Ago stino, la quale tutti li scholastici Dottori hanno poi seguita. dice advinque fanto Agostino. Il sacramento è se gno de la cosa sacra:ouero; dicendo il medesimo con al tre parole; Il sacramento e nisibile segno di innisibile gratia, illimito a nostra giustificatione. La qual definitione accioche sia piu manisesta, li Parochi tutte le sue parti deueranno ciporre, & dichiarare. E primieraméte farà bitogno integnare, che di tutte le cose sensibili, due forti fi ritrouano. Alcune fono state ritrouate, accioche ci fignifichino qualche cofa:altre,no p fignificare altra cosa da lor dinersa, ma solo prodotte p lor propia cagione, nel qual numero si possono quasi collocare tutte le cose naturali. Ne la prima sorte si debbono annouerare tutti li nocaboli de le cose, le scritture, li uessilli, le imagini, le trobe, & molte altre cose simili. imperoche, se da li nocaboli torrai la forza di fignificare, subito pare che la causa sia tolta, p la quale si nocaboli surono istituiti. Queste cose aduque propiamente fon dette Segni. pche S. Agostino testifica quo esser segno, che oltra quella cosa che si appresenta a li sensi, fa ancora che p lui ueniamo in cognitione di un'altra, fi come p il nestigio che in terra nediamo impresso, intediamo eller colui pallito, di cui si scorge il nelligio: onde è chiaro & manifesto, il sacrameto douersi porre tra quelle sorte di cose, che sono state istituite p significare qualche cofa, poi che esso co una certa somigliaza ci di chiara quelo che Dio opera con la sua virtu ne gli animi nostri:ilche co i sensi no puo esser copreso. Et p far piu noto co l'essempio quio che si insegna, nediamo che nel battesimo, quando pronútiando alcune determinate & foléni parole fiamo có l'acqua lauati esteriorméte, si significa che p nirtù de lo Spirito santo si Iana ogni mac chia & bruttezza di peccato interiorméte, & che l'anima nostra di ql preclaro e celeste dono de la giustitia è

fatta

mai

rafi

chiale

TILL CO

COLLEG

Erms

fiano

barrel

nela

Itolo,

mo ne

lono

Stop

quanto

tadel

ta.Im

gittile

cora

cofad

tomur

to, fub

dettor

trilou:

ireti

chian

S.Aco

01...

ाउँ का

cond

1000

ame.

fibili.

3,26-

ifica-

rprc-

doca-

ure i

1

13000-

nante

eric.

ni, i

in.f

] (()) w

1.2713

Earc

a ci c!

mini

PILL

nel

es

ifi-

nac

111-

126

fatta pfetta & ornata, & infieme ql lau: meto del corpo, come piu di fotto fi esplicarà al suo luogo, ne l'anima fa quello, che fignifica di fuori. Da le scritcure anco ra si caua apertamente, che il sacramento dec essere annouerato tra li fegni. Et che fia il nero, l'Apostolo parlando de la Circoncissone, sacramento de la uccchia legge, la quale era flata data ad Abra padre di tuttili credeti;cofi diffe a li Romani: Et fignum accipit circumcissimis signaculă insinice sidei. Et ricenette il segno de la cir cocisione, che su un tegnacolo de la giustitia de la fede. Et in un'altro luogo, quado dimostra, che noi tutti, che fiamo battezati i Christo Giesu, ne la sua morte siamo batterati, si puo conoscere che il battesimo in se contie ne la fignificatione di qita cosa,cioè,come disse l'Apo ftolo, Che noi fiamo con effo lui sepolti per il battesimo ne la morte. Ne di poco giouamento farà, che il po polo de'fedeli intenda & conofca, come li facramenti fono fegni.perche cofi auuerrà, che quelle cose, che da quelli sono significate, corenute, & cagionate, più agenolmente si persuaderà esser cose sante, & eccellenti: & cofi, conosciuta la loro santità, sara piu eccitato & commosto ad honorare la dinina bonta nerso di noi.

Segue, che hora si esplichino quelle parole, REISA CRAE: Che è la secoda parte de la definizione, il che accioche commodamente si possa fare, è necessario alquanto di lontano narrare quelle cose, che de le narie tà de segni S. Agostino acutamente, & sottilméte disputa. Imperoche alcuni segni, sono detti segni naturali: & osti sono quelli, che oltra che ci mostrano loro istessi, ancora inducono ne gli animi nostri la notitia di un'altra cosa da loro dineria, il che si è ananti dimostrato esser comune a tutti li segni, si come e il sumo; il qual neduto, subito intediamo quini esser il suoco, & e osto tegno detto naturale: perche il sumo no p sua nolontà ci signi sica il suoco, ma l'usanza è questa, che subito che uno nede il sumo, insieme intéde & cosidera, che quini si ritruona la natura & mirtu del'suoco, che ancora è ascoso.

Ad Rom. 4

Ad Rom. 6.

Che il facra mento fia fe gno di una cofa facra, come s'inrenda. S. Agostino

Altri segni si truouano, che non sono naturali, ma sono stati ritrouati & ordinati da gli huomini, accioche i que sto modo gli huomini potessero tra loro ragionare & ad altri esplicare li sentimeti de l'animo loro, & intédere le opinioni & li configli l'un de l'altro. Hor questi qua to fiano narij & diuerfi, si puo di qui cossiderare, che alcuni sono che appartengono a gli occhi, altri a le orec chie, altri a gli altri sensi. Perche quado noi qualche co sa acceniamo ad un'altro, come per essempio, quando, leuato il nessillo in alto, nogliamo per gllo manifestare qualche cosa, qua significación certa cosa è che si ri duce al senso de gli occhi, si come s'appartiene al giudi tio de le orecchie il suono de le trombe, de le pissere,o de la cethera: il quale non folo diletta, ma alcune nolte si fa sentire per significar qualche cosa, con il qual senti mento le parole ancora si intendono, le quali hano gra. de efficacia per esprimere le intime cogitationi de l'animo nostro. Ma oltra quei segni, li quali habbiamo detto ester stati ordinati per consenso & uolontà de gli huomini, altri segni sono dati da Dio, li quali ancora so no di molte forti, si come ciascun afferma. Perche altri fegni sono stati da Dio dati a gli huomini, accioche qual che cosa significassero, ouero accioche auertissero gli huomini di qualche cosa, come furono tate purificatio ni, e lauamenti, che ne la antica legge erano comadate, come era il pane azimo, & molti altri, che si conteneua no ne le cerimonie del culto Mosaico. Altri segni ordi nò Dio, li quali non solo hauessero foi za di fignificare, ma di cagionare qualche cofa. & tra questa ultima sorte di segni apparisce chiaro donersi annouerare li sacramé ti de la nuoua legge.perche offi son segni dati das Dio, & no ritrouati da gli huomini, li quali noi p certo crediamo che hanno uirtù di fare glla cosa sacra, laquale fignificano. Ma fi come già habbiamo dimostrato, ritro uarsi molta uarietà di segni, cosi parimente si dee giudi care, le cose sacre essere di diuerse sorti Hor quanto fa al proposito de la addotta definitione del Sacraméto, Ii Theo-

ne

me

TEL

me

di

na Cone

ceique

ire Sai

itede:

eingt.

cheal.

10 070

1010

uanie,

----

1 Zini

feren

enolm

al fem:

ino gri

de la

orizon

ia de gii

100111 he alm

he qua

ero gl ficatio

idar,

tenem

11 071

incart,

lion

anne

Dio,

cre-

uale

ritro

ind

1:01

čto,

li Theologi per quelto nome di cosassacra, dimostrano douersi intédere la graria di Dio, la quale & ci sa fanti, & ci uelle & adorna de l'habito di rutte le diume nirtù. Et a questa gratia meritamète giudicarono doucr attri buirsi il nome de la cosa faera, pehe per benestio suo, l'anima nostra si cosacra & cogiunge a Dio.onde, accio che più apertamente si dichiari quel che sia sacrameto, bisogna dinostrare, il sacraméto essere una cosa sensibi le, la quale p diuina istitutione cotiene in se la nirtù di fignificare & cagionare la fantità, & la giustitia.onde se que, che ciascun possa agenolméte intédere le imagini de fanti, le croci, & fimili cose, quantunque sian tegni di cose sacre, non però douersi dire sacraméti. la dottri na di questa uerità, con l'esempio di tutti il sacramenti si potrà facilmente dimostrare, se uno vorrà ancora ne gli altri facramenti efercitarfi, & fi ingegnerà quello ri trouare che disopra del battesimo auertimmo, quando dicemmo quel solenne lauaméto del corpo esser segno & hauer in se efficacia di cosa sacra, la qual interiorme te si cagionaua p uirtù de lo Spirito santo. Oltra di ciò questi mistici segni da Dio istituiti, conuenie principal mête che p istitutione del Signore no signification una fola cosa,ma molte insieme. Il che i tutti li sacrameti si puo conoscere, liquali non solo dichiarano la nostra fantità, & giustitia, ma ancora due altre cose co la fantità massimamente congiunte, cioc la passione di Christo nostro Redétore, la quale è cagione di ogni nostra fanti tà, & la uita eterna, & la celeste beatitudine, a la quale la nostra santità si dec referire, & indrizzare come a fine. Ilche potendosi nedere in tutti li sacramenti, merira mete li sacri Dottori in ciascun sacramento distero esse re uirtù di fignificare tre cose. Perche cuero riduce a memoria una cofa possata, ouero manifesta una psente, ouero prenuntia & predice una fatura. Il che no péfate che quei santi Dottori insegnino senza la proua de le sante scritture. Et che sia il uero, quando l'Apostolo diffe : Quicunque baptizati sumus in Christo Lesu, in morte Ad Rom. 6.

uso

elli

boi

noln

Peri.

Chri

point

non

cong

toù

coli.

princ

to di

Holte

2 le

qua

polo

de l'a

che no

parol

telly

prom

ipsius baptizati simus: tutti noi che siamo battezati in Christo Giesis, ne la sua morte siamo battezati : dimostrò chiaro, il battesime douersi dir segno, perche signi fica & ramébra la passione del Signore. Dipoi, quando dice : Confepulti erion finnes cum illo per bapi finum in mortem, ve, quo modo Christus Gerrexit a morteis per oloriam patris, ita & nos in muitate vita ambulentus: Perche noi fiamo confepolti con quello per il battesimo ne la morte, accioche si come Christo risulcitò da morte pergloria del Padre, cosi & noi caminiamo in nouirà di vita: da que ste parole ci si manifesta il battesimo essere vu segno, per ilquale fi dichiara, che la celeste gratia in noi è infusa, per dono de la quale a noi è concesso di potere, istituendo vna noua uita, eseguire tutte le opere di pie tà & di charità con lieto & pronto animo. Finalmente quando loggiugne : Si enim complantati facti simus si militudmi mortis eins, simul & resurrectionis erimus : Perche se noi , come piante inserte in lui , siam fatti simili a la fua morte, faremo ancora a la fua refurrettione: di qui si manifesta, che il battesimo ci significa anco ra chiaramente l'eterna uita, la quale mediante quello ci habbiamo acquistata. Ma, oltra queste uarie sorti di fignificare, spesso ancora auniene, che il sacramento no folo una cofa, che presente sia, ma molte altre ne rappresenti, & significhi. Il che si puo ageuolmente intendere; considerando il santissimo sacramento de l'Eucha ristia, per il quale ci si significa la presenza del nero cor po & sangue di Christo, & insieme la gratia, la quale né gono a confeguire tutti quelli, che con purità & monditia riceuono tal facramento. Da le cofe adunque già dette, non potranno a li Pastori de l'anime mancare ra gioni, per le quali dimostrino quanta potenza de la di ninità, & quanti secreti miracoli si cotengano ne sacramenti de la nuoua legge; accioche così a ciascuno perfnadano, quelli douerfi honorare & riceuere con fom-

Per qual

Ad Rom. 6.

ma religione,& denotione. Ma puolere integnar bene, qual fia il uero & diritto

## DE'SACRAMENTI.

days.

C francisco

J William

dishala.

.....

date:

l¢II.

tere.

gran

MA CLIA

13 fr

· Pole

19911

ngaren Tenetalije

1311

neli

MRY 21

oni

130-

ten-

(O.

eui

107-

CIA

râ.

di

1

11-

uso de'sacrameti, no pare che cosa alcuna si ritruoui piu atta, che l'esporre diligentemète le cagioni, p le quali fu necessario istituire li sacraméti, & molte ne sogliono essere addotte, de le quali la prima si dice essere la debolezza de l'humano ingegno. imperoche noi nediamo per natura auuenire, che non si peruiene a la notitia di quelle cose, che co l'intelletto si coprendono, se no per mezo de le cose sensibili. Accioche adunque piu ageuolmente potessemmo intendere que cose, che per occulta uirtu di Dio son cagionate, il medesimo sommo artefice de l'universo, co l'infinita sua sapientia, per sua infinita benignità uerso di noi, sece che alla sua occulta uirtu ci fusse manifestata con alcuni segni sensibili. Perche, si come molto dottamente su detto da S.Gio. Chrisostomo, se l'huom no hauesse hauuto questa compolitione del corpo, harcbbe conoscuito li beni dinini non ricoperti da nelame alcuno, ma perche l'anima è congiunta a questo corpo, su necessario, che usalle l'ainto de le cose tensibili, per intendere le cose divine & in uisibili. Vn'altra cagione e questa, che l'animo nostro no cosi ageuolmente si sente comouere & disporsi al credere alle cose, che ci sono promesse, e però Dio sin dal principio del mondo quelle cofe che haucua deliberato di fare, soleua affai spello fignificare con parole. A le nolte ancora, quando egli nolena far qualche opera, la gradezza de la cui promessa potesse sar mancare in noi la fede, aggiugneua a quelle parole altri fegni, li quali a le nolte hauenano qualche specie di miracolo. Et pò quado Dio nolfe madar Moife a la liberatione del popolo Ifraelitico, & quello, che no bene fi fidaua ancora de l'aiuto di Dio, che cio gli comandana, pur temendo che no gli fusse sopra le spalle posto un piu grauc peso che softener no potesse, ouero che il popolo a le diuine parole no prestaste fede, il Signore cofermo la sua pro- Exod. .. messa có molti uarij segni. Si come aduque nel uecchio restaméto Dio co segni testificana, qualche sua grande promessa douer hauer effetto; cosi parimete ne la nuo-

caula fian o illiruiti li facramenti. & massime quelli de la legge Euan-

S.Gio. Chri foftomo.

156 DICHIARATIONE

ua legge, Christo nostro Saluatore, hauédoci promesso il perdono de' peccati, la celeste gratia, & la comunicatione de lo Spirito santo, ordinò alcuni segni sensibili, per li quali nolse, come con pegni, quasi a noi mostrarsi obligato, & cosi non potessimo mai dubitare, che ne le sue promesse nó ci douesse esser sedele. La terza cagione fu, accioche quali come rimedij, secondo che scriue S. Ambrogio, & medicamenti del Samaritano Euageli co potessimo ritrouare per recuperare o conseruar la fanità de l'anima. Imperoche quella uirtu che deriua dalla passion di Christo, cioe quella gratia, laquale egli sopra l'altare de la croce ci ha meritata, è necessario che p mezo de li sacramétia noi peruenga come p un canale. altrimenti niuno potrebbe sperare giamai di po tere effer saluo. Perilche il elementissimo Signore uolfe ne la sua Chiesa lasciare li sacrameti co la sua parola & promessa cosirmati & stabiliti, p li quali il frutto de la sua passione credessimo senza alcun dubio a noi in ucrita comunicarsi, pche ciascuno di noi si nolesse applicare tal medicina deuotaméte. A que fi aggiugne la quarta cagione, p la quale apparisce necessaria l'istruttione de lacramenti. & qsta e accioche sussero come cer tisegni, & nore, p le quali li fedeli sussero da gli altri conosciuti, & massime che no puo quasi in un corpo cogregarsi & unisi moltitudine alcuna d'huomini, si come ancora disse S. Agostino, sotto pretesto di falsa o di uera religione, se non è congiunta con qualche patto di segni uisibili. Li sacramenti adunque de la nuoua legge, fanno ambedue questi estetti. perche prima distinguono li fedeli da li infedeli, & li fedeli tra di loro legano strettaméte co un santo legame. Si puo ancora dimostra re, oltra le predette, un'altra cagione giustissima de la istitutione de l'acraméti, per gle parole de l'Apostolo: Corde creditur ad instituam: ore autem confessio sit ad salutem. Co il core si crede a giustitia, con la bocca si confessa quello che si crede a la salute. Imperoche con li sacramenti

noi dimostriamo confessare & far nota la fede nostra in

13

**C**0,

110

ib,

rec

di

to

COIL

mo :

quel

then;

clem

med

uero

Pacq

cospetto

S. Ambro.

S. Agoftino

ad Rem.10.

rome

munic.

entbil

inglen

herel

1000

e ichie

Enige

erez j

derin

ale eg

cellar

epm

udi pi

ITE NO.

pardi

itto (

1 001 1

lere a.

mane.

Transit Lie

core co

gli alti

rpo co-

comt

liner

di le

leggt,

gnone legant rottri

deli

tolo:

n.Co

uel-

1210

157 cospetto di tutti gli huomini:onde quando andiamo al battesimo, chiaramente testifichiamo di credere che per uirtà di quell'acqua, per la quale nelsacraméto siamo la uati, înoi fi cagioni una spiritual purgatione de l'anima. Hanno dipoi li facramenti una gran forza non folo a eccitare ne gli animi nostri la fede, & a esercitarsi in quella,ma ancora ad accendere in noi la charità, per la quale deuemo tra noi amarci, quando ci ricordiamo esser le gati con strettissimo nodo, & esser fatti membra & uno istesso corpo per la communione de'sacramenti. Finalmente (il che dee molto ne la Christiana professione es fere filmato ) abassano & domano la superbia de la humana mente, & ci esercitano ne la humiltà, mentre che a elementi sensibili per obedire a Dio siamo sforzati fottometterci, dal quale per l'adietro impiamente ci era uamo rebellati per seruire a gli elementi del mondo. Quelte cose principalmente del nome de' sacramenti, de la natura, & illitutione loro ci son parse douera inse gnare a li popoli fedeli.lequali poi che da li Pastori saranno diligétemete esposte, bisognerà insegnare, di che cose tuttili sacramenti sian fatti, & quali siano le parti loro, & quali cerimonie & riti ci fiano poi stati aggiuti.

Prima adunque si dee esplicare, che la cosa sensibile, la quale di sopra ne la definitione del sacramento su po ria & sorma sta, non è di una sorte sola, quantunque si debbia credere che per quelle cofe un segno si costituisca. Imperoche due cose sono, de le quali ogni sacramento si compone. di queste una ha ragione & natura di materia, & e detto elemento:l'altra ha forza di forma, & con nocabolo comune e detta Verbo, perche cosi da li Padri habbiamo imparato. Ne la qual cosa è notissimo & dinulgato quel testimonio di S. Agostino : Accedit uerbum ad ele- 8. Agostino mentum, & fit sacranentum: Si compagna la parola al' elemento, & cosi si fa il sacramento. E però per il nome di cosa sensibile intendono nonsolo la materia, o uero l'elemento, come nel sacramento del Battesimo l'acqua, & nel facramento de la Confirmatione il Chri-

de lacramen ti, &de le lor cerimo.

fma,

fina, & in quello de la chrema untione l'olio, le quali cose tutte il aggono, ma ancora le parole, le quali hano natura di fornit, of appartegono al senso de l'orecchie: &l'Apottolo ambedue quelte cose apertamète mostro, quando diffe : Christus dilexit Ecclefiam , & feipfum tradidit Ad Eph. 5. pro ea jut illam fanctificaret, mundans eam lanaero aqua in nerbo nice: Christo ha amata la Chiefa, & fe stello ha dato a la morte per lei, accioche cosi la santificasse, mondando la p il lauacro de l'acqua nel uerbo de la uita. Nel qual Inogo si esprime la materia & la forma del sacramento: & bisognana a la materia agginguere le parole, accioche cofi fi uenisse più apertamente a significare la cosa, che si operaua. Imperoche le parole tra tutti gli altri se gni, è cofa certa, che hanno gran forza; tal che, se quelle macatlero, sarebbe cosa disficile & oscura intedere quel che la materia de'facrameti fignificasse. Il che si puo ue dere nel battefimo: nel quale hauendo l'acqua turtu di refrigerare, & di lauare, & d'ambedue questi effetti poté do effer segno, se non ui si aggiungessero la prole, ancora che si potesse sorse per qualche coniettura giudicare, qual di queste due cose nel battesimo si significhi, no pe ro fi potrà cofa alcuna affermare per certa. ma poi che ui fono aggiunte le parole, fubito intendiamo come ha forza, & fignificatione di lauare.

Et in que la inortri sacrameti sono assai piu eccellenti de li sacramenti de l'antica legge perche ne l'ammini strare quelli, per quanto habbiam potuto intendere, no si osseruana o usaua forma alcuna determinata, & di qui ancora nasceua ch'erano molto oscuri & incerti doue li nostri hano in al modo ordinata la forma de le parole, che, se per caso quella si lascia, non puo la natura del sacramento mantenersi, & però sono chiarissimi, & manifestissimi, ne luogo ci lasciano da dubitare. Queste sono adunque le parti, che a la natura & sostanza de sacramé ti appartengono, de le quali ogni sacramento di necessità e composto. A queste si aggiungono le cerimonie: le quali quatuque senza peccato no si possano tralasciare,

se gia

110

CT.

lan

de

tei

11.15

DE' SACRAMENTI.

le cir

TELL

Milan.

4 30 30 al lesse

September 1

, die

lac. ı altı

e que

E.C. 

district.

1000

come.

cielli

ing.

lerc,

के के

1.000:

nare.

idel:

ima.

te 10:

1017

recel

mit.

CIA

159 se già la necessità non ci sforzasse; nondimeno, quando pur non si usassero, perche queite non fanno a la natura de la cosa, non si dee credere, che pero si togliesse parte alcuna di perfettione al sacramento. Et meriteuolmente per certo, fin da li primi tempi de la Chiefa, sempre e stato ossernato di amministrare li sacramenti & esercitarli con alcune solenni cerimonie. & prima fu massimamente conueniente, che a si facri, misterij si delle quel culto di religione, per il quale fi mostrasse le cose s'inte douersi trattare santamente, in oltre le ce rimonie affai più ci dichiarano & quafi pongono auanti a gli occhi quelle cose che per uirtù del sacramento so no in noi cagionate, & la loro fantità ne gli animi de' fedeli più alcamente lasciano impressa. Dipoi le menti di coloro che tali cole facre rifguardano, & diligétemé te offeruano, solleumo a la cognectione de le cose alte & celeiti, & in olli eccitano la fede, & la carità, p ilche maggior cura & diligenza si dourà porre a fare che li fe deli intendano & conoscano la sorza de le cerimonie, co le quali tutti li facrameti si esercitano & si operano.

Segue hora che esplichiamo il numero de' sacraméti: la qual cognitione ci apportera questa utilità, che il popolo con tato maggior dinotione & pieta fi rinolge- ro, & utilirà a lodare & celebrare la singolar benignità di Dio uerfo di noi, quato piu aiuti & comodita de la falute & de la beatitudine intéderà esserci da Dio stati preparati. Li facrameti adunque de la Chiesa Catholica, nó sono piu che sette, si come p le scritture si manifesta, & p traditione de' padri a noi e peruenuto, & l'auttorità de' tanti Cocilij citestifica. Hora che no siano ne piu ne me no, si potra manifestare p similitudine de la uita naturale a la spirituale con una probabile ragione. Imperoche al'huomo, per uinere, & per conferuar la uita a sua & publica utilita, qte fette cofe par che necessariamete si richieggano, cioe che prima uega in luce, & nasca, poi che accretca, & fi nutritca; le cade in infirmità, fia fa nato, sia la debolezza & infirmità de le sue sorze co or

De la necesfita, nume-

tata & ristorata; similmente, quanto appartienca la Republica, che non manchino mai li magistrati, per l'autto rità & imperio de'quali sia retta & gouernata; finalmen te, che con legitima propagatione de'figliuoli & se stess fo,& l'humano genere conserui. Le quali cose tutte per cioche apparisce che sono corrispondeti & simili a quel la uita, par la quale l'huomo uine a Dio, di qui fi uerra facilmète a raccogliere il numero de'facrameti. De qua li il primo è il battesmo, come porta di tutti gli altri, p il quale rina ciamo a Christo. Dipoi ui e la Confirmatione, per urru de la quale accresciamo & ci fortifichiamo ne la diuine gratia perilche poi che già erano gli Apostoli battezati, come S. Agostino testifica, disse loro il Signore: Sedete in ciuitate, donec induamini uirtute ex alto. Afpettate ne la Città fin che siate dal cielo nestiti di forze. Dipoi è il sacramento de la Eucharistia, con la quale, come con un cibo ueramente celefte, il nostro spirito si nutrisce, & sostiene, perche di quello disse il Saluatore: Caro mea uere est cibus: & sanguis meus uere est pouss. La carne mia è il nero cibo: & il mio fangue è il nero beneraggio. Segue nel quarto luogo la Penitenza, con l'aiuto de la quale fi racquiita la perdutta fanità, poi che da li peccati fiamo stati feriti & piagati. Poi è l'Estrema untione, per la quale ci son tolte le reliquie de peccati, & le nirtu de l'animo nostro sono ristorate, onde S. Jacomo parlando di questo facramento diffe: E: si in peccaiis sit, remittentur ei. Se sara ne li peccati, gli saranno perdonati. Segue il sacramento de l'Ordine, per il quale si concede potestà di esercitare in perpetuo ne la Chiesa di Dio li publici ministerij de'sacramenti, & di eseguire tutti li facri offitij. Vltimamente fi aggiugne a questi il Matrimonio, acciocche per una fanta & legitima congion-

Questo hora bisogna diligentemente auuertire, che quantunque tutti li sacramenti contengano in loro una

no, & religiosamente siano poi alleuati.

tione de l'huomo & de la donna, si generino li figliuoli al culto di Dio, & a la conservatione del genere huma.

S. Agostino Luc.24.

Ioan.6.

Jac 5

De la preminzi, or

diuma

20

do

ch

fer.

thur.

rice

che

not

no,

uer

IE

8

mil

dia

123

loc

méi

qui

Ito f

hang

lin

de la

tide

a 111

erlian

mile

Stell-

TITLE !

iliae.

ifig

i. Dez

li alt

rtific .

Bogl.

Townson.

1 01

miat.

2.11

Aprilips in

engine in I

\*\*\*

AND WAR OF THE PARTY

American<sup>a</sup>

1.T

and Otto

i conti facili

CIUL

Mat

ngic

glini huni

e,d

ro

diuina & maranigliofa nirtu, nondimeno tutti non fono ugualmente necessarij, ne tutti sono di una por dignita, & non tutti hanno la medefima forza di fignificare, Sono adunque tra questi, tre, li quali se non nel medesimo mo do, nondimeno sopra gli altri son detti necessarij, peroche il Battefimo fenza altra aggiunta o conditione effer necessario, manifesto il Salaatore con queste parole. Nist quis renatus fuerit ex aqua & Spiritusantto, non potest introire in regnum Dei. Chi non fara rinato di acqua, & di Spi rito santo, non puo entrare nel regno di Dio. La Peniteza poi a quelli solo è necessaria, li quali dopo il battesimo hanno commesso qualche peccato mortale:imperoche non potranno queiti tali fuggire l'eterna dannatione, se del commesso peccato legitimamente non faranno penitenza. Oltra di questo, il Sacramento de l'Ordi ne, se bene non è a ciascuno fedele in particolar necessario, nodimeno è in ogni modo necessario a la Chiesa uni uersale. Ma se ne li sacrameti risguarderemo la dignita, l'Eucaristia auanza di gra lunga di santità, & di numero, & di gradezza di misterij tutti gli altri.le quali cose piu ageuolmente s'intenderanno, quado poi al luogo fuo si esplicheranno le propietà di ciascheduno sacramento.

Resta che hora ucdiamo, da chi questi sacri & diuini misterij si siano recuuti i imperoche non e da dubitare, che la dignità di qualche nobile & eccellente dono non sia grandemente accresciuta da la dignità & eccellenza di colui, che lo dona. Ma a questa dimanda senza dissicol tà alcuna si puo dar risposta. Imperoche essendo Dio sillo che sa gli huomini giusti, & li sacrameti essendo istru meti marauigliosi al farci acquistare questa giustitia, di qui è manisesto che un'istesso & medesimo Dio in Christo si dee confessare essere auttore & de la giustificatione, & de li sacramenti. oltra di questo, li sacramenti hanno in loro una uirtù & essecia, che penetra sino a l'interiore de l'anima nostra. & perche solo è propio de la potenza di Dio il penetrare ne'cuori, & ne le men ti de gli huomini, di qui ancora si uede chiaro, li sacra-

differenza de facramé ti, & de lo aurròre di quelli.

Ioan.3.

Toan. I.

menti da Dio per Christo essere stati sstituiti, si come an cora deuemo tenere con certa & costante fede, che da lui folo dentro di noi fono dispensati & applicati . perche S. Gio. afferma hauer riceuuto di lui quetto testimo nio quando dice: Q: i misit me baptizare in aqua, ille dixit nihi: super quem videris spiritum descendentem & manentem : super eum, hic est qui baptizat in Spiritu sancto: Quello che mi ha mandato abattezare ne l'acqua, mi ha detto : fopra di chi tu nedrai posare, quello è che batteza in Spirito fanto. Ma quantunque Dio sia de' facramenti auttore & dispensatore:nondimeno non per gli Angeli, ma per gli huomini hauoluto che si ministrino ne la Chiesa.Imperoche per una perpetua traditione de santi Padri è stato confermato.che non manco fa dibisogno de l'officio dei ministri nel conferire li sacramenti, che de la materia & de la forma. Et questi ministri perche in quel santo uso no esercitano & rappresentano la lor propia persona, ma quella di Christo; di qui nasce, che o siano buoni, o tristi, pur che usino quella forma & quella materia, la qua le sempre la Catholica Chiesa ha osseruata per istitutio ne & ordine di Christo, & quello fare si propongano & intendano, che in tale amministratione sa la Chiesa, ue ramente operano & conferiscono lisacramenti. tal che niuna cosa puo impedire il frutto de la gratia; se già qlli, che tali sacramenti riceuono, non uolessero di tanti beni prinarfi, & a lo Spirito santo sar resistenza. E questo esser sempre stato il certo & indubitato consenso de S. Agostino la Chiesa, S. Agostino scriuendo contra li Donatisti chia rissimamente dimostra. & se di ciò ancora nogliamo il tellimonio de la scrittura;ascoltiamo l'Apostolo; il qua 1. ad Cor.; le ci parla con queste parole : I go plantani, Apollo riganit, sed Deus incremention dedit . neque enim qui plantat, est aliquid, neque qui rigat sed qui incrementum dat Deus. Io sono che ho pientato, Apollo ha anaffiato: ma Dio è stato quello, che ha dato l'accrescimenco: perche ne chi pianta, ne chi anasha, è cosa d'euna, ma Dio che da l'accrescimento. Dal qual luogo s'intende chiaro, che si come a gli al

comean

che da

ati.pe.

o telumo

le alian

em: fug:

he mig

: lopm;

n Spin

uttorea

la per c

fa.Impt.

ricia

ntio de

dieria:

I OTTE

1.071,11 ici, ot:

ر المار والعام .

OLLO

Chiefal

Les Lieber

16 ....

10 4122

a.Ed.

minnibu

Municipal bases

aliami.

0,1191

13211

L. Kylind

cheho

acilo,

ta, na

imen-

glia

11

beri niente nuoce la tristitia di coloro, per le cui mani fono coltinati, cofi per l'altrui peccato non possono coloro riceuere danno alcuno, liquali per il miniferio d' huomini trifti sono inserti in Christo. Il perche fi come per l'Euangelio di S. Gio. li nostri santi Padri hanno infegnato, Giuda Scariotto battezò molti, de' quali però muno leggiamo esser stato ribattezato: talche cosi Santo Agoitino scrisse : Diede il battesimo Giuda: & quello, che da lui su battezato, non fu di nuouo dopo Giuda battezato. I o diede ancora Gio. & dopo Gio. di nuono fu colui battezato, che da Gio. haueua il battesimo riceuuto. l'erche se bene fu dato da Giuda era però il battesimo di Christo: ma quello che da Gio. fu dato era di Gio. & non preponiamo Giuda a Gio, ma giustamente preponiamo il battesimo di Christo, ancora che dato per le mani di Giuda, al battesimo di Gio. se bene su dato per le mani di eflo Gio.

Ne per questo li Pastori o gli altri ministri de sacramenti, sentendo quel che hora habbiamo detto, penfiro esser loro bastante, non attendendo altriment: a ia integrità de'costumi, solo metter gra cura come legitima mente amministrino li sacramenti:perche se bene a que chanto sia sto si debba attendere con somma diligentia, nondimeno in questo non consiste il tutto circa l'esercitio & uso de' facramenti, & debbon sempre ricordarsi che li facramenti non perdon mai quella diuina uirtù, che fi ritruo ua in loro, ma a quelli, che senza purità & monditia di animo gli amministrano, arrecano la morte & la danna tione eterna. imperoche le cose sante (il che spesso & piu nolte è necessario ricordare) santamente & religio samente debbono esser trattate . & però disse il Profeta : Peccatori dixit Deus: Quare tu enarras institias meas, & assu mis testamentum meum per ostuum Tu uero odisti disciplinan. Disse Dio al peccatore : Perche cagioni tu unoi hora narrare le mie giustitie, & tu parli del mio testameto? Et pure tu sei che tu hai hauuto in odio la disciplina. Hora se a un

S. Agostine

Il ministra re li facramenti co la conici ntia i nmonda , alimmuire dannolo, & del loro et-

fe un huomo de'peccati macchiato non e lecito trattare de le cose diuine, quata sceleratezza si dee giudicare commettere colui, il quale di molti suoi peccati è cosa peuole, ne però si uergogna co l'immoda sua bocca ope rare li facrati misterij, & ne le sue brutte mani riceuer-li, trattarli, e ad altri porgerli, e ministrarli; & massime trouandosi apresso Si Dionisio scritto, a li cattiui no eserpermesso toccare li sacramenti, che egli chiama Simboli. Prima adunque li ministri de le cose sacre cerchi no di acquistare la santità, dipoi uadino a li sacramenti col cuor mondo, con la mente pura, & talmète si eserci tino ne l'opere di pietà, che pil frequete uso & maneg gio di tal cose, di giorno in giorno col diuino aiuto pos

fano acquistare più abondante gratia.

Ma è homai tépo, hauédo noi già esplicate & dichia rate le cose sopradette, che ueniamo a insegnare, qual fia l'effetto de sacramenti peroche qsto dara nó poca lu ce & chiarezza a la definitione del facraméto, la quale disopra adducemmo. Tra gli altri adunque due sono li principali, il primo de'quali, & che meritamente ha ot tenuto luogo, è quella gratia, la quale da li Theologi è detta giustificate: perche cosi apertissimamete insegnò l'Apostolo quando disse, Che Christo hauea amara la Chiefa, & per lei s'era dato a la morte, accioche così la santificasse, lauandola col lauacro de l'equa nel uerbo. Hora in che modo tata, & si maranigliosa opera si facci p mezo & uirtii del Sacrameto, che, si come dice S. Agostino, l'acqua laui il corpo, & tocchi il cuore, no puo tal cosa esser copresa da l'humana ragione, o intelligenza. Perche egli si dee tener p cosa certa, & ferma, niuna cosa sensibile p sua natura esser dotata di alla uir tu, con la quale possa peneraar sino a l'anima. Ma noi p il tume de la fede conosciamo che ne facrameti si ritro na la uirtu de l'onnipotente Dio, per la qual fanno quel lo che p uirtu loro no possono operar le cose naturali Per la qual cosa, accioche ne gli animi de'fedeli no fusse mat di questo effetto dubitatione alcuna, quido si in

no

ĈI;

comin-

Ad Eph. 3.

S. Dienisio.

S. Agoftino

otratu.

Indicas

atie (6)

OCC3 034

micelle.

mastir

uino el

ama

re cerci

ramen

fi cler

E mante

щто ро.

& dichia

it, qua

inocale

4 12 CH2

We tom,

ente man

heologie

iê miêşir

ne. ne. a overal

gmê dia

cnare, só

o intel-

ierm1,

ğilə uir

1001 P

ritro

quel

urali

ō ful-

file all

7-

165

cominciarono ad amministrare li sacramenti, uolse il clementissimo Dio quel che interiormente operassero dimostrare con li miracoli, accioche cosi fermamente credessimo, che li medesimi miracoli si facessero di continuo interiormente, se bene a li nostri sensi fusse ro incogniti. Onde per lasciar di dire, che, poi che il Saluator nostro su battezato nel Giordano, si aprirono li cieli, & lo Spirito fanto apparfe in specie di colomba, accioche cost sussimo ammaestrati che quando ci lauiamo in quel falutifero fonte, fi infonde la fua gratia ne l'anima nostra : per lasciar (dico) di dire questo, perche piu toffe appartiene a la fantificatione del battesimo, che a la amministratione del Sacramento: hor no leggismo nei, che quando gli Apestoli il giorno de la Penrecofie riceuettero lo Spirito fanto, per il quale poi si refero piu sorti & piu pronti al predicare la uerità de la fede,& a metti rfi per la gloria di Christo a gra dissimi pericoli, allhera fatto un fuono dal cielo come di uno spirito, & tiento uchementissimo, apparsero loro lingue diuife come di suoco. Per la qual cos: fi conobbe, che per il Sacraméto de la Cotermatione a noi e dato il medefimo Spirito, & quelle forze ci fono conceffe, co le quali potiamo fortemente repugnare & refi ftere a la carne, al mondo, & a Satanaflo, perpetui nimi ci nostri. & questi si fatti miracoli, ogni nolta che gli Apostoli amministrauano li sacramenti, nel principio de la Chiesa palquanto tépo sureno ueduti, finche sermata & ftabilita la fede, non si neggon piu annenire.

Per le cose, che già si son dimottrate del primo effetto de sacramenti, che è la gratia giustificate, ancora se manisesto, che li sacramenti de la nuona legge hanno maggior sorza, & sono di piu eccellente urtù, che non erano quelli de la uccchia, li quali essendo deboli & infermi, & poueri elementi, santificavano quelli che erano macchiati, quanto a la mondatione de la carne & non de l'anima, onde succo istituiti come segui solamente di quelle cose che sar si doncueno per li

A 6. 20

De l'eccela lenza de facranien de la mona legge comparati a li facramenti uecchi, se del carattare.

RCITT

166

Ad Heb.g.

nostri sacramenti. Ma li sacramenti de la nuoua legge sono usciti dal costato di Christo, il quale per uirtù de lo Spirite fanto se stesso offerse immaculato a Dio, modificando la nostra conscientia de le opere morte al ser uire a Dio uiuo; & cosi quella gratia, sa quale fignificano, operano per uirtu del sangue di Christo. Perilche se noi gli paragonaremo a li sacramenti de la necchia legge, oltra che hano affai piu efficacia, ancora si ritroneranno piu ripieni d'utilità & per santità piu nobili. Vn'altro effetto de' facramenti non comune a tutti, ma piu propio a tre soli, cioè al Battesimo, a la Confirmatione, & a l'Ordine Sacro, è il carattere, il quale a l'anima imprimono. Perche quando l'Apostolo diste,/ nxit nos Deus, qui & signauit nos, & dedis pignus spiritus in cordibus nostris. Dio ci ha unti, ilquale ci ha ancora fegnato, & ci ha dato un pegno di spirito ne' nostri cuori, per quella uoce, Signasis, chiaramente descrisse il carattere, di cui è propio segnare, & notare qualche cosa. Perilche il carattere non è altro, che un certo fegno impresso a l'anima & a quella in perpetuo unito, il quale non si puo per tempo alcuno scancellare, del quale cost scrille S. Agostino. Diremo forse noi che li Christiani facramenti manco possano, che quel segno corporale, col quale si orna il soldato? Imperoche quel segno che ha, quando ritornasse a la militia che hauesse abandona ta,nongli s'imprime di nuono, ma se gli riconosce l'antico & quello si appruoua.

Et da quello carattere habbiamo, che ci rédiamo ido nei a riceuere, onero operare qualche cosa: poi sa che con qualche particolar nota & segno l'uno sia da l'altro conosciuto, & distinto: & per il carattere del battesimo acquistiamo ambedue queste utilità. Perche prima sa, che a gli altri sacramenti ci rendiamo idonei, poi che il popol sedele è p quello distinto come per un segno da coloro, che non hanno la sede. Il medesimo si puo conoscere nel carattere del sacrameto de la Cossimatioe, & del sacro Ordine. De quali uno sa siste effetto in noi,

2.ad Cor. r.

S. Agostine

che

ho

nu

10

Pa

ona leggi

running

Dio,mo.

orte alie

hanifia.

Perild:

necch:

a finite.

u nobil

utti, m

onfirm.

ale a la

diffe, / k.

and an conc.

legnate.

15, 11011

il caratte. comi. Pa

iegos iz

), ilani

rale cu Întêti

ornor

egno C.

bandon

amo ido

yi fa che

a l'altro

etelimo

inia fa,

cheil

no da

O CO-

ative,

101,

che come foldati di Christo ci arma & ci fortifica a la publica cofessione & disesa del suo sato nome, & cotra il natural nostro nimico, & contra li nimici spirituali di osto aere, & insieme ci distingue da queli che di fresco sono battezati, & come pur dianzi nati fanciullini. L'al tro, che è il carattere del sacro Ordine, ha seco cogiun ta la potentia di operare & ministrare li sacrameti, & in sieme manisesta una chiara distintione di coloro, che tal potestà hano riceuuta, da l'altra moltitudine de li sedeli. Quella regola de la Catholica Chiesa dee adun que esser tenuta & accettata, laquale ci insegna che osti tre sacrameti imprimono il carattere, & che no si debbono mai p tépo alcuno reiterare, ne coserire di nuouo.

Queite ion quelle cose, che generalmente dourano ester insegnate de li sacraméti.ne l'esplicare de la qual materia li Pastori principalmente si sforzeranno di fare due cofe: Prima che li Christiani conoscano & intenda no, di quato honore & ueneratione sian degni questi do ni celesti & divini:poi, che essendo stati istituiti & pro posti dal Clemétissimo Dio a comune utilità di tutti, li uogliano usare diuotamente & religiosamente; & si fat taméte ardino di desiderio de la Christiana pfettione, che fermamente giudichino, che se per alquanto tépo fi asterrano dal sacramento de la penitenza, & de l'Eucharistia massimamente, ne uerrà loro no piccol danno. lequali cose a li Pastori agenolmente nerranno fatte, se quelle cose, che de la divinità & frutto de sacraméti di sopra furono da noi trattate, ipesto inculcherano a l'o recchie de'fedeli, cioè che prima sono stati istituiti dal nostro Signore & Saluatore, dal quale niète pcede che perfectissimo non sia. Dipoi, che, quando sono amministrati, alhora la diuinità de lo Spirito fanto ci è prese te, ilquale penetra l'intime parti del cuor nostro. In oltra, che in loro è una marauigliofa & certa uirtu di cura re & sanare l'anime. Et finalméte dimostrerano che per mezo di glli a noi derinano le infinire ricchezze de la passion di Christo. A l'ultimo manisesterano, che tutto il Chriil Christiano edifitio s'appoggia, & si sostiene sopra il fortissimo & sermissimo fondaméto de la pietra angola rema che se da l'uso de la predicatione de la parola di Dio & de li sacramenti non è sostentato, si dee grande mente dubitare, & temere, che, da ogni parte osseso, no uada in ruina, perche si come per li sacramenti siamo ri dotti in uita, così da questi, come da celeste pascolo, sia mo nutriti, conseruati, & accresciuti.

## DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO.

ER que cose, che fin qui de li Sacraméti in uniuersale si sono insegnate, si puo conoscere, quato sia necessario, puolere intédere la dottrinade la Christiana religione, & per uo

b2

Di

1

uc

12

PI

nai

pai

731

nf

há

ch

Dol

me

Ren

lere esercitare la pietà Christiana, il conoscere qlle cofe, che la Chiesa Catholica intorno a ciascuno partico lar sacrameto, ppone da credersi. Ma, se uno leggerà diligéteméte l'Apoltolo, senza alcuna dubitatione côses ferà, che al Christiano massimamente si richiede haue re una pfetta cognitione del battefimo:in tal modo no solo, spetlo, ma co granissime parole, piene di Spirito di Dio, rinnona la memoria di tal Sacraméto, & comeda la dit inità, che in esso si truona, & in allo propone auã ti a gli occhi nostri, & p coteplarla & p imitarla, la mor te del Redetor nostro, la sepoltuta, & la resurrettione. Per la qual cosa li Pastori nel trattar questo Sacraméto metterrano ogni studio & diligeza, & oltra queigiorni, ne'quali, secondo che hanno costumato li nostri antichi Padri, principalméte si suol celebrare il Sacraméto del Battefimo, che fono il fabato fanto, & la nigilia de lapé tecoste, nel qual tempo la Chiesa suole celebrare que Sacramento con fomma religione & denotione, & con gran cerimonie, prédano ancora ne glialtri giorni occa Rone ci trattare di gsta materia. Et per far tal cosa par che sia conneniétissimo tempo, quado, donendosi dare il battefine sopraj

tra angoj

a parola:

ite gra-

e official

nti hamo

palcolo

DEL

nonoic.

10001000

ie, Experio

ere die or

THE FIELD

leggerad.

ione de

hiedeni:

modoci

Spiritor

cómed

reneali

la, la mo

ettione

crameto

Cigioni,

riaguchi

meto del

a de lapé

are gito

& con

niocci

ota par

fi dare

il battefimo a qualche bambino, uedranno concorfo di popoli. & allohra farà molto piu ageuole, se bene non potranno tutti li capi trattare che a tal facramento s'appartengono, almeno infegnarne & trattare uno o dui.nel qual tempo li Chrestiani la dottrina di quelle cose, che ascoltano, insieme ne le sacre cerimonie del battesimo neggono espressa, & con denoto & attento animo contemplano. Et di qui nascerà, che ciascheduno da quelle cose ammonito, che uede esequire in altri, fi uerra a ricordare con qual promessa si sia obligato a Dio quando prima a lui si consecrò nel battesimo, & insieme ripenterà se con la uita & con li costumi si mostra tale quale pmette la profession del nome Christia no. Accioche adunque chiaramente si espongano tutte le cose, che si haranno a insegnare, si dee manifestare qual fia la natura & la sostaza del sacrameto del battefi mo; ma prima farà dibifogno esplicare la significatione di questa noce. Che adunque questa noce Battesimo sia uoce greca, niuno è che non sappi, la quale se bene ne le sacre lettere significa no solo quel lauamento, che è co giunto col facramento, ma ancora ogni altra forte di la uaméto, & a le nolte per similitudine si trasferisce a la passione: nondimeno apresso gli scrittori Ecclesiastici non manifesta ogni lauamento di corpo, ma fol quello che e congiunto col facramento, ne è aministrato senza una prescritta forma di parole, la qual significatione gli Apostoli per istituto & ordine di Christo assai spesso usarono. Altri nomi ancora oltra questo li Padri nostri hano ritrouati per fignificare questa iftesta cosa.impero . Agostino che S. Agostino testifica esser detto sacramento di fede. perche quelli che lo riceuono fanno ,pfessione di tutta la fede de la Christiana religione. Altri perche li cuori nostri da quella fede sono illuminati, la quale noi con fessiamo nel battesimo, hanno detto questo sacramento Illuminatione, onde cosi disse l'Apostolo . Heb 10. Rememoramini pristinos dies in quibas illuminati magnum certamen sussimuisits passimum. Recordateui di quei

S. Gionan Chrif.

primi giorni, ne' quali illuminati sostenesse si gran cobattimento dipassioni, significando per quelle parole quel tempo, nel quale erano stati battezati. oltra di questo S. Gio. Chrisostomo in quella oratione, che egli fece a li battezati, lo chiama a le nolte espurgatio ne ; perche per il battefimo noi espurghiamo l'antico fermento, accioche siamo una nuoua pasta: a le uolte sepoltura, a le nolte piantatione, a le nolte croce di Christo. & di tutti questi nomi si puo cauare la cagione da la Epistola di S.Pauolo scritta a li Romani. Hos. Dionisio. ra perche S. Dionisio lo chiamasse Principio de i santis simi commandamenti. è manisello.conciosia che questo Sacramento sia come una porta, per la quale noi entriamo ne la compagnia & conuerfatione de la uita Christiana, & da quello facciamo il cominciamento di obedire a li dinini commandamenti, Queste sono quel le cose, che intorno al nome in breuità si douranno esporre.

Definitione del battelime prefor il Sacramen forma, & et tetti.

Quanto a quello, che hora si appartiene a la definitione del Battesimo, se bene se ne potrebbono addurre molte, prese da li sacri Theologi, nondimeno quelto, materia la par che sia da esser detta piu atta & commoda, la quale si puo formare da le parole di Christo appresso S.Gio. & del'Apostolo agli Efesij imperoche dicendo il Saluatore; Nisi quis renatus suerit ex aqua & Spiritu sansto, non potest introire in regnum Dei : Se uno non fara rinato di acqua & di Spirito santo, non puo entrare nel regno di Dio. & l'Apostolo parlando de la Chiesa; Mo dans eam lassacro aque in nerbo. Mondandola con il lauacro de l'acqua ne la parola, di qui si puo propiamente definire il Battesimo in questo modo: Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in uerbo. Il battefimo è un Sacramento di regeneratione per l'acqua ne la parola, imperoche noi nasciamo di Adam per natura Figliuoli de l'ira, & per il Battefimo rinasciamo in Christo Figliuoli de la misericordia. perche, come disse. S. Giouanni, diede potestà di farfi

Ioan.i

figliuoli

tu

1110

noft

lip:

to. . flio

06

10,5

gent

fale

que

ami

puo

dir

effet

CIPIO cialc

teria. lafor

batte

cran

o di lefen

roiln

tinon

puoe Ciefa

nela

germi,

elle pr

1.16

Mene.c

CILL

molin

111.00

ite ou

is had

VIIII.

William.

inc

IL'e noie

de la ir

Lindito.

e iono que i doutana

alide

onoalii

renoci

nmou.

o appril

e dece.

977774 2

non la

· IaCh

ndanas

us fi pl

to mot

H IN ME

one pa

did

telim

cordia

difan

1011

figliuoli di Dio a quelli huomini, li quali credono nel fuo nome, liquali non di sangue, ne di uolontà di carne, ne di nolontà di huomo, ma di Dio sono nati. Ma con qualunque sorte di parole ci uerrà esplicata la natura del Battefimo, fi dourà in ogni modo infegnare al popolo, che questo Sacramento si fa perfetto col lauamento, al quale per istituto del Saluatore & signor nostro sono accompagnate alcune determinate & solen li parole, si come sempre li santi Padri hanno insegnato. Il che con quello apertissimo testimonio di S. Ago. S. Agostine stino si dimostra escrucro : Accedit uerbum ad elementum, & fit Sacramenzum. Si accompagna la parola a l'elemento, & fassi il Sacramento. Et questo con maggior diligentia sarà bisogno insegnare; accioche forse li Chrimani non cadesfero in quello errore, per ilquale pensassero quello che nolgarmente si suol dire, cioè che quella acqua, la quale nel facro fonte si conserua per amministrare il Battesimo, sia Sacramento. Il che non puo per modo alcuno esfere uero perche allhora si dee dire Sacramento del battefimo, quando in uerità, & co effetto usiamo l'acqua per lauare qualcheduno insieme con le parole istituite dal fignoee. Et perche nel principio di questo trattato de Sacramenti, dicemmo, che cialcheduno facramento è composto di forma & di materia, per questo debbono li Pastori dichiarare qual fia la forma, & qual la materia in questo sacramento del battesimo.

entra. La materia adunque, ouero l'elemento di questo sacramento, e ogni forte d'acqua naturale, o fia di mare, o di fiume, o di palude, o di pozzo, o di fonte, la quale senz'altro aggiugnerni suol esser detta acqua, & pero il nostro Saluatore ci insegnò: Nisi quis renatus fuerit 1020.3. ex aqua & Spiritus sansto, non potest introire in regnum Dei. Se uno non fara rinato di acqua & di Spirito fanto, non puo entrare nel regno di Dio. & l'Apostolo disse, la Ad Eph. 5. Ciefa effere flata mondata con il lauacro de l'acqua & 1. Ican. 5. ne la Epittola di S. Gio. leggiamo: Tresfu. t, qui testimo-

8.ium

4. Ioan. 5.

Matth. 3.

nium dant in terra, Spiritus, aqua, do sanguis. Tre sono, che dano testimonio in terra, lo spirito, l'acqua, e'l sangue. Ilche ancora si conferma con altri testimonij de le sacre lettere. Ma che S. Gio. Battista dicesse che douea uenire il Signore, il quale battezarebbe ne lo Spirito fanto & nel suoco, no si dee in modo alcuno quel passo intendere de la materia del bartefin o: ma ouero fi dee referire a uno interior effetto de lo Spirito fanto, quero a quel miracolo, che nel giorno de la Pentecoste apparfe; quando lo Spirito santo si uide cadere dal cielo sopra gli Apostoli in specie di suoco, del quale in un'altro luogo Christo nestro signore pur prediste, dicendo: Ioannes quidem baptizanit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu Sancto non post multos hos dies. Giouanni, certo è, che battezo con l'acqua, ma uoi sarete battezati con lo Spirito santo dopo questi pochi giorni.

Ma per maggior intelligenzadi questa uerità, si sa

A.Q. 2.

Ad.s

Figure

tiche

profette an del battefinio.

Gen. 6. 1. Pet. 3. 1.ad Cor. 10 4. Reg. 5. loan. 5.

certo, che per molte scrittute dal Signore, & con figure,& con profetie tal cosa è stata fignificata. perche il Principe de gli Apostoli ne la sua prima epistola ci dimestra come il diluuio, colquale su purgato il mondo de la molta malitia de gli l'ucmini, de' quali ogni cogitatione del cuore era riuolta & intenta al male, rappresentaua la figura, & la similitudine di quest'acqua. Et san Pauolo scriuendo a li Corinthij, espose che il passaggio del mar rosso significana la medesima acqua: per lasciare hora indietro il lauamento di Nasmam Siro, & la marauigliosa uirtu de la probatica piscina, & molte altre cose fimili, ne le quali la figura di questo misterio chiaramete si uede espressa Quanto a le profetie, ninno può dubitare, che questa falutifera acqua non nolessero fignificare & esprimere quelle acque, a le quali il Profeta Isaia tutti gli assettati inuitana, onero quelle che Ezechiel in spirito uide uscire del tempio, & quel sonte il quale Zacaria predisse a la casa di Danid, & a gli habitatori di Hierusalem essere prepa-

rato per lauare il peccatore & la mestruata. Hor quan-

11a. 55. Frech.47. Zach. 13.

10

iit

fin

1

cip.

102

QUI

**fima** 

Ogn

proc

qua

forz

lem

time

redi

que

mel

perie

itral

pre n

nio fi

220111

nute to

trarfi

incert eque.

mento

maidi

queito

Mar

deceile

nin

hmid

ITA ALL

DEL BATTESIMO.

fono. to fusse conveniente a la natura & virtu del sacramenelfar zo del battesimo, che per la sua propia materia susse istituita & ordinata l'acqua, con molte ragioni dimothe in firo S. Girolamo, scriuendo a Oceano. Ma quanto fa S. Gieron. lo Ste al proposito di questo luogo, potranno li Pastori prinquel to cipalmente sufegnare, che, essendo questo sacramento a tutti necessario, senza eccettione alcuna, per acf.mo.e quistare uita eterna, pero la materia de l'acqua su mastecche simamente atta & idonea a questo effetto, la quale in edale ognitempo firitruoua & co poca fatica ciascuno si puo leme procacciare. Dipoi perche l'acqua grandemente fignidie fica l'effetto del battefimo, conciosia che si come l'acqua netta le macchie, così ottimamente ci dimostra la e, che forza & efficacia del bartesimo, per il quale si cauano alo ! le macchie de peccati. A questo si aggiugne, che si come l'acqua e molto atta a refrigera e li corpi, cofi parimente col battefimo in gran parte fi eftingue l'ardote de le cupidità. Ma qui si dec auuertire, che quantunque l'acqua semplice, la qual niuna altra cosa seco ha mescolara, sia materia atta al far questo secramento perfetto, ogni uolta che la necessirà uen a di amminiitrarlo, nondimeno, per traditione de gli Apostoli, sem

quello sacramento non si dee in modo alcundoperare. Ma poi che de le due parti, de le quali il barresimo Quanto sia dee essere coposto, una, cioè la materia, diligéremete sa necessaria cafa ra ltata esplicata, s'ingegnerano li pattori con la mede la cognitio fima diligeza infegnare qual sia la forma, laquale è l'al me de la forma del bar. rquar tra sua parte, & non manco necessaria che la prima, & tesimo.

male, pre ne la Chiesa Catholica si è osseruato, che il battesi nio fi amministri con alcune solenni cerimonie, & ui si rofe de aggiunga ancora il sacro Chrisma, per il quale piu si ma nifesti l'effetto del battesimo. Deurà ancora ammaeftrarfi il popolo, che, se bene a le nolte puo uno essere incerto, fe questa o quella fia uera acqua, & tale quale è quella che si ricerca a la perfertione di questo sacramento: nondimeno questo dee tenersi per certo, che mai di altra materia, che di liquore di acqua naturale

DICHIARATIONE

ch

IIII

11

ne (

tro,

nec

fu

fica

pro:

del

Pti

tric

ing

to.I

face

tion

role

tag

Ch

Ch

Pili

più c finte

noit

form

ne o

cala

ne l'esplicatione di questo sacramento giudicheranno con maggior cura & studio douersi affaticare, perche la notitia di cosi santo misterio non solo per se stessa puo grandemente dilettare li Christiani, (il che in tutte le scienze de le cose diuine comuneméte suole aunenire) ma ancora si dee intensamente desiderare. perche può quotidianamente uenire in uso & bisogno. imperoche uengono alfai spesso tempi, come al luogo suo chiaramé te si dira, ne'quali & da huomini laici, & populari, & da le donnicciuole bifogna che quello sacramento sia amministrato. & cosi si ricerca che indifferentemente a tutti li Christiani siano note & manifeste le cose, che san no a la fostanza & uerità di questo sacramento, onde có chiare & aperte parole, le quali da ciascheduno possano ageuolmente effere intele, infegneranno li Paftori questa esfere la perfetta & assoluta forma del battesimo, Ezo te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti . Io ti battezo in nome del Padre & del Figliuolo, & delo Spirito fanto. perche cosi dal signore & Saluatore nostro ci fu lasciata, quando apresso Mattheo comandos gli Apoltoli con queste parole : Euntes docete omnes gentes, baptizantes cos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti: Andando infegnate tutte le generationi del mondo, battezandole in nome del Padre, & del Figliuolo, & de lo Spi rito fanto. & per quella parola, Baptizantes, la Chiefa Ca tholica da Dio istrutta ottimamente intese che ne la for ma di questo sacramento si doueua esprimere la operatione del ministro. Il che si fa quando si dice: Ego te baptizo: Io ti battezo. Et perche oltra li ministri & la persona di colui, che si batteza, bisognaua ancora significarela principal causa che opera il battesimo: però ui si aggiun gono & quel pronome, TE, & li distinti nomi de le diuine persone:accioche cosi l'assoluta forma di questosa cramento sia contenuta ne le parole che di sopra adducemo, Ego te baptizo, in nomine Patris, & Filizo Spiritus farcli: lo ti battezo in nome del Padre, del Figlinolo, & de lo Spirito fanto:perche no folo la persona del Figliuo-

Match. 28

dichera

. perch

e itelia:

CINTIL

auner.

perche-

Impen.

10 chin Milani

entohi

nteme

cole,c:

nio. en

LLTO PA.

Parton

l batt:

ove far

10.0, 1.

Summer

20 0000

2000

propi min'

10000

lo,Sch

la Car

e chera

ere lio

e:Eji B.

Rispe

goninci

11/1 20

mi de li

quel

pra ad

piritu

1010,1

Figu

lo, del quale da Giouanni su detto: Hic est, qui baptizat: Ioan. 1. Questo e, che batteza:ma insieme tutte le persone de la S. Trinità operano al sacrameto del battesimo, & si dice: In nomine, & non in nominibus . per che in questo modo fi dichiara apertamente una natura & diuinità de la fantissima Trinità. Et in quello luogo questa parola, Nomen, no si referisce a le persone, ma significa la diuina sostanza, uirtii, & poteza, la quale è una istessa in tutte tre le perfone.Ma in quetta forma, la quale habbiamo gia dimo-Brato eller integra & perfetta, dee annerrirfi, essere alcu ne cose al tutto necestarie, le quali se si lasciassero a dietro, il sacramento no puo sare il suo effetto; altre no cosi necessarie, che se no ni fussero, per questo la natura del sacraméto mancasse, & tale è quella noce Ego: la cui miris si comiene nel uerbo, Baptizo. anzi che ne le Chiese de Greci, co un nario modo di dire, che hano, sogliono lasciare di proferirla, pche effigiudicarono non effer necessario far del ministro ricordaza alcuna: onde nei battesimo usano P tutto questa forma, Baptizeur ferens Christi, in nomine Patris, & Fili, & Spiritus fancti. Battezisi il seruo di Christo in nome del Padre, & del Figlinolo, & de lo spirito santo.Da li quali però essere perfettamente amministrato il sacramento del battesimo, apparisce p decreto & defini tione del Concilio Fiorentino: conciosia che con gste pa role baltenolmète si esplichi tutto allo che sa a la uerità del battefimo, cioè il lauaméto, il quale allhora in uerità si opera. Et se si dicesse che già nel tépo de la nouella Chiefa gli Apostoli solo battezassero in nome di Giesu Christo, deuemo tenere per fermo, che tal cosa facessero p ildeo spetiale de lo Spirito sato, accioche nel pricipio de la gioninetta Chiesa, la predicatione loro ne nenisse piu chiara & illustre co il nome di Giesu Christo, & piu fuile celebrata la fua dinina & infinita potéza. Dipoi se noi bé condereréo a gito fatto, conosceremo che in glla forma niuna di glie parti maca, che dal Saluatore furono ordinate. pche chi dice Giefu Christo, insieme signifi ca la periona del Padre, dal quale fu unto, & lo Spirito fanto,

fanto, del quale fu unto quatuque potrebbefi forse dubi tare, se con questa forma gli Apostoli mai alcuno battezassero, se noi norremo seguitare l'auttorità di S. Ambruogio, & di S. Bafilio, padri fantissimi, & gravissimi, li quali in tal modo il battefimo in nome di Gielu Christo hano interpretato, dicendo che co queste parole si si gnificana, che gli Apostoli battezauano nel battesimo di Christo, & non in quello che era stato usato da Giouanni, ne però gli Apoitoli si partirono da la comune & usitata sorma, la quale contiene in se li distinti nomi de le tre diuine persone. Et questo modo di parlare S. Pauo lo ancora ne l'epistola, che scriue a li Galati, pare che usasse, quando ditie: Quicuque in Christo baptizati estis, Christum induistis. Tutti uoi, che in Christo sete battezati, di Christo ui sete nestiti. Con le quali parole, In Christo, si gnifica che in fede di Christo erano battezati, ne però con altra forma, che con quella, che il medesimo Saluatore & fignore nostro comando che si seruasse.

Fin qui de la materia & de la forma bafterà insegnare a li fedeli, le quali principalméte sono necessarie a la so stanza del battefimo. Ma perche ne l'operare & ammini strare questo sacramento, e necessario ancora offernare il)modo & la regola de la propia ablutione, però li Pastori debbono ancora insegnar questa parte & breuemete esplicare, come per comune usanza & cosuetudine de la Chiesa si è imparato, che il battesimo si puo dare in uno di questi tre modi. perche quelli, che si hanno a batte zare, ouero si tufano ne l'acqua, ouero sopra di loro si uersa l'acqua, ouero spargendo sopra di loro l'acqua si bagnano. Et di questi tre modi qualuque si osserui, si dec credere che neramente si operi il battesimo : perche nel battesimo si usa l'acqua per significare il lauamento de l' anima, il quale opera: & però da l'Apostolo il battesimo Ad Eph. s. fu nominato Lauacro. Hora questo lauamento nó pin si fa, quando uno fi tufa ne l'acqua, ilche sappiamo lungamête ne li primi tépi effere stato ne la Chiesa ossernato,

che si facci co l'effusione de l'acqua, ilche hoggi nedia.

Pa

ma

hor

Ch

offe

10.5

TI;S

dop

deli

81

fig

fign

inte

due

tore

Rerla

dal

doe

di f

Ago

virti

Ago

l'acq

algo

gno

mon

Del

rati

i forsele mo esfer messo in uso frequente, o con aspersione, come cuno ba si puo considerare esser stato fatto da Pietro, quando in adis. un; giorno conduste a la fede e battezò tre millia huomi raudic ni. Ma se solo o pur tre debbano esser questi lauamenti, Jielu ( noi giudichiamo niente tal cofa importare: perchene parce. l'uno, & ne l'altro modo chiaramente si manifesta, & pri ma ne la Chiefa effer stato amministrato il battesimo,& ato da ( hora poterfi amministrare, per l'epistola di Gregorio COLL magno, che scrisse a Leandro. Nondimeno debbono li nti non Christiani ritener quel costume, ilquale si nede esfere are Si offeruato ne la fua Chiefa. Et bifogna auuertire, che no i, pan. ogni parte del corpo dee lauarfi, ma il capo principalmé rieffis, te, nel quale si ritrouano tutti li sensi esteriori, & inte io ri;& insieme, che da quello, che batteza, non prima ne In Chr. dopo il lauamento debbono esser proferite quelle paro le del Sacramento, che contengono la forma, ma nel me desimo tempo, nel quale si fa il lauamento.

batte

atter.

737

Esposte quite cose, sarà dipoi conueniente insegnare & ridurre ne la memoria de li fedeli, come il battefimo, fi come gli altri sacramenti, è stato istituitto dal nostro fignore Giefu Christo. Questo adunque li Pastori spello infegneranno, & dichiareranno, come si debbono notare due diuersi tempi del battesimo. Vno è, quado il Saluatore lo istitui: l'altro, quando promulgo la legge di dofuentia nerlo riceuere.quanto al primo tempo, allhora diciamo uodie: dal Signore effere stato istituito questo sacraméto, quaanno a do egli da Giouanni battezato a le acque concesse uirtù pradilo di fantificare altri. onde S. Gregorio Nazianzeno & S. rolling Agostino affermano, che in quel tempo a l'acque su data genifit uirtu di generate in uita spirituale. Et altroue scrisse S. gentier Agostino: Da quel giorno in poi, nel quale Christo ne ento de l'acqua fu imerio, tutti li peccati nostri laua l'acqua. Et attes altroue dice: Si batteza il signore, no pche hauesse biso. nop gno di estere modato, ma co il tatto de la sua pura carne. monda l'acque; accioche cosi ritengano uirtu di lauare. fiernal De la qual cosa puo essere grande argomento, che allho juedi ratutta la santissima Trinita nel cui nome si opera il bat tefimo,

S. Gregorio S. Agoftine Matth. 3. Marc. 1 Luc. 3.

tesimo, si manifesto essere con la sua diuinità presente. Imperoche fu udita la uoce del padre:la persona del figlinolo era quini presente: & lo Spirito santo ui discese in forma di coloba. Appresso si aprirono li cieli, la doue homai è a noi concesso ascendere per uirtu del battesimo . Et se alcuno desiderasse sapere in che modo tanta & si dinina nirtù sia stata da Dio cocessa a l'acqua, senza alcũ dubio che tal cosa supera ogni humana intelligenza.Ma questo folo potiamo intendere, che subito che il fignore fu battezato, p il tutto del suo santissimo, & purissimo corpo fu consecrata l'acqua al salutifero uso del battesimo:talmente però, che se ben questo sacramento fu istituito auanti la passione, nondimeno si dee credere che habbi ricenuto & tratto la forza & l'efficacia da la passione; la quale era come un fine di tutte le operationi di Christo. Quanto a l'altra parte, cioè in che tempo fusse fatta la legge del battesimo, non ci è dubio alcuno. perche tra li facri scrittori conuiene, che dopo la resurrettione del fignore, quando comando a gli Apoltoli, che andassero a insegnare a tutte le generationi, battezandole in nome del Padre, del Figlinolo, & de lo Spiri to fanto, da quel tempo in poi tuttigli huomini, che doucuano confeguire l'eterna falute, hanno incominciato a estere obligati a la legge del battesimo. Ilche si cana da la auttorità di Pietro Apostolo, il quale dice : Regenerauit nos in spemuiuam per resurre Etionem Iesu Christi ex moriuis: Ci ha regenerati in una uiua speranza, per la resurrettio ne di Giesu Giesu Christo da morte. Il medesimo si puo conoscere per quel luogo di S. Panolo, done dice: Se ipsim tradidit pro ea, ut illam sanctisicaret, (parlando de la Chieso) mundans eam lauacro aqua in uerbo. Se stesso die le a la morte per quella, per santificarla, mondandola con il lauacro de l'acqua nel uerbo, perche ambidue quelli santi Apostoli pare che habbino ridotto l'ob ligo del battefimo a quel tépo, che successe dopo la mor te del fignore: talche non fi puo piu in modo alcuno dubitare, che ancora quelle parole del Saluatore: Nisi quis

Mar. 16.

Matth. 28.

3.Pet. y.

Ad Eph. 5.

Toan. 3.

renasus

n hi

ŗ

le de

ta prefer

riona da

to mi dik

ieli,lado

del barre

modot.

icqua, le

intellig

ubitoc

limo,&:

tero ufo.

facrame

dee crei hacia d

le operat

In one ter

בווסום גוב

dopolare

igli Art.

moni, ir

, & delar

omini, cat.

INCOMINE

che ficu

ce: law

s Hermin

artfunt

esimolic

dout de

parlando:

s. Selte

monda

heam

ottoli

o la mi

unode

Nili qu

MELLIN

renatus fuerit ex aqua & Spiritusancto, non potest introire in regnum Dei : Chi non sarà rinato d'aqua, & di Spirito santo, non puo entrare nel regno di Dio: a quel medesimo tempo non habbino hauuto rifguardo, che dopo la paffione di Christo doucua seguire, da queste cose aduque (se da li Pastori diligentemente saranno trattate) si ma nifesterà chiaro che li Christiani in questo sacramento hanno da Dio riceuuta una grandissima dignità, & quel la co grandissima denotione & pieta di animo debbono riconoscere & honorare, & massime se penseranno che quelli nobilissimi, & eccellentissimi doni, li quali quado si battezaua Christo nostro signore, con tanti miracoli si manifestarono a ciascheduno, che si batteza sono per uir tù interiore de lo Spirito santo donati & compartiti:per che, se, si come auuenne al seruo di Eliseo, a noi talmen te fussero gli occhi aperti, che potessemmo risguardare le cose celesti, niuno si dee credere che cosi fuste prino del comun senso, che grandemente non si marauigliasse de'misterij si diuini.perche adunque ancora non pensia mo, douere auuenire il medesimo, quando da li Pastori li tesori di questo sacramento saranno in tal modo espo fti & manifestati, che li fedeli gli possano contemplare se non con gli occhi del corpo, almeno con l'acutezza de la mente illuminara da lo íplendore de la fede?

Pare hora, che sia non solo utile, ma necessario, il ma nifeitare da quali ministri questo sacramento si debba nistri del amministrare, si perche quelli, a li quali è stato comesso battesimo. questo offitio, si studino esfercitarlo santamente & religiosamente; si ancora, accioche no sia alcuno, che quasi trappassado lisuoi termini uoglia ne l'altrui possessione inconueniétemente mettere il piede, ouero superbamé te a forza entrare, ammonendoci l'Apostolo, che in tut- 1.ad Cor. te le cose si debba seruare l'ordine. Debbono adunque esser ammaestrati li Christiani, che tre sono gli ordini di questi ministri . Nel primo si deuono porre li Vescoui & li Sacerdoti, a li quali è concesso, che non per poté za alcuna estraordinaria, ma per loro propio officio poffino M 2

Quali fiano

Matth. 22 .

DICHIARATIONE possimo esercitare quello atto perche a costoro fu dal signore comandato, comandandolo agli Apostoli, che anda Tero a battezare, quantunque li Vescoui, accioche non suffero ssorzati abandonare quella piu importante cura di insegnare li popoli, fussero soliti lasciare il mini sterio del battezare a li sacerdoti.& che li sacerdoti legitimiméte esercitino que offitio, talche, essendo ancora il Veicono prefente, possano il bartesimo ministrare, è manischo & per la dottrina de li Padri antichi, & per l'uso de la Chiesa. perche essendo quelli ordinati per consecrare l'Eucharistia, laquale è un sacramento di pace & di unione, su cosa conueniente che a loro susse data potestà di poter amministrare tutte quelle cose, per le quali necessariamete ciascuno di questa pace & unione puo farsi partecipe, & se pure li padri nostri hanno detto, che a li Sacerdoti senza licenza del Vescouo non è permetta l'auttorità di battezare, tal cosa pare che si debba intendere di quel battesimo, il quale in alcuni determinatigiorni de l'anno con una folenne cerimonia fo. leua amministrarsi. Il secondo luogo de li ministri del sacramento, lo tengono li Diaconi: a li quali pero, senza la concessione del Vescouo, o del Sacerdote, non e lecito amministrare questo sacraméro, come testificano mol ti decreti de li santi l'adri antichi. L'ultimo ordine di questi ministri è di quelli, iquali da la necessità sforzati senza solenni cerimonie postono battezare nel qual nu mero sono tutti gli huomini ancor laici, & popolari, o fian maschi, o femine, & di qual si noglia setta, o falsa religione, perche a li Giudei ancora, a gl'infedeli, & a gli heretici, quando la necessità stringe, è permesso que-Ito officio, pur che questi tali si progongan o & intendano di fare quello che la Catholica Chiesa suol sare i tal ministerio. Queste cose sono state cosermate, & per decreti di molti Padri antichi & di molti Cocilii: & ultima mente il sacro Concilio Trentino scommunica tutti co loro, che ardifcono dire, che il battefimo ancor dato da gli heretici in nome del Padre, del Figlinolo, & de lo Spirito

fa

fi

for

Coc. Trent.

o fu dals

oltoli, c

1, 20000

mportan

areilm

erdoti

endo and

mini.tr:

chi, &;

dinatic

ento dir

o fulle à

.c co.e,:

ace Scur

OLTI DI

12.00301

La Part to

in a significant

is committee

1 6 5 min

1.0000

in anom

e ordinat

11:0773

el qual nu polari, o

a, o falli

edeli, dis

ne io que-

intendi

tire ital

per de-

ulcim:

THEFT CO

lato da

x de lo

rito

Spirito santo, con intentione di far quello che fa la Chiefa, non è uero battefimo. Ne la qual cofa potismo marauigliarci de la fomma bonta & fapienza del noftro fignore, perche, douendo questo facramento da ciascuno estere necessariamente ricentto, si come per fua materia nolfe iftituire l'acqua, cofa a tutti communissima, cosi parimente niuno da la sua amministratione uolfe escludere: quantunque (si come detro habbiamo)non a tutti fia lecito battezare con le folenni cerimonie: non perche quei riti & cerimonie, habbino in se più dignità, ma perche sono manco necessarie che il battesimo istesso. Ne peró debbono li Christiani imaginarfi, che questo offitio sia cosi a tutti concesso indifferentemente, che non si habbi a tenere qualche ordine di questi ministri perche le donne, essendo prefenti gli huomini, & cofi il laico presente il Chierico, & il Chierico in presenza del Sacerdore non debbono in modo alcuno esercitare l'amministratione del battefimo: quantunque quelle leuatrici che fogliono battezare, non debbano effere riprefe, se a le nolte esequiscono tal offitio in presenza di qualche huomo, ilquale non habbi esperienza di amministrare quello sacramento, se bene per altro è piu propio de l'huomo, che de la donna.

A questi ministri, li quali, come fin qui si è dichiarato, amministrano il battesimo, se ne aggiugne un'altra mi & compa forte, li quali logliono internenne a celebrare quello ri di cuelli Lacro & falutifero lanamento per una antichia fina. cosuetudine de la Catholica Chiesa, questi seno detti hoggi Padrini, & Compari,!! quali anticamente da gli scrittori de le cose diuine eran detti, Susceptores, Sponfores, ouero Fideinssores per comune uocabolo: del numero de'quali, perche quello appartiene quafi a tutti li lai ci, & fecolari, con gra cura dourano trattare li pattori; accioche cosi li Christiani intendano, quali cose siano massimamente necessarie al fare perferramente quello negotio. & prima bilogna dichiarate, per qual cegione al batte-

De lipadriche fi batte.

Higinio.

al battefimo oltra li ministri del sacramento fussero an cora aggiunti li padrini, & compari, la qual cosa ciasche dano conoscera esser fatta a gran ragione, se si ricorderà il battesimo essere una spirituale regeneratione, per la quale nasciamo Figliuoli di Dio. & che sia il uero, S. Pietro di quali parlado cosi disse: Sicut modo geniti infantes rationabiles, sine dolo lac concupiscite: Si come, se pur hora fanciulli rationali foste nati, desiderate il latte senza inganno alcuno. Si come adunque, poiche uno è uenuto in qua luce, ha bisogno de la nutrice & del pedagogo,có l'aiuto & opera de' quali sia alleuato, & ammaeftrato ne la dottrina, & ne le buone arti: cosi parimente è necessario, che coloro, che dopo il fonte del battesimo incominciano a uiuere una uita spiriruale, siano da ti in cuttodia a la prudenza & fede di qualcheduno, dal quale possano apprendere li precetti de la Christiana re ligione, & ad ogni regola di pietà & carità siano istrutti, & cosi a poco a poco uengano in Christo a crescere, finche con l'aiuto del fignore douentino huomini perfetti, & massime che a li Pastori, li quali sono proposti a la publica cura de le Parochie, no auaza tanto di tépo che ancora possan pigliare qlla priuata cura di istruire li fanciulli ne la fede. di questa antichissima cosnetudine habbiamo un chiarissimo testimonio da S. Dionisio, il quale disse quesse parole. A li nostri dinini Duci (che così chiama gli Apostoli) uenne in pensiero & parue di donere far tenere li băbini al battesimo, secodo questo fanto modo, cioè che li padri naturali del fanciullo lo dessero in custodia a qualche huomo dotto ne le cose sa cre & dinine come a un pedagogo, sotto il quale come fotto un padre diuino & fotto colui che pigliasse a saluarlo, il fanciullino douesse menare il restate de la uita sua. Il medesimo costerma l'auttorità di Higinio, per il che morto sapiétemete è stato istituito da la santa Chie fa, che no folo ollo, che batteza, co il battezato corrag ga affinica, ma ancora qi, che tiene a battefimo, có qilo che è tenuto, & con li suoi neri genitori: talche fra gili

S. Dionisio

I. Pet.z.

tuichi

fufferor

ofaciale

fi ricord

atione,

il liero.

enun inte e pur br

atte le no e ue:

el peda

& amm

Parine

iel band

ic , fiant

hedures

To williams

Harout;

11000

lemin il

o mai

nto cita

dilla

ci.ierb

Diomin

Duci to

parne c

o quelt

ciullo le

le coles

rale comit

ife a fal.

le la mita

o, per il

2 Chie

corrag

i gilo

(,a gill

tutti no fi poslano celebrare legitime nozze, &, se fusle ro celebrate, fi difloluano. Bifogna ancora infegnare a li fedeli, quale sia l'officio del Padrino . perche gito tale offitio è ne la Chiesa usato con tata negligenza, che altro no ci è restato, che il suo nudo & semplice nome: ma quanto sia santo & degno, non è pur huomo che ci pensi, questo adunque uniuersalmente sempre pensino li padrini, che principalmente sono obligati a sita legge, che li loro spirituali figlinoli hanno da hauere sempre p raccomandati, in tutte quelle cose, che s'appartengono a la istitutione de la Christiana uita, & co ogni diligenza procurino, che qlli si mostrino tali in tutta la loro uita, quali douere effere promessero li padrini ne la solenne cerimonia del battesimo. Ascoltiamo ho ra quelo, che intorno a quel cosa S. Dionisio scriue, espri L. Dionisio. mendo le parole di colui, che promette p il fanciullo. Io prometto di douere indurre questo babino, quando fara pernennto a l'intelligenza de le cofe facre, con le mie diligenti eshortationi, che egli al tutto renuntij a tutte le cose, che son contrarie a Dio, & che metta a effetto tutte q'ile cose sante, & diuine, che hora promet te. Et santo Agostino disse: Io ammonisco noi cosi S. Agostino huomini, come donne, li quali nel battesimo hauete te nuti gli altrui figliuoli, che conosciate come apresso Dio fiate pmessa & sicurtà per loro, li quali dali facro fonte leuaste. Et è p certo molto conueniente a colui, che préde a fare qualche offitio, che ne l'esequirlo con ogni diligeza no fi mostri mai st.ico: & colui, che ha pmesso douere esser d'altri pedagogo, & custode, nó dec patire, che mai resti abadonato, hauendolo una uolta preso sotto la fede & custodia sua, in tutto quel tempo nel quale conoscerà hauer bisogno de l'aiuto de la sua opera, qlle cose che a li figliuoli spirituali si debbono insegnare, il padre santo Agostino comprede in poche parole, parlando pure de l'offitio de' padrini.perche di ce. Debbono ammonirgli, che custodiscano la castità, amino la giustitia, ritengano la carira, & sopra ogni

altra cosa insegnino loro il Simbolo l'oratione del si gnore, & ancora il Decalogo, & quasi siano li primi prin cipij de la Christiana religione. Le quali cose essendo di questa maniera, di qui potiamo facilmete conoscere a qual forte di huomini no debba effer comessa l'amministratione di questa santa tutela. & questi sono quelli, li quali ouero fedelmente non la uogliono efercitare, ouero no possono far questo con diligenza & cura. Per la qual cosa, oltra li naturali genitori a li quali non è le cito préder tal cura, accioche di qui piu si manisesti qua to questa spirituale educatione sia differente da la carna le, prima dee tal offitio esser al tutto prohibito a gli here tici, a li Giudei, a gli infedeli, come quelli che attédono sempre a oscurare la uerità de la fede co falsità & bugie, & ogni Christiana pietà & religione cerchino mandare a terra. E stato ancora ordinato dal Cocilio Tretino, che piu che uno non tenga il battezato, ne dal facro fonte lo lieui;ma che un folo,o fia huomo, o fia donna, o al piu nn'huomo, & una donna faccino questo offitio; si perche l'or dine de la disciplina & de la istitutione Christiana da la moltitudine de' maestri poteua essere confuso, & per turbato; fi ancora perche bitognaua prouedere, che tra molte persone non si contrahesse assinità, le quali poi impediffero che con legitimo uincolo di matrimo-

nio la compagnia de gli huomini tra di loro più largamente si dissondesse.

184

Quanto fia necessario il battetimo cosi a gli a. dulti, come a li fanciul li.

Cone. Tret.

Ma conciosia che la cognitione ditutte l'altre cose, che sin q si sono dichiarate, si debba giudicare a li Christiani utilissima, niète però puo apparire piu necessario, che essere ammoniti, che la legge del battesimo dal signore a tutti è stata prescritta: talche se per la gratia del battesimo a Dio non rinascono, sono da li lor padri generati, o siano fedeli o insedeli, per douer esser condânati a una sempiterna miseria & morte. Et però spesso l'Pattori bisognerà che dichiarino quello, che si legge apres so l'Euangelista: Niss quis renatus fuerit ex acqua & Spiritus san Esto, non potest introire in regnum Dei: Chi non sarà rinato di acqua

to

ÚI.

Ioan. 3.

DEL BATTESIMO.

ione dels

primiph:

se ellene

cono (en

li l'ama.

no que

cura. It

inon e

nifetig.

la la cart

paglihe

attedor

a & bugh

io manda

intine, in cto fonte.

62.01

10; 11 Pett

Chillian

ontino ...

5 + 5 + 5 + 1

Lism on ask.

Tel mail

----

: .: Cm.

S.C.

mo dal i-

gratia del

adri gene

miinati

o l'Pa-

e aprei

TILL IN

rinato

711.3

diacqua, & di Spirito fanto, non puo entrare nel regno di Dio. La qual legge non folo di quelli, che fono di età adulta, ma ancora de li fanciuilini douerfi intedere, con ferma la comune fentenza & auntorità de padri, & questa hauer la Chiesa riceuuta per traditione Apostolica. Aprello, fi dee credere, che il Signor nottro Christo Giesu non volesse, che la gratia & il Sacramento del Battesimo si negaste a li fanciulli: de li quali diceua: Sini- Marth. 19 te parusulos nenire ad me : talium est enim regnum calvrum; Lasciate uenire li fanciulli a me;perche di simili e il re gno del ciclo. Et altrone : Nolinz eus prohibere ad me uenire : talium est enim regnam calorim : Non gli nogliate prohibire uenire a me : pe, che di questi tali e il regno de cie li. Li quali eg li abl racciaun, fopra li quali poneua le ma ni, li queli hencaiceua. Dipoi quido noi leggiamo, S. Panolo haucre battezata qualche famiglia intero, qui fi manifelta, ancora ii fanciulli, che pure erano in q! nu- Gen. 28 mero, effer flati lauati nel felutifero fonte. Dipoi la Cir concisione che si sigura del nures mo, ci apprena que-Ro costume di battezare li fancialli , perche niuno è, Leuit, 13 che non sappi che li sar dulli ai otto giorni soleuano cir conciderfi, & pero a puelli a li quali era gionenole la circoncisione fatta con le mani per dispogliarii il corpo di carne, ali medefimi fi dee credere che pottagio. Ad Col.2 nare il battesimo che altro non è che la circo cifone di Christo, non fatta con mano. Finalmente si come l'Apo ftolo n'infegno, Si unius deliciom es regentino per unua : "Mto magis abundantiam gratia & donasimis or institute accipentos in uitum, regnabuut per unum Iefiam Christum: "- per il peccato di uno la morte regno per uno, molto la quelli ebe ricenono l'abondanza de la gratia à del dono de la giu-Ricia in uita, regneranno per uno Giefu Chrillo Cóciofia adunque che per la colpa di Adam ti fanciulli per cri gine habbino contratto il peccato, molto pir per mezo di Christo nostro Signore possono consegnire la gratia & la giustitia, accioche cofi regnino in uita, il che fenza il battefimo uon puo in modo alcuno auuenire. Onde in

Marc.10.

z. ad Cor. x

Ad Rom. 5.

icenc-

do battezarsi, & dipoi apoco apoco quella tenera età dee essere istrutta a la uera pietà de li pcetti de la Christiana religione. perche si come dal sauio su molto ben detto: Adolescens, iuxta uiam suam, etiam cum senverit, non recedet ab ea . Il giouinetto, che se ne camina per la uia sua, quando poi farà innecchiato, no si partirà da quel a.Per che non fi dee in modo alcuno dubitare, che quando fono in tal modo lauati, allhora non riceuano li facramen ti de la fede: non perche essi credano con il consenso de la lor mente : ma perche sono fortificati da la fede de li loro genitori, se saranno fedeli; se non saranno tali, da la fede (per usare le parole di S. Agostino) di tutta la copagnia de'santi. Perilche noi rettamente affermiamo, da tutti coloro essere osserti al battesimo, a li quali piace che siano offerti, & per la carità de' quali sono co quel li uniti a la comunione de lo Spirito santo. Debbono an cora essere grandemente eshortati li fedeli, che li lor sigliuoli, subito che ciò senza pericolo gli sarà cocesso fa re, coducano a la Chiefa, & con solenni cerimonie procurino di fargli battezare. Imperoche no hauendo li fan ciullini altro modo di ritrouare la falute, fe non media te il battefimo, di qui fi puo intendere, quanto grauemé te pecchino coloro, li quali gli prinano de la gratia del sacramento piu lungamente, che la necessità non ricerca:massime che per la debolezza de l'età son sottoposti quasi a infiniti pericoli de la uita. Ma l'antica consue tudine de la Chicsa dimostra, che un'altro dinerso modo & regola dee seruarsi in quelli, che sono già di età adultà, & che posseggono il pfetto uso de la ragione, co me son quelli che nascono d'infedeli. Perche loro si dee proporre la Christiana fede, & con gran diligenza al riceuerla & accettarla debbono esser eshortati, allettati, i uitati,& se si conuertono in tal modo a Dio, allhora bi

fogna annertirli, che oltra il tempo prefisso de la Chiesa non prológhino il battesimo. Perche essendo scritto: No sardes consertiad dominum, & ne differas de die in diem: Non

no

G

tardare

ic ocuir

teneric

ae la Cia

molton

eris, nonte

r la niai

quel al-

quando.

i facra:

onleni

a fedec

o tali, a

tutta ...

amiam

qualit

lono cóc.

Debage.

i, che li ic

ura coce

imonie;

nendo!

non m

to grant

a gratu.

nonni on fotte

tica (01) linerfoc

o glacif

ragione,

loro lic

COZZ 1:

alletta.

Ilhora.

Chie

itto: N

n: Not

dare

tardare conuertirti al Signore, & non prolongare di un giorno in un'altro: debbono essere istrutti, che la perfetta conuersione consiste ne la nuoua regeneratione, che si fa per il battesimo. Appresso, quanto piu tardi ue gono al battefimo, tato piu lungamente hanno da effer priui de l'uso & gratia de gli altri sacramenti, co li qua li fi offerua la Christiana religione, esfendo che a quelli fenza il battefimo no possa ad alcuno essere aperta la entrata:di poi che oltra di qfto fon prini di un gradiffimo frutto, i quale riceuiamo dal battesimo, perche no folo l'acqua del battefimo laua & netta le macchie di tutti li peccati comessi per il tepo adietro, ma ancora ci adorna di una dinina gratia;per il cui ainto & nirtù per l'auuenire potiamo ancora schifare li peccati, & coseruare la giustitia, & l'innocétia: ne la qual cosa, ciascuno intende & conosce, che è posta tutta la somma de la uita Christiana. & se bene cosi è la uerità di gito negotio, nódimeno nó ha mai la Chiesa costumato a questa forte d'huomini subito dare il battesimo, ma ha ordina to douersi differire fino a un determinato tépo. perche alla dilatione non ha quel pericolo in coloro, li quali già hanno l'uso de la ragione, che habbiamo dimostrato soprastare a li fanciulli. A questi, il proposito e'l cofiglio di riceuere il ba tesimo, & la penitentia & il dolore de la lor trifta uita passata, è bastevole al ricever la gratia,& a la giustificatione, se qualche subito,& repentino caso impedisse, che no si potessero lauare co la falutifera acqua: & p il cotrario q'ta prolongatione pare che arrechi qualche utilità, pche primieramente do uedo da la Chiefa effere diligentemete proneduto, che no fia alcuno che fi conduca a questo sacramento co ani mo finto & fimulato, fi uiene a inuestigare & conoscere piu diligi teméte la nolontà di coloro, che dimandano il battefimo. Per cagione de laqual cosa da li sacri Co cilij leggismo effere hato deliberato, che qlli, che dal Giudaifino négono a la Catholica fede, prima che loro si coceda il battesimo, dimorino alcuni mesi tra li Cathecumini

Cathecumini, accioche cosi si instruitsero piu persettamente in quella dottrina de la sede, la quale debbono riceuer, & ne le isstitutioni & ne' costumi de la Christia na uita. Oltra di questo, maggior honore & piu religioso culto si sa al sacramento, se solo in alcuni ordinati giorni riceuano co soleni cerimonie il battesimo, cioè nel giorno de la Pasqua, & de la Pentecoste. Ma a le uol te però no si dee disserire il tépo del battesimo p qualche giusta & necessaria cagione, come se si uedesse sono battezare, che gia pienamente habbino appreso li misterij de la sede. il che si legge hauer fatto Filippo Diacono, & Pietro Apostolo, qu'ado l'uno l'Eunuco de la Regina Cadace, l'altro senza alcuno indugio battezò

inc

to.

Ch

de

UC

113

fere

ito,

tam

de

1101

ber gior

tiad

cam bent

con

man

re,q

AC. 8.10.

Cornelio, subito che cofessaro hauer accettata la fede. Bisognerà dipoi insegnare, & esplicare al popolo, co me hanno da effere disposti quelli, che debbono riceue re il battesimo. Primieramente adunque è necessario, che nogliano & habbino proposto & deliberato ricenere il battesimo.perche, conciosia che ciascheduno nel battesimo muoia al peccato, & prenda un nuouo modo & una nuoua disciplina di uinere, è be giusto & ragione nole, che il battesimo si coceda no a chi no lo unole, & lo recufa,ma folo a coloro, che lo riceuono con uolontário & lieto animo. Perche per una santa & antica tra ditione sappiamo sempre essere stato osseruato, che il battesimo a niuno si ministra, se prima non si dimada, se unole esserbattezato. Ne si dee dire, che questa uo-Iontà non si ritruoui ne li fanciulli piccolini. conciosia che la nolontà de la Chiefa, che p quelli promette, no possa essere occulta.oltra di questo li stolti & suriosi: li quali essendo a qualche tépo stati sauij, sono dipoi cadu ti in qualche pazzia, come qlli che in quel tepo no hano haunta di battezarsi nolonta alcuna, se non ci susse pericolo di uita, no si debbono battezare, ma quado si ritruouano in que pericolo, se prima che cominciasse la loro pazzia, diedero qualche fegno di questa buona nolontà,

DEL PATTESIMO.

perfect

deboor

Chris

urele

1 Order

imo,c

iaale

lo per

edele!

llifia

appre.

to Fire

unue.

io batt

ta lain

popole...

000000

necelia

NOTIVE.

eduno e

not only

Cragio:

ELOIE,

011011 Jan Jan

310, CE. Calling

nelo so

concidi

mette.c

jenoli:

pol cac. nő hi

ci ful:

uādol

ncialit

buoni

ata,

189 nolontà, debbono essere battezati. altrimenti non si deb bono in modo alcuno battezare. Et il medesimo giuditio si dee fare di coloro, che dormono. Ma se non sono mai stati inse, talche non habbino mai haunto alcuno uso di ragione, questi tali l'auttorità & consuetudine de la Chiesa apertamète maniserta donersi battezare ne la fede de la Chiefa non altrimenti, che li fanciulli. Ma ol tra la uolontà del battesimo, la fede ancora è necessaria per conseguire la gratia del Sacramento, in quel medesi mo modo, che habbiam detto esser necessaria la uolontà. Peroche il nostro Signore & Saluatore ci ha insegna to, dicendo: Qui crediderit & baptizatus fuerit saluns erit: Mar. 16. Chi crederà & sara battezato, sara saluo. Dipoi sa dibisogno, che ciascuno si penta de li commessi peccati, & de la mal pattata uita, & che ne l'auuentre si deliberi & proponga altenersi da ogni sceleratezza.perche altrimé ti chi dimadaile il battesimo, ne però nolesse lasciare la consuetudine del peccare, costui deurebbe al tutto esser discacciato dal battesimo, perche no e cosa, che a la gra tia & a la uirtu del battefimo tanto repugni, quanto la mente e'l confilio di coloro, che si deliberano di non re star mai di peccare. Douendo per tanto il battesimo essere desiderato, accioche per quello ci uestiamo di Chri sto, & con lui ci congiugniano, di qui si manifetta meritamente, che colui, che ha fatto proponimento perseue rare ne li peccati, dee hauer repulsa, & massime perche de le cose, che s'appartengono a Christo & a la Chiesa, non dee alcuna effere riceunta in uano, & noi sappiamo benissimo, che il barresimo ha da esser uano, & di niun gionamento, quanto a quello che s'appartiene a la gratia de la giustitia & de la salute, in colui, ilquale pensa caminare secondo la carne & non secondo lo spirito, se bene coffui, quanto fa al facrameto, fenza dubio alcuno consegue la fua perfetta natura, pur che, quando legitimamente è battezato, habbi ne l'animo di noler riccue re, quello, che da la fanta Chiefa gli è amministrato. Per la qual cofa il principe de gli Apostoli a quella gra mol

titudine

A 3. 8.

Ad.s

DICHIARATIONE 190

titudine di huomini, li quali (come dice la scrittura) co punti di cuore haueuano dimandato a lui & a gli altri Apostoli, quel che far douessero, cosi rispote : Panicentiam agire, & baptizetur un fquisque uestrum. Fate penitertia, & battezifi ciaschedun di uoi. Er in un'altro luogo diffe : P.enitemini, & conuertimini, ut deleantur peccata uestra. Pentiteni, & convertiteni, accioche cosi siano li uostri peccati fcancellati. Ancora S. Panolo, scriuendo a li Ro-

Ad Rom.6.

mani, apertamente dimostra, che colui, che si batteza, dee al tutto morire a li peccati. & però ci ammonisce, che noi non diamo le membra nostre al peccato, come arme d'iniquità, ma che ci diamo a Dio, come quelli che siamo di morti satti uiui. Queste cose se li fedeli spesso considereranno, & mediteranno, prima senza alcun dubio saranno sforzati grandemente marauigliar si de la somma bontà di Dio, ilque le a coloro, che manco lo meritano, habbi donato questo singolare & diuin benefitio del battefimo, mosso da la sua sola misericordia. Dipoi proponendosi auanti gli occhi quanto dee es fer lontana da ogni peccato la uita di coloro, li quali di tanto dono fono ornati, intenderanno che al'huomo Christiano principalméte ancora si richiede studiarsi ogni giorno umere cosi santamente & religiosamente, co me se in quel propio giorno hauessero conseguito il sacramento & la gratia del battefimo. Onde per infiamma re gli animi di defiderio di una uera pietà, niéte farà piu agenole, che se li Pastori con accurate parole esplicheranno; quali siano del battesimo li maranigliosi esfetti.

Perche aduque di queite cose spesso si dee trattare, ac cioche li fedeli piu chiaramente ueggano che sono stati collocati in altissimo grado di dignità, ne mai per tempo alcuno patino, che l'antico aunerfario con tutte le fue infidie & có ogni suo impeto da quella li discacci, o rimnona; que so prima bisogna insegnare, che il peccato,o sia contratto per origine de'primi paréti,o sia commesso d'i noi stessi, quantunque ancora si abomineuol fulle, che non paresse che potesse pur imaginarsi, per la

maraui-

PI

DU

CO

Che lacon cupincenza neli rini non è pacca to.

DEL BATTESIMO.

maranigliosa uirtu di questo Sacramento si rimette & p dona. Et questo fu prederto molto tempo auanti da Eze chiel:per il quale il fignore Dio cosi parla: Effundam su- Ex och. 36 per uos aquan mundam, & mundabimini ab omnibus inquineamen tis vestris: Versaro sopra di uoi un'acqua monda, & sarete mondi d: tutte le nostre immonditie. Et l'Apostolo a li Corinthij, dopo che molti peccati hebbe annouerati, loggiunse. Et hæc quidem fuistis fed ablutieftis, fed sanctificati estis. Tali sete stati uoi, ma hora sete stati lauati, sete sta ti santificati. & gila e la sana dottrina, che sempre da la S. Chiefa è stata insegnata.onde Santo Agostino nel libro, S.Agostino che egli scriffe del battesimo de' fanciulli, cosi testifica: Per la generatione de la carne si contrahe solamente il peccato originale;ma per la regeneratione de lo spirito, non folo fi fa 'va remissione de l'originale, ma ancora de li uolontarij peccati. & S. Girolamo, scriuendo a Ocea- S. Girol. no, diffe: Tutti li peccati nel battefimo sono relassati. Et accioche niuno piu di tal cosa hauesse a dubitare, do po la definitione de gli altri Concilii, ancora il sacro Concilio di Trento ha dichiarato il medesimo, pro- Concilio di nuntiando, tutti coloro esfere anatematizati, che altrimenti ardiflero tenere, o che affermassero, che, quantunque nel battesimo li peccati si rimettano, nondimeno al tutto non ci son tolti, o da la radice sbarbati,ma ci fono in un certo modo rafi, talche le radici de' peccati ancor ne l'animo rimangano fisse. perche, per usa re le istesse parole del facro Concilio, ne li renati niente ha in odio Dio.perche niuna cosa degna di dannatione è in coloro, che sono ueramente consepolti con Christo per il battesimo, li quali non caminano secondo la carne, ma spogliati del uecchio huomo, & uestiti del nuouo, che è creato secondo Dio, son diuentati innocen ti & immaculati, puri, & a Dio carisfimi. & bisogna qui confessare, si come nel medesimo luogo è stato delibera to per auttorità del detto Concilio, ne'battezati restare & rimanere la concupiscenza, ouero fomite. Ma tal con cupifceza no è propiamete peccato. onde per il detto an

cora

crittura Raglia e Pa

ite pen

airro la Coman. anolin ndoal

e fi batt mmon cato, a

come q le li fa ma lenz

marau. oro.cher olare & L

ila mile puanto di ro, lice he all ha

e itudiz lament eguito L

r inhan éte lara

e elplic ol: effet traita.

e ono: ai per le

on tur il cao. e il pei

fia (0) miner

fi, per araulS. Agoftino

166 cora dice S.Ag ne li fanciullini battezati si perdona il reato de la concurifcenza, ma fi lascia, perche si combat ta.il medefimo reilifica in altri luogi, quando dice:Il rea to de la cocapifcenza nel battefimo fi perdona, ma resta l'infir uti percioche la concupiscenza, che uien dal pec cato, no e altro, che un'appetito de l'animo, che per sua nature repugna a la ragione, il qual moto nodimeno fe non ha se co congiunto il consenso de la uolontà, o la ne gligéra, e molto lontano de la uera natura del peccato.

Ad Rom. 7

Et quando S. Pauolo dice: Concupiscentian nesciebam, nis lex diceret, Non emapifees: Io non conosceua la concupiscentia, se la legge non dicesse, N n concupisces: per queste parole non nolse intendere la concupiscetia, che è ne la natura nostra, ma il uitio de la uolontà. La mede fima dottrina infegnò S. Gregorio, cofi fermendo: Se al

S. Gregorio.

cuni si truouano, che dicano, nel battesimo li peccati so lo superficialmente perdonars; che cosa puo di questa predicatione esser piu insedele? Conciosia che l'anima per il Sacramento de la fede a Dio solo si accosti & congiunga, essendo da li peccati libera, che dale radici le so no stati sbarbati. Et per dimostrare questa uerità, addu ce il testimonio del Saluator nostro, ilquale appresso S.

Ioan.13:

Giouanni cosi diffe : Qui lotus est , non indiget , nis ut pedes lauet, sed est mundes istus. Chi e lauato, non ha bisogno di lanarsi altro che li piedi, ma e mondo tutto. Et, se fusse chi nolesse uiuamente ritguardare una espref

4. Keg. y.

fa figura, & imagine di quetta cofa, confideri l'hitloria di Naaman Siro leprofo, ilquale essendosi sette nolte la uato ne l'acqua del Giordano, secondo che la scrittura restifica, su talmente mondato da la lepra, che la sua car ne era a guisa de la carne di un fanciullo. onde il propio effetto del battesimo è la remissione di tutti li peccati, ò fiano contratti per nitio de l'origine, o commesse per colpa nostra, & che per cagion di questo dal nostro Saluatore fia stato istituitto, so manifesta chiaro Pietro Apostolo, ilquale, p lasciare hora molti altri testimo mi, cosi disse: Pantentiam agite, & baptizetur unusquisque

Act. 2.

uestrum

12

in

cl

m

n

nestrum in nomine Iesu Christi, in remissionem peccatorum. Fate penitentia, & battezisi ciascun di uoi in nome di Ad 2.

Giesu Christo, in remissione de peccati.

perdom

e ficem

dicel

man, man

tien dal

cherc

odimer.

onti,o

del per

Wickebon.

ceua li:

With I

upilet.

E.J. Lin

illendo:

o liper

puo di est

a cheir

CCOEL C

enil

HETTA ...

e ipat.

7. JE 1

to, con

ondon

e unit.

ri l'htta

THE HOLE.

la form

elahia

nde il pri

till per

ommes:

l noltre

ro l'is

teltimo

(011) 9% 17111

Et non solo nel battesimo sono rimessi li peccati; ma ancora da Dio benigaamente si perdonano le pene di tutte le sceleratezze: perche quantunque sia comune a tutti li sacramenti, che per quelli si comunichi la uirtù de la passione del Signore Giesu Christo; non dimeno del battesimo solo disse l'Apostolo, che noi per quello moriamo con Christo, & con Christo ci sepelliamo, Per la qual cofa sempre la santa Chriesa ha inteso, che, senza grandissima ingiuria del sacramento, non si debbono imporre a quello, che si ha da battezare, quelle opere che da li santi Padri nostri sono dette opere di satisfattione. Ne le cose, che qui s'insegnano, sono contrarie a gra. la antica cosuetudine de la Chiesa; la quale già a li Giu dei, quando si battezauano, comadaua, che digiunassero per quaranta giorni continui. perche quello non fu ordinato per satisfattione ma in quel modo si ammoniuano quelli, che riceueuano il battefimo, che per honora re la dignità di tanto Sacramento, per qualche tempo attendessero a li digiuni & a le orationi. Ma benche noi douiam credere, che nel battefimo si rimettano le pene de'peccati; nondimeno da quelle pene, le quali per giuditii cinili per qualche graue sceleratezza debbono patirfi, niuno è liberato per il battefimo, talche se uno fusie degno di morte, per il battesimo non puo scampare da quella pena, che da la legge gli è ordinata. E ben uero, che meritarebbe gran lode la religione, & pieta di quei Principi, li quali quella punitione ancora a lirei ri mettessero & donassero: accioche si illustrasse più la glo. ria di Dio ne li sacramenti. Oltra di questo, cagiona an cora il battefimo dopo il corfo di quelta breue nita una piena liberatione di tutte quelle pene, a le quali noi sia mo obligati per il peccato originale; peroche per il me rito de la morte del Signore si è ottenuto che noi potes fimo conseguire tali doni: & noi moriamo son lui nel

Che per il battefimo non folo fi perdonauo li preceden ti peccati , ma ancora le lor pene, & perchenő fia reftitutto lo fla -to de la na rura intebattefimo (come si è detto) perche si come dice l'Apostolo, se si uno come piante inserte ne l'albero, fatti simi li a la sua morte, saremo ancora a la resurrettione.

Et se susse qui chi dimandasse, per qual cagione subito dopo il battesimo, in questa nostra uita mortale non sia mo liberati ancora di questi incomodi & miserie, & non Ad Rom. 6 siamo per uirtu del santo battesimo restituiti a quel per fetto grado di uita,nel quale fu collocato Adam, primo padre del huma genere: si risponde, che ciò e stato fatto per due principali cagioni. de le quali la prima è, che a noi, per estere p il battesimo cogiunti al corpo di Chriflo, & fatti fue membra, non deuena effer conceila maggior dignità che al nostro capo. le Christo adunque nostro signore, benche dal principio del suo nascimento fusse ripieno di gratia & di nerità, nodimeno la fragilità de la humana natura, la quale haueua presa, non prima depose, che non sostenesse li tormenti de la passione, & la croce; & dipoi risuscito a la gloria de la uita immorta le:chi si doura maranigliare, nedendo li suoi fedeli, li qualise bene per il battesimo hanno già acquistata la gratia de la celeste giustitia, ancora pero del caduco & fragil corpo sono nestiti, accioche dipoi che per Christo molte fatiche haranno fofferte, & dopo la morte farano di nuono richiamati a la nita, finalmete fian fatti degni digodere con Christo una eterna uita? L'altra cagione, pla quale in not dopo il battefimo rimane l'infirmità del corpo, & il senso de li dolori, & il moto de la cosscié za, è gsta, accioche p tal modo hauessemmo come una materia di nirtu, da la quale al fine riportassemo un piu copioso frutto di gloria, & piu ampij premij. perche quando con patienza sopportiamo tutti l'incomodi di questa uita, & le praue affettioni de l'animo nostro con il diuino aiuto fottomettiamo a l'imperio de la ragione, allhora deuemo hauere una certa speranza, che, se, con l'Apostolo, nalorosamente combatteremo, & finiremo il corfo, & ferueremo la fede, il Signore in quel giorno, come giusto giudice, ci habbi da rendere la corona de la

giultitia,

Ad Tim. 3.

ice l'And , famile one. ioneille ale non erie, & p a quel iam,pr itato in 110,0 Dibor ace la ma Laguer i aicime latiac , non pil dering. ici imac ear fedeil. accumina eicidus per Cha orțe lanc fattider a chelor: inhemi e la cólc: come us THO UNIT 1 . perci comods: COLUTO CC 17301000 , ie, co: mirem. giorno,

na de la

titia,

giustitia, che per noi ha preparata. & cosi pare che il Signore procedetle con gli figlinoli d'Ifrael.li quali fe bene hauena liberati da la seruitù de gli Egittij, & da Faraone, & dal fuo efercito, che nel mar fommerfe, nondimeno non subito li conduste in quella beata terra di "pmissione, ma prima gli esercito in molti & uarij casi, & finalmente poi che gli mando ne la possessione de la ,pmessa terra, scaccio tutti gli altri habitatori de le lor pa trie & antiche sedi, mi ui lasciò alcune nationi, le quali non puotero mai affatto distruggere, accioche cosi al popolo di Dio non mancasse mai occasione di esercitare la uirtù militare, & la fortezza & ualore. A queste ra gioni si puo aggiugnere, che se per il battesimo, oltra quei doni celetti, de li quali l'anima e ornata, ci fusiero ancora donati libeni del corpo, si potrebbe a ragione dubitare, se molti piu tosto seguitado li commodi de la presente uita, che sperando la sutura gloria, si conducesfero al battesimo; douendo però a l'huomo Christiano sempre estere proposti auanti a gli occhi non queste co se false, uane, & incerte, che si ueggono, ma qlli, che fono ueri & eterni beni,& che non fi ueggono. Ne però la conditione di questa nostra uita, che è piena di miserie, è priua de le sue delitie, & piaceri . percioche, qual cosa a noi, che per il battesimo, come tralci, siamo inserti in Christo, piu gioconda, o desiderabile puo auuenire, che presa sopra le spalle nostre la Croce, lui seguita re come nostro duce, & guida, ne mai, o per fatiche itancarci, o per pericoli fermarci, fi che non caminiamo al premio de la nostra superna uocatione di Dio, con ogni nostra diligenza ? douendo perciò altri impetrare dal Signore la laurea de la uerginità, altri la corona de la dottrina & de la predicatione, altri la palma del martirio, altri per altre uirtu altri ricchi doni. ne si concederebbono ad alcuno cosi eccellenti & gloriosi ornamenti, se prima non ci fussemmo esercitati in questo calamitoso & pericoloso combattimento de la presente uita,& ne la battaglia non ci fussemmo dimostrati inuitti. Ma

De gli eccel lenti frutti del battefi-

Mar. 16. Ad Eph. 5.

DICHIARATIONE 196 Ma per ritornare a dire de gli efferri del battesimo, bi sognerà manisestare, come per uirtù di questo sacramen to non folo fiamo liberali da quei mali, che debbono efser detti gradissimi, ma ancora siamo arrichiti di beni & di doni eccellentissimi. perche l'animo nostro si riempie di diuina gratia, per la quale dinentati giusti, & figliuoli di Dio, fiamo infieme istituiti heredi de la eterna salute l'erche, si come è scritto, chi crederà, & sarà battezato, sarà saluo. & l'Apostolo pur afferma, la Chiesa essere mondata co il lauacro de l'acqua nel uerbo. Et è la gratia (fi come il Concilio Trentino fotto pena di anathema ha determinato che ciascuno dobba credere) non solo quella, per la quale si cagiona la remissione de' peccati, ma una dinina qualità ne l'anima inherente, & come uno splendore, & una luce, la quale scancella tutte le macchie de l'anime nostre, & le anime rende piu belle,& piu lucenti.Il che si comprende apertamente per le sacre lettere : le quali dicono, che la gratia fi sparge, & quella fogliono nominare pegno de lo Spirito santo. A

Ad Tim. 3.

te le uirtu, le quali con la gratia sono da Dio infuse ne l'anima. Onde quando l'Apostolo disse a Timotheo: Saluos nos fecit per lavacrum regenerationis & renonationis Spiritus sancti, quem effudit in nos abunde per Iesian Christum, Saluatorem nostrum: Ci ha fatto salui per il lauacro de la regeneratione, & renouatione de lo Spirito santo, il quale ha effuso in noi abondantemente per Giesu Christo, Saluator nostro. S. Agostino dichiarando quel le parole, Abunde effudit, disse: l'ha effuso senza alcun dubio a remissione de'peccati, & a copia de le uirtu. Per il battefimo ancorafiamo congiunti & uniti a Chri fto capo come membra. si come adunque dal capo fluisce una uirtu, per la quale tutte le parti del corpo son mosse ad esequire comodamente li loro ossitij:cosi parimente da la pienezza di Christo nostro Signore in tutti quelu, che sono giustificati, si dissonde la dinina nirtù &

gratia, lequele ci rede habili a tutte le opere di charità,

quelta fi aggiugne quella nobilissima compagnia di tut

imo,bi

cramen

onoef.

benig

rien.

1,86.

3 cter.

& for

Chie.

rbo, E

ena d

c dere

one de

nte, å

latutte

our pel-

teperle

arge, å

anto.i

adi tut

fulene

theo:

es Sol-

istim,

ro de

anto,

Jie!u

quel

alcun

uittu.

Chri

Hui-

ION

arı-

utu

uå

112,

& de la Christiana pietà. Ne però alcuno si dee marauigliare, se, essedo noi ornati & istrutti di tata copia di uir tù, nondimeno non senza gran difficultà & fatica incominciamo le operationi honeste & buone, o pure le con duciamo a fine, essendo che tal cosa non auuiene perche non ci fiano per benefitio di Dio state cocesse quelle uir tu, da le quali derinano le operationi. ma perche dopo il battesimo ci è stata lasciata una grauissima guerra de la nostra cupidità contra lo spirito, nel quale combattiméto però a l'huomo Christiano no courene mancar da animo, o indebolirsi in modo alcuno: conciosia che sidati ne la benignità di Dio deuiamo fermamente sperare, che con il quotidiano esercitio di ben uiuere, tutte le co fe pudiche, giuste, & fante, ci parrano ancora ageuoli, & gioconde: a queste cose notentieri ripensiamo, queste con pronto animo operiamo : accioche cosi il Dio de la pace sia con esso noi . In oltra, per il battesimo siamo segnati di un carattere, che non puo mai effere scancellato da l'animo: del quale in questo luogo non habbiamo a dire altro, poi che di fopra, quando par lammo de sacramenti in universale, molte cose sono dette che faranno al proposito di questo luogo.

Ma, perche, per la forza, & natura del carattere, da la Chiefa è stato definito, & statuito, che il sacramen to del battesimo in modo alcuno non si posta o debba reiterare; però intorno a questa cosa li sedeli, accioche non cadesfero in qualche errore, spesso & diligentemente debbono da li Pastori essere ammaestrati. Et Ad Eph.4. questo insegnò l'Apostolo, quando disse : V'nus Dominus, una fides, uni baptisma: Vn signor, una fede, un battesimo. Dipoi, eshortando li Romani, che, essendo morti per il battesimo in Christo, si guardassero di no perdere quel la nita, che da lui hanenano ricenuta, disse: Quod enim Christus mortuus est peccate, mortuus est semel: Christo è mor to una uolta fola per la remissione de peccati, questo pa re che apertamente significhi, che, si come egli di nuouo non puo morire, cofi parimente a noi per il barrefimo

Che il battefinio sezæ facr ilegio non fi pue reiterare.

non è lecito morire di nuono. Per la qual cosala santa Chiesa confessa apertamente, che ella crede un sol battesimo Il che esser molto conueniente a la natura de la cofa,&a la ragione, di qui si puo conoscere, perche il battesimo è una regeneratione spirituale. Si come adu que p natural nirtu fiam generati una nolta, & prodotti in questa luce, &, si come dice S. Agostino, Nel uétre no si puo entrar piu che una uolta:cosi parimente è una sola regeneratione spirituale, ne per tepo alcuno il bat tesimo mai si puo reiterare. Ne sia, chi pensi, che la Chiesa lo rinuoui, quando con quella formula di parole batteza qualcheduno, del quale è cosa incerta s'e pri ma battezato: Sibapiizatus es, te iterum non bapiizo: si vero nondum baptizatus es, ego te baptizo in nomine Patris, do Filii, & Spiritus sansti. Se tu sei battezato, io non ti battezo di nuouo: ma se tu non sei ancor battezato, io ti battezo in nome del Padre, & del Figlinolo, & de lo Spirito santo. perche così affermiamo non impiamente reiterarsi, ma santamente amministrasi il battesimo con qlla aggiunta di parole. Ne la qual cosa nondimeno da li Pastori si dourano ordinare alcuni prouedimenti;accioche no si caschi in alli errori, ne quali, no senza grade ingiuria del sacramento, ogni giorno si cade. Perche no macano di quelli, che pensano non comettersi errore alcuno, se qualunque persona, senza altra considera tione si battezi co quella aggiunta di parole:onde, qua do gli e portato un babino, non pensando douersi dima dare, se prima è stato battezato, o no, ma subito gli dan no il battesimo : anzi, benche sappino, che in casa sono stati battezati, nondimeno ancora in Chiesa nogliono con solene cerimonie battezarli co quella aggiunta di parole, & conditione.ilche non posson fare senza sacrilegio: facendolo, incorrono ne la macchia de la irregolarità, perche quella forma di battefimo per auttorità di Papa Alessandro si permette solo in quelli, de li qua li, dopo una diligere inuestigatione, si dubita nondime no, se sono stati conenientemete battezati:altrimeti no

e mai

S. Agoftino

la fanta

follog.

lira ce la

perchel

omeadi prodet

elueir

ite eur

noilba , che la

di paro.

as'em

C F.M.

pattern

ti batte.

lo Spur-

ente rei-

imo cer

meno di

entija.

zagrā-

Perche

E erro-

miden

de, qui

rli dimi

glidn

la fono

unta di

Licri-

ego-

orita

qua

ime

100

e mai lecito, ancora con quella conditione, dare ad alcuno di nuono il battesimo. Hora, oltra l'altre cose, che per il battefimo acquistiamo, come ultima di tutte, a la quale pare che tutte le altre si referiscano, e gsta, che l'entrata del cielo, per il peccato prima ferrata, a ciascheduno di noi si apre. Et questi effetti marauigliosi, che in noi son cagionati per nirtù del battesimo, si possono raccorre, & intendere da glle cose, che per l'auttorità de l'Euagelio si afferma effere auuenute nel battesimo di Christo Saluatore nostro, imperoche allhora li cieli fi aprirono, & apparfe lo Spirito fanto, discedendo sopra il Signore in spetie di colomba. Per laqual cosa si diede ad intendere a quelli, che si battezano, che si compartono loro le gratie dinine, & le porte del cielo si aprono; no già pche in quella gloria entri no subito che sono batterati· ma a piu oportuno tépo, quado poi liberi da tutte le miserie, le quali ne li beati no pollono ritrouarli, in uece di quella mortale natura confeguiranno la immortalità. Et questi sono li frutti del bartesimo; li quali, se consideriamo a la forza & uir tù del Sacrameto, non si puo in modo alcuno dubitare che ugualmerte no fian comuni a ciascuno:ma se si rifguarda, co qual animo uno disposto si coduca a riceuer lo, bisognera al tutto cosessare, piu o meno de la celeste gratia e de suoi frutti ester cocesso a vno, che a un'altro.

Resta hora, che breueméte & apertamente esplichia mo quelle cose, che de le orationi, riti, & cerimonie di questo Sacramento si debbono insegnare. Perche quello che l'Apostolo auuerti circa il dono de le lingue, di cedo essere senza frutto alcuno, se quelle cose, che uno fauella, da li fedeli non siano intese, a li riri & cerimonie del battesimo si puo quasi trasserire, perche queste pretendono se dimostrano l'imagine & la significatione di quelle cose che si operano nel sacramento. Talche se il popolo sedele non intende la sorza & la potestà di quei segni, poca utilità potrà cauare da le cerimonie. Debbono per tanto li Pastori studiare di sar in-

De le orationi & riti & cerimonie del battesimo-

tendere

intendere a li popoli loro, che se bene tali cerimonie non fono necessarie, nondimeno debbono non poco esse re pregiate, & grandemente honorate: ilche ci insegna & dimoltra fi l'auttorità di chi l'ha istituite, che surono senza alcun dubio li Santi Apostoli, si ancora il fine, per il quale nolfero usare tali cerimonie. perche in questa maniera uiene a manifestassi, come il sacramento fi amministra con maggior religione, & santità, & si metrono quasi auanti a gli occhi quelli eccellenti & nobilissimi doni, che in quello si contengono, & ne gli animi de fedeli gli immensi benesitij da Dio si impri mono piu uiuamente. Ma tutte quelle cerimonie & ora tioni, che la Chiesa suole usare ne l'amministrare il battesimo, si debbono ridurre a tre capi, accioche ne l'esplicarli li Pattori possano seruare un certo & dererminato ordine, & quelle cose, che insegneranno, siano ne la memoria de gli uditori piu ageuolmente ritenute.

Prima adunque sono quelle, che si offernano prima che si peruenga al fonte del battesimo : dipoi seguono le altre, le quali si fanno dipoi che al fonte si ritruouano presenti:le terze sono quelle,le quali, fatto che è il battesimo, sogliono aggiugnersi. Prima adunque dee prepararsi l'acqua, la quale al battesimo usare sa di mistieri. imperoche il fonte del battesimo si confacra aggiugnendoui l'olio de la Cresima, ne questo è permesso fare in ogni tempo, ma, secondo l'antico costume, si aspettano quei giorni solenni, & festiui, che sopra tutti gli altri sono honorati : ne le uigilie de' quali si prepara l'acqua del facro battesimo: & in questi medesimi giorni ancora, se altrimenti la necessità non hauesse sfor zato di fare, era antico costume de la Chiesa di amministrare il battesimo. Ma quantunque a questi nostri tempi la Chiesa per molti pericoli di quella nostra uità comune habbi giudicato, tal consuetudine piu non douer offeruarfi; nondimeno quei solenni giorni de la Pa-Iqua & de la Pentecoste, ne li quali l'acqua del battesi-

fe

crimon.

Poco &

ci infept

he furor

rail fa

perche:

acrame:

intita,

ellenn

10, &

ofim

me &c

autran

Tioche:

R dem

anno, k

mentenc

1200 733

i legina

ritruom

o chee.

ague da

adim.

1CT 2 10.

permel-

ame, f

pratur.

i li pre

nedelic

nelle sta

2mm

nolt

rann

on do

la Pa-

attell-

**H10** 

mo dee consecrars, fin a hoggi ha osseruati con som ma religione. Dopo la consecratione de l'acqua bisogna esplicare molte altre cose, che si fanno auanti al battefimo.perche si portano, ouero si conducono quelli, che debbono essere battezati, fino a le porte de la Chiefa, & fono da l'entrare in quella al tutto prohibiri, come quelli che sono indegni di entrare ne la casa di Dio, prima che da loro non scuotano il giogo de la dishonoratissima seruitù, & rutti non si sottomettano a Christo nostro Signore, & al suo imperio: & allhora il Sacerdote gli dimanda, quello che da la Chiefa ricerchino: ilche inteso da loro, o da chi per loro risponde, prima gli insegna, che cosa sia la dottrina de la Christiana sede, de la quale nel battesimo far debbono professione. & questo si fa con una breue istruttione. il costume de la quale istruttione sappiamo esser derinato dal precetto del nostro signore & saluatore: Marc. 16. conciosia che egli dicesse a gli Apostoli: Ite in mundum universum, de docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filli, & Spiritus Sancti, docentes eos sernare omnia, quacumque mandani vobis. Andate in tutto il mondo, & insegnare tutte le genti & nationi, batterandole in nome del Padre, & del Figliuolo, & de lo Spirito santo, infegnando loro a offernare tutte quelle cofe, che io ui ho comandate. Onde si puo comprendere, che il battefimo non si dee amministrare prima, che almeno li principali capi de la falute nostra non fiano esposti, & dichiarati. Ma perche il Catechismo & istruttione Christiana fifa con molte interrogationi; se colui, che dee essere istrutto, sarà di età adulta & matura a le cose, che si dimandaranno; dee egli per se stesso rispondere: ma se sarà bambino, per lui conuenientementerisponde il suo padrino, & per lui fa una solenne promessa.

Segue dopo questo l'Esorcismo; il quale, per discacciare il Dianolo, & per ropergli & debilitargli le forze, è composto di sacre & religiose parolei, & dinerse orationi

Marth 28,

orationi. A questo esorcismo si aggiungono altre cerimonie; le quali tutte, come cose misteriose, hanno una loro propia & notabile fignificatione. perche, quando il sale si merte in bocca di colui, che dee esser, condotto al battesimo, con questo si significa, che & co la dottrina de la fede, & col dono de la gratia dee impetrare la liberatione da ogni putredine de' peccati, & sentire il sapore de le buone opere, & gustare il cibo de la diuina sapienza. Dipoi si segnano col segno de la Croce ne la fronte, ne gli occhi, nel petto, ne gli homeri, & ne le orecchie, le quali cose tutte dichiarano, che col sacramento & misterio del battesimo si aprono & fortificano li sentimenti del battezato; accioche così inse possa riceuere Dio, & intendere, & osseruareli fuoi precetti. Dopo questo, gli si bagnano le narici, & le orecchie con la saliua, & subito si manda al fonte del battesimo; accioche, si come quel cieco Euangelico, al quale il fignore comandò, che douesse lauarsi a l'acqua di siloe gli occhi impiastrati di loto, recuperò il lume, cosi parimente intendiamo, il sacro battesimo hauer uirtu d'illuminar la mente, accioche cofisi possa risguardare la nerità celeste. Fatte queste cose né gono al fonte del battesimo : doue si fanno altre cerimonie, & si osferuano altri riti, per li quali si puo conoscere & intendere tutto quello, che si contiene ne la Christiana religione. perche il Sacerdote tre uolte dimanda quelo, che si dee battezare, con alcune ordinate parole, dicendo: Abrenuntias Satanæ, & onnibus operibus eius, & omnibus pompis eius ? Renuntii tu a Satanasso, & a tutte le opere sue, de a tutte le pempe sue? & egli, ouero a nome tuo il padrino rifponde a tutte le dimande, Abrenen no: io renuntio. Quello adunque, che a Christo dee dare il nome, & obligarsi a la sua militia, dee primieramente promettere santamente, & religiosamente, di abandonare & lasciare il Dianolo, il mondo, & sempre nolere ambidue, come suoi crudelissimi nemici, detestare, & suggire. Quindi sermato appresso il son-

52

&

81

lal

e ue

che

ban

uti

COM

pen

hau

nel

tan

[e]

fime

con

21013

cong lo e

Chri

fern

allh

lo,cl

cipe to

nul De

III la

tribu

habb

u (an

DEL BATTESIMO.

altrece

, & fer

te del battesimo, in quello modo è dimandato dal hannor Sacerdote: Credis in Down patrem cannipotentem? Credi tu e, qui in Dio padre onnipotente ? a cui egli risponde, Credo; er, conc & cosi dimandato a tutti gli altri articoli del Simbolo, colad manifesta & confessa con solenne religione la sua fede. imper & in queste due promesse si contiene tutta la sorza de la legge, & de la disciplina Christiana. Ma quando già oo de i e uenuto il tempo, nel quale gli bisogna amministrare de la (il battesimo, allhora il Sacerdote dimanda a quello, li hor che dee batter aifi, s'egli intende & nuole esser batteararo, zato. la qual cofa affermando o per se stello, o, se è apror. bambino, per il suo padrino, subito in nome del Pacloche: dre, & del Figlinolo, & de lo Spirito fanto, con la faosleru: lutifera acqua del battefimo lo bagna & laua, perche fi e natio come l'huomo, per sua nolota hanendo obedito al serida al i pente, fu meritamente dannato: cosi il Signore non co Euro ha uoluto che alcuno se non uolontario suste scritto nel numero de suoi soldati; accioche obedendo spontaneamente a li dinini comandamenti, cosi conseguilse l'eterna salute. Poi che cosi è adunque giail battesimo finito, il Sacerdote gli unge la sommità del capo con il santo Chrisma, accioche così intenda, da quel des giorno in poi a Christo sapo come suo membro essere congiunto, & nel suo corpo essere inserto, & per quelnate lo esser detto Christiano da Christo, & Christo dal chrisma.

Quello, che il Chrisma significhi, S. Ambruogio af- S. Ambro. ferma, dicedo, che si puo intendere per le oracioni, che 4,04 allhora dice il Sacerdote. Veste dipoi il Eacerdote ql-10, che si e battezato, di una nesse bianca, dicendo: Accipe vestem candidam, quam immaculatam perferas ante tribunal Domini nostri Iesu Christi, ve habeas vitam eternam. Picepumi ui la neste candida, la quale immaculata porti auanti al ment tribunale del fignor nostro Giesu Christo, accioche & les habbi uita eterna. Ma a li bambini, che ancora non nemie usano nesti, con le medesime parole si cuopre il capo illo con un bianco pannicello: con il qual segno li santi Pa-

63

nil

1 21

èal

cer

coll

ueri

fa

le co

10,9

dispo

dent

firare

damo

& po quel

qual

tide

ment

doli

fare,

re,ma

20010

aunct

glifia

204 dri insegnano significarsi la gloria de la resurrettione, a la quale per il battesimo nasciamo, & ancora la uaghezza, & belta, per la quale, lauate le macchie de peccati, l'anima è ornata nel battesimo : dipoi l'innocenza de l'integrità, la quale in tutta la uita sua quello, cheè battezato, dee conseruare. Dopo questo gli si da in mano una candela accesa, la quale dimostra che la fede, che ha riceuuta nel battesimo, da la charità dee essere infiammata, & nutrita, & accresciuta da una continua di ligenza & studio di buone opere. Finalmente si pone il nome al battezato: il quale da qualcheduno dec effer preso, che per una eccellente pietà di animo & religione sia stato collocato nel numero de fanti. Perche cosi agenolméte auerrà, che ciascheduno perila similitudine di quel nome sarà eccitato a l'imitatione de la uirtù, & fantità di quel fanto. & però quello, che si studierà imitare, insieme pregherà & spererà di douerlo hauere aunocato & difensore de la salute & de l'anima, & del corpo. Debbono per tanto essere grauemente ripresi co loro, li quali li nomi de' Gentili, & massime di coloro che sono stati huomini sceleratissimi, con tanta diligenza uanno seguitando, & quelli impongono a lor fare ciulli. perche di qui si puo considerare, quanto costoro giudichino douersi far stima de la Christiana pietà, Il qualitanto mostrano dilettarsi de la memoria de gli huomini rei, & empij, che uogliono che a l'orecchie de'fedeli fi profani nomi di ogni intorno rifuonino. Quette cose se del sacramento del battesimo saranno da li Pastori esplicate & dichiarate; non si potrà dire, che cosa alcuna si sia lasciata indietro, che a que sta cognitione possa essere giudicata necessaria. imperoche noi habbiamo dimostrato, quel che fignificht il nome del Battefimo, qual sia la sua natura & fostanza, dipoi , di quali parti fia composto . habbiamo detto, da chi fu istimito, quali siano li ministri necessarij a operarlo, & quali bisogni chiamare come loro pedagoghi, & istruttori, per sostentare quelli, che debbono facta batteDEL BATTESIMO.

DEL BATTESIMO.

## DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMATIONE.

a fimile

delaus i Andes

ouerlo k

firmatione mai per tépo alcuno fu necessario, che li Pastori mettessero gran diligenza, hora per certo sa bisogno quello grandemente illumo alm strare & magnificare, quando ne la santa Chiesa di Dio camo da molti è questo sacramento al tutto lasciato in dietro; ma pies pochissimi si ritrouano, che di quello studino trarre dori de quel frutto de la diuina gratia che dourebbono. Per la l'orecqual cosa bisognerà che li fedeli di maniera siano istrut

l'orecqual cosa bisognerà che li fedeli di maniera siano istrut riscotti de la natura, dignità, & forza di questo sacramento, & mo simel giorno de la Pentecoste, nel quale si suole particolar si pommente amministrare, & ancora ne gli altri giorni, quande do li Pastori ciò commodamente giudicheranno potersi si prare, che intendano, che non solo non si dee tralasciabissare, ma riceuere con una somma deuotione, & religione; & solipaccioche per la loro cospa, & con loro gran danno, non modauuenga, che questo diuino benesitio in uano da Dio ecessi si si attato donato. Ma, per fare il cominciamento loro prostro dal nome, bisognerà prima insegnare, questo edebi sacramento essere da la Chiesa detto Consirmatione.

perche

perche quello, che è battezato, quando dal Vescouo e unto con il sacro Chrisma, aggiunte ii quelle solenni pa role, Signo te signo crucis, & consirmo te chrismate saluis in numine Parcis, & Fissi, & Spiritus sancti. Io ti segno con il segno de la croce, & ti consermo con il Chrisma de la salute, in nome del Padre, & del Figliuolo, & del Spirito santo; se altra cosa non impedisce l'essicacia del sacramé to, allhora per una sorza d'una nuoua uirtu, che gli è da ta, incomincia a essere piu sorte, & di qui piu persetto

¢0.

m

lin

to

ilB

ma

li,cl

Gand

telig

per ion

103

che

soldato di Christo.

Et sempre la Chiesa Catholica ha approuato, & confessato, ne la Confermatione ritrouarsi la uera & propia natura del facramento. Ilche & Melciade Papa, & molti altri santissimi & antichissimi Pontefici apertamente di chiarano: & tra gli altri, S. Clemente con piu grauetestimonio non puote confermare la dottrina di questa ne rità:il quale dice queste parole : Ciascuno dee senzadi mora alcuna affrettarsi & sollecitare di rinascere a Dio, & finalmente di esser dal Vescouo segnato, cioè di riceuere la fertiforme gratia de lo Spirito fanto. pche altri menti non puo colui effere perfetto Christiano, il qua le per propia uolontà & negligenza, & non da necessità alcuna sforzato, laicia indietro queito facramento, fico me noi habbiamo imparato da S.Pietro, & gli altri Apo fioli hanno infegnato, fecondo il comandamento del Si gnore. Et queita medefima fede con la loro dottrinaco fermarono quelli, li quali del medesimo spirito ripieni per Christo sparsero il propio sangue . & questi surono Vrbano, Fabiano, Eufebio, Pontefici Romani, fi come fi puo conoscere per li loro decreti. A gito si aggiugne la cosentiente & uniforme auttorità de li santi Padrian tichi.tra li quali Dionisio Areopagita, Vescouo di Athe ne, uolendo mostrare, per qual ragione bisognasse fir queito facro unguento, & ufarlo, cosi disse: Il battezaio e neltito da noi facerdoti di una conneniente nelle, la quale l'inuita a la monditia; accioche cosi lo conducano 3311 ontefice : il quale con il facro & diuino unguento legnando

DE LA CONFIRMATIONE. fegnando il battezato, lo fa partecipe de la facratisfima communione. Eusebio Cesariense ancora a questo sacra mento tanto attribuisce, & tanto mostra stimarlo, che non dubita dire, che Nouato heretico non puote meritare lo Spirito santo, perche poi che su battezzto in una sua grauissima infirmità, non su segnato con il segnacolo del Chrisma. Ma apertissime testimonianze di que sta materia son quelle, che habbiamo & da S. Ambruogio in quel libro, che scrisse di quelli, che a Dio si confacrano, & da S. Agostino in quel libro, il quale scrisse contra l'Epittole di Petiliano Donatitha de' quali ciascu no talmente affermo la uerità di questo sacraméto, che ancora la infegnano & confermano con li luoghi de la scrittura. Onde uno di loro dice, che per confermare questo sacramento si posson addurre queste parole de l' Apoltolo: Nolite contriftare Spritum Sanctum Dei, in quo signati estis: No uogliate cotrustare lo Spirito sato di Dio, nel quale sete segnati. L'altro quel passo del salmo, Sieut un guentum in capite, quod descendit in barbam, barbam Aaron: Si co me l'unguento, che dal capo discorre ne la barba ne la barba d'Aaró: Et ancora quel luogo del medesimo Apo stolo: Caritas Dei difusa est in cordibus nostris per Speritum Ad Rom. 9. santium, qui datus est nobis : La carità di Dio e diffusa ne li nostri cuori per lo Spirito santo, il quale ci è stato da to. Et quantunque da Melciade papa fusse detto, che S. Melch. il Battesimo era molto congiunto a la Confermatione, nondimeno non si dee tenere un medesimo sacramento, ma da quello grandemente diuerfo & feparato. perche egli è cosa certa, che la uarietà de la gratia, la qual ciascuno sacramento dona, & la diuersità de le cose sensibili, che fignifica quella gratia, fa che ancora li facramenti siano diuersi.conciosia aduque, che per la gratia del Bat tesimo gli huomini siano generati a una nuoua uita, & per il sacramento de la Confermatione quelli, che già sono generati, si faccino huomini, perfetti, lasciate le cose, che erano propie de li fanciulli; di qui si, manifesta, che quanto ne la utta naturale la generatione è differen

d Vefor

e foler-

James,

no cont imade

Edds.

del fir

i, cheg

pulle:

Juato, E

יל בודו Para, di

Dertate

n nuige

madiqui

O datie

ina Cente

0, 0000

ito. pt.

duano,-

n danse

rament.

glialt

mentot

o dottri

pirito t

c quelli

mani, fi

to ii 45

anti 12.

couot.

02111

I ball

te uel

condi

ung!

Ad Epli.4.

te da l'accrescimento, tanto tra lorosono differenti il Battesimo, il quale ha uirtu di regenerare, & la confirmatione, per la cui uirtù li fedeli prendono accrescimento, & acquistano una perfetta forza di animo. In oltra, perche allhora si dec ordinare un nuono sacramento, quando l'animo incorre in qualche nuoua difficultà, però fi puo uedere, che, fi come noi habbiamo dibisogno de la gratia del battesimo per informare la men te nostra di fede, così ancora sappiamo esser molto gioueuole, che gli animi de fedeli fiano cofermati co un'al tra gratia; accioche cosi da niuno pericolo, o timore di pene, o di supplicii, o di morte siano rimossi, o sbigotti zi da la confessione de la uera fede, ilche facendosi con il sacro Chrisma de la confermatione, di qui apertamen te si conchiude, la natura di questo sacramento esser diuerfa da quella del battefimo. Onde papa Melchiade di mostra la differenza, che è tra ambidue quetti sacramen ti, con dotte parole, cosi dicendo: Nel battesimo l'huo mo fi accetta a la militia, ne la confermatione s'armaa la battaglia:nel fonte del battefimo lo Spirito santo do na una pienezza di gratie a l'innocentia, ne la conferma tione amministra la psettione a la gratia: nel battesimo fiamo regenerati a la uita, dopo il battefimo fiamo cofer mati a la guerra:nel battefimo fiamo lauati, dopo il bat tesimo siamo fortificati:la regeneratione per se itessa sal ua quelli che in pace riceuono il battefimo, la conferma tione arma & istrussce a li combattiméti. Et queste cose non solo sono state insegnate da gli altri Concilii, ma principalmente sono state confermate con decreti dal facro Concilio Trentino: talche hoggimai non folo none piu lecito altrimenti sentire, ma ne anche dubitare in modo alcuno.

Ma pehe disoprasi è dichiarato in comune & uniuer salmente, quanto sia necessario, di tutti li sacramenti di mostrare, da chi habbino hauuto l'origine, & il nascimé to loro; il medesimo hora bisogna insegnare de la Costr matione, accioche cost da la santità di questo sacraméto

2. Melch . Tapa.

> De l'origio ne de l'auctore de la materia & de la for-

fiano

fi

10

de

(e)

8

no

10

ti

ti,

to

Se 8

no

lie

re

ch

10

DE LA CONFIRMATIONE.

fiano li fedeli maggiormente prefi, & co maggior deuo ma del fatione & affetto l'honorino . Debbono ancora li Patto i esplicare, & dichiarare, che il Signor nostro Giesu Chri tione. sto non solo n' è stato autrore, ma per testimonio di S. Fabiano l'apa ha comandato il modo & le parole che la Catholica Chiefa fuole usare ne l'amministratioe di tal facramento.il che si potra ageuolmente prouare a coloro, li quali confessano la confirmatione esser sacramento:conciosia che tutti li sacri misterij superino la uirtu de l'humana natura, ne da altri, che da Dio, pollano efsere istituiti.hora si dee esporre, quali siano le sue parti

& prima si dee dire de la materia.

Ferenci.

& laco

10 100

i anin

ouo fac.

oua di

biame

are lat

nolto:

TI COL

time: o sbig

endof:

aperta

ato the ic'chi:

1 122

etimo la

ine sam

ito iani

a conti

batte

famo (

dopoli

eltelli

confer

meste c

oncilii.

decreti.

i non

anche:

& un

ment

naid

la Ci

crami franc

Questa è detta Chrisma:col qual nome da li Greci, ri cenuto, se bene li profani scrittori significano ogni sorte di unguéto:nodimeno quelli, che trattano de le cose di uine, per una comune constietudine di parlare solo l'hà no appropiato a quello unquento, il quale fi fuol fare di olio & di balsamo con una solene consecratione del Ve scouo. Et però due cose corporce, insieme mescolate, ci danno la materia de la confirmatione. la qual composirione di diuerse cose si come dichiara una multiplice gratia de lo Spirito santo, che si concede a li confirmati, cosi ancora ne manifesta chiaramete la eccelleza del sacraméto. & che questa sia la materia di gsto sacramen to, la fanta Chiefa & li facri Cocilij cofi hano fempre in fegnato & ancora è stato dichiarato da santo Dionisio, & da molti altri granissimi Padri, & principalmente da S. Fabiano papa, il quale testifica, gli Apostoli la compositione del Chrisma hauer imparata dal signore, & a noi hauerla insegnata. Ne altra materia piu atta, & conueniéte, che il Chrisma, poteua giudicarsi per dichiarare quello, che in noi cagiona questo sacrameto. impero che l'olio, perche è graffo & per sua natura si sparge & fluisce, ci esprime la pienezza de la gratia, la quale per lo Spirito santo da Cristo capo redoda & sluisce ne gli altri, & si diffonde, si come l'unguento che discende, ne Plal. 12 la barba di Aaron sino a l'estremo del suo uestimento.

cremico de la confirma

Pfal.44.

imperoche Dio l'ha unto con l'olio de la letitia piu di tutti gli altri: & noi tutti habbiamo riceuuto de la sua pienezza. Il balfamo, il cui odore è giocondissimo, che altro fignifica, che, li fedel:, quando per il sacramento de la confractione si fanno perfetti, la uita loro spargere tutte le uirtu? talche possano con l'Apostolo dire: Christi bonus odor sumus Deo: Nos siamo un buono odore di Christo a Dio. Ancora ha il balsamo tal uirtu, che ciò che di quello è unto, non lascia che si putrefacci. Ilche è molto accomodato al fignificare la uirtu di questo sacra mento:essendo cosa manifesta, che gli animi de li Christiani ageuolmente si possono difendere da la putredine de' peccati per la celeste gratia, che si concede in questo sacramento de la confirmatione. Et si consacra il Chrisma con cerimonie solenni dal Vescouo perche S. Fabia no papa, huomo & per la fantità & per la gloria del mar tirio famolissimo, testifica, che il nostro Saluatore insegnò agli Apostoli ne la estrema cena il modo di fare il Chrisma. Benche co ragione ancora si possa dimostrare la cagione, per la quale in tal modo debba farsi. pche in molti altri sacramenti Christo talmente ha istituita la loro materia, che insieme gli ha concessa & donata la santità.onde non solo uosse, che l'acqua fosse l'elemento & la materia del battefimo, quando diffe: Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu sancto, non potest introire in regnis Dei:ma quando si battezò, fece che quella hauesse dipoi uirtu di santificare: & però disse bene S. Gio. Chrisosto mo, che l'acqua del battesimo non haria potuto purgare li peccati de li credenti, se non fusse stata santificata dal tatto del corpo del Signore. Perche adúque il figno re non consacro questa materia de la confirmatione con l'uso, & con l'hauerla lui trattata, è necessario, che si consacri con sante & deuote orationi: ne da altri puo esser fatta tale compositione, & operatione che dal Vescono, il quale è stato istituito ministro ordinario di tal facramento.

S.Gio. Chri feltomo.

Bisogna hora esplicare l'altra parte, de la quale que facra-

DE LA CONFIRMATIONE.

itia pig

de la

limo, e

crame

to fpar

olo de

no od:

tu,che:

ci.lle

eftolia

eliCh

putred

in que

ail Co

he S.Fr

112 00 1

1000

di iat

imolt:

i pone:

Man .

נבנוסו

eleme

a guarra

In regio

e dipol

riiolto

purga

miga

il figur

nation:

Tirio,

altri

e dal

iod

álto

facramento è compesto, che è la forma, & le parole, che si dicono ne la sacra untione. & debbono li fedeli estere bene auuertiti, che nei riceuere questo sacramento, al-Ihora massimamente quando quelle parole sentono pro ferire, eccitino gli animi foro a denotione, a fede, & a religione; accioche non mettano impedimento alcuno a la celette gratia. In queste parole ad nque consiste tutta la forma de la confirmatione, SIGNO TE SIGNO CRVCIS, ET CONFIRMO TE CHRI-SMATE SALVTIS, IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITY S SANCTI. Masenoi uorremo à la uerita ridurre ancora la ragione, si potra lacilmète prouare il medefimo. peroche la torma del facraméto dec in se contenere tutte quelle cose, le quali esplicano la natura & la soltaza del sacraméto. Ma que ste tre cose ne la confirmatione debbono esse e massima mente osseruate, la poteità diuina, la quale come principal cagione nel facramento opera; dipoi la fortezza de l'animo, & de lo Spirito, la quale, mediante la facra untione, si dona a li fedeli per loro salute; & il segno, co il quale colui è notato, che dee efercitarfi ne la guerra de la Christiana militia il primo, certo e, che baiteuc!mente dichiarano quelle parole. In n nine I aris, & Filu , & Spiritus sancii . le quali son potte nel fine : l'aluo quelle che dicono, Confirmo te chrismate saluti : e quali sono nel mezo: il terzo qlie, che si proteriteono nel principio de la forma, Signo te figno crucis. Benche se ancora no si potesse prouare con ragione alcuna, tale essere di Gito sacraméto la nera & assoluta forma, l'anttorita de la Chiesa Catholica, da la cui dottrina sépre cosi siamo stati segnati, nó ci lascia in tal cosa hauer dubio alcuno.

Debbono ancora li Pastori insegnare, a chi sia princi palmente concessa l'amministratione di questo facra- Chi sa il mento.peroche, essendo molti, si come si legge appresso propio miil Profeta, quelli, che corrono, ne pero sono mandati: e nistro del necessario mostrare, quali siano li ueri & legitimi mini- de la con-Prijaccioche cofi il popolo fedele possa conseguire il sa firmatione

& de li padrini. Ac. 8.

cramento de la confirmatione & la gratia]. dimostrano adunque le sacre lettere, che al solo Vescouo è stato co cessa l'ordinaria potestà,, di ordinare & operare questo sacraméto.pero che ne gli Atti de gli Apoltoli si legge, che, hauendo la Samaria accettata la parola di Dio, furono a loro mandari Pietro, & Giouanni, li quali prega rono Dio per loro, accioche riceuessero lo Spirito santo: perche ancora non era uenuto in alcuno di loro, ma folo erano battezati.nel quale luogo si puo nedere, che quelli, che battezana Filippo, non ricenenano la uirtù de lo Spirito fanto, essendo egli solamente Diacono, & non hauendo potettà alcuna di confirmare; ma quello ossitio era riseruato a piu persetti ministri, cioc, agli Apostoli. Oltra di questo, in qualunque luogo le sacre scritture di questo sacramento sanno memoria, si puo osseruare il medesimo. Ne per dimostrare questa uerità macano chiarissimi testimonij di molti santi Padri, & Pontefici, come fu Vrbano, Eusebio, Damaso, Innocentio, Leone, si come, leggendo li loro decreti, si puo manifestamente uedere.S. Agostino ancora si lamenta molto de la corrotta cossietudine de gli Egitij, & de gli Alessandrini; li cui Sacerdoti ardinano ministrare il sacramento de la costrmatione. Et possono li Pastori con questa similitudine dichiarare, che non senza ragione è stato ordinato, che tale offitio sia concesso a li Vesconi, si come nel fabricare gli edistij, se bene quelli artefici, che sono ministri inferiori, preparano li sassi, la cal cina, li legnami, & l'altra materia, & qlla compongono & mettono insieme; nondimeno l'assolutione de l'ope; ra è pur ppia a l'architettore de la fabrica: cosi parimé te qito facrameto, col quale si uiene quasi a fare pfetto uno spirituale edifitio, da niuno altro poteua eslere amministrato, se non dal sommo Sacerdote. Vi si aggiugne ancora il padrino, si come habbiam dimostrato farsi nel battesimo, perche se coloro, che si hanno a condurre a combattere, hanno dibifogno d'uno, da la cui agre & configlio fiano istrutti, con che colpi & percosie possa-

S. Agostino

DE LA CONFIRMATIONE. no, saluando loro istessi, superare il nimico quanto più li sedeli harano bisogno di una guida, & di un macstro, quando fi noglion mettere ne la battaglia spirituale, a la quale è propofta l'eterna falute, coperti & muniti del sacraméto de la confirmatione, come da fortissime armi? Et però ragioneuolmente a la amministratione ancora di questo sacramento debbono esser chiamati li padrini, con li quali la medefima affinità spirituale si contrahe, la quale impedifce li legitimi matrimonij, co me di fopra mostramo auuenire de padrini, che si chiamano al battefimo.ma pche spello auuiene, che li Chri ftiani nel riceuere questo facrameto, o fiano troppo sol leciti, ouero dimostrino una dissoluta negligeza & tar danza, (perche di coloro, che fono uenuti a tal grado di impieta, che ardifcono sprezzarlo, non fa mestieri, che parliamo) debbono ancora li Pattori dichiarare, chi fia no quelli, & di che età, & di che denotione debbono essere, a li quali facci bisogno dare il sacramento de la Confirmatione. Et prima si dee insegnare, che questo facramento non è talmente necessario, che senza quello non si possa ester saluo: ma se bene non e necessario, no dee però da alcuno effere lasciato indictro:anzi gra demente si ha da anuertire, che in una cosa piena di san tità per la qual ci sono concessi doni si diuini, non si cometta negligéza alcuna.perche quello, che a tutti Dio propose per loro santificatione, da tutti dee ancora co sommo studio esfere desiderato. Et santo Luca, quando egli descrisse quella maranigliosa essusione de lo Spiri to santo, cosi diffe: E: factus est repente de celo fonus tanquam advenientis spiritus vehementis, & replevittotam domum: Et subito su fatto un suono dal cielo, come se uenisse un uento uehemente, & riempitutta la cafa. Et poco dopo: Et repleti sunt onmes Spiritus sancto. Et tutti furono ripieni di Spirito santo. Da le quali parole si puo intendere, che, quella cafa rappresentando la figura & l'imagine de la fanta Chiesa, il sacramento de la Confirmatione a tutti li fedeli e comune, il quale in

mostran

e Hatod

re que

fileg

Dio. -

alipa;

TITO E

lloro.

dere

0 111

acem.

गाउ प्या

1,500

olei.

rid.

oran Trans

The Line

i limer

J. Will

attl.

MONE.

ragion.

Veres.

liant.

Elaca

opeon.

iclass.

parin.

e press

crean

Juge.

rline.

ULTU

rich

polls

A 3.2.

[20

CO

fac

ch

ici

de

Ca

CO

Uć,

im

ch

81

ha

911

no

fia,

tu (

2/1

me

121

di

quel giorno hebbe il suo principio. Il che ancora si caua da la definitione & natura di esso sacramento, perche quelli col secro Chrisma si debbono cosermare, li quali hanno bisogno di uno spirituale accrescimento, & che debbono codurfi a un perfetto habito di religione Chri stiana:il che a ciascuno è molto conueniente, perche si come la natura intende, che quelli, che nascono, uengano cresce lo, & peruengano a una eti perfetta, se bene a le nolte non consegue quel che nuole: cosi parimé te la fanta Chiefa Catholica, comune, madre di tutti, grandemente desidera, che in quelli, li quali ha p il bat tesimo regenerati, la sorma de l'hnomo Christiano si ri duca a una assoluta persettione: il che sacendosi col sacraméto di questa misteriosa untione, di qui si manisesta, che appartiene ugualmente a tutti li Christiani. Ne la qual cota si dec anuertire, che a tutti dopo il battesimo si puo amministrare il sacramento de la costrmatione: ma non è espediéte che tal cosa si facci prima che li fanciulli no posseggano l'uso de la ragione, perilche se non pare che fino al xij.anno si debba aspettare, almeno è molto conueniente fino al settimo differire questo sacramento. perche la confirmatione non è istituita a necessità de la salute nostra, ma solo accioche p la sua uirtù ci ritrouassimo ottimamente istrutti & preparati, quando ci bisognasse combattere per la sede di Christo.a la qual sorte di guerra per certo che niuno giudicherà che siano atti li fanciulli, che ancora no hã. no l'uso de la ragione. & di qui nasce, che quelli, che già in età adulta debbono essere confermati, se deside. rano acquistare li doni & la gratia di questo sacramento, non solo bisogna che uengano con fede, & con pietà, ma ancora de peccati graui, che comessi hauessero, è lor necessario dolersi co tutto il cuore. Ne la qual co fa si dee operare, che prima si co sessino de li lor peccati.& debbono li Pastori eshortarli a li digiuni,& a l'altre opere di charità, & ammonirgli, che nogliano rinuo uare quella lodenole antica usanza de la Chiesa santa, di non

DE LA CONFIRMATIONE.

nfim

park. e,liqu

0.80

one C

Perch!

10, Ut.

ta, fel

li par-

din

apile

tiano!

ofice!

- mani

min.

I batti

Gimil.

machi.

and the

en ami

re cuili

Airuia:

p lain

prepa-

fede di

ninno

nổ hã-

lli, cha

defida

ramin-

on pic-

ellero,

ual co

ecci.

1 11

rinuo 31114 On

di no riceuere questo sacramento se no sono digiuni.ilche a li Christiani potrà agenolmete esser persuaso, se intéderanno li doni & marauigliofi effetti di questo facraméto.Infegnerano adunque li Pastori, come la cofirmatione ha quetto comune con gli altri facrameti, che, se no ui si mette qualche impedimento, concede nuoua gratia, peroche noi habbiamo già dimottrato questi sacri & mistici segni ester tali, che manifestano & dichiarano la gratia, & infieme la cagionano. Ma oltra queste cose, che debbono essere giudicate comuni con gli altri facrameti, a la cofirmatioe primieramete si attribuisce, che fa pfetta la gratia che si è riceutta nel battesimo.p che quelli che nel battesimo sono diuctati Christiani, z guisa de băbini pur dianzi nati ritegono una certa tene rezza & mollitie, & però có il sacramento de la Chrest ma contra tutti gli impeti de la carne, del mondo, & del demonio diuengono piu forti, & robusti: & l'animo loro al tutto ne la fede si conferma a confessare & glorisicare il nome del nro Signore Giesu Christo: da la qual cosa ciascuno confessa esser tratto il nome perche non è uero quello, che molti non meno ignorantemente che impiamente hanno ritrouato, che questo nocabolo, Con fermatione, è deriuato da quello, che già fi foleua fare, che poi che li fanciulli erano battezati, quando erano già cresciuti, si conduceuano al Vescouo, accioche quiui confermassero la fede Christiana, che nel battesimo haueuano riceuuta; talche la confermatione non pare che sia differente dal catechismo, o istruttione. De la qual consuetudine no possono addurre testimonio alcu no certo & appronato:ma bisogna dire, che tal nome gli sia stato posto per questo efferto, che è, che Dio per uirtù di questo facramento in noi coferma quello, che per il battesimo ha già cominciato a operare, & ci conduce a la perfettione de la Christiana fermezza, & non solamente lo conferma, ma l'accresce ancora. de la qual cosa cosi parlò Melchiade Papa: Lo Spirito santo il quale discese sopra le acq; del battesimo in si salutifero modo

Luc. 24.

nel fonte dona la pienezza de le, gratie a l'innocenza, ne la confirmatione dona l'accrescimeto a la gratia, dipoi no folo accresce, ma ancora in un marauiglioso modo accresce.il che significò & espresse la scrittura molto ap propiatamente con la fimilitudine di un uestimento: perche disse già il nostro Saluatore & signore, quando parlana di quelto sacramento : Sedete in cusitate, quoadus que induamini uirtute ex alto. Aspettate ne la città finche siate dal cielo nestiti di nalore. Et se li Pastori noranno dimo strare la diuina efficacia di questo sacramento, ( la qual cosa hara gran forza a commouere gli animi de' fedeli) basterà esplicare quello, che a gli Apostoli auuenisse. peroche quelli auanti a la passione, & ancora nel tempo di essa passione, erano così deboli, & uili, che, quado il si gnore fu preso, subito tutti si diedero in suga: & Pietro, il quale erastato disegnato sondamento & pietra dela Chiesa, & hauca di se promessa una gran costanza & grandezza di animo, da la uoce di una feminuccia sbigottito, non una uolta o due, ma ben tre nego esser discepolo di Giesia Christo: & dopo la resurrettione tutti per timore de li Giudei si stanano in casa rinchiusi.ma poi nel giorno de la Pentecoste di tanta uirtù de lo Spirito santo surono ripieni, che pur che l'Euangelio, a loro commesso, non solo nel paese de' Giudei, ma in tutto il mondo arditamente & liberamente palesassero, niente giudicauano poter loro auuenire piu felice, che esser fatti degni di sossiri per il nome di Christo ingiurie, legami, tormenti, & croci. Oltra di questo, ha la Confirmatione forza d'imprimere il carattere: & di qui nasce, che non si puo mai reiterare. ilche di sopra uedem mo ancora auuenire nel battefimo. il medefimo al fuo luogo si esporrà del sacramento de l'Ordine. Quesse cose adunque se da li Pastori spesso diligentemente saranno dichiarate, a pena potrà auuenire, che li fedeli, conosciura la dignità & utilità di questo sacramento, no fi studino con ogni diligenza & denotione riceuerlo san camente & religiosamente. Resta hora, che raccogliamo in breuità

DE LA CONFIRMATIONE. in breuità qualche cosa de li modi & cerimonie, che la fanta Chiefa Catholica usa ne l'amministrare questo sa cramento ilqual discorso, de quanta utilittà habbia da effere, li Pastori conoscerano, se norrano replicare quel le cose, che dicemmo di sopra, quado si trattana di questo luogo. Quelli adunque, che si confermano col facro Chrismate, si ungono in fronte: perche per questo sacra mento lo Spirito santo s'infonde ne gli animi de li fede li, & in quelli accresce la fortezza & la gagliardia; acciò cosi ne la spiritual guerra valorosamente possano combattere, & resistere a li loro sceleratissimi mimici. Nel che si manifesta, che non debbano da timore ò verecondia alcuna ( de li quali affetti fogliono apparire li fegni massimamente nel fronte ) da la libera confessione de la Christiana fede essere spauentati. Ancora quella nota & segno, per il quale il Christiano da gli altri, a guisa che vn foldato con le fue diuise da gli altri si distingue, ne la pinaperta parte del corpo fi denen imprimere. Ma oltra questo è stato ancora ne la Chiesa di Dio osservato con folenne religione, che ne la festa de la Pentecoste si amministri principalmente questo sacramento perche in questo giorno gli Apostoli da la virtù de lo Spirito santo furono fortificati & confermati:per la ricordanza del qual fatto diuino, li fedeli siano ammoniti, quali & qua ti misterij si cotengano in questa sacra untione. Dipor è dal Vescouo leggiermente comano percosto ne la guan cia, accioche quello, che è unto, & confermato, fi ricor di, che come forte combattente gli bisogna esser preparato a tolerare ogni auuersità per il nome di Chiisto.Fi nalmente gli si da la pace, accioche così intendo lui ha uer confeguita la pienezza de la celeste gratia, & quella pace che supera ogni senso . Et quetto sia una somma di quelle cose, che del sacramento de la Consirmatione da li Pastori non tanto con nude & semplici parole, & con la fola oratione, quanto con uno acceso spirito debbono essere esplicate; accioche cosi mostrino di nolerle impri mere ne gli animi & ne l'intimo del cuore loro. DEL

nocenz atia,da olo me

molto:

, quir conside nche

nnod: ,( lac. le fed-

nel ter guido.

xPin interes contarres

nicie ze efet

tionet'

ielor.

na intil efaller

ce, ch.

so, hall & dag ranete

no alii Quu

ente i

fedel nto,c rlolic

liame

III.

## DEL SACRAMENTO DE L'EVCHARISTIA.

I C O M E tra tuttili sacramenti, li quali come certissimi istrumenti de la divina gratia ci lasciò il Signore & Saluator nostro, niuno è che fi possa paragonare col santissimo Sacramento de l'Eucharistia: cosi parimente niuno piu graue castigo dee tenersi da Dio per qual si uoglia sceleratezza, che quando una cosa piena di santità, anzi quella, che in se contiene l'autrore, & il fonte di ogni santità, ne santamente ne religiosamente sia trattata da li fedeli. Ilche l'Apostolo con gran sapientia & uide, & di ciò ci ammo ni apertamente.perche hauendo già dichiarato, quanto graue peccato commettessero quelli, che non ben consi derassero il corpo di Christo, subito soggiunse: Ideo inter nos mudii infirmi & imbecilles, & dormiunt multi. Et però tra uoisono molti infermi & deboli, & molti ne sono morti. Accioche adunque il popolo fedele, poi che harà inteso, a questo celeste Sacramento douersi dare diui ni honori, ne prenda abondante frutto di gratia, & fugga la giustissima ira di Dio, douranno con gran diligenza li Pastori dichiarare quelle cose, le quali piu giudicheranno che possano illustrare la sua grandezza & ma iesta.ne la qual cosa farà dibisogno, che seguendo, il mo do, che tenne l'Apostolo S. Pauolo, ilquale quello, che dal Signore haucua inteso, confesso hauere insegnato a li Corinthij) prima ad ogn'altra cosa dichiarino a li sedeli l'istitutione di questo Sacramento. Et in questa ma niera esfere stato trattato questo gran negotio, chiaramête fi coprêde da l'Euangelista.imperoche dice l'Eua gelista, che, cóciosta che il Signore hauesse amati li suoi, mei fine de la fua nita piu mostrò amargli, del quale amo re accioche lasciasse vn dinino et maraniglioso pegno, sa pédo già esser venuta l'hora, ne laquale da questo modo al padre donea trapassare, accioche per tépo alcuno mai

s.ad Cor.

Ioan. 13.

non

mi

ch

fta

ne

0

Col flir

23

de

nali con

atia of

unoec

Crame:

ue cate

222,0

che r

ne fam

eli.Ile

CLama

o,quat

bence

: long . Etpt:

i neim

or che ha daredi

a, &fre

dilign.

gind-

a & m

o,il mo

o, che

nato 1

alife.

estanu

chiara-

el Eui

ifuoi,

eamo

no,la

nodo

ma

non fi ritrouasse lontano da suoi, con inesplicabil configlio fece quello, che supera ogni ordine & condition dinatura.perche, poi che con li suoi discepoli hebbe celebrata la cena de l'agnello Pasquale, accioche cosi la figura cedesse a la nerità, & l'ombra al corpo, prese il pane, & a Dio rendendo gratie lo benedifie, & spezzo, & lo diede a suoi discepoli & disse loro : Togliete, & magiate: fito è il corpo mio, che per noi farà dato a la 1.46 Cor. 1.2 morte, fare qto in comemoratione mia. Similmête poi che hebbe cenato, prese il calice, & disse: Questo calice è il nuono testaméto nel mio sangue, osto sate noi ogni uolta che lo beuerete in comemoratione mia. La digni tà aduque & l'eccellenza di quelto maraniglioso sacra mento conoscendo li sacri scrittori, quello che in una fola parola non potenano dimestrare, con piu nomi si sforzarono esprimere, perche a le uolte lo chiamano Eucharistia: la qual parola si puo interpretare in lingua nostra, ouero buona gratia, ouero ringratiameto. & giu stamente si dee dire questo Sacramento buona gratia; si pche ci significa la uita eterna, de la quale è scritto; Gratia Dei nita aterna: La gratia di Dioè uita eterna: fi ancora, pche cotiene in le stesso Christo Signor nostro; ilquale è la uera gratia, & di tutte le gratie un fonte. Ne maco conuenientemente si interpreta ringratiamé to:pche quando noi immoliamo qua purissima hostia, ogni giorno rendiamo a Dio infinite gratie p tutti li be nefitij riceunti, & principalmente p gll'eccellete ben'. di alla gratia, che egli ci dona in quelto Sacraméto. In oltra, no solo ci fignifica questo nome quello, che habbiamo detto, ma ancora ottimamente conniene cô qlle cose, che leggiamo Christo hauere operato, quando in stitui gito misterio.perche prese il pane, lo spezzo, & re se gratie a Dio. Dauid ancora contemplando la gradez za di questo Sacrameto, prima che proferisse quel uerfo: Memoriam fecit mirabilism sucrum misericors, & misera- plal. 110. tor Dominus: escam dedit timentibus se: Fece una memoria de le sue marauiglie il misericordioso Dio : diede l'e-

DICHIARATIONE sca a quelli, che lo temono:giudicó di douere proporre il rendimento di gratie, quando diffe: Confessio do magnificentia opus eius. Questa sua opera è una confessione, e una magnificentia. Spesso ancora si dimostra con il no me di Sacrifitio, del qual misterio apresso piu ampiame te si tratterà. Si chiama ancora Comunione: la qual parola, è certo, ester presa da quel luogo de l'Apostolo, doue dice: Calix benedictionis, cui benedicimus, non ne communicatio sanguinis Christiest? & panis, quem frangimus, non ne participatio corporis domini est? Il calice de la benedittio ne, al quale noi benediciamo, hor non è egli una comunicatione del sangue di Christo? e'I pane, che noi spezziamo, hornon è egli una participatione del corpo del Signore? peroche, si come bene dichiarò Damasceno, questo sacramento a Christo ne congiugne,& ci fa partecipi de la carne & de la sua deità, & noi tranoi nel medesimo Christo reconcilia, unisce, & come un corpo istesso congiugne tutti insieme. Onde è ancora stato detto sacramento di pace & di charità, accioche cosi intendessimo, quanto siano indegni del nome, Christiano quelli, che tra loro ritengono odij, & che al

tutto debbono da loro esser discacciate le nimicitie, &

le dissensioni, & le discordie, come horribilissime, &

abhomineuoli pesti de li Christiani, & massime che col

cotidiano sacrifitio de la religion nostra non facciamo. professione di altra cosa piu, & con maggior diligenza, & studio, che di seruare la pace, & la charità. E ancora assai spesso da li sacri Theologi nominato Viatico; si p-

che egli è un cibo spirituale, col quale nel peregrinag-

gio di questa nostra uita siamo sostentati; si ancora, per-

che ci prepara la uia a l'eterna felicità, & gloria. Onde

p antico iltituto de la Catholica Chiefa, uediamo osser uarsi, che niuno Christiano si parta da qita uita senza q-

Damafceno

Ad Cor.10.

sto sacraméto. & li nostriantichissimi padri, seguitado l'auttorità de gli Apostoli, a le nolte hano ancora detto la facra Euchariftia col nome di Cena, pche fu da Chri flo istituita in quel salutifero misterio de l'ultima cena

Ne pero

Cri

mo

mo 101

TIO. 100

ge

no

fac

Ma

ch

có

gu

di

fe, lei

nel

240

Eb

Pro

no th

Ne però dopo il cibo, o dopo il benere è concesso o con secrare, o riceuere l'Eucharistia. perche da gli Apostoli quella falutifera consuetudine (si come hanno testificato gli antichi scrittori) e stata sempre & ritenuta, & coseruata, che solo fusse riceuuta da li digiuni.

cte prom

onfellig

ra con!

a ampa

laqui

l'Apor

non ne

aiginus.

benei:

gli un;

ne, che

ne de

iaro Ir

CHEEK !

& COLL , å coz:

11001

12,2000

dele

113,XC

min.

lifim:

ne che:

faction

iligenz

Eance

atico;

eregric

coras.

m. O.

100 O

lenza.

guiti

ra de:

da Cir

mace. pero

Ma, essédosi già dichiarata la propieta, & natura del. nome, bisognera poi dimostrare, come questo e uero sa cramento, & uno de li sette, che la santa Chiesa ha sem pre con gran dinotione, offernati, & honorati perche quando si sa la cosecratione del calice, è detto misterio di fede.In oltra, per lasciare di dire quasi infiniti testimonij discrittori facri, li quali tutti sempre hanno tenuto afto douerh porre tra li ueri sacramenti; il medesi mo si pruoua, cossiderado a la propietà & natura di ostonobilisfimo sacraméto, percioche in lui sono segni este riori & sensibili. Significa medesimamente la graria, & la cagióe. Apresso, che Christo l'habbi istituito, gli Eua geliiti & l'Apostolo l'hanno detto tato chiaro, che niu no ne puo piu dubitare. le qual cose conciosia che tutte insieme faccino al confermare la uerità del sacraméto, & tutte si ricerchino a nolere che una cosa sia in nerità sacrameto, no ci bisognano altre ragioni o argomenti. Ma dourano bene li Pastori osseruare diligentemente, che in que mitterio fi ritruouano molte cose,a le qualt a le nolte li sacri Theologi hano dato il nome di sacra méto, perche a le volte suol esser detto sacraméto & la cofecratione, & il riceuere, & ipesso l'istesso corpo & sa gue del Signore, che si cotiene ne l'Eucharistia. Onde diceS. Agostino. Questo sacraméto è coposto di due co. S. Agostino se, cioè di una nisibile specie di eleméti, & de la innisibi le carne & sague del nostro Signore Giesu Christo. & nel medefimo modo affermano que sacrameto douersi adorare, intédédo essere il corpo & sangue di Christo. E ben uero, che tutte le cose sopradette sono dette impropiamente sacraméti.ma le specie del pane & del ui no sono olle, le quali ritengono la uera, & assoluta natura & propietà di questo nome sacrameto. Ma quanto

quelto

questo sacramento da tutti gli altri sia differete, si cono fce ageuolmente.perche gli altri sacramenti ne l'uso de la materia si fanno perfetti, metre che auuiene che uno gli amministra.perche il battefimo allhora riceue la na tura del facramento, quado in uerità l'huomo fi laua co l'acqua.ma a la perfettione de la Eucharistia basta la co secratione de la materia.perche il pane, e'l nino consecrato non rella di esser sacramento, quantunque si conferui ne la coppa. Di poi ne l'operare gli altri facramen ti, non fi fa mutatione alcuna di una materia, o di un'ele mento in un'altra natura. perche l'acqua del battefimo, o l'olio de la confermatione, quando quei sacramentisi amministrano non perdono la loro prima natura di acqua, o di olio.ma ne l'Eucharistia quello, che auantiala consecratione era pane & uino, fatta la consecratione è ueramete sostanza del corpo & del sangue del Signore, Et se bene il pane & il uino sono due elemeti, de li qua li si compone l'integro & perfetto sacramento de l'Eucharittia:nondimeno noi confessiamo estere non piu sacraméti, ma un solo, istrutti da l'auttorità de la Chiesa. altrimenti il numero settenario de li sacramenti non si potrebbe mantenere, si come sempre è stato infegnato, & è stato dichiarato da li Concilii Lateranente, Fioren tino, & Trentino, imperoche, conciofia che per la gratia di quelto Sacraméto si facci un corpo mistico di tutti li Christiani, accioche il Sacrameto couega a quella cosa che egli opera, bisogna che sia un solo. Et è uno, no perche fia un folo indiuiduo, ma perche fignifica una co fa.perche fi come il mangiare, e'I benere, che sono pur due cose dinerse, solo per far uno istesto effetto si piglia no da noi, che è, accioche le forze del corpo fi rittorino:cosi parimente su cosa coueniente, che quelle diner se spetie del sacramento, le quali fignificano il cibo spirituale, col quale le menti sono sostentate, & recreate, correspondessero a quelle due, del cibo, & del bere, con le quali è soitentato il corpo. Onde ben su detto dal nottro Signore & Saluatore: Caro mea mere est cibus: & Janguis

tel

pipe

che

Ce

lec

len

nei

for

Crar Lat

fru

cel

Qu

fati

to

fign

post

lina (

ti co

raag

ul

Loan. 6:

éte, fice

nel'nic

ne che

ricenel

no filan

a balta:

nino (c

ique la

ri lacia

odin: patte!

crame

atura e

e anant nlecratic

delbig

Eily Ci.

ento dell

re notic

de la C

mini ii

to inter

eneli

e perii:

11100000

idea acti

Ereupe

nitall

of rit

recres

bere,

letto

sangui s meus were est potus. La mia carne è ucramente cibo, e'l mio sangue è ueramente beueraggio. Bisogna ancora diligentemente dichiarare, quello che significhi il sacramento de la Eucharistia;accioche così li sedeli risguardando con gli occhi li facri misterij, insieme ancora de la contemplatione de le cose dinine si pascano lo animo. Et tre cose sono, che per questo sacramento ci so no fignificate. prima e la passione di Christo nostro Signore; la quale è già passata: perche egli su che ci insegnò questo, quando disse: Hoc facite in meam commemoratio- Luc.12. nem: Fate questo in memoria di me. Et l'Apostolo così testificò: Quoties cumque manducabitis panem h:anc, & calicem 1. ad Cor. bibetis, morte in domini amuntiabitis, donec ueniat . Ogni uolta 11. che mangiarete quello pane, & beuerete a quello calice, annuntiarete la morte del Signore, fin che egli uenga. La seconda cosa è la dinina & celeste gratia:la quale ci si dona con questo sacramento per nutrire & conferuare l'anima.perche si come col battesimo siamo generati in una nuoua uita, & con la confirmatione fiamo fortificati, accioche possiamo repugnare a Satanasso, & confessare apertamente il nome di Christo: cosi col sacramento de la Eucharistia ci nutriamo, & sostentiamo. La terza è quella, che ci predice il futuro: & questa è il frutto de la eterna giocondità, & gloria, il quale ne la celeste patria riceueremo, si come Dio ci ha promesso. Queste tre cose adunque, le quali con la narietà del pas sato, del presente, & del futuro tempo habbiamo ueduto distinguersi, con questi sacri misterij sono talmente fignificate, che tutto il sacramento, quantunque sia com posto di spetie dinerse, si referisce però al dichiarare ciascheduna di queste cose, comea la significatione di una cofa sola. Ma, principalmente debbono li Pastori conoscere la materia di questo sacramento, si accioche essi lo possano con debiti modi operare; si ancora accioche li fedeli fiano ammoniti, che cosa fignifichi, accioche si accendano di studio & desiderio di distil tal cofa.

Didue

Matth. 26 Mar. 14. Lnc. 22 Ioan. 6.

Di due forti adunque è la materia di questo sacramé to.una è il pane fatto di formento, de la quale si tratterà prima: de l'altra si dirà poi peroche, si come ne insegna l'Euangelista Martheo, Marco, & Luca, il Signor no îtro Giesu Christo prese nelle sue mani il pane, lo bene diffe, & lo spezzo & diffe: Quetto è il corpo mio. Apres-6 Giouanni ancora il medefimo Saluatore nostro nomino fe theflo pane, quando diffe: Ego fum panis uiuus , qui de celo descendi. Io sono il pane uiuo, che dal cielo son disceso. Et perche si ritruouano uarie sorti di pane, o perche sono di materia differenti, come quando un pane è fatto di formento, un'altro di orzo, o di legumi,o di altri frutti, o biade de la terra, ouero perche hanno diuerse qualità : perche a uno si aggingne il fermento, un'altro è senza fermento : quanto al primo, le parole del Saluatore nostro manifeltano, che il pane bisogna che sia fatto di formento; perche, secondo la comune consuerudine di parlare, quando assolutamente si dice pane, si suole intendere pane di formento. ilche ancora. si dichiara con una figura del necchio testamento. perche era itato comandato dal Signore, che li pani de la propositione, li quali significano questo sacramento, si facessero di fior di farina di formento. Et si come niun pane, se non di formento, si dee pensare che sia atta & conueniente materia a questo sacramento: (perche que sto ci insegno la tradicione de l'Apostolo, & l'anttorità de la Chiesa Catholica l'ha confermato) cosi ancora, co fiderando a quello, che Christo fece quando dentroin cala celebro la cena, & istitui il sacramento, si può agenolmente intendere, il pane donere ellere azimo impe roche il primo giorno de gli azimi, nel qual tempo niere di pane fermentato a li Giudei era lecito tenere in cafa, questo facramento istitui, & fece. Et se susse chi a quelto opponesse l'auttorità di Giouanni Euangelista, il quale tutte queste cose dice estere state innazi al gior no festiuo de la Pasqua: questa ragione si risolue facil-

mente perche S. Gionanni scriffe, che era stato il gior-

Leuie. 34

Marc. 14. Marc. 14. Luc. 22. DE L'EVCHARISTIA.

to face

efitti

nener

Sign

ane, lo

nuo.h

es win c

al ac

idiw

ando.

di ler

erche :

Il term

mo , lan

March T

io hor

ITTEME:

. Heher

101:11:

elipar

Clame

COM

ie 113 a

perche

g lautt

of ancor

do dem

a, fi puo:

271mo L

l tempo

tener

fulle

Hange.

1711.

olnes

10 11

225

no auanti la Pasqua, perche egligindicò douere effere confiderato, & notato lo spatio d'un giorno naturale, il qual comincia dal leuar del fole magli altri Euan gelisti lo dissero il primo giorno de gli azimi: perche la festa de gli azimi cominciana il giorno ananti i nespero, che fu in quell'anno il giorno de Giouedi, la sera del quale il nostro Signore celebro la Pasqua, onde ancora S. Gionani Chrisottomo, per il primo giorno de gli azi mi intende quel giorno, la tera del quale fi doucano mã giare gli azimi. Ma, quanto la consecratione del pane azimo conuenga a la integrità & a la mondezza de la mente, la quale li Christiani debbono hauere andando a questo sacramento, da l'Apostolo ci è integnato, quan do ei dice: xpurgate wetus fermentum, ut sitis noua conspersio, ficut estis azini:etenim Pascha nostrum immolatus est Coriftis; itaque epulemur non in fermento neteri, neque in fermento malitie, & nequitie sed in azimis sincernatis, & vertiais. Nottateut de l'antico fermento, accioche siave una nuoua palla, fi come fiete azimi:perche Christo nostra Pasqua è im molato, & però mangiamo ancor noi, non l'antico fermento, ne il fermento de la malignità, & de la triscitia, magli azimi de la sincerità, & de la acricà. Ne però questa qualità de l'effere azimo si dee pensare che sia talmente necessaria, che se mancasse il pane azi mo, non si potesse per questo fare il facramento.imperoche cofi l'azimo, come il fermento, è uero pine, & ha la uera & propia natura del pane.e ben uero, che a niuno è lecito con prinata auttorità, o più tosto temerita, mutare questo lodeuole costume de la Chiesa, & tanto manco è questo concesso di fare a li sacerdoti latini, a li quali è stavo ancora comandato da li sommi Po tefici, che nel pane azimo debbano consecrare. Et questo basti, quanto a l'una de le due parti de la materia di questo sacramento. Nel che si dee auuertire, che non è stato ancora determinato, quanta materia si debba prendere per nolere fare questo sacramento. perche non fi puo ancora determinare il nume-

sad Cor. 5

Matth. 26 Mar. 14. S. Gio. Chri Ioltomo.

ro di coloro, che o possano o debbano riceuere il sacramento. Resta che hora si ragioni de l'altra materia, oue ro elemento di quelto sacramento. & questa è il uino espresso de l'una, col quale si mescola un poco di acqua. perche sempre la Chiesa Catholica ha tenuto, & insegnato, che il nostro Signore & Saluatore ne l'istitutio. ne di quelto facramento usò il umo: conciofia che egli dicesse: Non biban amodo de hoc genimine uitis usque in diemillum. Da qui innanzi non beuero piu di quetto frutto de la uite sino a quel giorno. Nel qual luogo Chrisostomo difle queste parole: Del frutto de la uite, la quale è cer to che produce il uino, & non l'acqua: accioche tanto inanzi mostrasse di stirpare la heresia di coloro, li quali tennero douerfi usare in questo sacramento l'acqua sola. ha poi sempre la Chiesa di Dio mescolata l'acqua con il uino: prima perche quelto si pruona hauer fatto Christo, & per l'auttorità de Concilij, & per il testimonio di Cipriano: dipoi, perche con questo mescolamento si rinuoua la memoria del sangue, & de l'acqua, che uscirono del suo costato aperto: ancora, perche l'acque (come nel'Apocalipse si legge) significano li popoli on de l'acqua col nino mescolata ci significa la congiuntio ne del popolo fedele con Christo, capo nostro. Et questo per Apostolica traditione ha sempre osseruato la san ta Chiefa Catholica.ma quantunque si uiue & importanti ragioni ui fiano, per le quali fi pruona donersi me scolare l'acqua col nino, che senza mortal peccato non si possa lasciare questo tal mescolamento, nondimeno, fe ui mancasse, & non si mescolasse, puo il sacramento senza quello estere perfetto.ma auuertiscano bene li sa cerdoti, che si come in questo sacrameto bisogna nel ui no metter l'aqua, cosi sippino, che poca ue ne debbono infondere.perche per confenso & giuditio di tutti gli scrittori Ecclesiastici, quell'acqua si conuerte in vino. onde di tal cofa cofi (criffe Honorio Papa: Ne le tue par ti e uenuto un pernitioso abuso, che piu quantita di acqua, che di uino, si usa nel sacrifitio : conciona che, secondo

Apoc.17.

HonorioPa

DE L'EVCHARISTIA.

ilface.

aria, car

il cir

dragny

, Lina

iitti.

chee

m dien.

frutto:

ilotto-

aleet

he tan

, liqu

atqua.

tal att

111 m and 1111 m

an parties .

No. 19 Marie

ot i die

Pigili.

MILL

, Étqu

166 asian

L'India

erli me

210 1101

11m2no,

1112mic

enella

andi.

מססכים

TELL

TUMO.

ae pa

dia

e, la

condo la rationabile consuetudine de la Chiesa genera le, affai piu nino, che acqua, si debba usare. Questi dne foli, adunque sono li elementi di questo sacramento. & meritamente con molti decreti e stato ordinato, che niente altro fia lecito offerire, che pane & uino. contra

la quale ordinatione alcuni non si uergognauano fare. Ma hora douemo confiderare, come quefti dui fegni del pane & del uino fiano atti a dichiarare quelle cose, le quali noi crediamo & confessiamo ester sacramenti: imperoche primieramente ci fignificano Christo, in quanto egli è la nera nita de gli huomini.perche l'ifteffo Signor nostro diffe: Caro mea nere est cibus, & Sanguis Ioan.6. meus uere est potus: la mia carne e ueramente cito, e'l mio sangue è ueramente beuanda. Conciosia adunque che il corpo di Christo nostro Signore dia a quelli nutrimen to di uita eterna, li quali puramente & santamente rice uono tal facramento, pero molto conuenientemente ha per materia questo sacramento quelle cose, ne le quali confiste questa nostra uita;accioche cosi li fedeli possano ageuolmente intendere, che per la comunione del pretioso corpo & sangue di Christo si puo satiare l'animo & la mente loro. Vagliono ancora queiti medefimi elementi qualche poco a fare, che gli huomini di qui co noscano, che nel sacramento e ueramente il corpo e'l sangue del Signore.imperoche considerando noi, ogni giorno il pane, e'l uino cangiarfi ne l'humana carne, & sangue per uirtu de la natura, per questa similitudine potiamo piu ageuolmente condurci a credere, che la fo Itanza del pane & del uino si conuerta ne la uera carne, & sangue di Christo per uirtù de la celeste benedittione. Ancora questa marauigliosa mutatione di questi ele menti ci arreca qualche aiuto a figurarci & ad ombreggiarci quello, che si fane l'animo. però che si come, quantunque esteriormente non si uegga mutatione alcuna di pane, o di uino, nondimeno la loro softanza ueramente trappassa ne la carne, & nel sangue di Christo: cosi parimente, se bene in noi non si uede cosa

alcuna mutata, nondimeno interiormente ci rinuouiamo di uita, mentre che nel facramento de la Eucharistia
riccuiamo la uera uita. A queste cose si aggiugne, che
componendosi vn sol corpo de la Chiesa di molte mem
bra, in niuna cosa piu risplende questa tal congiuntione,
che in questi tre elementi del pane, & del uino, perche
il pane si sa di molte granella di grano, il nino di molti
graspi d'vua: & cosi ci manifestano, che noi, essendo
molti & dinersi, col vincolo di questo divinissimo sacra
mento strectissimamente siamo legati, & siamo fatti come un medesimo corpo.

Forma del facramento de l'Euchariftia & de fuoi marani gliofi efferti.

March. 26. M. 10.14. Luc. 22. 1. 44 Cor.

Segue hora, che trattiamo de la forma, la quale è necessario usare a consecrare il pane . & queito non si fa, accioche questi sacri misterij siano insegnati al popolo fedele, se la necessità non ssorza, ( perche quelli, che a li facri ordini non lono ammessi, non e necessario che siano istrutti in tali secreti ) ma accioche per ignoranza di quetta forma nel confecrare quetto facramento da li facerdoti con fua nergogna non fi faccierrore . Da li fanti Enangelisti adanque, Mattheo, & Luca, & da l'apostolo Pauolo ci è insegnato, queita effere la forma de queito Sacramento, Hoc est corpus meum. Imperoche con e scritto: Cantibus illis, a cepit les pancies, benedicio, ac fregie, desing, dif ipulis fais, Or dixit : Accipies, & manducase : hoe est corpus meim. Mentre che quelli cenauano, prese Giefu il pane, & lo beneditte, & spezzolo, & diedelo ali funi discepoli, & diffe : Predete, & magiate : quelto è il mio corpo. La qual forma di confecratione effendo stata da Christo nosteo Signore sernata, sempre la fanta Chie fa l'ha ulara. In quello luogo noglio che laiciamo di addurre li cestimoni de li fanci Padri antichi. li quali fe nolessimo narrare, andaremmo in infinito. & similmente non addurremo qui il decreto del Concilio Fiorentino, il quale e a tutto il mondo manifelto, & massime che da quelle parole del Saluatore, Hoc fas che la tacam commemorationem, fi puo conofcere il mede-

1

bi

I

inpong

u.h.

lgne, c

olten

lunac

io, perc

o dime

, Clar

imo

O Tary

a qua:

to no

Talla!

THE C.

or enti-

11 1000

A 60 10

1211

12.41 e icen.

- Free | Free |

ALLE . ele Gie

deloa

antioc.

enjois THE CL

CIAMO.

1.1.91

Sun.

In Fig.

Ito,

1200 14

mede

1110,

amo. imperoche quello, che il Signore comandò che far si douesse, non tolo si dec referire a quello, che hauea fatto, ma ancora a quello, che hauea detto. Et dee intenderfi, che dicendo cofi, rifguarda principalmente a le parole, le quali furono proferite non folo per figni ficare, ma per fare quel che fignificano. Si puo tal cosa ancora dimostrare con ragione, perche quella e la forma, per la quale si significa quello, che si fa in questo facramento. Et perche queste parole significano & dichiarano quello, che si fa, cioè la connersione del pane nel uero corpo del Signore nostro, di qui segue, che le medefime parole sono la forma del Sacramento. & in questo modo si dee intendere quello che disse l'Euagelifta Benedixit. perche pare, che non altrimenti s'habbi da intendere che se hauesse detto; Pigliando il pane, lo l'enedisse, dicendo : Hoc est corpus meum , Perche se bene l'Tuangelista quelle parole diffe auanti : Accipite, & comedine: nondimeno con quelle non ci fignificò la con ecratione de la materia, ma l'uso folo.onde debbono dal facerdote effere in ogni modo proferite, ma non sono però necessarie a consecrare il sacremento: (fi come ancora non e necessario quella congiuntione, ENIM nela consecratione & del singue, & del corpo) perche altrimenti aunerrebbe, che se questo sacramento non fi douesse amministrere ad alcuno, non bisognasse consecrarlo, o non si potesse. & nondimeno non è da dubitare in modo alcuno, che il f cerdote, proferite che ha, secondo il costume de la Chie sa santa, le parole del Signore, hauendo la materia atta, & preparata, in uerita non la confacri, fe bene dipoi accascasse, che non ui fusse chi con quella Eucharithia si comunicaffe.

Hora, quanto appartiene a la consecratione del uino, che e l'altra materia di questo sacramento; per la medefima cogione, che di fopra dicemmo, fa dibilogno, che il facerdote ben conofca & intenda la fua forma.in queste parole adunque si comprende, HIC EST

CALIX

Luc.22. 1.ad Cor.11 Luc.22. Matth.26.

DICHIARATIONE 230 CALIX SANGVINIS MEI NOVI ET 'AETERNI TESTAMENTI, MYSTERIVM FIDEI, PRO VOBISET PRO MVLTIS EFFVNDETVR IN REMISSIONEM PECCATOR VM. De lequa li parole molte se ne cauano da le sacre scritture, alcune aitre per Apostolica traditione sono state coseruate ne la Chief. perche quelle parole, His est calix, furono scritte da S. Luca, & da l'Apostolo Pauolo: quelle, che poi le mono, Sanguis mei, ouero Sanguis meus noui testamenti, qui pro vobis & promultis essundeur in remissionem peccatorum, parte fucon dette da S. Luca, parte da S. Matcheo. Quel le parole poi, Aeterni, &, Mysterium fidei, ce le ha insegnate la fanta traditione, interprete & custode de la Ca tholica nerità. Ma ninno potrà dubitare di questa forma, se in questo luogo si attenderà a quello, che si è det to di sopra de la forma de la consecratione, che si faa l'elemeto del pane. Imperoche egli è chiaro, che la for ma di questa materia del uino si contiene in quelle parole, che fignificano conuertirsi la sottanza del uino nel sangue del Signore. Onde, conciosia che quelle parole tal cosa apertamente dichiarino, di qui si manisesta, che questa è la forma de la cosecratione del sangue, & non altra. Esprimono ancora queste parole alcuni ma rauigliosi frutti del sangue sparso ne la passione di Chri sto, li quali grandemente si appartengono a questo sacramento, uno de' quali è l'entrata a l'eterna heredità, la quale ci peruiene per ragione del nuono & de l'eterno reilamento. L'altro è l'entrata a la giustitia per il mi sterio de la fede. perche Dio ci propose Giesu Christo p la fede nel fangue suo propitiatore;accioche cosi esso fia il giulto, & quello, che giultifica, colui, che uiue per fede di Giesu Christo. Il terzo effetto è la remissione de' peccari. Ma perche queste parole de la consecratione sono piene di misterij, & molto sono atte & couenie ti a la cofa, de la quale trattiamo; con piu diligenza ci bisogna considerarle. Quello, che dice, Hic est calix sangisinis mei, si dee intendere in questo modo : questo è il langue

ETERNI

1, 01

DETVE

De legg

116, 110.

colemn:

r, fur-

Clie, e

: 12m

The stands

160,0: ha in

dela( ueita fr

heli pi

cheff;

i,chel:

chelen

del m

quellen.

mani

langui

leanir

edi Ch

nello i

heredi

de l'en

peril:

e Chi

e colie.

mue fi

millio:

ecratic-

ouen:

enzaci

elix far

Hoes

gue

DE L'EVCHARISTIA. fangue mio, il quale si contiene in quetto calice. Et mol to comodamente & giustamente, mentre che questo san gue, il quale è il beneraggio de li fedeli, fi contacra, dee farfi ricordanza del calice.perche questo sangue no par rebbe che basteuolmente ci significasse la beuanda, se no fusse riceuuto da qualche ualo. Segue dipoi, Nous testamenti:il che ci è aggiunto, accioche intendesimo, che'l fangue di Christo nottro Signore, non in bgura, co me auueniua nel uecchio testaméto, (perche apresio l'.A postolo a gli Hebrei di quello leggiamo, che senza Ism gue del testamento non si dedicana) ma che veramente & in effetto fi da 2 gli huomini . ilche e propio dei nuono restamento. Onde disse l'Apostolo: Ideo no si restamenti mediator est Christus, vt , morte intercedente , repromi i nem accipiant, qui vicati sent, atema hereditatis. Per quello è Christo mediatore del mono testamento, accioche, per intercessione de la sua morte, quelli, che sono chiamati, riceuano la eterna heredità promeflagit. Quella parola, Aeterni, si dec referire a la eterna heredità, laquale per morte di Christo nostro Signore, & testatore eterno, a noi di ragione è peruenuta. Quello, che si foggingne, Mysterium fidei, non csclude la verità de la cola, ma fignifica douersi fermamente credere, quello che è occultamente ascoso, & dal senso de gli occhi nostri remotissimo. Et notate qui, che quelle parole, My-Sterium fidei, hanno yn dinerfo fentimento in quello lucgo da quello, che hanno, quando ancora si proferiscono nel facraméto del battefimo, imperoche qui lo diciamo

misterio di fede, perche con fede vediamo il sangue da

Christo, ascoso sotto la specie del vino. mail battesimo,

peroche contiene & abbraccia tutta la professione de la

Christiana fede, da noi a ragione è detto sacraméto di se

de,& da Greci misterio di sede quantunque per un'altra

ragione nominiamo ancora il sangue del Signore milte-

rio di fede perche in quello l'humana ragione ritruoua

molta difficoltà, & gran facica, quado la fede ci propone

da credere, che Christo, nostro Signore, vero figliuol di

Dio

DICHIARATIONE

Dio & insieme Dio & huomo, ha per noi sosserta la mor te:la qual morte si nota & si significa col sacramento del fangue, per ilche in questo luogo molto commodamente & propiamente più preito, che ne la colecratione del

corpo si fa memoria de la passion del Signore co queste paro!e:Qui affundetur in remissionem peccatorum : che fi spar-

gerà in remissione de peccati. Imperoche il sangue separatamente consecrato, ha assai maggior forza & mo-

mento a mettere auanti agli occhi di tutti la passione del Signore, & la morte, & l'accrba forte de' suoi dolo-

ri.Ma quelle parole che poi fi foggiungono: Pro webi: 6

promedis: fono prese da Marcheo & da Luca, queste da questo, & quelle da quell'altro : le quali però la fanta

Chiefa ha congiunte insieme, istrutta da lo Spirito santo, & appartengono a dimostrare il frutto & utilità de

la passione. Imperoche se not norremo hauer l'occhio a

la fua uirru, bilogna confessare il sangue del Saluatore

essere stato sparso per la salute di tutti ma se considereremo al frutto, che di quello riceuono gli huomini, in-

tenderemo, che no tutti sono partecipi di quella utilità, ma molti.quando adunque diffe, Pro mobis, fignificò one-

ro quelli che allhora erano prefenti, ouero quelli, che

hauca scelti dal popolo Giudaico, quali erano li disce-

poli, fuor che Giuda, co li quali allhora parlaua. Quan

do poi foggiunfe, Pro multis, uolfe intédere ouero gli al-

tri, che erano eletti de li Giudei, o de li Gerili. Et però bene è stato fatto, che non si dicesse, Pro uniuerfisiconcio

fia che solo in questo luogo si ragionasse de' frutti de la

passione, la quale a gli eletti ha sosamente portato gio-

uamento. Et qua rifguardano quelle parole de l'Aposto

lo; Christus semel oblavus est ad multorum exhaurienda peccara:

Christo è morto una nolta per confumare li peccati di

molti. Et quelle del Signore, che ditle apresso S. Giouan

m. Ego pro eis rogo, non pro mundo rogo, fed pro iic, quos dedisti mihi: quiami funt. lo ti prego per quelli, & non ti pre-

go per il mondo, ma per quelli, che tu m'hai dati: perche moi sono. Molti altri misterij ne le parole di que-

Matth. 26. LUC: 220

Heb. 9

foan. 17.

1

to

DE L'EVCHARISTIA.

sta consecratione sono ascosi, li quali li Parochi agenolmente intenderanno per loro istessi con una assidua me ditatione de le cose diuine, & con diligente stadio, aiu-

tati da Lio.

Ma homai è tempo, che il parlar nostro ritorni a l'esplicatione di quelle cose, de le quali, non si dee in alcun mode patire, che li fedeli fiano ignoranti. Et perche l'A postolo cidimost a, che gravissima sceleratezza comet tono quelli, che non bene giudicano & confiderano il corpo del Signore; quello primieramete infegnino li Pa ftori, che l'animo & la ragione con ogni diligeza & cura fi dec ritirare da li senfi.perche se li fedeli si persuaderanno, che in quello facramento fi contengono quelle cose, che solo si comprendono con li sensi; è forza, che caschino in una grande impietà perche non sentendo al tro, che pane & uino con gli occhi, col tatto, con l'odorato, & col gusto, giudicheriano ritronarsi nel sacramen. to solo pane & uino. Et pero fi dec hauer grà cura a farfi, che le meti de'fedeli, quanto piu cio far si potra, si feparino & diuidano dal giuditio de' sensi, al cotemplare l'immensa uirtu, & potenza di Dio perche tre cose sono massimamente marauigliose & degne di crandissima co sideratione, le quali si fanno in questo sacramento ce le parole de la cosecratione, si come la fede Catholica sen za alcun dubio & crede, & cofessa. La prima è, che il ue ro corpo di Christo nostro Signore, quello istesso che na to di Maria uergine incielo fiede a la destra del Padre, fi contiene in questo sacramento. L'altra, che in quello no rimane fostaza alcuna del pane,& del uino : se bene que sta cosa pare pin aliena & remota da li sensi, che altra, che ritrouar si possa. La terza agenolmente si conchiude. dale due sopradette : quantunque le parole de la conse. cratione quella principalmente esprinuno. & gira e, che gli accideri, li quali o fi neggono co gl'occhi, o fi cepren dono con gli altri tenfi, in un maratigliolo & melplicabil modo fi ritruouano il uza alca foggetto. Et certo è, che a fi ueggono tutti gli accideti del pane & del uino; li quali

ta la me nento di rodamen

itioned có que he fina

za No.

politic

ro eda quelle co la fir

nito (:

Pocchi. Salvani confider

omini. : Unumli: iAco oc:

li di la

regita-

Fruer George

enics Tions

lips:

eanti L Giousi

didin ti pre-

i por

lied

li quali però non s'appoggiano sopra alcun soggetto, o sostanza, ma solo si mantengono da loro illestir conciosia che la sostanza del pane & del uino talmente si cagi nel corpo & nel sangue del Signore, che al tutto reita di es-

ser piu sostanza di pane, o di vino.

Ma per trattar prima de le sopradette : qui li Pastori si sforzino esplicare quanto siano chiare & maniseste le parole del Saluator nostro, le quali dimostrano la uerrità del suo corpo nel sacramento . imperoche quando dice : Hoc est corpus meum : Hic est sanguis meus : nitno è, purche sia sano di mente, che non intenda quello che deuemo intendere, cioè il corpo e'l sangue di Christo, massime parlandosi qui de la natura humana, la qual la Catholica fede non permetre, che alcuno dubiti, che sia stata in Christo: talche q'ei santissimo & dottissimo huomo Hilario molto eccellentemen te scrisse, che la uerita de la carne & del sengue di Christo non si dee in modo alcuno dubitare, conciosia che per la confessione de l'isteso nostro Signore, & per la fede nostra la sua carne sia ueramente cibo. Dopo questo debbono li Pastori dichiarare quell'altro suo go, per il quale si puo apertaméte conosce: e, che il uero corpo & sangue del signore si contiene ne l'Eucharistia. Perche poi che l'Apostolo hebbe narrato, come il fignore haucua consecrato il pane è'l uino, che a gli Apostoli suoi hauea amministrato il sacramento, soggiugne: Probet autem seipsum homo, & sic de pane illo edat, & de calice bibat : qui enim manducat, & bibit indigne, iudicium sibi manducat, & bibit, non diiudicans corpus Domini: Proui bene l'huomo se stesso; & cosi mangi di quel pane, & beua di quel calice : perche chi mangia & beue indegnamente, si mangia & beue il giuditio, non considerando ben e quel che sia il corpo del signore. Et se, come uanno dicendo gli heretici, nel sacrament niente altro si hauesse a honorare, che la sola memoria, & il segno de la Passione di Christo; che bisognaua con si grani & terribili parole eshortare li Chriftiani

tio

no

ce

110

fia

ft

(t)

Hilario.

Ad Coa.IL

DE L'EVCHARISTIA.

i Cign

da de

li Pair

Illien.

10 in

cque

100 0 A

nduce

Illaria.

1111

the 1.

Go is ma.

, China

io.L

of own he

rei ue

-hapile

comel che à

mento, pareille

Trail the

s Dinna dial fi

akou!

on cor-

re. E

amen-

a me

bile-

Chil-

ftiani a fare quella così diligente esamina, & probatione? perche con quella importante doce, GIVDITIO, dichiarò l'Apostolo, che colui commette una empia sce leratezza, il quale impuramente riceuedo il corpo del signore, che si asconde occultamente ne l'Eucharistia, non lo dittingue, ne lo fa differete da gli altri cibi.ilche ancora di sopra ne la medesima Epistola più ampiamen te hauea esplicato con queste parole: Calix ben diction is, cui benedicimuss, non ne communicatio sanguinis Christi est? & panis, quem francieus, non ne participatio corperis Domini est? Il calice de la benedittione, il quale noi benediciamo, non è egli una communicatione del sangue di Christo? Et il pane che noi spezziamo, non è egli una partecipa-

tione del corpo del Signore? Le quali parole dimoltra-

no la uera foltanza del corpo & del dangue di Christo. Questi luoghi adunque de la fanta scrittura douranno dichiarare li Parochi, & primieramente infegneranno, che in quelli non si ritruoua cosa alcuna dubia o incerta, & massime ossendo stari interpretati per la sacro fanta auttorità de la Chiesa di Dio. de la quale nolendo noi conoscere il uero sentimento, ci e concesso farlo in due modi, prima, quando nediamo quello che hanno detto quei padri, li quali dal principio de la Chiesa & dipoi in tutte l'altre sequenti, età sono stati chiari & illustri,& sono ottimi testimonij de la dettrina Ecclefiastica, & questi tutti con sommo consenso apertissima mente hanno manifestata & insegnata la uerità di quefto dogma. De' quali il uolere hora addurre tutti li testimonij & l'auttorità, perche sarebbe di gran satica, ci basterà notare alcuni pochi, o piu tosto accennare quel li, da li quali fi potrà piu ageuolmente giudicare de gli altri. Venga adunque prima a far di ciò fede S. Ambruo s. Ambre. gio, il quale nel libro intitolato, de iis, qui nitianum, testifica, che in questo sacramento cosi si prende il uero corpo di Christo, come uero su quello, che su concetto da la Vergine : & questo afferma douersi tenere con fede certisfima. & in un'altro luogo insegna, ananti la

confectatione

S. Gioan. Chris.

consecratione quini essere il pane, ma dopo la consecratione la carne di Christo. Venga l'altro testimonio Gio. Chrisostomo, non di minor fede & granità, che sia trato il primo il quale in molti altri li oghi confessa & insegna questa verità; ma principalmente ne la Homelia 60. parlando di quelli, che impuramente riccuono li facri mifterij . Ancora ne l Hemelia 44.8: 45. fopra S. Giouanni doue dice: Obediamo a Dio, ne gli uogliamo concradire : quantunque mostri di esser contrario ouero a le nostre cogitationi, o a gli occhi nostri, quello che ci è detto. perche la sua parola è infallibile, e'l nostro senso è ageuolmente ingannato A queste parole s'accordano al tutto quelle cofe, che S. Agostino, ualorofissimo difensore de la fede, sempre integno, & principalmente esponendo il titolo del Salmo 33 perche cosi scriue : Portare se stesso ne le sue mani, ea l'huomo impossibile, & solo puo conuenire a Christo. perche egli se stesso portana ne le sue mani, quando dando il fuo corpo diffe: Questo è il corpo mio. In oltra, Cirillo, Iuftino, & Ireneo, cosi apertamente nel quarto libro fopra S. Giouanni afferma in questo sacramento effere la uera carne del Signore, che le fue parole non possono essere oscurate da cauillo, o da alcuna falsa interpretatione. & se pur li Pastori ricercheranno altri testimonij de li antichi Padri, & Dottori, potranno a que il aggiugnere agei olmente S. Dionifio, S. Hilario, S. Girolamo, Lamateeno, & altri innumerabili, de li quali potiano leggere in dinerfi luoghi grauissime senten: e intorno a questa materia raccolte infieme per industria & fatica di molti dotti & religiosi huomini. L'altra uia, per la quale potiamo muestigare il gindicio de la sinta Chiesa in quelle coe, che a la fede s'appartengono, e quando ella conlanna la contraria dottrina & opinione. Et è cofa chiaia & manisesta, che la uerità del corpo di Christo nel fanto facramento de la Eucharittia di maniera è semprestata per tutta la Chiesa sparsa & dissusa, & accet-

lik

11.

11

ti.

CI.

qu

113

fio

DE L'EVCHARISTIA. tata da una concorde volontà da tutti li Christiani, che essendo saro 500. anni auanti, Berengario ardito di negaria, affermando quiui effer folo un fegno, fubito nel Constito di Vercelli, il quale per l'auttorità di Leone Nono sa ragunato, da le sentenze di tutti li padri essen do fitto condannaro, esso medesimo dichiaro la sua opi nione estere maladetta & scommunicata: il quale essendo dipoi ritornato a la medefima impietà & pazzia, da tre alt i Concilij su dannato, che surono, il Turonenfe, & due Romani : de' quali uno fece celebrare Nicolao Secondo, l'altro Gregorio Settimo. & quella istessa feutenza confermo Innocenzo Terzo nel gran Conci- Conc. Lat.

mamente da quel di Trento piu apertamente la fede di tal uerità è stata dichiarata, & stabilita.

la confe

Cimer.

Distill

LI COME

cela E.

CHINE.

1.14 14

neght.

TCO:

ne: fallt.

velter

geit: typo.

to tit.

II . . . a (h:

I. COL mo.lo

mente n

101

e fre t

da ali

icerch

Detron

Lions

aluin

enfile

eria ni

i gomi

1011

relle is

12 000

a chi

litore

e fem-

accti

CALL.

Que le cose adunque se li Pastori diligentemente esporranno, (lasciando di dire di quelli che da gli errori accecati, hanno piu che altra cosa in odio il lume de la utrita) potranno & confermare li infermi, & le menti, X gli animi de li pij riempire di una somma letitia, & giocondica, & massime chea li Christiani non è lecito dubitare, che tragli altri articoli de la fede non fi comprenda ancora la fede di quello dogma, peroche quando credono & confessano, la samma potesta di Dio fome tutte le cofe, bilogna che credano ancora, che non gli è mancaro il potere di fare questa grandissima opera, la quale noi adoriamo nel sacramento de l'Edhardtia con tanto supore. Dipoi quando creaono la fanta Chiesa Catholica, necessariamente legue che infieme credano la nerità di quefto facramento effere quella, che habbiamo esplicata.

Ma la giocondità e'l frutto che gustano gli huomini fanti & giula che contemplano la dignità di quello altistimo facramor ro, e tale, che non puo eller maggiore. im eroche pr. na conoscono & intendono, quanta fia la perfeccione de la Enangelica legge, a cui è côcesto quello

lio Lateranense, dipoi dal Concilio di Fiorenza, & ulti Trent.

Dionifio.

238 quello possedere in ucrità che con segni solo & sigure al tempo de la Mofaica legge era adóbrato. per la qual cosa divinamente su detto da Dionisio, che la Chiesa nostra è posta nel mezo tra la Sinagoga & la celeste Hie rusalem, & però è partecipe d'ambidue. & legue poi. Certamente non potranno mai li fedeli a bastanza de la perfettione de la fanta Chiefa, de la altezza de la fiia ploria maranigliarsi: conciosia che tra lei & la celeste beatitudine sia disserenza di un sol grado; perche è comune a noi & a li spiriti celesti, che & noi & essi habbiamo Christo Signor nostro presente: ma in un grado solo da loro siamo differeti, & questo è, che quelli, essen do a quello presente, si godono de la beata uisione, & noi coferma & costante fede ueneriamo Christo presen te, & nondimeno dal fenso de gli occhi lontano, & con marauigliofo uelame de li facrati misterij ricoperto,& occulto. In oltra li fedeli per questo sacramento pruoua no la perfettissima charità di Christo Saluator nostro. peroche fu grandemente a la sua bontà coueneuole, che quella natura, che da noi haueua assunta, da noi mai per tempo alcuno non fottraesse, ma, quanto susse possibile, nolesse con essi noi estere, & conersare; accioche cosi si mostrasse ueramente & propiamente esser stato detto; Delicia mea esse cum filiis hominum. Le mie delicie sono, esfere con li figlinoli de gli huomini.

Delaconco mitanza de le parole del corpo di Christo in questosa cramento.

Dee hora da li Pastori in questo luogo esser dichiara to, come in questo sacramento si contiene no solo il uero corpo di Christo, & tutto quello che s'appartiene a la uera natura del corpo, come fono le offa, & li nerui, ma ancora tutto Christo. & bisogna insegnare, che Chri sto e nome di Dio & d'huomo, cioe d'una persona, ne la quale è congiunta la dinina & l'humana natura: & pe ro in se contiene l'una & l'altra sostanza, & raccoglie in se tutte le cose, che seguitano adambedue le sostanze, cioè, la diuinità, & tutta l'humana natura, la quale è co posta de l'anima & di tutte le parti del corpo, & ancor del sangue.le qual cose tutte crediamo ritrouarsi in

questo

110

(0)

for

101 (rai

in

C的

eco

(0)

fect

do

22:

Cra

lier

COL.

che

pan iol

C

DE L'EVCHARISTIA.

g. Faill

erlage

a Chi

elefte H

STILL .

I The

adela;

la ceis

rchean

elsi l

uclli,a

inone

no pri

ane, ar

1007611

moon.

nenolez

noine.

lie policioche:

tatode

ielono,:

dichia

oloilu

parties

scliner.

,che Cr

erloci.

d:cup

coglic

Coltan:

ialet.

, & F

onarhi

questo sacramento.peroche conciosia che in cielo tutta l'humanità fia congiunta a la divinità in una perfona & hipostasije cosa empia, il pensare, che quel corpo, che si truona nel facramento, fia feparato da la dininità. Ne la qual cosa però è necessario che aunerriscano li l'astori che no tutte le sopradette cose si contengono in questo facramato per la medefima uirru, & per la medefima ra gione. peroche alcune sono, le quali noi diciamo esser nelsacramento per uirtu & essicacia de la cosecratione. imperoche operando quelle parole quello che fignifica no, li Theologi hanno detto, quello cotenera nel facra mento per untu di ello sacramento che si esprime per la forma de le parole. Et cofi se egli anuenisse, che qualche cosa fusse al tutto separata da le altre, qui solo che da la forma fusie significato, uogliono che sia nel sacrameto. ma l'altre cose, che da la torma non sono espresse, no hã no noluto i itronarfi nel facramento per nirtù de la cose cratione. Alcune altre cose poi si côtégono nel sacraméto, perche sono cogiunte a quelle, che si esprimono con la forma, pche effendo che la forma, che s'usa a cosecrar il pane, signisschi il corpo del Signore qui si dice, Hoc est corpus meum; allhora il corpo istesso di Christo per mirtu del sacraméto sarà ne l'Eucharistia. Ma perche al corpo è cogiunto il sangue, l'anima, & la diuinità; tutte quelle cose ancora sarano nel sacrameto, non puirtu de la con fecratione, ma coe que cole, che fiano cogiute al corpo. & gite fi dicono effere nel facramento per concomitanza:nel qual modo è manneito tutto Christo effere nel sa crameto. Perche se due cose si rruouano, che tra loro in uerità fi cogimigano; doue è una di quelle cose, qui necessariamete bi ogna che si ritruoui l'altra. Onde icque, che tutto Christo talméte si côtiene cosi ne la specie del pane, coe del umo che si come ne la spetie del pane no folo eil corpo, ma ancora il fangue, & in uerità tutto Christo:cosi da l'altra parte ne la spetie del nino ueramente fi truoua non folo il fangue, ma il corpo, & tutto

Christo.Ma quatunque tutti li fedeli debbano fermissi mamente maméte credere, che quelta fia la uerità, nodimeno ragionenolmente è stato istituito, che separatamente si fa cessero le due consecrationi. Prima, perche piu espressa mente si rappresentasse la passione di Christo, ne la qua le il sangue su diniso dal corpo:per cagion de la qual co sa ne la consecratione faciamo memoria de la essusione del sangue. Dipoi su molto coneniente, che douendo noi que lo sacramento usure per nutrimento de l'anima nostra, fu se istituito a modo di cibo & di benada: ne le quali co e confilte il perfetto nutrimento del corpo. Ne queito si dee lasciare indictro, che non solo in ambedue le spetie, ma in qualique particella di ciascuna spetie si contiene turto Christo, per ilche cofi scriffe S. Agostino: Ciascuno riceue il Signor Giesu Christo, & in ciascedu na parte e tutto, ne, essendo preso da molti, si iminuisce, ma in tutte le parti si dona integro. Ilche si puo ancora facilmente imparare da gli Euangeliti, perche non si dee credere, che ciascheduno pezzo di pane dal Signore fuste separatamente confecrato, ma che con la medefi ma confecratione infieme confecrafie tutto quel pane, ilquale fuste basteuole a far il sacramento, & a di tribuir lo a tutti gli Apostolicilche apparisce esser stato satto del calice, quado egli diffe: Acapite, & dividite inter wor. To glietelo, & tra uoi lo dinidete. Le cole adunque, che fin qui si sono trattace, habbiamo dichiarate, accioche li Pattoti dimostrino, che nei sacramento de la Eucharistia si contiene il vero corpo & il sangue di Christo.

Hora per efeguire la feconda cosa proposta, infegnerano li P trochi ancora, che la sostaza del pane & del uino no rimane dopo la cosecratione nel santissimo facramento, ilche quantunque possa ciser degno di gran mara uiglia, nondimeno necessariamente si cogiugne con quel lo che di sopra si è dichiarato. Peroche se dopo la conse cratione socto le spetie del pane & del uino si truounil uero corpo di Christo, è necessario, no essendo qui prima stato, che tal cosa sia tenta fatta ouero p mutatio di

luogo, o p creatione, o pche qualche altra cofa fi fia mu

3. Agoftine

Luc.22.

menon

Thing!

n c'hr

nelic

la qui

a ettef

2 doue-

delim

lidi:

l corre

am.:

11 | 1000

i.Agc.:

1" Cl.

1 sautus

10001

109 195 a..

- -

o çili L

Call

1170

THE W.

11412

e, accio.

L. Earl

i Chri

a,me

ne Side

Himo!

ligrand

70 COF-

rolao i eruo:

o qui

affic

tata in quello. Ma egli è certo, che non puo in modo alcuno auuenire, che il corpo di Christo sia nel sacramen to come quello, che da un luogo sia uenuto in un'altro. perche cofi seguirebbe, che no fusse più in cielo, auuega che niente fi muoua da un luogo a un'altro, fe no lafcia quel luogo, dal quale fi muone. Fe máco è credibile, che il corpo di Christo sia creato: ne puo pur tal cosa cadere nel pensiero & cogitatione hu mana. Resta aduque, che nel sacramento sia il corpo del Signore. perche il pane si couerte in qu'ello. & pero è necessario, che qu'ini no rimaga foltanza alcuna di pane. Da questa ragione p fuafi li nostri padri, nel grà Cócilio Lateranenie, Et poi nel Fiorentino cofermarono la uerita di quello articolo có manifesti decreti:ma poi dal Corcilio Trentino assai piu chiaramente e stata in questo modo determinata. Se alcun dirà, che nel facramento de l'Eucharittia rimanga la softanza del pane, & del uino infieme con il corpo & Sangue del nostro Signore Giesu Christo; sia anathema. Et tutte queste cose co testimonij de le scritture ageuol mente si possono intedere prima per quello che il Signo re diffe ne l'ittitutione di questo sacramento: Hoc est corpus meum. perche la forza di quella noce, Hoc, è quelta, che dimostta tutta la sostaza de la cosa presente tal che se la sostanza del pane ui rimanesse, non parrebbe che in modo alcuno si potesse dire, Hoc est corpus meum. Dipoi il fignore nostro Giesu Christo apresso S. Giouanni disse: Panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi uita: doue nedete che egli la fua carne chiama pane. Et poco dopo loggiunse: Nisi manducaueritis carnem filii hominis, & biberitis eius sangunism, non habebitis uitam in uobis . Se uoi non mangiarete la carne del figliuol de l'huomo, & non beuere e il suo sangue; non harete in uoi la uita. Et di nuo-110: Caro mea uere est cibus, & Sanguis meus uere est potus. La mia carne e ueramente cibo, & il mio sangue è ue. ramente beuanda. Conciosia adunque, che con si chia re & manifeste parole nominasse la sua carne pane & ci bo uero, & il sangue beuada, mostra hauer apertamente dichia-

Loan.6.

S.Ambr.

S. Hilario.

dichiarato, che nel facrameto no rimane fostaza alcuna di pane, o di uino. Et che qua sia sempre stata la dottrina di tutti li fanti padri, chi gli leggerà, lo potrà agenol méte conoscere. certo e che cosi scrisse S. Ambruogio. Tu forse dici:questo è il mio pane usitato. ma io ti rispodo, che qito pane è ben pane inanzi a le parole de'facramenti,ma,poi che ui fi aggiugne la consecratione, di pane si fa carne di Christo. Ilche accioche meglio potesse prouare, adduce dopo queste parole uarij esempij, & similitudini. Et altroue interpretando quelle parole Omnia, quacumque voluit, Dominus fecit in calo, & in verra: il Si gnore ha fatte tutte le cose, che ha uoluto, cosi in cielo, come in terra : dice: Se bene la figura del pane & del ui no apparisce, nondimeno non si dee credere, che altro fia dopo le parole de la cosecratione, che la carne el sa gue di Christo. Et quasi con le medesime parole esponé do fanto Hilario la medesima sentenza, insegnò, che, se bene esteriorméte si moltra pane & uino, nondimeno'è ueramente il corpo & fangue del Signore. Ma auuertifcano in qto luogo li Pastori, non esser cosa marauiglio fa,se dopo la consecratione ancora si chiama pane : che con questo nome sogliono nominare l'Eucharistia: si p che ha la spetie di pane. si ancora pche ritiene la uirtu naturale di nutrire & cibare il corpo, la quale è propia del pane. Et è una consuetudine de le sacre lettere, di chiamare le cose a le uolte con li nomi di quelle, che pa iono essere. Ilche dimostra esser uero quello, che nel sacro Genefis è scritto, che ad Abraa apparissero tre huo mini, li quali però erano tre angeli: & quei dui, che ap parfero a gli Apostoli, quado Christo ascese in cielo, so no detti huomini, cociosia che pur sustero Angeli. E per certo molto difficile la esplicatione di si alto misterio. nődimeno fi sforzeráno li Pastori a quelli, che piu ne la cognitione de le cose diuine & de le sacre scritture han

no fatto frutto, & ne hanno piu notitia, (pche qlli, che ancora fono deboli, fi potrebbe dubitare, che da la gran dezza de la materia no restassero oppsii) si sforzeranno,

dico,

Gen. v 1

AR.I.

alcum

don.

विष्टात

Ornogio,

ott.

le de :

tione.:

gliops.

eiem,

e pare.

77.11 L

n cie.

& dela

he alt.

mel.

£ 2000

Appropriate Contraction of the C

Al wing-

ane di Hart.

1111

propia

ere, di

,che pa

nella-

trehuo , chear

cielo.io

li. Eper

niferio.

unela

re han

li, che

gran

anno, co.

dico, infegnare il modo di questa maranigliosa connerfione; la quale in tal modo si fa che tutta la sostanza del pane per dinina nirtu, si connerte ne la sostanza tutta del corpo di Christo, & tutta la sostanza del uino in tut ta la fottanza del tangue di Christo, senza alcuna mutatione però del nostro Signore . peroche Christo non si genera,ne si muta,ne accretce, ma si sta tutto ne la sua foltanza.Il qual mitterio dichiarando S. Ambruogio dif 5. Amb. se: Vedi di gratia, quanto sia fattino il parlare di Christo. Se adunque tata forza e nel sermone del Signor no îtro Giesu, per il quale le cose, che non erano, incominciarono a effere, cioè il mondo: quanto più è fattiuo a fa re, che quelle cose, che prima erano, siano, & in altra co sa si tranimutino?Il qual sentimento molti altri antichi & granifsimi padri lafciarono scritto. S. Agostino dice coli. Fedelmente confessiamo, auanti a la consecratione esser pane, & uino, che la natura ha formato, ma dopo la consecratione la carne di Christo e'l sangue, che la benedittione ha cosecrato. Damasceno scriffe queste paro le.Il corpo fecodo la uerità è congiunto a la diuinita:il corpo dico che nacque da la fanta uergine:no che quel corpo assunto discenda dal cielo: ma perche il pane e'l uino si trasmuta nel corpo, & nel sangue di Christo.que sta marauigliosa connersione adunque connenientemé te & propiamente da la fanta Chiefa Catholica è stata detta Transostantiatione, si come il sacro Concilio Tré tino ci ha infegnato.perche si come la natural generatio ne rettamente, & propiamente puo esser detta Transfor matione, perche in essa si muta la forma : cosi pariméte, perche nel sacramento de l'Eucharistia tutta la sostanza . di una cosa trapassa in tutta la sostanza di un'altra cosa, quella parola, Transostantiatione, è stata rettamente & sapientemente ritruouata da' nostri Dottori.

Ma debbono qui li Christiani essere ammaestrati & auuertiti di quello, che si spesso li santi Padri nostri han no ricordato, che non uogliano troppo studiosamete ri cercare, come possa farsi tal mutatione : perche da noi replamente

S. Agostine

Concilio Trentino.

Il fanto fa. crameto de l'Eucharifina dee clie credute & non curiofs mente inue stigato.

non puo esser intesa: ne noi ne le naturali mutationi,o ne la creatione de le cose habbiamo di tal fatto esempio alcuno.ma solo si dee conoscere per sede quello che fia:però, come cio fi facci, non fi dee ricercare, o inuelli gare troppo curiosamente. Et non minor cautela biogna che li Pastori usino ne l'esplicare quetto misterio, che e.Come il corpo di Christo, nostro Signore, tutto si contenga in ogni minima particella del pane. & pero ta li disputationi non si douranno quasi mai fare : ma qua do pure questo domadasse la charità Christiana, prima debbono ricordaisi di preparare gli animi de sedeli con quella noce: Non erit impossibile apud Deum omne rerbum: Apresso Dio non è cosa alcuna impossibile. Di ci gli in segnino, che Christo Signor nostro in questo sacramen to non è come in luogo: perche il luogo fegue a le cofe, in quato hano in loro quella grandezza, o quantità. ma noi no diciamo Christo esser nel sacramento, in quanto è grande, o piccolo, ilche s'appartiene a la quantità, ma in quanto è fostanza: peroche la sostanza del pane si co uerte ne la sostanza di Christo, non ne la sua gradezza, o quantità. & ciascuno sa, che la sostaza si ritruoua così nel grade spatio, come nel piccolo, onde la sostaza de l'aere & tutta la sua natura si ritruoda cosi in una grande come in una piccola parte de l'aere. & parimète tutta la natura de l'acqua e necessario che cosi sia in una piccola brocchetta, come in un grā hume. Cóciosia adú que che a la sostanza del pane succeda il corpo del Signor nostro, bisogna cosellare, che nel medefinio modo a punto è nel sacrameto, nel quale ui era la sostuza del paneauati la consecratione: & che quella ui fulle o sot to grande o sotto piccola quantità niente importaua. Resta hora a dire una terza maranigha di questo sacra mento: la qual cosa, essendo già esplicate le due sopradetre, piu agenolmete potrà da li Pastori esser tractata. & queira è, che le sperie del pane & del uino in queito facrameto fi ritruouano fenza lubietto alcuno.peroche

banendo noi di sopra dimostrato, che il corpo el im-

Luc. r.

o,inoite

U Com

ellode

O INUE

la di .

nation,

Hiri

vi Cron

F. C.

a, Derry

uch

17 17 K

4

. .

A - ch per a - seggi o

re si e.

Street Li

THE LOS

illa ii

15 mile

ie tui-

10 1104

is idi

cel Si-

modi

73 dci

ie o lot

CTLILL.

ARCTA

opra-

tata.

ELTO

)CHC

1100

que del Signore e ueramente in quello facrameto, talche non cirella pin alcuna fottanza di pane, o di uino; perche quelli accidentinon poffano appoggiarfi al corpo & al fangue di Chrifio: reita, che fopra ogni ordine dinatura esfi chengano loro ifteffi, & non fi fidino fopro altra cof., quella e sempre stata una perpetua & costante dottrina della Catholica Chiesa, la quale si potrà agenolmente confermare con l'auttorità di quei te fluronij, con ii quali di fopra si manisesto, ne l'Eucharistia nen rapreje lostara alcuna del pane, o del uino. Ma rone cofa. he piu converga a la pietà de li fedeli, che, la cime le troppo fottili questioni, la maiestà di questo marquigliolo sacramento honorare, adorare, & po: 11st uardate in quello la somma prouidétia di Dio, che habbilitituito, che si facri & fanti misterij ci siano ammir iltrati fotto la spetie del pane, & del uino pche effendo che la comune natura de gli huomini grandemente abhorrisce il mangiar carne humana, o il here fangue, con gran fapienza ha fatto che il fuo fantiffimo corpo & sangue ci fuse miristrato sotto la spetie di alle cole, cioè di pane & di uino, il cui quotidiano & comune nutrimento mafi mamente ci diletta. A questa sono aggiunte quelle due utilità: de le quali la prima è, che ueniamo liberi da la calunnia de li infedeli:laquale cosi di leggieri non haremmo potuto schifare, le hauessimo mangiato il nostro Signore sotto la sua propia spetie. L'altra e, che mentre che in tal modo r ccuiamo il corpo & il fangue del Signore, & che non fi puo perà con li sensi comprendere quello che in uerita si opera, quetto è non poco gioneuole a fare accrescere ne glanimi nostri la fede; la quale, si come per detto di S. Gre gorio è già diuulgato, quini non ha il merito, doue l'hu mana ragione da l'esperimento. Et quesse cote, che sin qui habbiamo dichiarate, non senza gran cautela farà necessario esplicare secondo la capacità de gli uditori, & secondo la necessità de' tempi.

Ma quelle cose, che de la mirti & de frutti di si mara Di moli &

maraniglio fi frutti di tanto facra mento.

niglioso sacramento si possono dire, tutti li fedeli sono tenutia conoscere & intendere, come a la loro salute necessirie, perche solo a fine, che li Christiani conoscono l'utilità de l'Eucharittia, tutte quelle cose debbono effere intele, che si trattano intorno a questo sacramento.Ma pche le sue grandissime utilità, & frutti, no posso no con parole estere esplicati; basterà, che li Pastori trat tino un luogo o dui, per mostrare quata copia & abondaza di beni si contenga in questi sacri & santi misterij. perche in qualche parte potrà loro uenir fatto, se, mani festata che haranno la forza & la natura di tutti li sacra menti assomiglieranno l'Eucharistia a un fonte, gli altri a piccioli riui perche ueraméte & necessariamente dee questa esser detta un fonte di tutte le gratie, conciosia che in se cotenga in un modo marauiglioso l'istesso son te de le celesti gratie & doni di Christo Giesu, di tutti li sacraméti auttore, dal quale come da sonte a gli altri sa crameti deriua tutto allo che ritengono di buono & di perfetto. Di qui adunque si possono facilmente conside rare gli eccellentissimi doni de la dinina gratia, li quali ci sono concessi da questo sacramento. Ci uerra ancora fatto il medesimo assai comodamente, se sarà ben considerata la natura del pane & del uino, che sono li segni di quello sacramento, perche quelle utilità, che il pane e'l uino arreca al corpo, quelle medefime tutte, a falute & giocondità de l'anima, & in migliore & piu perfetto modo apporta il sacramento de l'Eucharistia. pche que sto facramento non si muta ne la nostra sostanza, come fa il pane e'l uino:ma noi in un certo modo ci couertiamo ne la sua natura: talche a ragione quel detto di santo Agostino si puo trasportare a questo luogo: Io son cibo d'huomini grandi: cresci, & cosi mi mangierai;: ne tu me muterai inte, come fai il cibo de la tua carne, ma tu ti muterai in me. Et se la gratia & la uerità è fatta p Giefu Christo, è necessario, che ancora ne l'anima influi fca, quando egli autiene che puramente & fantaméte fi riceua quello che di se stesso disse; Qui manducat means

Ioan. ..

Toan.6.

carnem,

li foun

lalute

molec.

ebbone

maner.

10 1005

CHI TO

i aben

nikari

ie, mar

li face

gliait

thre da

oncion teffo fr

dituri

to meliare

Hono &:

TE 007 11 il mi

-10-0

CE COEL

phis

ier pin

remento

che que

12,0000

ouertia-

odifor-

o fon Ci-

i:netu

e, ma

atta p -

influ

éte fi

meant

carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo. Chi mangia la mia carne, & bene il mio fangue, sta in me, & io in lui. Et altroue: Panis, quem ego dabo, caro mea eft Ioan. 6. pro mundi uita. Il pane ch'io ui darò, è la carne mia per la uita del mondo.Il qual luogo interpretando Cirillo dif S. Cirillo. fe:Il Verbo di Dio ne l'unir se stesso a la propia carne, la fece uiuificatiua: & però fu conueniente, che in un ma rauigliofo modo fi unisse a li corpi per mezo de la sua sa cra carne, & del suo pretioso sangue.le quali cose noi ri ceuiamo ne la beatifica benedittione nel pane & nel ui no:ma quello che si dice, che per l'Eucharittia si dona la gratia, li Pastori interno a questo ammoniranno li loro popoli, che non si dec intendere come se non fusie neces fario che colui, che in uerità cotai facramento ha da riceuere, prima bifognasse che hauesse riceuuta la gratia. perche egli è chiaro, che, si come a li corpi morti niente giona il natural nutrimento, cofi a l'anima, la quale non uiue di spirito, non conferiscono li sacri misterij. Et però hanno spetie di pane & di uino, accioche cosi si significhi, che sono stati istituiti non per cagione di ritornare l'anima in uita, ma p coferuarcela. Nondimeno dice queito, perche, bifognando che ciascuno, prima che ardifca toccare con bocca la facra Euchariffia, possegga la prima gratia, accioche il giuditio non fi magi & no fi beua, questa non si dona ad alcuno, se prima non ricene questo sacramento o con il desiderio, o con il uoto. Inperoche questo è il fine di tutti li sacrameti, & un segno de la Ecclefiattica unità & congiuntione : ne fuor de la Chiefa puo alcuno confeguire la gratia, Dipoi, perche fi come il corpo no folo fi coferua col cibo naturale, ma ancora accresce, e'l gusto ogni giorno da quello riceue nuoua fuauità & piacere:cofi parimente il facro cibo de l'Eucharistia non folo sostenta l'anima, ma ancora le accresce forze, & fa che lo spirito è ogni giorno preso mag giormente dal diletto de le cose diuine. Et di q na sce, che per questo sacraméto si dica darsi la gratia uerissima méte & giustaméte. Et pò si puo a ragione assomigliare ala

a la manna, ne la quale si sentiua la suauità di tutti li sa pori. Non si dee ancora dubitare, che per l'Eucharistia cosi relascino & perdonino li peccari neniali. peroche tutto quello, che per l'ardore de la cupidità l'anima hauea pduto ogni volta che in cose leggiere qualche poco era stato da lei offeso Dio, l'Eucharistia restituisce, togliendo li minori peccati. Si come ancora (perche io no noglio che ci partiamo da la proposta similitudine) tut to quello, che per forza del calor naturale di giorno in giorno fi perde & scema, a poco a poco sentiamo aggingnersi, & restaurarsi per il naturale nutrimento. Onde meritamente su detto da S. Ambruogio parlando di que sto celeite sacramento: Questo pane ogni giorno si rice ue in rimedio de la nostra quotidiana infirmità. Male cose dette si debbono intendere di quei peccati, per il fenso & diletto de quali l'animo non si commuoue.Oltra di questo hanno questi sacri misterij quest'altra uir tù,& forza, che ci conseruano da ogni peccato puri & integri, & da ogni impeto di tentatione ci rendono falui, & preparano l'anima noftra come con un celefte me dicamento, accioche non possa infettarsi o corrompersi dal ueleno di qualche mortifera passione. & per questa cagione ancora(si come S. Cipriano testifica) quado an ticaméte da li Tiranni erano li Christiani uninersalmé te condotti ali tormenti, & a le morti per la confessione del nome Christiano; accioche qlli forse da la acerbità del dolore uinti, in fi utile combattimento no man cassero, costumò la Chiesa antica di dar loro per mano de li Vesconi il sacraméto del corpo & delsagne di Chri fto Oltra di gito, raffrena ancora & reprime la libidine de la carne. perche mêtre che có il fuoco de la charità piu accéde gli animi, è necessario che estringua l'ardore de la cocupifcetia. Finalmente, per raccorre in una paro la tutte le utilità & benefitij di questo sacramento, diciamo la facra Euchariftia hauere una fomma & princi

pal nirth di acquistarci l'eterna gloria: & pò disse Chri

Ito: Qui mandiscas mean carnem, es bibis meum sanguinem , ha-

ni

lic

lei

S. Ambre.

S.Cipro

Tosp.6. .

Linia.

eroci:

mah.

ie pao ce. z.

Cion

70

) on the

20011.

Onz

dica

fine

1120

, Mil

us.O.

701-10 11-0 des

Personal Property and

meil.

president

Tre

GHC/H

dom

- Impa

sfig.

ICT-

man

i Listilia

Cir

100

dort

paro

(1)4

ind

bet with a ternan, & ego refuscitabo eum in novissimo die. Chi mangia la mia carne, & beue il mio sangue, ha nita eterna, & io lo resuscitaro ne l'estremo giorno. Et questo au uiene, perche li fedeli per cagione di questo sacramento mentre che stanno in questa uita, si godono una somma pace & tranquillità di conscientia: dipoi da la sua uir tu recreati, non altrimenti che Elia, il quale per fortezza del pane succineritio caminò fino al monte di Dio Horeb, quando ne niene il tempo di partirfi di questa ni ta, se ne ascendono a la eterna gloria, & a la beatitudine. Tutte querte cose copiosamente potrano li Pastori espli care, se prenderanno a esporre ouero il sesto capitolo di S. Gionanni, done si palelano molti effetti di questo sacramento, ouero, li marauigliosi fatti & opere di Chrito reascorrendo, dimostreranno, che, se noi ragioneuol mente & meriteuolmente giudichiamo.coloro esfer sta ti beatissimi, detro a le cui cuie fu ricenuto mentre che era mortale, ouero quelli che per toccare la fua ueste o la fimbria recuperarono la fanita, molto piu beati & iclici siamo noi, ne l'anime de quali hora glorioso & immortale non si sdegna entrare, accioche cosi sani tutte le sue pizghe, & quella, di richissimi doni ornata, a lui unisca & congiunga.

Bisogna dipoi insegnare, chi siano quelli, che possano ricenere li gra frutti de la sacra Eucharistia, che habbia mo dettisse e necessario dimostrare, che ul rij sono li mo di di comunicarsi, accioche così il sedel popolo impari a desiderare le opere buone se di maggior per ettione. Et però a ragione se con gran sapientia li nostri antichi, co me nel Concilio Tretino leggiamo, dissinfero tre modi di ricenere questo divino sacramento. Perche altri cono che solo ricenono il sacrameto, come so ali peccatori, che no si uergognano prendere questi alli misteri con la bocca immonda, se con il cuor macchiate, si quali, l'A postolo disse, indegnamente magiare se bere il corpo se sangue del Signore. Et di questi scrisse. S. Agostino: Chi non si troua in Christo, se in chi non si truoua Christo,

4.Reg. 19

Del mangia re, di del no do di rectue re il tacramento, di de la prepararione de la rione de del corpo.

r.ad Cor. re S. Agolino

per certo che non mangia spiritualmente la sua carne, quantunque carnalmente & uisibilméte con li déti strin ga li sacramenti del corpo & del sangue. Quelli p tato, che in si fatto modo disposti riceuono li sacrati misterij, non solo di quelli non prendono frutto alcuno, ma per testimonio de l'Apostolo a loro istessi magiano & benono il giuditio, & la dannatione. Altri sono che riceuono folo in spirito la santa Eucharistia: & questi son quelli, che con il buon lor proponimento,& con un fanto desiderio magiano il celeste pane propostoci da Dio, accesi di una uiua fede, la quale opera p dilettione; da la qual cosa se non tutti li frutti, certo è che molti ne riportano. Altri sono finalmente, che & sacramentalmente & spiri tualmente riceuono la facra Eucharistia:li quali secodo la dottrina de l'Apostolo, prima hauendo ben purgata la cosciétia, & ornati di ueste nuttiale a questa dinina men sa essedo uenuti, da la Eucharistia riceuono álli copiosis simi & utilisiimi frutti, che di sopra si sono detti. Onde è cosa chiara, & manisesta, che qlli si priuano di grandisfimi & celesti beni, li quali potedo essere ancora preparatia riceuere il corpo del Signore, basta loro & si coté tano riceuere la sacra comunione solo spiritualmente.

Ma è homai tempo, che dimostriamo come debbano gli animi de' fedeli estere preparati auanti che si coduca no al riceuere sacrametalmente la fanta Eucharistia. Et prima, accioche si manifesti, questa preparatione estere massimamente necessaria, dee proporsi l'estempio del no stro Saluatore, peroche prima che egli donaste a suoi A postoli il sacramento del suo pretioto corpo & sangue, quantunque prima sussero mondi, nondimeno lauo loro li piedi, per dimostrare che ogni diligenza si dee met tere p sar si, che in noi si ritruoui una somma integrità & innoceza di animo, quado sisto santissimo facrameto deuemo riceuere: dipoi, accioche li Christiani intendano, che si come colui, che con ben disposto & preparato animo riceue la santissima Eucharistia, uiene ornato di nobilissimi doni di celeste gratia, così per il contrario, se

mal

de

tice

en:

100

rice!

to a

mo (

100

fimi

t1 t0

bi.li

mac

fogli

fare

fada

leite

men fan

tan

mai & la

de

QT.

Cilla.

1

Million

Din

Story

1000

ito di

1,40

1,36

0.10

Sin

ice.

an Capital

LITTE

MIN.

I. CI

granu

niest edda

coder

ftis.E

eller

delt

11011

ingl:

nio io

et Bu

Mi

Mi:

Tal

10,10

mal preparato lo prende, non folo non ne trahe comodo alcuno, maglie ne uengono incômodi & danni grãdiffimi. Peroche egli e propio de le cose ottime, & pur affai gioueuoli, che, se a tempi opportuni si usano, grandemente giouano, ma, se in tépi poco atti & conuenien ti ce ne nogliamo sernire, ci arrecano dano & ruina. No e per tato da marauigliarsi, se questi doni di Dio, che so no de gli altri maggiori & piu eccellenti, quando fono ricenuti da un'animo ben disposto, ci sono di grade aiuto al confeguire la celeste gloria, ma quado poi noi fiamo di alli indegni, ci apportano l'eterna morte. Ilche si conferma con l'esempio de l'Arca del Signore. imperoche l'Arca del patto, de la quale niente hebbe mai il popolo Israelitico piu degno & eccellente, al quale ancora, mediante quella, hanca il Signore concessi gradissimi & innumerabili benefitij, essedogli da li Filistei sta ta tolta, porto a quelli una gradissima peste & calamità, congiunta con un'eterno dishonore. Cofi ancora quei ci bi, li quali per bocca riceunti se ne discendono in un sto maco ben dispolto, li corpi nutriscono & sostentano: ma quelli, che in un stomaco di corrotti humori ripieno si fogliono infondere, cagionano infirmità grauissime. Quella aduque sia la prima preparatione, che debbano fare li Christiani che discernano & distinguano una me fa da un'altra, cioè questa sacra da le profane, questo celeste pane dal comune. Et questo si fa, quado noi certamente crediamo qui in effere presente il nero corpo & fangue di Christo nostro Signore, il quale in cielo adorano gli Angeli, al cui cenno le colonne del cielo tremano, & si spauétano, de la cui gloria sono pieni il cielo & la terra. & qto unol dire, Diindicare, cioè giudicare & coniderar bene il corpo del Signore:ilche fare ci ammoni l'Apostolo. del qual misterio però la grandezza piu tosto bisogna uenerare, che troppo curiosamente ricercare con dispute & questioni la sua uerità.

L'altra preparatione purassai necessaria è questa, che ciascheduno a se stesso dimandi, se ha pace co il suo fra-

Marth. s.

Concilio di

Treate.

tello, s'egli neramente & co l'animo ami li pffimi suoi. fe aduque offerifci il tuo dono a l'altare, & quini ti ricor derai, che il tuo fratello ha qualche cofa cotra di te,lascia quini il tuo dono auanti a l'altare, & uanne prima a reconciliarti al tuo fratello, & allhora ritornando offerisci il tuo dono. Dipoi deuemo diligentemete inuestigare la coicientia nostra, se forse da qualche mortal pec caro fussimo cotaminari, del quale ci fusse necessario il pétirci, accioche cosi prima si purghi co la medicina de la corritione, & de la confessione. Perche dal S. Cocilio di Treto e stato determinato, che a niuno sia lecito riceuere la sacra Eucharistia, il quale si senta da la côsciéza di mortale peccato stimulato, se ha facultà di secerdote, prima che co la sacrametal cofessione non sia purgoto, se be gli paresse a bastaza essere contrito. In oltra, deuemo tra noi istessi taciti cosiderare quato noi siamo indegni di riceuer da Dio si diuino benesitio Et però habbiamo sempre a dire co il Céturione, del qual il Sal uatore steffo testificò ro hauer trouato si gra sede in Israel: Domine non fum dig. us, vt intres fub tectum meum: Signore io non son degno, che tu entri sotto il tetto mio. Dimandiamo ancora a noi istessi, se noi poriamo dire con Pietro: Domine, tu scis, quia amo te. Signore, tu sai, che ioti amo. Perche ci bisogna ricordare, che colui che senza la ueste nuttiale sedeua al couito del Signore, su madato in un tenebroso carcere, & condannato a sempiterne pene. Ne folo ci bisogna la preparatioe de l'animo, ma del corpo ancora, perche deuemo a questa facrata mensa andare digiuni, talche almeno da sa meza notte pre-

cedéte fino a quel punto, nel quale prendiamo l'Eucha-

ristia, niente habbie mo o mangiato, 'o benuto. Ricerca

ancora la dignità di tato facramento, che quelli che in

matrimonio fono cogiunti, p alquanti giorni fi astengano da la copula carnale, ammoniti da l'escmpio di Da-

nid, il quale douédo dal sacerdote riceuere si pani de la propositione, cosesso & lui & li suoi serui essersi per tre

Matth. 8.

Ioan.21.

1.Reg. 21.

giorni astenuti da la couersatione de le cotorti. Questo

b.

no

Cit.

mai.

13 00

E 11

me.

dr.

CAR

100

ciba

10:2

8 00

foir

Hara

nive

fiam

rilch

che

## DE L'EVCHARISTIA.

Ht to

Cit.

fa Derro

Mer.

E Thur

Citi.

El la

Chin

S.Cin

lett.

idi.

di L

-

Jr.C TE

¢ E:

Clair

Car in

The Land

Tilio

di

cht.

heic

i mi

Titer

mo."

HIL

CILC

Fil

Feet.

icht

iter.

di D

id.

fono quasi tutte quelle cose, che massimaméte debbono estere offeruate da li Christiani, accioche cost si prepari no auanti, al riceuere co utilità il fantissimo sacrameto. L'altre co e, che in til negotio pare che fi debbano pro uedere, agenolmente a queiti capi potranno ridurfi.

Ma, accioche alcuni non douentino troppo negligéti & tardi a ricener questo sacramento, perche forse giudi chino cosa grane & dissile a far tata preparatione, deb bono pesso li Christiani essere ammoniti, che uttisono per legge obligati di ricenere la sacra Eucharistia debba esteapreilo, che da la Chiefa è stato costituito & ordinato, rericeuto che quelli, che almeno una nolta l'anno nel giorno san to de la Pa qua no li comunicherano, fiano (comunicati, a da la Chie à si discaccino. Ne pero li fedeli pessino, che barti loro obedédo a l'auttorità di quesso decreto, una nolta iola ogni anno riceuere il corpo del Signore: na fappino, che spesso debbono frequetare di prendere la comunione de la fanta Eucharistia. Hora se ouero og ii mese,o ogni settimana,o ogni giorno sia piu utile il ricenerlo, non li puo a ciascuno dare una medesima & determinata regola ma quella di S. Agostino sia una cer tissima norma; Viui in modo, ch'ogni giorno lo possa ri couere. Onde al Parocho s'apparterà spesso eshortare li fuoi popoli, che si come ogni giorno dare al corpo il suo cibo giudicano necessario, cosi parimente curino ogni giorno l'anime pascere di questo nutriméto perch'egli e cosa chiara, che no maco l'anima ha dibisogno del suo spiritual cibo, che il corpo del corporale. Et molto giouera in questo luogo, replicare quei grandissimi & diui ni benefitij, li quali, come di sopra si e dichiarato, acqui stiamo da la sacramental comunione de la Eucharistia. Alche si potrà aggiugnere la figura de la manna, la qua le ogni giorno si prendeua per ristorare le forze del cor po · & l'auttorità de' fanti Padri, li quali grandemente lodano & approuano la frequentatione di questo sacra mento. Et non fu iolo S. Agostino di quella sentenza, che dille: Tu ogni giorno pecchi, ogni giorno debbi

Il facramen to de l'Eu. charittia, qñ quante nol te, & da chi

DICHIARATIONE

riceuerlo:ma chi uorra diligentemete attendere, ritruo uerà tutti li santi Padri, che di tal cosa hanno scritto, ha uer inteso & sentito il medesimo. Troueremo ancora, per quello che si legge ne gli Atti de gli Apostoli, che fu gia un tempo, quando li Christiani riceueuano ogni giorno l'Eucharistia.perche tutti quelli, che allhora co feilauano la fede Christiana, ardenano si fattamente di una uera & fincera charità, che, attendendo senza inter missione alcuna a le orationi, & a le altre opere di chari tà, iempre si tronauano preparati al riceuere il fantissimo sacramento del corpo di Christo. Questa consuetudine, la quale pareua che si tralasciasse, alquanto tempo dipoi, Anacleto Papa fantissimo & martire, in qualche parte rinouò:perche egli fu che comandò, che quei ministri, che al sacrifitio de la Messa erano presenti, si comunicassero: ilche affermana essere stato ordinato da gli Apoltoli. Perseuerò ancora lungamente ne la Chiesa quel cottume, che il sacerdore, detto che haueua la mes fa, & poi che haueua presa l'Eucharistia, al popolo che presente si trouaua, riuolto con queste parole lo inuitaua a la sacra mensa: Venite fratres ad communionem: Venite fratelli a la comunione. Allhora quelli, che fi trouauano preparati, con somma denotione riceneuano il santissimo sacramento. Ma dipoi, essendo di maniera la cha rità & la dinotione raffreddata, che molto di rado li Christiani si riduceuano a la comunione, su da Fabiano Papa ordinato & stabilito, che tre nolte l'anno, cioè nel Natale del Signore, ne la Resurrettione, & ne la Pentecoste, li fedeli si comunicassero. ilche poi su confermato da molti Concilij, & massime da l'Agathense. A l'ultimo, essendo la cosa condotta a tale, che non pure quel fanto & utile comadameto no fi offeruaua, ma ancora fi differina la comunione in molti anni, fu dal Cocilio La teranése statuito, che almeno ogn'anno una uolta nela solennità de la Pasqua tutti li fedeli riceuessero il sacro corpo del Signore, & alli, che ciò fare dispregiassero, ful fero da la Chiesa scomunicati, & discacciati. Ma, quatun

que

gli ni li

fanc

gior

(PD)

lafci

Chi

fanc

dre.

perc

men

diqu

por

nad

Gnt

mq

gio

tod

ftia,

Clin(

llare

bito

tori

nel

GC

re film

COUNTY.

10 3000

101,

uamog

allhoni.

amen:

DZA I

redica

lin.

conin:

ntotu

in qua

e que:

112

rela(L

M.

1 100-

ano L

ictali.

di rat

1 Fa01

0,06

elaPs

ONEL

t. 1.

pur.

23nt

ocil

oltai roll

1800 2,00

que a questa legge, ordinata p l'auttorità di Dio, & de la Chiesa, tutti li fedeli siano tenuti & obligati, si dee pero infegnare, che quelli ne fono eccettuati, li quali p la debolezza de l'età ancora non posseggono l'uso de la ragione; pche questi ne sanno discernere la sacra Eucha riftia dal'profano & comun pane, ne per riceuerla posso no in loro hauer o deuotione, o riueréza. Et pare anco ra che questo non sia punto secondo l'ordinatione di Christo nostro Signore, il quale diffe: Accipite & comedite. & è cosa chiara che li bambini non sono attine a pigliarlo con le mani, ne a mangiarlo. Esstata bene in alcu ni luoghi quella antica usanza di ministrare ancora a li fanciullini la facra Eucharistia:nondimeno si per le cagioni di sopra addotte, si ancora per molte altre, molto conucuienti a la Christiana pietà, già molto tempo si è lasciata di fare tal cosa, per auttorità de la medesima Chiesa. Ma in quale età si debba dare il sacramento a li fanciulli;niuno lo potrà meglio deliberare, che il padre, e'l sacerdote, a cui si confesseranno li peccati loro: perche a quelli fi appartiene inuestigare & dimandare da li fanciulli, se hanno di questo maraniglioso sacramento cognitione, o guilo, o fentimento alcuno. Oltra di questo, a quelli, che fusiero stolti, li quali in quel tépo non possono hauer ne sentimento, ne denotione alcu na di cose si sante, non bisogna in modo alcuno dare il santissimo Sacramento: benche, se, prima che uenissero in quella pazzia, mostrarono qualche denotione, o reli giosa uolontà, si potrà nel fine de la uita loro, per decre to del Concilio Carthaginese, amministrargli l'Euchari stia, purche non sia da temere pericolo o incommodo al cuno, o di uomito, o di altra indegnità.

Quanto hora si appartiene al modo, che si dee osseruare nel comunicarfi, infegnino li Parochi, esser prohibito per legge de la santa Chiesa, che niuno senza l'auttorità de la santa Chiesa suor che li sacerdoti, quando spetie. nel sacrifitio confacrano il corpo del Signore, possa il sacramento de l'Eucharistia prendere sotto ambedue le

fi debbono comunicare

ipetie.

Che li laici

spetie.imperoche dal Concilio di Trento è stato dichia rato, che quatunque Christo Signor nostro ne l'ultima cena questo altissimo sacramento iltituisse ne le spetie del pane & del uino, & cofi lo ministrafle a gli Apostoli, di qui però non segue che il nostro Signore & Saluatere ordinasse questa legge, che a tutti li fedeli si douesse dare il sacrameto sotto ambedue le spetie. Perche il me defimo Signor noltro, quando trattana di questo facramento, spesso faceua mentione di una sola spetie, come quando diffe: Si quis manducaverit ex hoc pane, nivet in ætermum: Chi mangierà di questo pane, uiuerà in eterno. Et altrone: Panis, quem eço dabo, caro mea est pro mundi una: Il pane, che io daro, è la mia carne per dar la uita al mondo . &, Qui manducat hone panem, vivet in æternum: Chi man gia questo pane, uiuerà in eterno. Et si uede chiaro, che, per molte & ninissime ragioni, la Chiesa si è mossa non solo ad appronare questa consuetudine di communicare fotto la spetie del pane, ma ancora a confermarla con l'auttorità del fuo decreto, peroche prima era mol to d'auuertire & guardaifi molto bene, che il fangue del Signore no si spargesse in terra. Ilche pareua che ma lageuolmente si potesse schisare, se susse stato bisogno mintstrarlo tra una gra moltitudine di popoli. Appreso, douendo sempre la sacra Encharistia esser preparata per li infermi, si potena grandemete temere, che se troppo lungamente la spetie del uino si fusse conseruata, nonsi fusse corrotta. Oltra di questo, si truouano molti, li qua li in modo alcuno no possono sentire il sapore, ne anche l'odore del uino. Et però, accioche quello, che per cagione de la spiritual salute donea das si, no sulle noceno le a la fanità del corpo, prudentemete fu ordinato da la Chiefa, che li fedeli ricenessero solamente la spetie del pane. Si aggiugne a le altre ragioni, che in mo te prouia cie e grandissima carestia di nino, & no seza gradissime spele, & per lunghissime & dishcilissime strade ui fi puo condurre. Dipoi (ilche piu che altra cosa importa) bilognana ltirpare l'herefia di coloro, li quali negauano

To: To

fotto ciascheduna spetie esser tutto Christo, ma solo il corpo senza sangue sotto la spetie del pane, & sotto alla del uino assermanano solo contenersi il sangue. Accioche aduque la uerità de la sede Catholica piu si mostras se auanti a gli occhi di ciascuno, con sapientissimo consi glio s'introdusse la comunione sotto la spetie del pane. Sono state da altri, che hanno trattato intorno a tal ma teria, raccolte altre ragioni, le quali, se parrà loro ne-

cessario, potranno da li Pastori esfere addotte.

20011

Eller.

£ ...

app.

5

Mich.

The same

tini.

eut.

646.1.1

ettir

Print.

124

W.C.

min

emil

o many.

7.78.60

CL.C

TO :

....

114.00

TET

Ita, f.

Ne la

2,77

in G

No. of

1.74.

125

LUL!

ade.

mp

la m

[0.3

Hora si ha da trattare del ministro; se bene quasi niu no è, che non lo sappia; accioche niente si lasci indietro; che s'appartenga a la dottrina di quello sacramento. Si dee adunque infegnare, come a li facerdoti è stata concessa la potestà di poter consecrare la sacra Eucharistia, & amministrarla a gl'altri fedeli, & che sepre ne la Chie sa si è costumato, che il popolo Christiano da li sacerdo ti riceuesse li sacramenti, & che li sacerdoti, li quali celebrassero, comunicassero se stessi. l'ha dichiarato il sacro Concilio Trentino, & ha dimostrato che questa con fuetudine, come deriuata da la Apoltolica traditione, dee con gran religione essere ritenuta, & massime che di tal cosa Christo nostro Signore ci lascio un csempio chiaro, il quale & confecro il suo santissimo corpo, & a gli Apolloli lo porfe con le sue mani. Ma accioche in tutti li modi si attenda a conseruare le dignità di tanto facramento, non folo a gli foli facerdoti è data la potestà di amministrarlo, ma ancora ha la Chiesa per legge prohibito, che niuno, che non fusse consecrato, hauesse ardire toccare, o trattare li facri uafi, li corporali, & gli altri istrumenti, che a la consecratione & operatione da quello sono necessarij; se già qualche graue necessità non soprauenisse. perilche & lisacerdoti & gli altri Christiani possono comprendere, di quanta religione & fantità bisogna che siano ripieni coloro li quali si conducono a consecrare, o amministrare, o riceuere la santissima Eucharistia. Quantunque (si come s'e detto de gli altri sacramenti, li quali per le mani de li rei & *fcelerati* 

scelerati huomini possano non manco essere amminiftrati, perche quelle cose siano al tutto osseruate secondo il costume de la Chiefa, che s'appartengono a la loro perfetta forma & regola) il medesimo ne l'Eucharistia auuiene. perche queste cose si fatte, non si dee credere, che siano operate per merito de li ministri, ma per uirtu & porestà di Christo. Queste cose adunque si deuranno esplicare intorno a la Eucharistia, inquanto è sa cramento.

Resta hora da dire de la Eucharistia inquanto è sacrifitio; accioche li Parochi conoscano quali cose intorno a questo misterio (si come il sacro Concilio Trentino ha ordinato) debbano infegnare al popolot li giorni de le Domeniche & le altre festiuità. peroche questo sacra mento non solo è un thesoro de le celesti ricchezze, il quale se usiamo bene, ci acquistiamo la gratia & l'amore di Dio, ma in quello è un fingolar modo, per il quale per li immensi benesitij a noi concessi in qualche par te potiamo mostrarci grati a Dio. Hora se questa uittima sarà immolata legitimamente & rettamente, di qui fi intende quanto sia grata & accetta a Dio.che se li sacrifitij de la uecchia legge, de li quali è scritto, Sacrificia & oblationem noluissi: Tu non hai noluto il sacrifitio & la oblatione. Et altrone, Si whisses, sacrificium dedissem: utique holocaustis non delectaberis. Se tu hauessi noluto, io ti harei dato il facrifitio: ma tu non ti diletterai di holocausti: se questi sacrificij, dico, tanto piacquero al Signore, che la scrittura testifica, che Dio senti in quelli un'odore suauissimo, cioè che gli surono grati& accetti: che deuemo sperare di quel sacrifitio, nel quale quello istesso è immolato & offerto, del quale ben due nolte si udi quella celeste noce, che disse : Hic est filius meus dilectis, in que mibi bene complacui? Questo è il mio figlicolo diletto, nel quale a pieno mi sono com placinto.

March. P.

Gen. 3.

Pfal. ; 9.

Pial. 50.

Questo misterio adunque li Parochi diligentemente esporranno, accioche, quando li Christiani conuerran-

noad

mmini.

e fecon.

alalo.

uchari.

dee cre.

maper

ue line

intoe

e fact.

mtorm

rentino

iomid:

ao laca

CITE:

Tamp.

TI OCA.

iliter:

izona. E.digi

eli.

terifici

10 811

CHERCH

10 11

holo-

2151-

quel-

\$ 260

gua

eben

els from

io e

OI

ntê

no ad ascoltare le messe, & gli oshtij dinini, imparino a confiderare & meditare attentamente con religione & dinotione quelle cose sacre, a le quali son presenti. Primieramente adunque infegneranno, l'Euchariftia per due cagioni da Christo nostro Signore esiere stata istituita, una è, accioche fusse un celeste nutrimeto de l'ani ma nottra, con il quale la uita spirituale potesiemmo & conseruare, & mantenere; l'altra, accioche la Chiesa ha uesse un perpetuo sacribtio, con il quale si satisfacesse a li nostri peccati, e'l celeste padre, da le nostre sceleratez ze spesso si granemente osfeso, fusie ridotto da l'ira a la misericordia, da la seuerità di un giusto castigo a la cleméza. La figura & la fimilitudine di quefta cofa fi puo confiderare ne l'agnello Pasquale, il quale come sacrifitio & come facraméto da gli figliuoli d'Ifrael folea man giarfi, & offerirfi. Ne puote il nostro Saluatore, quado a Dio Padre ne l'altare de la croce douea se stesso offerire, de la sua immésa charità uerso di noi, farci piu chia ra dimostratione, che lasciadoci un uisibil sacrifitio, co il quale ql fanguigno fi rinuouasse, che poco dipoi i cro ce una fola nolta s'hanea da immolare, & di lui per tutto il modo fi celebrafle ogni giorno eterna memoria fino a l'estremo de secoli, có somma utilità de la Chiesa. Ma sono molto differéti tra loro que due modi di dire. percioche, in quato è sacraméto, si fa perfetto co la cose cratione:ma, come sacrifitio, cossse ne l'offerirsi . per la qual cosa la sacra Eucharistia, métre che si coserua ne la coppa,o quado si porta a uno infermo, ha ragione & na tura di facrameto, & nó di facrifitio. Dipoi, in quato ancora è sacraméto, a quelli che riceuono qua diuina hostia, apporta gră cagione di merito, dădogli tutte quelle utilità, che di sopra sono state narrate. Ma, inquato è sacrifitio, non folo a meritare, ma ancora è sufficiente & basteuole a satisfare.perche si come Christo nostro Signore ne la sua passione per noi meritò, & satisfece:cosi parimente quelli, che tal facrifitio offeriscono, co il qua le comunicano con essi noi, meritano il frutto de la pas-R

260

fione del Signore, & infieme satisfanno. & de la istitutio ne di questo sacristio il santo Cócilio Trentino ha par lato si chiaramente, che non ha lasciato pur un minimo luogo, doue piu si possa dubitare: perche ha dichiarato, dal Signor nostro Giesu Christo ne la estrema cena esse restato istituito: & ha insieme tutti coloro anatematiza ti, che assermassero il uero & propio sacrisitio non offerirsi a Dio, ouero niente altro esfere l'offerire, che il dar si Christo in cibo nostro. Esplicò aucora diligeremete, come a un solo Dio si fa questo sacrifitio. Perche se bene la Chiesa a le nolte suole celebrare le messe in memoria & honor de' santi, nodimeno ci ha insegnato che no a qi fanti, ma a un solo Dio qi sacrifitio si offerisce, il quale ha coronati di santi di una ploria immortale. Et però nó costuma il sacerdote mai dire, o Pietro, o Paolo io ti offerisco il sacrifitio, ma immolado & sacrificado a un solo Dio, a lui rende gratie per la nobil untoria de li beatissimi martiri, in tal modo il loro patrocinio implo rando, che essi si degnino intercedere per noi in cielo, de' quali facciamo la ricordanza in terra. Le cose adunque, che de la uerità di quetto sacrifitio sono state insegnate da la Chiesa Catholica, essa ha apprese da le parole del Signore, quado in quell'ultima cena questi me desimi misterij a gli Apostoli ricordando diste: Hoc facito in mean commemorationem: Fate quelto in memoria mia.per che si come è stato determinato dal santo Concilio, al-Ihora quelsi istitui sacerdoti, & gli comando che essi & tutti quelli, che gli doueano succedere ne l'offitio sacer dotale, il suo corpo immolassero, & offerissero & il me desimo dimoltrano apertamente le parole, che l'Aposto lo scrine a li Corinthij : Non potestis calicem Domini bibere, & calicem demoniorum: non potestis mens. Domini participes efse, en mersa damminum. Non potete beuere il calice del Signore, e'l calice de li demonij : non potete essere partecipi de la mensa del Signore, & de la mensa de li aemonij perche, si come per la mensa de li demonij si dee intendere l'altare, doue a loro s'immolaus: cofi parimence

and Cor. 10

itiatia

o ha par

mair

marato,

enaele

matic:

on one.

10:14:

Emine,

eleb.

mm;

ato ch

rice,

ale. E

Paols

ficido:

THE COL

Olmia.

la cido,

Calu.

\*6 :nic

ale co-

elun: Kam

ua.per

10, 21-

elsi &

o facer

Apollo

pigett,

1884-

alice

icre

iell

rimente da quello, che l'Apostolo propone, si caua una probabile conclusione, che niente altro può significare la mensa del Signore, se non l'altare, nel quale a Dio si sacrificana.

Hor se noi uogliamo ricercare le figure & le prosetie di quetto facrificio dal vecchio testamento; prima Mala chia di quello apertissimamente ha prosettato co queste parole: Ab ortufelis vique ad occasum, mayini est nomen meum in gentibus, & in omni loco facrif catur & offertur nomini meo oblasio munda: quia maynum est nomen meum in gentibus, dicit do minus exercitionm. Da l'oriente fino a l'occidente è grande il mio nome ne le genti, & in ogni luogo fi facrifica & si offerisce al nome mio una oblatione monda:perche il mio nome è grande ne le genti, dice il Signore de gli eferciti. Apprello, quella hoftia fu predetto con uarie forti di faccittij cofi auanti, come dopo la data legge. perche tutti que'beni, che per que l'acribuj fi fignificauano, quelta tola uittima ha contenuti in fe itefla, come perfettione & affolutione di tutte l'altre. Ma in niuna cofa piu espressa si puo ri guardare la sua imagine, che nel facrificio di Melchiredech, pche il Salvatore dichia rado se estere costituito in eterno se cerdote secodo Por dine di Melchisedech, offerse a Dio padi e il corpo e il sangue suo ne l'estrema cena sotto le spetie del pane & del uino : & pero uno istesso sacrifitio cofessiamo effere, ( & cosi si dee tenere) il sacrifitio de la messa, & quello, che su offerto in croce, si come una medetima hottia e Christo Signor nostro, il quale una uolta fol i se fiesto ia crifico crueto fopra l'altare de la croce, perche l'homa cruéta & l'hostia incruenta no sono due holis, ma una fola : il cui facrifitio poi che il Signore ha comandato, Hoc fache in mean commemorari nem , ne l'Eucharillia ogni giorno fi rinuoua. Ma ancora è un foto s. El cho facerdo te Christo nostro Signore.perche li ministri, li quali fan no questo sacrificio, non le fanno in person. loro, ma in persona di Christo, quando cosacrano il suo corpo & san gue.ilche si manifesta per le parole, che si dicono ne la conic-

Il facramento de l'Euchar. Iliz co le figure et con le profetie del uecchio teflamento effer fiato piedes to.

Malach. r

confecratione. Perche il facerdote non dice: Hoc est corpus Christi: ma, Hoc est corpus meum : perche egli porta al lhora & rappresenta la persona di Christo, & così la sostanza del pane & del umo conuerte ne la uera sostanza del corpo & del fangue di Christo . la qual cosa essendo in tal modo, si dee senza alcuna dubitatione insegnare, quello che ancora ha esplicato il sacro Concilio, il sacrosanto sacrifitio de la messa non solo essere sacrifitio di laude, & di ringratiaméto, ouero una ignuda comme moratione di quel sacrifitio, che in croce fu fatto & offerto, ma effere ancora ueramente un facrifitio propitia torio, con il quale ci rendiamo Dio placato & propitio. Per ilche se con puro cuore, & con fede accesa, & có in timo dolore de' nostri peccati immoleremo & offeriremo questa fantissima hostia, nó douemo dubitare di nó hauere dal Signore a impetrar misericordia & gratia, quado fara tépo oportuno del suo aiuto. Peroche de l'o dore di quella nittima talmente si diletta Dio, che, con cedendoci il dono de la gratia & de la penirenza, ci per dona li peccati. Et pero si fa da la Chiesa quella solene & usata oratione, che, quante nolte si celebra la memoria di questa hostia, tante nolte si esercita l'opera de la nostra salute: & questa altro non è, che quelli abondantissimi frutti di quella hostia cruenta, li quali a noi deriuano per mezo di quello incruento facrifitio. Infegne ranno dipoi li Parochi, questo sacrifitio haner tal uirtù & forza, che no solo a chi l'offerisce, & a chi lo riceue, è giouenole, ma ancora a tutti li fedeli, o che ninano in terra, oucro, essendo gia nel Signore morti, no siano pò ancora pfettaméte purgari, peroche fecodo una certisfi ma traditione de gli Aportoli, no maco p li morti utilmetes'offerisce, che p li peccati, p le pene, e satisfattioni, & p qual fi uoglia calemicà, & angustie de uiui. onde si conosce apertamente, che tutte le messe debbono giu dicarsi comuni, come que cose che s'appartengono a la comune utilità & falute di tutti li fedeli. Et ha quo facrifitio molti & molto notabili & solenni riti, de' quali

DE LA PENITENZA.

ert cor.

porta

ofila fo.

oftanza

egnare,

0,11/2

2 Crintio

comme

propini

ropitie.

& con

offerire.

redir.

ligrati, che ielo

, cie, ci ira, cie Li iolet

a lilland

Critil

borit.

100: 2

Integna

al wixu

celle, e

1290:0

ano pi

certil

IIII.

1110-

onde

o gui

12/1

ola-

uali

: :02 05

niuno dee essere stimato, o superssuo, o uano, ma tutti so no ordinati a far si, che la maestà di tanto sacristio mag giormente rispléda, & nel riguardare si salutiseri miste rij li sedeli siano eccitati & commossi a la contemplatio ne de le cose diuine, che in quel sacristio si occultano. Ma di queste tali cerimonie non accade hora dire altro; si perche a trattare tal materia si ricercherebbe un piu sugo discorso, ch'a l'istituto nostro no couiene; si ancora perche quasi infiniti libri, & trattati da deuoti & dottissi mi huomini sopra tal cosa coposti, potranno li sacerdoti geuolmente ritrouare. Basti adunque quello, che sin qui con l'aiuto di Dio si è esposto intorno a quelle cose, che a la santa Eucharistia si appartengono, & in quanto è sacristio, & inquanto è sacramento, trattando li piu importanti capi.

## DEL SACRAMENTO DE LA PENITENZA.

I come la fragilità & debolezza de l'humana natura, a ciascheduno è nota & manifesta, & quella ciascuno conosce per pruoua in te stes so : così parimente niuno è, che non inténda, quanto sia necessario il sacramento de la penitéza. & se

quanto sia necessario il sacramento de la peniteza. E sono inabbiamo a misurare la diligenza, che li Parochi in ogni materia debbono usare, da l'importanza de la cosa che trattano; bisognera al tutto cosessare, che nel dichia rare & esplicare questo luogo non potrano mai esser ta to diligenti, quanto si ricerca: anzi tanto piu accuratamente, che del battesimo non s'è fatto, bisogna di questo sacramento trattare, quanto il battesimo solo una uolta s'amministra, ne si puo reiterare: done la Penitenza tante nolte ha luogo, & tante nolte ci è necessario replicare, quante nolte dopo il battesimo ci anuerrà ricadere nel peccato. & però cosi dal Concilio Trentino è stato determinato, che il sacramento de la penitenza non altrimenti è necessario a la salute a quelli, che

K

Concilio di

Gira

lopo il battefimo sono caduti in peccato, che a quelli, he non sono ancora rigenerati, sia necessario il battesi mo: & quella diunlgata sentenza di S. Girolamo, che di ce la penitenza esfere la seconda tauola da tutti quelli, che dopo lui de le cose sacre hanno scritto, è grandemente approuata. perche si come, rotta la naue, solo un rimedio ui resta di saluar la uita, se si puo appigliare a qualche tauola de la fracassata naue : cosi, poi che s'è perduta l'innocenza dopo il battesimo, se uno non ha ricorfo a la tauola de la penitenza, puo senza al cun dubio disperarsi de la sua falute. & queste cose sian dette no solo per eccitare li Pastori, ma ancora tutti gli altri Christiani; accioche in cosa si necessoria non siano ripresi di negligenza. imperoche primieramente de la comune fragilità ricordeuoli debbono grandemente desiderare di potere con il diuino aiuto, senza mai cadere, caminare ne la uia del Signore. Et se pure a le uol te imciampassero, allhora risguardando a la somma benignità di Dio, il quale, come buon pastore, le ferite de le sue pecorelle suole fasciare & medicare, ricorreranno senza altro indugio a questo salutifero medicamento de la penitenza.

De la propia fignificatione de la penitenza. Hor per uenire a dar principio a questa util materia, prima si dee esplicare la uaria significatione & sorza di questo nome, accioche non sia chi ingannato da la ambiguità de la uoce si conduca in qualche errore. imperoche sono alcuni, che questo nome, Penitenza, prendono per satissattione. Altri poi, che sono lontanissimi da ogni dottrina de la Catholica sede, pensando che la penitenza al tempo passato non habbi rispetto alcuno, la definiscono, & uogliono che altro non sia, che una nuoua uita. Et però si deè auuertire, che questo nome significa molte cose, perche prima coloro si dice hauer penitenza, a li quali dispiace hauer fatto qualche cosa, che prima era loro piaciuta; non hauendo in tal cogitatione rispetto alcuno, se sia o buona, o trista: & cosi tutti coloro si pentono, li quali si attristano di qual

quelli,

batte

o, cheli

Calla

GAC. A

me,i.

ie uno

10 m m m m

016 11

uttigli

on fiant

te de la

iemen:

ma i.

2 300

o hours

mont.

Hamber .

men de brand ber

forzail

1/2 11

. impe-

pren

MISE. do di

10 1/11 ia, d:

hono-

ce ha-

alche

ma

12:

che cofa, la cui tristitia è secondo il secolo, & non secondo Dio. & questa tal penitenza non apporta falute, ma morte. Vn'altra penitenza è, quando uno per 2. Cor. 76 la commessa sceleratezza, la quale prima gii dilettaua, prende dolore, & ciò fanno non per rispetto di Dio, ma per cagione di se stesso. La terza è, quando non solo per cagione del commeifo peccato con intimo fenfo de l'animo nostro ci dogliamo, ouero di quello interior dolore ancora dimostriamo qualche segno esteriore, ma ancora per cagion di Dio ci ritrouiamo intale affiie tione. Hora questo nome di Penitenza propiamente co. uiene a tutte le forti di penitenza, che habbiamo ricordate . perche quando ne le facre lettere leggiamo, che Dio si pente; certa cosa è, che tal cosa è detta per uia di trassatione, peroche le sacre lettere usano assai spesso quei modi di dire, che siano propij & accommodati a la natura & costumi de gli huomini, quando dimostrano Dio hauere ordinato di douer mutare qualche cofa. perche allhora fignifica di fare quello, che fanzo gli huomini, li quali quando si pentono di qualche cosa, con ogni lor studio & diligenza si sforzano & assaticano mutarla. Et però cosi si legge nel sacro libro del Genesi, che Dio si penti hauer ratto l'huomo: & altrone, di hauer constituiro Saul Re. Ma tra le significationi di questo nome, Penitenza, si dee offeruare, che è una gran differéza. Perche la prima è uitiosa: l'altra è una prifione d'un'animo comosso & permurbato : la terra diciama appartenere a la uirtu, & effere ancora facramento: & e propia di questo luogo. Et prima fi ha da crattaro di quella, inquanto è parte di uirtà : non solo perele. il popolo de'fedeli dee effere da Parochi ammae baso in ogni forte di uirtà : ma ancora perche le optitarioni & gli atti di quelta uirtu ci porgono come une cuatiria, circa la quale confifte il facramento acti penitenfia. Et se prima non si conosce bene, qua ja la uirtu de la penitenza, è ancora necessirio, che non si intenda la natura del facramento. Debbono por tanto primie ramente

ramente essere ammoniti & eshortati li fedeli, che con ogni loro sforzo & studio si affatichino in quella interior peniteza de l'anima, laqual noi diciamo uirtù, senza laquale la penitéza esteriore poco potrà giouare. Et la penitenza interiore è quella, per la quale noi con tut to l'animo ci conuertiamo a Dio, & tutti li peccati com messi detestiar 10, & habbiamo in odio, & insieme ci pro poniamo & de liberiamo di emendare al tutto la nostra cattina usarra di ninere, & corregere li nostri corrotti costumi, non senza speranza di donere coseguire perdo no da la diuina misericordia. A queste segue quel dolore, & quella tristitia, laquale è perturbatione & affetto de l'animo, & da molti è detta passione, laquale è con giunta come una compagna a la detestatione de li peccati. & per questo molti santi Padri la definitione del la penitenza hanno dichiarato contenersi in cosi fatto tor mento di animo. Et in quello, che si pente, è necessario che la fede preceda a la penitenza. perche niuno puo convertirsi a Dio, che sia prino di fede. Onde nasce, che la fede non puo rettamente essere detta parte di pe nitenza. Et che questa interior penitenza, come di sopra dicemmo, s'appartenga a la uirtù, apertamente lo manifestano molti precetti, che de la penitenza sono stati dati.perche la legge ci comanda folo quelle opera. tioni, che si esercitano con uirtù. Appresso, niuno puo negare, che il dolersi, quando in qual modo, & quanto facci bisogno dolersi, non sia opera & atto di nirtù,& che questo si facci come far si dee, ce lo concede la nirtù de la penitenza. perche a le nolte anniene, che de li commessi peccatigli huomini si prendano assai minor dolore, che non si conuiene : anzi, si come dal sauio Salomore futeritto, alcunisono, che quando fanno ma le, si rallegrano. Altri sono poi, che si pigliano tanto do lore & afflittione di animo, che si disperano al tutto de la salute. & tale par che possa essere detro Cain: il quale disse: Major est iniquitas mea, quam ut ueniam merear: La mia iniquità e si grande, che non merita perdono.

11

10

Prou.z.

Gen.4.

DE LA PENITENZA.

1, checo

iella inta

umu, i.,

louant.

101 (001)

CCL

emea,

o lanca

Ti COTIC

The Lea

uel co.

e State

ualeec

de lin

ione de l

litatio:

necej:

Illima .

nci na parteca

CIME CIV

amera:

DZ2 (C)

le open

uno pri

Si quan-

urtu, å

laun.

che del

al musti

al isint

200 mi

nto do

tte et

qua-

erest:

dono. &=

& quale senza alcun dubio fu Ginda, il quale da falsa penitenza indotto, con l'appendersi per la gola perse in un tempo la uita, & l'anima. Accioche aduque nel do Tore potiamo tener la debita misura; siamo aiutati da la uirtu de la peniteza. Ma il medesimo si puo raccorre da quelle cose, lequali, come suo fine, colui si propone che ueramente si pente del peccato. Imperoche prima fa pro ponimento di scaccciare & al tutto annullare in lui il peccato, & purgare de l'anima ogni colpa, o macchia, che ui fusse : dipoi per li comessi errori satisfare a Dio: ilche è chiaro che è propio de la giustitia, perche quantunque tra Dio & gli huomini no possa interuenire una propia ragione & natura di giustitia, estendo tra di loro differenti di tanto internallo ; nondimeno egl'e certo che pur ci è qualche giustitia, qual è glla, che è tra'l padre e'l figliuolo, tra'l Signore e'l feruo. Virimo fi delibe ra di ritornare in gratia di Dio, ne la cui offesa & odio era incorso per la bruttezza del peccato. Et tutte queste cose a bastanza ci manifestano, come la penirenza a la uirtu ha rifguardo, & a quella s'appartiene.

Ma bifogna ancora infegnare, per quali gradi fi posta salire a questa dinina nirtu . Prima adunque la misericordia di Dio ci preniene, & a lui rinolge li nostri cuori.il che dimandando a Dio il Profeta diceua: Conuerte nos domine ad te, & contuertemur. Riuolgeci o fignore a te, & cofi ci riuolgeremo. Dipoi da questo lume il lustrati per fede, con l'animo ce ne andiamo a Dio, perche chi unole andare a Dio, bifogna credere, come l'Apostolo affer Ad Heb. 11. ma, prima che egli sia, poi che di quelli, che lo cercano, sia remuneratore. Dopo questo segue il moninaento del timore: & confiderando & proponendofi auauri l'acerbita de le pene, l'animo è ritirato indierro dal far li peccati. Et qua pare che riiguardin ; quelle parole d'Isaia: Sient que concipit, cum appropinquamerit ad parsum, dolens clamas in doloribus fuis : fic jat'i fismus. Si come colei, che ha conceputo, quando s'appropinqua al parto, dolédofi grida per li suoi dolori: cosi siamo fatti

Per qual wie a la uirtu de la penite za fi perueu

la misericordia, per la quale solleuati ci determiniamo emendare la uita & li costumi.Finalmente sono li cuori nostri acesi di chirità, da la quale quel filiale timore ne nasce degno & propio de buoni & ingenui figliuoli . & cosi solo temendo di non offendere in parte alcuna la maeita di Dio, al tutto lasciamo ogni usanza di peccare. Per questi gradi adunque a questa prestantissima uirtu de la penitenza ce ne ascédiamo: la quale per certo de esser giudicata una dinina & celeste uirtù : a la quale le facre lettere promettono il regno del cielo. Et però in S. Mattheo è scritto: Panitentian agite: appropinquabit enim regnum cælorum. Fate penitentia: perche s'appropinquerà il regno del cielo. Et appresso Ezechiel : Si impius egerit panitentiam ab omnibus peccatis suis, qua operatus est, & custodierit praceptamea, & fecerit indicium & iustitiam, uita minet. Se l'empio farà penitentia de tutti li suoi peccati, liquali ha commessi, & custodirà tutti li miei precetti, & farà il giuditio & la giustitia, harà la nita. Et in uno altro luogo: Nolo mortem impii, sed ve conuertatus impius a via sua, & viuat. Io non noglio la morte de l'empio, ma che l'empio si conuerta da la sua via & uiua. Ilche si dec intendere de la uita eterna, & beata. Quanto a la penitenza esteriore, si dec insegnare essere quella, ne la quale consiste la natura del sacramento, & hauere alcune cose esteriori sensibili, per le quali si manifestano le cose, che si fanno dentro nel'anima. Et prima si dee dichiarare a li fedeli, per qual cagione il Signor no stro Giesu Christo nosse mettere la penitenza nel nume ro de' facramenti. de la qual cofa queita fu la cagione, accioche noi non hauessimo piu a dubicare, che li pec cati non ci hanessero a essere perdonati, si come Dio ci hauea promeflo, quando difle, Se l'empio farà peniteza:

&c.perche sarémo stati necessitati a essere sempre dubij

& sospesi di animo, se hauessimo uera interiore peni-

tenza,o no conciosia che ciascuno del suo giuditio, ne le cose, che, sa co ragione, ha da temere. Accioche adunil

lin

cip

neg

illi

ilp

trig

mo

Cet

300

Match. 4.

Broch. 17.

Beech. 33

mrd)

CIMINI.

onolice

e timore

glinoli.

e alar

dipea

llima :

T CCTW.

la qui

Et per

ingrature:

reropia.

SHADOM!

FINE ET

Miller

L HELPET

Labora Careko

que il Signore porgesse rimedio & aiuto a questa nostra follecitudine, & augustia, istitui il sacramento de la Penitenza, per il quale, mediante l'assolutione del sacerdo te noi ci condassimo esferci rimessi li peccati, & cosi le nostre conscientie per la fede, la quale si dee hauere me ritamente a la uirtu de' sacraméti, diuenissero piu tranquille & quiete.perche la noce del sacerdote, ilquale le gitimamente ci rilascia li peccati, no si dee altrimeti in tendere che quella del Signor nostro Giesu Christo: il quale diffe al Paralitico, Confide fili, remittuatur tibi peccata tua. Confidati figliuolo, ti sono rimessi li tuoi peccati. Dipoi conciosia che niuno, se non per Christo, & per il benefitio de la fua passione possa coseguire la sa lute, fu cosa conueniente & a noi utilissima, che cotal sa cramento si istituisse, per uirtu & esticacia del quale, il fangue di Christo a noi scorrendo ci lauaste li peccati commessi dopo il battesimo, & cosi il benesicio de la re conciliatione riconoscessimo haner riceunto dal soin him lo Saluator noitro.

Hora, che la Penitéza sia sacramento, li Pastori in tal James Hou modo con molta facilità dimostreranno, perche si come téza è uera. Senali il battesimo è sacramento, scacellandoci tutti li peccati, a (m. & massime l'originale, nel medesimo modo la peniteza ueramente & propiamente dee effere detta sacraméto, rare. Afan la quale ci toglie tutti li peccati commessi dopo il batte mailet simo per nolontà o per opera. Dipoi (& questo e il prin Eprim cipale) cociofia che quelle cofe che fi fanno esteriorme Signor te & dal penitente, & dal facerdote, dichiarino quelle, unda che interiormente fi fanno ne l'anima, chi farà che possa la cant negare la penitenza effer ueramente facramento? pche de il facramento è un fegno di una cosa sacra. Et si uede che ont Die il peccatore, il quale si pete con segni di parole, & di al penité tri gesti, chiaramente maniscita lui hauer remosio l'ani predu mo da la brutezza del peccato. E per le cose, che dal saore per cerdote fi fanno, & si dicono, conosciamo la misericorditio, dia di Dio, ilquale è quello che rimette li peccati. ilche head apertamente dimostrano quelle parole del Saluatore:

mente facra meto & che fi puo reite-

Tibi

Matth. 16.

Tibi dabo claues regni cælorum: quodcumque solueris super terram, erit solution & in calis. A te darò le chiaui del regno del cielo: & tutto quello, che sciorrai in terra, sarà ancora sciolto in cielo, perche la assolutione proferita per le parole del sacerdote, significa quella remissione de peccati, la quale opera ne l'anima. Ne folo a li fedeli fi dee insegnare, come bisogna collocare la penitenza nel numero de' sacraméti, ma ancora, ch'ella è di glli, che fi possono:reiterare. Perche quando san Pietro dimando a Christo se egli sette nolte donea perdonare al pec cato, gli rispose il Signore : Non dico usque septies, sed usque septuagies septies : Non ti dico solo fino la sette nolte, ma fino a setranta uolte sette. Per la qual tosa quando si ha rà da trattare con quelli huomini, li quali mostrino di diffidarsi de la somma bonta & clemenza di Dio, allhora fi dourà confermargli l'animo & folleuarlo a la speranza de la diuina gratia. Ilche ageuolmente uera fatto, allegando & trattando & questo luogo, & molti altri, li quali assai spessi si ritruouano ne le sacre lettere, & ancora con quelle ragioni & argomenti che si potrãno cauare dal libro di fan Gio. Chrifostomo che scriffe, De lapsis, cioè di quelli che ricascano nel peccato, & dal libro di S. Ambruogio De panitentia. Et perche il popolo fedele dee piu che altra cosa intendere, & sapere, qual fia la materia di questo sacramento; si dee insegnare, che quelto sacramento è non poco differente dagli altri: perche la materia de gli altri sacramenti è qualche cosa naturale, ouero artificiale. ma del sacramento de la penitenza sono quasi materia gli atti del peniten te, cioè la contritione, la confessione, & la satisfattione: si come dal Concilio di Trento è stato dichiarato. li quali arti inquanto nel penitente per diuina istitutione si ricercano a la integrità del sacramento, & a una piena & perfetta remissione de li peccati, per questa ra-

gione sono nominati parti de la penitenza. Ne però

questi atti dal santo Concilio sono detti quasi materia

del sacramento, perche non habbino la propietà di ue-

\$.Gio.Chri

5. Ambr.

Matth. 18.

Cocilio di Trento. for

te :

16,

me

Egg

qui

per

100

mar

Phu

000

dal

399

nor

941

Cran

DE LA PENITENZA.

idelreg

ra, fara:

oferial

tro dia:

ra materia, ma perche no fono di quella forte di mate ria, la quale esteriormente si usi & applichi, come è l'ac qua nel battesimo, & il Chrisma ne la confermatione. Quanto a quello, che molti altri hanno detto, li peccanissone ti effere la materia di queito sacramento; non moltrano di dir cosa diuersa da quello, che habbiamo detto nitena: noi, se diligentemente si attenderà . perche si come la diollie materia del fuoco diciamo effere le legna, le quali per la forza del fuoco si consumeno: così parimente nareala li peccati, li quali per la penitenza fi scancellano, retiessette tamente possono essere detti materia dil questo sacramento.

uolte. uando ! Oltra di questo non debbono li Pastori lasciare di di mostrie chiarare, qual sia la forma : perche la cognitione di tal Do, al cosa ecciterà gli animi de' fedeli al ricenere con gran aloali denotione la gratia di questo sacramento. è adunque la ntenen forma questa, EGO TE ABSOLVO: la quale non so . & not lo fi caua da quelle parole : Quæcumque folizit is super ter Matth. 38. tant e ram, erunt soluta de in calis: Tutte le cose, che scioglierede for te in terra, saranno sciolte in cielo: ma l'habbiamo imparata da la medesima dottrina di Christo noltro Signo re, che ci hanno lasciata gli Apostoli. & perche li sacramenti quello operano che fignificano; quelle parole, Ego te absoluo; dimostrano, che per l'amministratione di quello sacramento si causa la remissione de' peccati. di qui si conchiude, questa essere la perfetta forma de la penitenza.perche sono li peccati come lacci, da liquali sono l'anime tenute legate & strette, & da li quali so no disciolte nel sacramento de la penitenza. il che non manco ueramente ancora proferisce il Sacerdote di qll'huomo, il quale prima per uirtù di una feruentissima contritione, hauendo però desiderio di confessarsi, ha da Dio conseguito il perdono de' peccati. A questa si aggiungono alcune orationi, non perche a la forma fia-Ne pe no necessarie, ma solo per rimuouere quelle cose, le quali potrebbono impedire la nirtà, & efficacia del sacramento, per colpa di colui, a cui si amministra. Per il-

che

che rendano li peccatori infinite gratie a Dio, il quale ha concessa così ampia potessà ne la sua Chiesa a li Sacerdoti perche non come già ne la uecchia legge, quan do li Sacerdoti con il loro testimonio solo significanano qualcheduno essere libero da la sepra, così hoggi ne la Chiesa solo a li Sacerdoti è data potestà di dichia rare uno essere assoluto da li peccati: ma essi sono che come ueri ministri di Dio so assolutono & liberano, ilche però l'ittesso Dio principalmente opera, auttore &

padre de la gratia & de la giustitia.

Con gran diligenza ancora li Christiani debbono of sernare tutti quei riti se cerimonie che si fanno in quefto facramento.perche cofi autuerrà, che affai piu fermamente ne l'animo gli refteranno quelle cose, che per questo sacramento hanno acquistate, cioè che essi come serui sono stati reconciliati a un clementissimo signore, o piu presto come figlinoli a un'ottimo padre, & infieme piu agenolmente intenderanno quello che far bifogna a coloro che norranno, come tutti noler debbono, di tanto beneficio dimofrarfi grati & ricordeuoli.impe roche quello, che I pente de fivoi peccati, con humile &abietto animo fi gerta a li piedi del facerdote: & a que fio atto di humita potrà agenelmente conoscere, che le radici de la superbia si debbono al tutto surpare, da cui tutti quei peccati hanno haunto il principio e'lnascimento, de li quali fi duole & piange . & nel facerdore, il quale fiede come legisimo suo giudice, riconosco & riuerisce la persona & la poresta di Christo nostro Si gnore.imperoche il facerdore, fi come ne glialtri, con ne l'amministrare il sacramento de la penitenza, esegui sce l'officio di Christo. Fatto questo, il penitente in tal maniera tutti li fuoi peccati racconta, che se stesso confesta ester degno di grandissima & acerbissima pena, & con preghi dimanda perdono de' fuoi peccati.le qual co se tutte, secondo che S. Dionisio testifica, anticamento fono state fatte & offeruare.

P

9

Ш

ti

p

D

Quanto uti

Ma niente per certo tanto giouerrà ali Christiani,&

o, lon 12111

C. ...

fign in

, colin

L'ade:

h long

Derag,

· Samuel

debber

mao n

n bin a

oic, chi

che eta: ino is

ha, ir

e che ...

7.5. Car.

1216.

. 0001

dottili

noicas.

ATT.

upio e:

clacer

, ficoni

:0 10.

1110.

enza,the

itente p

e Aelloi

LILE PEL

le com

ticam.

niente apporterà loro maggiore prontezza al condur- li frutti del gli a penitëza, quanto se li Parochi spesso esporranno lo ro, quanto giouamento ricenano da quella.perche cono sceranno in uerità de la penitenza potersi dire, le sue ra no. dici estere amare, ma li frutti suaussimi. Tutta la forza de la penitenza adunque confifte in farci ritornare in gratia di Dio, & seco congingnerei in una somma amici tia. & dopo quella tal reconciliatione, a le uolte ne gli huomini giulti, li quali rice tono questo facramento fan tamente & denotamente, suole seguitare una grandissi ma pace & tranquillità di conscientia, accompagnata da una fomma giocondità di spirito perche niuna sceleratezza è cosi graue & empia, che non si scancelli col sacramento de la penitenza non una nolta folo, ma molte & molte. De la qual cosa cosi parlò il Signore per il suo Profeta: Si impius egerit pænitentiam ab omnibus peccatis suis, que operatus est & custodierit priecepta mea, & fecerit indicum, & institiam, uita vivet, & non morietur: omnium iniquitatum eius, quas operatus est, non recordabor. Se l'empio farà di tutti li suoi peccati, che ha commessi, penitenza, & osternerà li miei precetti, & farà il giuditio, & la giustitia, ninerà, & non morrà: & piu non mi recorderò di peccato alcuno, che habbi commesso. Et S. Gio. dice: Si confiteamur peccata nostra, fidelis est & instus & re mittet nobis peccata nostra: Se noi confesseremo li nostri peccati, egli è fedele & giusto; & ci perdonerà li peccati nostri. Et poco dopo. Si quis peccauerio: Se alcuno pecche rà non eccettuando forte alcuna di peccato. Aduocatum habemus apud patrem Iesum Christum instum: & ipse est propitiatio pro peccatis nostris: non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi. Habbiamo appresso il padre auuocato Giesu Christo giusto: & egli è la propitiatione per li peccati nostri; & non solo per li nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Et quello che leggiamo ne le scritture, ritrouarsi alcuni che la misericordia del Signore non hanno impetrata quantunque con grande istanza la domandassero, ciò sappiamo essere interuenuto perche

facramento de la penite za fi riceua

Broch. 18

r. Ioan. Pa

I. Ioan. Z.

perche no si pererono de li loro peccati in uerità & no se ne dolsero di cuore. Onde ogni nolta che ne le sacre lettere o appresso li padri fanti, che hano scritto, si tro uano cotali parole, per le quali pare che affermano alcu ni peccati no si poter pdonare, bisogna in tal modo interpretarle, che s'intéda che lo impetrare il perdono di fimili peccati è molto difficile, ma no impossibile, perche si come qualche insirmità e detta incurabile, perche l'infermo è talmète dilposto che schifa & ha in odio qt le medicine che gli pollono arrecar falute: cosi parime te si ritruoua qualche sorte di peccato, il qual no si pdo na ne si relascia, perche il peccatore rifiuta & discaccia la gratia di Dio, la quale e il uero & propio rimedio de peccari. A qilto pposito disse S. Agostino: Tata e la mac chia di quei peccato, per il quale dopo che uno per gra tia di Christo ha ricenuta la cognitiõe di Dio, oppugna & offende quella fratellăza, & da le fiame de la muidia è agitato & commoso talmente contra l'iltessa gratia, che non si puo humiliare a pregare Dio, ancora che per la fina peruersa conscietia sia sforzato conoscere & reue lare il suo peccato ad altri. Ma, per tornare hora a parla re de la penitenza, ella ha intal modo per sua ,ppia nazura uirtu di rimettere li peccati, che senza la penitenza in niun modo ci è concesso impetrare, ne anche sperare la remissione de li nostri peccati:perche egli è scrit to:Nisi pænitentiam habueritis, ommes similiter peribitis. Se noi no farete peniteza, tutti similmete perirete. Ilche nolse intendere il Signore de li peccati mortali:se bene li pec cati ueniali anch'essi ricercano qualche penitenza.però che diffe S. Agostino. cociosia che una peniteza si truo-

qlla penitenza si potessero rimettere li peccati ueniali. Ma perche di quelle cose, che in qualche modo casca no ne l'operatione, nó basta parlare solo in universale, haranno li Pastori cura d'insegnare quelle cose in parti colare, de le quali possano li Christiani copredere, qual

ui, la quale si sa ogni giorno ne la Chiesa per li peccati ueniali, sarebbe per certo tal penitenza uana, se senza

S. Agoftino

Luc. 13.

S. Agostino

De le parti integrali de la penitéza. DE LA PENITENZA.

arita Ar bi

ne le face

tto lity

manolia

mode:

rendon

bilt in

ile,ner

in ci

ofift

luon;

dife

metr

uelan

ne per.

J.O.T.

Cilla Boss

ori inti

ere die.

0721111

phic

penit

iche pe

liela

. Senoi

he notic

ne lipti

1124,000

11000-

pecal

12 12121

nenial.

o calca

erfalt,

parti

e qual

11

fia la uera & gioueuol penitenza. & è propio di quetto facramento, che, oltra la materia & la forma, le quali a tutti gli altri facramenti sono comuni, habbi ancora, si come di sopra dicemmo, quelle parti, le quali rendano integra & perfetta la Penitenza. & queste sono la contritione, la confessione, & la satisfattione : de le quali S. Giouanni Chrisostomo in tal modo raggiona: La penitenza sforza il peccatore sopportare uo sontieri tutte le cofe. Nel suo cuore è la contritione, ne la bocca la confessione, ne le opere ogni humiltà, ouero una fruttifera fatisfattione. & queste partisono di quella sorte, che sono dette parti integrali, le quali sono necessarie a costi tuir un tutto, perche si come il corpo de l'huomo è com posto di piu membra, cioè di mani, di piedi, di occhi, & di altre cosi fatte parti, de le quali una che mancatle, si puo dir meritamente imperfetto; & quando niuna ue ne manchi, allhora è detto perfetto: nel medefimo modo la penitenza è in tal modo di queste tre parti costituita & composta, che, quantunque, per quanto richiede la sua natura, la contritione, & la confessione siano basteuoli a la giustificatione de l'huomo, nondimeno, se la terza parte ancora, che è la satisfattione, non ui concorre, bifogna dire che a la perfettion sua manchi qualche cosa. talche sono queste parti in modo tra di loro congiunte, che la contririone include in se il proposito, & la delibe ratione di confessarsi, & di satisfare, la contritione, & la nolontà di satisfare, precede a la confessione; & l'altre due uanno auanti a la satisfattione. Et perche queste tre parti de la penitenza fi ritruouino, fi puo addurre la ra gione, che è perche noi pecchiamo contra Dio con l'ani mo, con le parole, & con le opere. Et però fu cosa conueniente, che, sottometrédoci a le chiaui de la Chiesa, con quelle medefime cose, con le quali noi haueuammo offeso Dio, ci sforzassémo placar la sua ira, & da lui im petrare il perdono de' nostri falli.ilche si puo ancora co fermare con un'altra ragione, & tale.la penitenza è come una ricompensatione de li peccati fatti, la quale pro cede

S. Gioan. Chrif. DICHIARATIONE

cede da la nolotà di colui, che ha commesso il peccato, & è costituita ad arbitrio di Dio, contra il quale si è pec cato:il perche ui si ricerca la uolontà di ricopensare.ne la qual cosa principalmente consiste la contritione. & bi fogna che il penitéte si sottometta al giuditio del Sacer dote, il quale tiene la persona di Dio, accioche possa co stituirgli la pena secodo la grauità de peccati:da la qual cosa si manifesta la natura & la necessità de la confessio ne & de la satisfattione.

Conc. Tret.

Et perche bisogna insegnare a li sedeli la forza & la natura di queste parti, prima è necessario sar cominciaméto da la contritione, & questa si dee dichiarare con gran diligéza. imperoche non ha da passare pur un mini mo punto di tempo, nel quale noi non habbiamo quella contritione, quando li peccati commessi ci ritornano a memoria, ouero quando noi erriamo in qualche cosa. Questa da li Padri del Concilio Trentino così e definita. Contriti, est animi dolor, ac decesiario de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero. La contritione è un dolor di animo, & una detestatione del commesso peccato con proposito di non peccar piu per l'auneni. c. Et poco dopo del moto de la cotritioe si loggingne, che allo prepara a la remissione de peccati, se sarà cogiunto con la fidutia de la diuina misericordia, & con il proposito di far l'altre cose necessarie, lequali cose si ricercano a chi vuole riceuere debitamente tal facramento. Da que-As definitione adun que potranno istendere li fedeli che la forza de la contrigione non conficte foto nel restar di peccare, ouero nel proporfi di mucar uita, ouero nel isti tuire questo ta! propositianonto, ma principalmente è ne cessario che in costai si acruo a un'odio de la mala uita passata, & accetti & ricerchi il cassigo de' peccati.laqual cosa consermano granden ente quelli sospiri, & quelle grida de li santi Padi di liqueli, leggiamo ne le sacre lette re, si spesso, & con tanco asterto hauer mandati suori, come quello. Laborasi in gemisu meo : lavado per fingulas nocies lectum meum. Mi sono nel piangere affatigato: &

PALC.

I

DE LA PENITENZA.

ogni note lauerò il mio letto di lacrime . & di fotto: Radinit dominus wocem fetus mei. Il fignore ha efaudita la uoce del mio pianto. Et quell'altro profeta: Recogitabo tibe Ifa. 38. connes annos meos in ameritudire anima mea: Io ti daro conto di tutti gli anni miei, có gran dolore de l'anima mia. Le quali uoci, & altre fimili, certo è, che furono espresse da un uehemente odio de la passata uita, & da una detesta

tione de'peccati.

il peccato

tale fiere

Penlare,

tione &

o dei Sau

he poli-

i:da iac

la coni

forza!

COMING

llatare,

arung

amo qu.

11000

13:300

bied.

E ON mein:

lio perce .e. E.s

بادشا وا

Junio E

P10,6.

corcandi

Da que. edelich:

retur

crone L

Testeet

mala un

11.141.

guel!

re cu:

i fuori,

J. Kall

210:3

Hora effendo definito, & determinato, che la contritione è un dolore; qui bisognerà aunertire li popoli, che non pensino, che questo tal dolore sia dolor sensibile & corporale, perche la contritione è una operatiotione de la nolontà. Et santo Agostino testifica, che il dolore è compagno de la penitenza, & non è la peniten za istessa. Ma con il nocabolo di Dolore, hanno significato li padri la detestatione, & l'odio del peccato, si perche le sacre lettere l'usano cosi : pero disse Danid: Quam Psal. 128 din ponam confilia in anima mea, & dolorem in carde men per die ? Quanto tempo l'anima mia fi configlierà, e'l cuor mio sentirà il giorno dolore? si ance ra perche il dolore nasce da la contritione ne la inferior parte de l'anima; la quale ha in se la concupiscenza: talche non è stato fuor di proposito a dire, che la contritione sia colore. perche esta è, che cagiona il dolore: il quale nolendo dichiarare, & manifestare, sogliono ancora li penitenti mutarsi di uestimenti : de la qual cosa parlò il Signore appresso S.Matteo, quando disse : V etibi Corozaira, ua tibi Bethfaida:quia si in Tyro & Sidone factæ essent uirtutes, quæ fa-Hæ sunt in nobis, olim in cinere et cilicio pænitentia egissent. Guai a te Corozaim, guai a te Bethfaida: perche fe in Tiro & in Sidone, fustero statti fatti quei miracoli, che sono sta ti fatti in noi, già piu tempo harebbono in cenere & cilicio fatta penitenza. Et molto conuenientemente a la detestatione del peccato, de la quale hora parliamo, è stato posto il nome di Contritione, per significare la sor za del dolore, per similitudine de le cose corporali; le quali o con un sasso, o con qualche piu dura materia si spezzano.

277

La propia forza & etficacia de la cottitions

spezzano minutamente: talche con questo uocabolo si: dichiara, che li cuori nostri, per la superbia indurati, per la forza de la penitenza si percuotono & spezzano.on-. de nessano altro dolore, che nasca o per la morte di padre,o di madre, o di figlinole, o per qual si noglia altra calamità, e detto con questo nome Contritione, ma solo è propio nome di quel dolore, il quale sentiamo per la perduta gratia di Dio, & innocenza è ben uero, che la medesima cosa con altri uocaboli ancora si suol dichiarare.perche è detta contritione di cuore, effendo che le sacre lettere assai spesso per questo nome, Cuore, intendono la nolonta. perche si come dal cuore niene il principio de li monimenti del corpo: così parimente la uolontà modera & regge tutte le altre potenze de l'ani ma E chiamato ancora da li santi Padri copuntione di cuore.li quali quei libri, che scrissero de la contritione, noliero piu presto intitolare, libri de la copuntione del cuore.perche si come con il serro l'infiate posteme si aprono, accioche cosi possano mandar suori l'humor gua sto & corrotto: cosi li cuori quasi con lo scalpello de la contritione si ssendono, accioche cosi gettino al tutto fuora il mortifero neleno del peccato.onde da Ioel pro feta su detto sfendimento del euore quando disse: Conuertimini ad me in toto corde uestro, in ieiunio, & flesu, & plan-Etu, & scindite corda nestra: Connertiteni a me in tutto il cuor nostro nel digiuno, nel pianto, & ne le lagrime, & sfendete li cuori uostri. Et che per li commessi peccati s'habbi a sentire un sommo & grandissimo dolore, talche niuno maggior si possa pensare, con questa ragione fi dimoltrerà . Peroche essendo la perfetta contritione un'atto di charità, il quale procede da l'amor filiale; di qui si maniscella, che tanta dee essere la contritione, qua ta la charità. Hora pche la charità, co la quale amiamo Dio, e un perfettissimo amore; di qui nasce, che la contri tione habbi ieco cogiunto un uchementissimo & intésis

fimo dolor di animo. Perche si come massimaméte dee Dio esser da noi amato, cosi le cose che da Dio ci allota 110

lim

col

CIM

UC

le

lie

7.Gio.Chri

Icel.z

a. Ioan. 2

abolo fi

raijht

200.00.

te din.

celia:

OLE . C.

[Titan en par

tali.

effici

Citor

ulen:

ment.

eceli

Ballie.

PRID AND

mar fire ...

easpen .

uncesi thati

0111

Ioal:

eil.

d. p. c.

IUITO L

me, & -

peccati

ë, tik

radiost Litura

migi

e,qui

namo

ontri

gtell

e dec

102

nano, massimamente deuemo decelure. Ne la qual cosa bisogna ancora annertire, che ne le sacre lettere co un medesimo modo di par lare si significa la grancer a de la contritione, & de la chaire, perche de la chanta e scritto:Diliges dominum Deum tuum ex toto cerde tuo : Amc - Deut. c 3. rai il tuo Signore Dio contutto il tao cuore: & poi al proposito de la contritione gride il Signore per il suo profeta: Conuerimini ad me in isto corde nefivo: Rinolgetenia me in tutto il cuor uoitro. Aprello fi come Dio è sommo bene tra tutte le cose che si debbono amare : cosi il peccato è fommo male tra tutte le cose, che di odio sono degne. Di qui segue che per quella cagione, per la quale Dio sommamente dee essere amato, per la medefima è necellario che portiamo un fommo odio al peccato, & che l'amor di Dio s'habbia a preporre a tutte le cose. Onde, che ne per saluar la uita ci sia in modo alcuno lecito peccare, ce lo mostrano apertamente quelle parole del Signore : Qui amai parrem, aut mairem plus, Matth. lo. quanime, non est me dignus: & qui uolveri animon suam sal- Matth. 16. nam facere, perdet eam. Chi ama il padico la madre piu che me, non e degno di me: & chi corrà faluare la uita, la perderà. Ma bilogna ancora notare, che fi come, per testimonio di S. Bernardo, a la charità non si prescri- S. Bernar. ne o pone termine, fine, o modo alcuno: verche, dice egli, il modo di amare Dio e l'amarlo senza modo: cosi il percato si dec detestare senza no lo. Dec ancora essere queita contritione non solo grandissima, ma uehementissima, & perfetta, tal che discacci, & ciclada da lei ogni negligenza & pigritia.perche nel Deuterenomio e scritto: Cum quesieris dominim Doure tuum, invenies eum, si tamen toto corde qua sieris, & tota tribulatione anima tua. Quando tu cercherai il Signor Dio tno, lo ritruouerai, pur che con tutto il cuore lo cerchi, & con tutto il dolore de l'anima tua. Et apprello Hieremia : Que- Hier. 291 retis me, & inuenietis, cum quafieritis me intero corde uestro: & inueniar a nobis, ais dominus. Mi corcherete, & mi ritruouerete, quando mi cercherete in tutto il cuor uostro.

allhora sarò trouato da uoi, dice il Signore. Quantunque se non potessimmo conseguire, & far si, che si perfetta fusse questa contritione, puo nondimeno essere ue ra& efficace.perche bene spesso anuiene, che piu ci muo uano le cose sensibili, che le spirttuali. Onde sono alcu ni ale nolte, che per la morte de loro figlinoli sentono maggior dolore, che no fanno de la bruttezza de pecca ti commessi.il medesimo giuditio si dee sare, se a l'acerbità del dolore non seguono le lacrime; lequali però ne la penitéza grademere debbono desiderarsi & commen darsi. perche a questo proposito si leggè quella preclara sentanza di santo Agossino: il quale dice: Non sono in te le uiscere de la charità Christiana, se tu piangi il corpo, dal quale l'anima si è partita, & no piangi l'anima, da la quale si è partito Dio. Qua hebbe l'occhio il Saluator nostro, quado disse queste parole: l'atibi Corozaim, na tibi Bethfaida: quia si in Tyro & Sidone facta essent uirtates, qua facta sunt in mbis, olim in emere & citicio panientiam egissem. Guai a te Corozaim, guai a te Bethsaida: perche se li miracoli che sono stari facti in noi, sussero stati fatti in Tiro & Sidone, allhora harebbono fatta penitentia in cenere & cilicio.benche, per prouare questa cosa, debbono essere sofficienti gli essempi notissimi de li Niniuiti, di Dauid, de la peccatrice, e di Pierro Principe de gli Apostoli; li quali tutti con molte lacrime la misericordia di Dio dimandando, impetrarono il perdo no de li loro peccati.

Debbono esser li fedeli sopra tutto eshortati, & ammoniti, che s'ingegnino per ciascun peccato mortale ha uere un propio dolore di cotritione. pehe così descrisse la contritione Ezechia, quando disse. Recoginabo vibi omnes annos meos in amaritudine anima mene. Perche il ripensare, & dar conto a Dio di tutti gli anni, unol dire, tutti li peccati particolarmente considerare, & esaminare, accioche ci dogliamo di tutti con l'animo & con il cuo re. Leggiamo ancora appresso Ezechiel: Si impius egeris panitentiam ab omnibus peccasis suis suita nime. Et questo me-

S.Agoftino.

Matth. 17.

Che si debbono tutti li percati de testare & di tutti hauer dolore particolare.

Brech. 18.

months.

ne figure

ellelera

ILL CLIER

fonoatt

I Italian

der. Callan

Epec;

com

D. C.

iono:

Tre-

.ma. d

151 -

Tales of

100 y = 1

11 49 80

12 (1.1)

re En

......

Dinio

ا در میسا استونوس

refler in

10-11-

, mil

11111 CLO

int.

desimo disse S. Agostino. Consideri il peccatore la qua- S. Agsistino. lità del peccato, nel luogo, nel tempo, ne la dinerlità, ne la persona. Ne però in questa cosa si disperino li Christiani de la fomma bontà & ciemenza di Dio. imperoche, essedo egli de la nostra salute desiderosissimo, non mette al perdonarci indugio alcuno, ma con partena charità abbraccia il peccatore, tosto che egli inse steflo ritornato si ranuede, & detestando uninersalmente tutti li suoi peccati si riuolge al suo Signore: li quali però in particolare ha in animo di detestare in altro piu opportuno tempo, se harà comodità. Perche per il suo Profeta cofi ci comanda, che speriamo, quando dice: Impictas impis non nocebit ei, in cuacumque die conversus fueria ab impietate sua. L'impietà de l'empio non gli nuocerà, in qualunque giorno si partirà da la sua impietà. Da quel che si è detto adunque si potranno intendere quel le cose, che a la nera contritione sono massimamente necellarie, lequali al popolo Christiano con gran diligenza bisognera insegnare, accioche cosi ciascheduno impari, in qual modo la contritione si possa acquistare, & habbia una regola, per la qual polla giudicare, quanto sia lontano da la perfettione di tal uirtù. Peroche pri ma è necessario tutti li comessi peccati hauere in odio, & di quelli dolerfi.perche se di alcuni solo ci dolessimo, non uera, ma finta, & fimulata sarebbe da essere det ta la nostra penitenza. peroche si come ben disse l'Apo-Rolo S. Iacomo: Queumque totam legem servauerit, offendit 12c.2. antem in uno, facius est omnium reus: Se uno offeruera tutta la legge, & in una cofa fola erra, diuenta reo & trafgreffore di tutto il resto. Dipoi deela contritione ellere accompagnata con la volonta di confessara, & Ji satisfare.de le quali cose si tratterrà al suo luogo.In oltra il penitente dee fare un fermo, & itabile proponimento di emendare al tutro la una ma, ilche ci infegna appertamente con quelle parole il Profeta: Simplus egerit ; enitentiam ab unalibus peccais suis , que operains est 305 custodieru omnia pracepta mea, co fecerii indicium, & juiti-

Do

L

o institiam, uita vivet, do non morietur: omnium iniquitatii eius, quas operatus est, non recordabor. Se l'empio fará penitenza di tutti li peccati, che ha commessi, & custodirà tuttilimiei precetti, & farà il giuditio, & la giustitia; ninerà, & non morrà: ne piu mi ricorderò di peccato alcuno, che habbi commesso. Et poco dopo dice Cum auer terit se impius ab impietate sua, quam operatus est, & secerit indicium, de instituam, ipse animam suam ninificabit. Quando l'empio si partirà da la sua impietà, laquale ha comme so, & farà il giuditio, & la giustitia, viuificherà l'anima sua. Et poco di sotto disse: Conuertimini, & agite per itentiam ab onnibus iniquitatibus nessris: & non erit nobis in ruinam iniquitas. proiicite a nobis omnes prænaricationes nestras, in quibus prænaricati estis: & facite nobis cor nounn, & spirium nounn. Conuertiteui, & fate penitenza di tutte le nostre iniquità: & cosi la nostra iniquità non ni cagionerà la ruina.scacciate da noi tutte le nostre transgressioni, ne; le quali hauete trasgredito, & prenaricato: & fateni un cuor nono, & uno spirito nuono. Il medesimo comando Chri sto nostro Signore a quella dona, che su trouata in adul terio, quando le disse: l'ade, & noli amplius peccare. & a quel Paralitico, il quale a la piscina hauea sanato, disse: Esce sams factus es, iam noli peccare. Ma oltra quello, che si è detto, la natura & la ragione maniscstamente dimostrano, che due cose sono principalmente a la contritio ne necessarie, cioè il dolore del commesso peccato, e'. proponimento di non noler piu per l'annenire commet tere tali errori,& da quelli in ogni possibil modo uolersi guardare. Peroche colui, che si unol reconciliare a un'amico, il quale habbi in qualche modo offeio, bi fogna prima che si doglia de la inginiia & contumelia fattagli,& per l'aunenire congran diligenza prouegga di'non offendere in parte alcuna l'amicitia. le quali due cose, è necessario, che siano congiunte con l'obedienza. perche egli è conneniente, che l'huomo obedifca a quel le leggi, a le quali è foggetto, o sia naturale & dinina, o humana. Onde se il penitente ad alcuno ha tolto

Ican 8.

Ioan. 5.

LA PENITENZA.

thi ek,

enites.

Ciratu.

ungin.

Caton

Canan

CETTI THE

colem.

ncii, t

Mich.

M. AC IN.

PACTOR OF

Strain.

c. (c.

- On ...

estmitelin

E 912.

Line been # ( in

4 10 84 2 10 0000

m, li

1,00

0,00

dimo.

11110

, 6

TOM

110-

TIL.

0.1

1811

ergi.

due

72.

uel

Ü

o perforza o per inganno qualche cofa, è bisogno che la reitituisca, & che a colui saristacci con la ricompen fa di qualche commodo, o di qualche serui io, & opera, la cui dignità o uita ha offesa o con parole, o con fatti. Ferche egli è hoggimai a ciascuno noto, & per le bocche di ciascuno dinulgato quel che disse Santo s. Agostino Agoltino: Non si rimette il peccato, se non si restituisce il tolto. Et tra l'altre cose, che a la contritione grandemente s'appartengono, non dee essere manco necessariamente & diligentemente osseruato, che tutta quella ingiuria, che da altrui si susse riceuuta, liberamente si perdoni . perche cosi ci insegnò il nostro Signore & Saluatore: & cosi ci fa intendere, dicendo, Si dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet & subis pater ue Matth. Fier cæle stis delicta uestra: si autem non dimiservis hominibus, nec pater uester dimittet nobis peccata nestra. Se voi perdonerete a gli huomini li peccati loro, ni perdonerà ancora il uostro celeste padre li uostri errori: ma se non perdonerete a gli huomini, ne a uoi il padre uostro per donera li uostri peccati. Queste sono quelle cose, le quali deneranno li Christiani ne la contritione annertire: l'altre, che a questo proposito petranno li Passori agcuolmente intendere, & raccorre da li ferittori, faranno bene, che la contritione sia nel genere suo piu persetta & assoluta, ma non si debbono però stimare talmente necessarie, che senza este non si possa mantenere la uera & util natura de la contriticue.

Ma perche non dee bastare a li Pastori, insegnare Frutti & uti quelle cose, che a la salute sono necessirie, ma anco- lieà de ra con ogni cura & industria debbono affaticarsi, a far contritions fi, che li Christiani indrizzino la uita & le operationi loro a quel modo & regola di ninere, che loro è fiata proposta & ordinata:a questo giouerà aili il proporre spesso, & ricordare, di quanta forza & uvilità sia a lo huomo la contritione.perche conciosia che le molte altre opere di pietà, come beneficenza, & liberalità uerfoli poueri, li digiuni, le orationi, & cosi fatte ope-

resante, & honeste, a le nolte siano da Dio risintate per colpa di coloro, da li quali sono fatte, la contritione non puo non sempre essergli grata & accetta. perche disse il Profeta: Corcontritum & humiliatum Deus non despiciet: Il cuor contrito & humiliato Dio non dispregiarà mai. Anzi che, subito che ne la mente nostra la habbiamo concetta, Dio ci dona il perdono de' nostri peccati, come in uno altro luogo il medefimo Profeta manifesta, quando dice: Dixi, confitebor aduersim me iniusticiam meam Domino, de tu remisisti impietarem pe cati mei. Io disti, confessarò contra di me la mia impietà al mio Signore, & tu subito mi perdonasti l'impietà del mio peccato. la figura di quella cosa si nede ne li diecileprofi: liquali essendo stati dal Saluator nostro mandati a li Sacerdoti, prima che a quelli peruenissero, furono liberi da la lepra. Da la qual cosa si puo conoscere, la uera contritione, de la quale habbiamo sin qui trattato, hauer tal uirtù, che per benefitio suo subito da Dios'impetra perdono di tutti li peccati. Sarà ancora molto utile ad eccitare le menti de' fedeli, che li Pastoriadducano qualche regola, per la quale ciascheduno in questa contritione si possa esercitare. & bisogna insegnare, che tutti, spesso la conscientia loro esaminando, considerino bene, se quelle cose hanno osseruato, che da Dio, o da le ecclesiastiche ordinatio ni sono state comandate. Et se alcuno sarà, che si truo ui colpeuole di qualche errore, subito se stesso accusi, & humilmente a Dio dimandi perdono, pregando che gli noglia concedere spatio & di consessarsi, & di satisfare. & primamente ricerchi l'aiuto de la diuina gratia, accioche per l'auuenire non commetta quelli medesimi peccati, che per l'adietro grandemente si pente hauer commetti. Deuranno ancora li Pattori hauer cura di eccitare ne li fedeli un fommo odio contra li peccati; si perche incredibile è sa loro bruttezza, &

niltà; si ancora perche ci arrecano grandissimi danni & calamità, perche ci togliono la beneuolenza di

Pfal. 50.

Pfal. 31.

Luc.17.

DE LA PENITENZA.

rifutat

Ontritio.

tta. pe.

Dension

n difer.

noftal

de' noit

Profes im nein

C.C.ZING

ta al mo

del m

diec:

mand

iero.

110 0011

CIZMO!

io fini

C11. 5

e feld

la cua:

citare.

itiale:

: hance

dinatio

fi trilo

accusi,

ide chi

difini.

02 gr.

-Hima

fi pen-

i ha

ontra

2,8

dan-

Dio, dal quale habbiamo ricenuti grandissimi beni, & maggiori ancora poteuamo sperare douer conseguire: & ci condannano a douer effere in eterno da acerbisfimi dolori tormentati : & ci conducono a una sempiterna morte.

Et questo basti, quanto a la contritione. Hora ci bisogna uenire a la confessione, che e la seconda parte de la penirenza. Quanta cura adunque & diligenza nel dichia facramento rarla debbono li Paftori porre, lo potranno facilmente conoscere . perche quasi tutti gli huomini da bene,& di spirito confessano, & credono, che tutta quella santità, pietà, & religione, che per sommo benefitio di Dione la Chiesa s'è fin qui conseruata, si dee in gra parte attri buire a la cofessione.talche no dee alcuno marauigliarfi, se l'aunersario de l'humana generatione, pensando co me la Catholica fede al tutto possa distruggere, per mezo de li ministri & sattelliti de la sua in pietà, questa come forte rocca d'ogni Christiana uirtù & nalore, con tut te le sue forze si sia studiato combattere, & superare. Et pò si ha prima da insegnare, come l'istitutione de la con fessione ci è stata grandemente utile, & necessaria. pche se bene concediamo, che p la corritione li peccatifi scan cellino; chi è, che non sappi, che è necessario, che ellesia cosi uchemente, accesa, & forte, che l'acerbità del do lore a la grandezza del peccato fi possa paragonare, & agguagliare? Ma pche pochi erano, che a questo grado peruenissero, di qui nasceua ancora, che pochissimi poressero operare per questa uia il perdono de lor peccati. Onde fu necessario, che il clemetissimo Signore co un piu ageuole modo puedesse a la falute de gli huomini. ilche con marauiglioso configlio esequi, quado a la sua Chiesa diede le Chiaui del celeste regno peroche, secodo la dottrina de la Catholica fede, ciascheduno dee & credere & costantemente affermare, che, se uno è talmente disposto ne l'animo, che si doglia de li commessi peccati, & insieme per l'auuenire si propongapiu non peccare, & non habbish intenso dolore, che posta

De la cofef. lione fecon. da parte del de la penice za, & de la fua necesfi.

Cocilio Fio

effer basteuole & sofficiente a impetrare il perdono; no dimeno a questo tale, poi che harà confessati con debito modo al sacerdote li suoi falli, per uirtù de le Chiaui tut ti li peccati sono perdonati, & rimessi: talche meritame te da li nostri padri, huomini santissimi, è stato asserma to, co le chiaui de la Chiesa aprirsi la porta del cielo, de la qual cosa niuno puo dubitare, poi che dal Cocilio Fioretino leggiamo esfere stato deliberato, l'effetto de la peniteza estere l'assolutione da li peccati. Si puo anco ra di q conoscere, quanta utilità ci apporti la cofessione, che a quelli, che sono di mala uita, & di corrotti costumi, prouiamo, niente piu giouare al correggere & emen dare li loro mali costumi, che, quando a le nolte li loro occulti pésieri, tutti li lor fatti & detti a qualche prudé te & fedele amico discuoprono & manifestano, il quale & con l'opera & co il configlio possa loro gionare & sou uenire.onde p la medefima ragione fi dourà giudicare, esser molto giouenole, che qlli, li quali da la coscienza de le loro sceleratezze sono agitati & commosti, aprino & manifeltino al facerdote, come a Vicario di Christo, l'infirmità & le piaghe de l'anima loro, al quale p legge seuerissima è imposto un perpetuo silentio.perche subito ritroueranno apparecchiati rimedij, li quali in se ritengono una certa celeste uirtu, no solo di sanare la pre sente insirmità, ma ancora di disporre in tal modo l'ani me, che per l'auuenire non incorreranno cosi di leggieri in tal sorte d'infirmità. Ne si dee lasciare di dire quella utilità de la cofessione, la quale è, che molto gioua al co feruare le compagnie & le amicitie, in quelta nostra uita & conucrfatione.perche egli è cofa certa, che, fubito che la sacramental cofessione si togliesse uia da la Chri stiana osferuaza, ogni cosa si riépirebbe di mille occulte & nefande sceleratezze, le quali dipoi, & ancora altre co se assai piu enormi & graui, gli huomini, da la cosuctudi ne del peccare corrotti, paleseméte no si uergognerebbo no comettere, poche la uergogna di hauersi a cofessare pone coe un freno a la cupidità & licetia di peccare & co

i fi

le

81

ro

dri

te

ne,

din

fa

fon

rat

per

nd California California

C. ..

ici

02".. 11/1

COLL

er. lik

il C.

Chr

911

C

CIL

re

Till.

si l'inigtà & malitia de gli huomini reprime, &raffrena. Ma hauédo già dichiarata la utilità de la cofessione, Descrittioe douranno li Pattori infegnare, qual fia la sua natura & & natura de forza, la definiscono aduque in questo modo. La confessio sione è una accusatione de'peccati, la quale conuiene al tale, & chi sacramento de la penitenza, tolo fatta, accioche in quel ne sia stato modo impetriamo il perdono de'peccati per uirtu de le auttore. Chiaui. Et e non senza ragione detta accusatione. perche li peccati non fi debbono in tal modo narrare, come se noi li nolellemmo manifestare con una certa ostenta tione, si come costumano quelli, liquali, quando fanno qualche male, se ne rallegrano; ouero in modo raccontargli, come se noi nolessemo narrare qualche fatto a chi non hauesse altro che fare, solo per dargli trattenimento. Non in questo modo adunque, ma con animo di accusar se stesso, in tal modo si debbono numerare, che noi mostriamo di desiderar di farne in noi medesimi seuera uendetta, & confessiamo li nostri peccati per impe trar perdono.perche questo giudicio è molto dissimile da le accuse, che si fanno ne li giuditij forési circa le co se criminali, ne li quali a chi cofessa e costituita la pena & il supplitio, no la liberatione de la colpa, e'l perdono de l'errore. Nel medefimo modo, benche co diuerfe pa role, hano definita la confessione li nostri santissimi pa dri, come quado S. Agostino disse: La cofessione è quel la per la quale l'infirmità occulta si manifesta co speraza di uenia. & S. Gregorio disse: La confessione è una de testatione de' peccati. De le quali l'una & l'altra contenendo quello, che fi contiene ne la superior definitione, ageuolmente si potrà referire a quella.

Ma homai infegnerano li Parochi, allo che piu che altra cosa dee essere stimato, & senza alcuna dubitatiõe dimostreranno a li popoli fedeli, questo sacraméto esser stato istituito dal nostro Signore Giesu Christo per sua fomma & infinita bontà, & misericordia; il quale ha ope rate tutte le cose bene, & per cagióe de la salute nostra. perche, essendo dopo la sua resurrettione gli Apostoli

ne facra më

S. Gregorie

tutti

Hoam. to.

tutti congregati in un luogo, sossiò uerso loro, dicendo: Ricenete lo Spirito fanto:a quelli,a li quali uoi rimette rete li peccati, sono rimossi: & a quelli, a li quali li ritenerete, sono ritenuti. Hauendo per tato il Signore a li facerdoti concessa la potesta di ritenere & relasciare li peccati, è cosa chiara, che li medesimi siano stati costitui ti giudici itorno a cotal cosa. Il medesimo parue che uo lesse significare il Signore quando a gli Apostoli commesse, che Lazaro da morte risuscitato disciogliessero da li legami, da li quali era legato. & S. Agostino in que sto modo dichiara quel luogo, & dice: Litacerdoti ho-

Ican. It.

5. Agoffing.

Cancilla Trentino.

mai piu possono giouare, piu a quelli, che si confessano, perdonare, a li quali il peccato rimettono: perche il Signore diede Lazaro, il quale da morte riiuscitato hanea, a gli Apostoli, a essere disciolto, mostrado in questo la poteilà di disciogliere esser concessa a li sacerdoti. A questo proposito su ancora ql fatto, per il quale a qlli, che nel camino da la lepra erano stati curati, comandò che si mostrasser'a li sacerdoti, & al giuditio si sottomet ressero. Onde hauédo il Signore a li sacerdoti cocessa la potestà di rilasciare & ritenere li peccati, è cosa chiara che li medesimi sono stati costituiti giudici sopra tal cofa.Ma pche(si come il sacro Cocilio Tretino santamete ha infegnato) no si puo fare di qual si uoglia cosa il nero giuditioj& nel dar le pene secodo li delitti, no si puo tenere il modo & la regola de la giusticia, se prima no sarà conesciuta & itesa bene la causa; di q segue, che co la cofessione de penitéti in particolare s'habbino a palesa re tutti li peccati al sacerdote. Queste cose aduque insegnerano li Pastori, le quali dal S. Cócilio Trétino sono state decrerate, & da la Chiesa Catholica sempre insegnate. Perche se noi attétaméte leggeremo li santissimi Padri, troueremo in molti luoghi testimonij apertisimi, per li quali si coferma, que sacrameto da Christo no Aro Signore essere stato illituito, & la legge de la facramétale cofessione, come legge Euagelica douer esser ri ceuuta.la qual cofessione essi co uoci greche nominare

no Ethomologefin & exagneufin : per le quali uolietofignificare confessione, & narratione. Oltra di queito le noi uorremo ricercare figure del necchio reltamento, senza alcun dubio nederemo, che la confessione de pec cati fignificauano quelle uarie forti de'facrificij, li quali faceuano li facerdozi, per mondarfi con quelli da diner-

se sorti di peccati.

cendo

ment I ming

0101

EMME !

coltra Land In

: (0m.

ا ماده ده

10 July (

ot. h. ell

eil

10

1000

1001

111

non

ró fa

CO.

Ma si come si dee insegnare a li fedeli, la confessione De li riti & effere stata istituita dal Saluatore nostro:così ancora bifognerà ammaeilrarli, che alcuni riti & cerimonie fole festione li ni pauttorità de la Chiefa ci sono state aggiure, le qua- debbono usa li se bene no fanno a la natura & psettione del sacrame re. to, nondimeno ci pongono la sua dignità più chiaramé te anati gli occhij& hauedo accesi di pieta gli animi de li costreti, gli dispongono a l'acquistare la gratia di Dio piu agauolmente. Perche quando, scoperto il capo, gettati a li piedi del sacerdote, co il nolto basso & chinato a terra, con le mani giute, & stese al cielo, & altri si fatti fegni di Christiana religione dimostrado, li quali no so necessarij a la natura del sacramento, consessamo li no itri peccari; di qui apertamente intendiamo, che nel facramento fi ritruoua una celeste uirtu, & che noi con so ma diligéza deuemo ricercare & dimadare la dinina mi sericordia. Et non sia hora chi giudichi, la coressione es fere stata bene istituita dal Signore, m in tal modo, che non habbi comandato, che necessariamente si debba usa re perche hano da tenere per fermo tutti li fedeli Chri stiani, che colui, che ègranato da peccato mortale, dee esser restituito a la uita spirituale mediare il santissimo facramento de la confeshone.Il che con bellissima simi litudine, apertissimaméte su dimostrato dal Signore no stro, quando la potesta di amministrare questo sacrame to nomino Chiane del regno del cielo, peroche si come niuno puo entrare dentro a quel luogo fenza l'aiuro di colui, a cui sono state comesse le chiaui: cosi intendiamo che niuno è ammesso in cielo, se da li sacerdori non tarà no aperte le porte, a la cui fede il Signore fidò le chiani,

cerimonie.

S. Agodino.

Altrimenti ne la Chiefa le chiani non sarebbono di uti lità alcuna: & indarno colui, al quale è stata concessa la potellà de le chiani, prohibirebbe l'entrata del cielo, ie p un'altra uia potesse essergli aperta la porta : Et que storu da S. Agostino chiaramente conosciuto, quando di de. Niuno sia che a se stesso dica: Io so occultaméte,& folo, in presenza di Dio, penitéza. Dio sa, il quale mi ha da perdonare, quello che fo dentro al mio cuore. Adun que senza cagione alcuna su detto: Quelle cose, le quali sciogliete in terra, saranno sciolte in cielo? Adunque senza cagione alcuna sono state date a la Chiesa di Dio le Chiamill medesimo scrisse SAmbruogio nel libro de la penitéza, nolendo stirpare l'heresia de li Nouatiani, li quali affermanano, folo al Signore douersi rifernare la potestà di rimettere li peccati. dice adunque questo gran Dottore: Et chi piu honora Dio, o qllo, che a li suoi comadaméti obedifce,o chi gli refifte? Dio ci ha coma dato, che a li suoi ministri obedissemmo: a li quali quando fiamo obedienti,a Dio folo diamo honore.

Chi fiano te restione.

Concilio La eranenie.

Ma no potedofi homai in modo al cuno dubitare, che nuri a la co. la legge de la confessione dal Signor non sia stata data & ordinata, segue hora, che nediamo, chi siano quelli, & di che età, & in qual tempo, de l'anno, a quella debbano obedire. Prima adunque per il canone del Concilio La teranense, che comincia, Omnis uriusque sexus; si nede che niuno a la legge de la confessione e o bligato auantia quale puo hauer l'uso de la ragione: ne però quella età e da un certo numero di anni determinata ma si dee in universale tenere, che a li fanciulli sia comandata la confessione in quel tépo, nel quale pos sono prima conoscere il bene dal male, & quado comin ciano a pensare a li peccati, perche quando ciascheduno e peruenuto a quel tépo de la fua uita, nel quale puo du bitare de la sua ialute, & deliberare li modi di acquistar la;allhora subito dee confessare al sacerdote li suoi peccati:cociofia che altrimeti niuno possa sperare la salute il quale habbi cofcieza di peccato mortale. Ma in qual

remped

tempo principalmente si debba l'huomo confessare, la santa Chiesa lo delibera in quel canone detto di sopra. perche comanda, che almeno una uolta l'anno ciaschedun Christiano confessi li suoi peccati. Ma se noi cossde reremo, quello che la nostra salute ricerchi, egli è certo, che, ogni uolta che ouero qualche pericolo di morte ci foprattà, o qualche cofa ci mettiamo a fare, la quale no fia ecito trattare a un huomo macchiato di peccati, come l'amministrare o il riceuere li facramenti, deuemo sempre prima confessarci.il medesimo ci bilogna osleruare, quando noi dubitiamo di non douere qualche pec cato commesso mertere in oblinione:perche non potiamo de li peccati confessarci, de li quali non ci ricordiamo, ne impetriamo dal Signore il perdono de' peccati, se non sono scancellati dal sacramento de la penitenza

per mezo de la confessione.

file

ielo,

tque

lando

milu

Adun

qual

iDo

rode

tiar.

TILLITY

1120

I logge

COLL

2,00

11,5

1200

L

1-

Ta

Ma perche molte cose ne la confessione si debbono De le condiofferuare, de le quali alcune s'appartengono a la natura del sacramento, altre no sono si fattaméte necessarie; di questo co gran diligenza bisognerà trattare, percheno siene si rimancano & libri, & trattati, da li quali ageuolmente si chieggona. puo imparare la dichiaratione & intelligenza di tutte queste cose. Primieramente adunque insegnino li Paro chi, che ne la confessione si dee mettere gran cura a far, che sia integra, & assoluta. pche tutti li peccati mortali commessi è necessario manifestare al Sacerdore:aunenga che li ueniali, li quali non ci diuidono da la gratia di Dio, & ne li quali piu spesso cadiamo, senza peccato si possano lasciare di dire, & possano in molti altri modi purgarsi, se bene & rettamente & utilmente di quelli ci confessiamo, si come dimostra l'uso de gli huomini giu Iti & spirituali. Ma de' peccati mortali, si come già habbiamo detto, si debbono tutti particolarmente narrare, ancora che siano peccati ascosi & segretissimi, si come sono tutti quelli, che ne li dui ultimi precetti del Deca loco ci sono prohibiti. Onde spesso aniene, che que-Ai tali peccati piu grandemente ferifcano l'anime, che 1

tioni & circoffaze che ala confelS. Ambr.

S.Girol.

s.Cipria.

quelli, li quali apertamente & a la scoperta gli huomini fogliono commercere. Es cosi è stato determinato dal fanto Concilio Trentino. & in questo modo sempre la fanta Chiesa Catholica ha insegnato, si come ci manifeitano li testimonij de'fanti Padri. perche appresso S. Ambrogio fi leggono quette parole: Non puo niuno effe re dal peccaro giultificito, se non harà confessaro il peccato. & Santo Girolamo scriuendo sopra l'Ecclesiane il medesimo apunto conferma.perche dice, se il Diauolo, serpente antico, ha morto alcuno, & occultamente, non lo sapendo altri, con il ueleno del peccato l'harà infetto; se costai se ne tacerà, & non ne farà penitenza, ne uorrà confessare la sua ferita al suo fratello o maestro; il maestro, ilquale ha la lingua per curarlo, non gli potrà dare giouamento alcuno. Ancora Santo Cipriano nel sermone, che fa , De lapsis , apertissimamente dimostra il medesimo con queste parole: Quantunque non habbin fatto il peccazo di facrificare, o ui fare scritta di lor mano; nondimeno perche di quello hanno pensato, lo debbono con dolore confessare a li sacerdoti di Dio. Finalmente questa è comune uoce, & sentenza di tutti li dottori de la Chiesa. Ma ne la confessione si dee porre quella gran cura & diligenza che sogliamo mettere in cote importantiffime, & con ogni noitro itudio far fi che faniamo le ferite de l'anima nottra, & fuelliamo al tutto le radici del peccato. Ne solo bisogna narrare li peccati grani & importanti, ma ancora le circostanze di ciaschedun peccato, & che accrescono notabilmete la lo ro malignita, ouero la scemano: perche sono alcune circostanze talmente grani, che solo per quelle un peccato dinenta mortale. Queste adunque tutte bisogna confesfare: come fe uno harà ucciso un huomo, bisognerà dire, le quel tale era o laico, o clerico, o facerdote. fimilmente se uno harà peccato con una donna, bisognerà manifelture se era soluta, o muritata, ouero era sua parente, o religiola, perche quelle tali circostanze diuersi ficano R en Escarfeono dinierie spetie di peccati; talche il prime l

1101.

Elo S

elle

\*

uolo,

, 1101

1, 11

1,01

lung.

5 100

12d

100

D10.

nor-

rh

al

di

il primo è detto da li facri Theologi sempre fornicatio ne, il secondo adulterio, il terzo incesto, il quarto sacrilegio. Il furto ancora fi dee numerate tra li peccati . Mafe t no furerà un folo feu de d'oro con mette un peccato affai piu leggiero, che quello, che cento, c dugento, o qualche grandisfima fen ma d'oro harà rutbato. & grauiss mo sarebte il peccato di colui, se hauesse tolto danari di Chiefa. Ancora fi dee confiderare al luo go, & al tempo. de li quali peccati fi trucueno essempi notifi mi ne li libri feitti de molti; talche ren fa dibifo gno altrimenti addurli. Queffe cote adunque debleno esser narrate da quelli, che si consesse no, ma quelle circonstanze, poi che ron molto accresceno la malignità del peccato, posono senza celpa alcuna lasciarsi di dire .

La propie forza & if. heactarde la COTTITION

Ma celi è talmente a la confessione necessario, che el la, come di sopra dicemmo, sia integra, & as. oluta, che, se alcuno a posta & volontariamente lasciasse di dire al cuno di quei peccati, che si debbono esplicare conscsian dosi di tutti gli altri, non solo non riporta da tal confesfione frutto alcuno, ma in quella commette nuona sceleratezza. Ne questa tale narratione de' peccati, che sa costui, dee essere detta consessione, la quale habbi natu ra di sacramento, anzi al penitente bisognerà di nuono replicare & ripetere la confessione, & accusarsi del nuo uo peccato commesso, di hauere con la simulata sua con sessione niclata la santità del sacramento. Ma se per Matth. 16 qualche altra cagione ne la confessione harà lasciato di dire qualche cosa, ouero perche il penitente di qualche peccato fi farà scordato, ouero pche no barà cosi diligé temente inuestigato il segreto de la sua coscientia, hauendo però ne l'animo di confessas si di tutti li sicoi pec cati integramente; allhora non li farà dibifegno reiterare la confessione, ma gli basterà confessare li peccati scordati, quando gli ritorneranto a memoria. Nel che bisogna però bene auuertire, che roi non hal bismo esaminata la nostra coscientia centroppa negligen-

za & troppo freddaméte, & cosi negligentemente ei sia mo studiati gli errori commessi ridurci a memoria, che piu tosto si possa dire, che noi non ce ne siamo uoluti ricordare. perche se ciò susse auuenuto, bisognerebbe al tutto reiterare la confessione.

Appresso, si dee con gra cura auuertire, che la confesfione sia nuda, semplice, & aperta, non artificiosamente composta, come alcumi sogliono fare, li quali piu tosto mostrano di noler dar conto de la uita loro, che di uolere confessare li loro pe ccati.imperoche la confessio ne dee effere cosi fatta, che tali ci mostri al sacerdote. quali noi stessi conosciamo di estere, & manifesta le cose certe per certe, & le dubie per dubie, doue se ouero li peccati non fi narrano, ouero fi interpongono parole & ragionamenti fuor di proposito; e chiaro, che la confesfione manca di questa uirtu. Deb bono essere ancora mol to commendati coloro, liquali ne l'esplicare le cose & fatti loro usano prudenza, & uerecon dia. perche non si dee dire troppe parole, ma folo fi d'eu eno esporre, con breui parole congiunte con modestia quelle cose, che sono atte a manifestar la natura & propietà di ciasche. dun peccato.

Et dee il confitente & il sacerdote mettere ogni diligeza a far si, che tutto quello, che tra soro ne la cosessio ne si è conferito, sia secreto & occulto. & di qui nasce, che niuno si puo confessare per ambasciadori, ne per let tere per che in quel modo non si puo trattare cosa alcuna in secreto. Oltra di questo, debbono li Christiani pos gran cura & diligenza a purgar l'anima soro con la frequente confessione de'peccati, per che quado uno si sente aggranare da qualche mortal peccato, niuna cosa pin giouenole puo ritrouare per li molti pericoli, che sopra stano a la uita nostra, che subito confessarsi de' suoi peccati, imperoche quado bene uno potesse promettersi un lugo spatio di uita, è però certo cosa indegna, & brutta, essendo noi cosi diligeti nel purgare le macchie del corpo, & de li uestimiti nostri, che almeno cosa i medesima

diligenza /

DE LA PENITENZA.

diligenza non procuriamo, che lo splendor de l'anima nostra per le bruttissime macchie del peccaro non si os-

curi, & adombri.

che

un.

mei.

mer.

111 10-

ne di

fello

dote,

2002

ero!

olek

ont.

3 Di

ste ti

1001

, Chê icha

filo

ce,

10

ME

Ma hoggimai si ha da trattare del ministro di questo facramento:il quale per le ccclesiastiche dichiarationi apparisce effere il sacerdote, che habbi una ordinaria o de la contes delegata potestà di affoluere, perche egli si ricerca, che sione sacracolui, che unolè usare un tal officio, non solo habbia la potestà de l'ordine, ma ancora de la giurisdittione. Et un chiaro testimonio di questo ministerio ci danno quel le parole del Signore, che sono in S. Gionanni, doue di- Ioan. 200 ce : Quorum renisseritis peccata, remittuntur eis: & quorum retimueritis, retenta suns. A quelli, de' quali uoi rimetterete li peccati, sono rimessi: & a quelli, de' quali uoi li riterrete, sono ritenuti. Le quali parole, è certo, che non furono dette a tutti, ma folo a gli Apostoli: a li quali in ta le esercitio & offitio succedono li sacerdoti : ilche e ancora molto conneniente, perche cociofia che ogni forte di gratia, la quale a questo sacrameto si attribuisce, dei ui da Christo capo a le membra; meritamente solo quel li lo debbono amministrare al mistico corpo di Christo, cioè a li Christiani, li quali hano la potestà di conse crare il uero corpo di Christo; massime che li fedeli co ofto medefimo facrameto fi redono atti & idonei al rice uere la facra Eucharistia.ma con quanta religione ne la Chiesa antica già susse conservata la dignità del sacerdote ordinario, da li decreti de gli antichi Padri si puo agenolméte conoscere; p li quali si comanda, che niuno Vescouo, o Sacerdote, ne l'altrui parochia ai disca co a alcuna operare, o amministrare séza l'auttorità del Fre. lato di tal parochia, se da qualche gran necessit no sof se sforzato: & cosi su ordinato da l'Apostolo, quando a Tito comado, che in ciascuna Cirrà ordinafie li facerdo Al Tit. E ti, li quali & con la dottrina, & con il ce este pa colo de li facramenti li fedeli nutrillero, & istraiduto. Quantun que, se fusse qualche pericolo di morte, a non si porede Bauer copia, & facolta del propio la teriore; accionho

Del legicimo & ido neo min.i. ro mentale.

29

Cócilio

Trentino.

DICHIARATIONE

per tale occasione qualcheduno non si danna se, il Cócilio Trentino ci insegna, che ne la Chiesa di Dio si è offernato, che ciascheduno sacerdote potesse non solo assoluere da ogni sorte di peccato riseruato a qualunque potesta, ma ancora dal legame de la scomunica. Et oltra la potesta de l'ordine, & de la giurisdittioe, le qua li cosessono al tutto necessarie, bisogna principalmente, che il ministro di questo sacramento sia dotato di scienza & di dottrina, & ancora di prudenza. perche egli fa l'ossicio di giudice, & di medico. & quanto sa al proposi to del primo, egli è cosa chiara, & manisesta, esser neces faria una mediocre scienza, per la quale & possa inuesti gare li peccati, & da le narie forti di essi gindicare quali fian graui, quali leggieri, secondo lo stato & sorte di cias cheduno huomo. Inquanto medico, ha bifogno di una gran prudenza.perche deue diligentemente prouedere di applicare a l'infermo quei remedij, li quali al fanare l'anima sua appariscono piu atti & comodi, & al fortificarla p l'aunenire al potere resistere a la forza de l'insir mità. Da la qual cosa potrano li fedeli intendere, come ciascheduno dee co gran studio attendere & procurare di eleggersi un sacerdote, che sia comendato d'integrità di uita, di dottrina, & di prudente giuditio, il quale ben conosca & capisca, di quanta importanza sia quell'offitio, che a lui è stato comesso, & qual pena a ciasche dun peccato si conuenga, & chi debba essere o sciolto, o legato. Ma perche niuno fi ritruoua, che grandeméte nó desideri, che li suoi peccati & dishonestà siano occulte; però si debbono li fedeli ammaestrare & anuertire, che no hanno a temere in modo alcuno, che le cose, che essi al sacerdote manisesterano, da lui siano in uerun modo reuelate, ne che per ciò a loro mai possa uenire pericolo alcuno, pehe le leggi sacre de la Chiesa có granissime pene alli sacerdoti hanno uoluto che siano castigati, li quali tutti li peccati, che da alcuno in cofessione gli tono stati apri, co un ppetuo & religiosissimo silentio no haranno temiti occulti.perche nel gran Concilio Late-

ranchie

CO

gr

co

ait

[po

cele

De

iter

COI

tali

mo

acc

dia

Perc

CLC

DE LA PENITENZA.

ranense cosi leggiamo. Guardisi al tutto il Sacerdote di Concilio non manifestare o con parole, o con segno, o in qual si Lateranense,

uoglia altro modo mai il peccatore.

Có.

10 fie

n folo

aluz.

a.H

le qui

nenta,

fcia.

60

roppi

r neg

Mitte

TOLL

ditt dim

UECCT! 2011

ong.

Til

COM:

urart

male

uciche

,0

OIT.

lte;

che

esh

do

C

Ricerca hora l'ordine de la cosa, che trattiamo, essen dofigià detto del ministro, che hora si dichiarino alcuni capi piu importati, li quali a l'uso & esercitio de la co fessione sono molto utili & comodi.imperoche la mag gior parte de li fedeli giudicão lughissimi quei giorni, li quali sono ordinati da la Chiesa per cosesiarsi, & solo defiderano che preito paffino: & tanto fono lontani da la Christiana perfettione, che a pena si ricordano di quei peccati, li quali sarebbe coueniéte manifestare al Sacer dote, non che pongano cura a l'altre cose, le quali hano grade efficacia & forza al reconciliarci la gratia di Dio. Onde, douendosi in ogni modo souuenire a la salute di costoro, primieramente li sacerdoti nel penitente con gran'dil igenza offeruerano, se de li suoi peccati ha ucra cotritioe, & se ha fermamete deliberato per l'auuenire altenersi da li peccati. Et se in tal modo lo trouerano di sposto, allhora l'ammoniscano, & l'esortino purassai, che per si grande & singolare benesitio a Dio renda gratie infinite;ne mai si resti di dimandare da lui l'aiuto de la celeste gratia, có il quale fortificato & guardato potrà agenolmente resistere & repugnare a le prane cupidità. Dee ancora insegnarli, che no passi mai giorno alcuno, nel quale qualche meditatione no facci intorno a li mi sterij de la passione di Christo: & ad amarlo, & imitarlo con fomma charità ecciti se stesso, & infiami, poche con tal meditatione nascerà, che da tutte le tétationi del de monio di giorno in giorno si conoscerà essere piu securo. pche douete sapere, che no p altra cagiene si presto & cosi di leggieri, dal nostro annersario combattuti, per diamo l'animo & le forze, & da lui fiam uinti, fe non perche per la meditatione de le cose celesti & diuine no ci curiamo di accédere in noi il fuoco del diuino amore per il quale la méte possa recrearsi, & solleuarsi. Ma se il facerdote fi accorgera, che colni, che fi unol confessare,

De le condi tioni neceffarie a la co fessione di un uero pamiterite.

non

non si doglia talmëte de' suoi peccati, che possa esser des to neramente contrito, allhora sissorzerà indurlo in un gran desiderio di cotritione; accioche poi da la cupidità di così degno dono acceso, si deliberi di dimadarlo a la dinina misericordia. Et prima si dee reprimere, & abbas fare la superbia di alcuni, li quali, per iscusare li loro pec cati, onero li difendono, onero si sforzano mostrarli mi nori, che non sono . Perche, per esempio, confessando uno effere grandemente flato preso & comosso da l'ira, subito la cagione di tal passione getta dosso a un'altro, dal quale, dice, & si lamenta, che a lui è stata prima fatta inginria Et però si dee questo tale anuertire, che questo e segno di animo superbo, & di un'huomo, il quale onero sprezza l'importanza & gradezza del suo peccato,o nero non la conosce, & che tale iscusatione piu tosto accresce, che diminuisce il peccato, peroche colui, che in tal modo si sforza disendere l'error suo, pare che uoglia confessare, che, quando non fusse offeso da persona, allhora sarebbe per essere patiente. la qual cosa è indegnissima di un'huomo Christiano. Perche douédosigra demente dolere per cagion del peccato di colui, chegli ha fatto ingiuria, nodimeno non si muoue a dolore pla malignità del peccato, ma con il suo fratello si adira: & essendogli osserta una bella occasione di potere honorare con la patiéza D10,& di potere correggere con la má suctudine il suo fratello, quello, che gli era materia di falute, riuolge a suo danno. Ma è assai piu dannoso & gra ue l'error di coloro, li quali impediti da una stolta uergogna no ardiscono confessare li peccati loro. A questi adunque con le eshortationi bisogna dar animo, & ammonirgli, che no debbano p modo al cuno uergognarsi di palesare li loro peccati; & che ninno si dee maranigliare, quando intende, che gli huomini peccano, poi che qıta è una comune infirmità di tutti, & è propio de l'humana debolezza, & fragilità. Altri fono, li quali ouero che di rado fogliono coressarsi de li peccati loro; ouero, perchenon hanno posta cura alcuna, ne hanno hanno

chi

alc

ler

fua

lei

tenz

gind

did

due

110

lua/

11,5

che;

lata

Mor.

Peci

DE LA PENITENZA.

1000:

urlor

1 cup

idarle

Colin

lilore

olim

onfe!

o dal-

2 1111

rimi:

checa

juale:

pecc

nu ter

Citi

rion.

olier.

nie.

mia

olosti.

adir.

hon

on la

reri1

180

ilti:

Agu

1,6

na.

W.C.

post

0

299

pésiero alcuno di esaminare & ricercare li peccati com mesfi, ne sanno ne la cofessione spedirsi, & narrare li loro errori, ne pure intédono da qual capo fi faccino a con fessarfi. Et questi bisogna aspramente riprendere, & prin cipalmente infegnar loro, che, prima che uno fe ne uada al sacerdote, dee con ogni studio ingegnarsi di hauer co tritione de'luoi peccati. Ilche non si puo fare in modo alcuno, se di quelli ricordandosi, non si studij tutti particolarmente riconoscere, & considerare. Onde, se il Sa cerdote cosi fatti huomini conoscerà al tutto impreparati, co parole piaceuoli gli licentierà da lui, eshortandogli che p qualche spatio di tépo ripésino a li loro pec cati, & dipoi ritornino. Et se forse quelli affermassero, che in tal cosa hano messo ogni loro studio & diligeza, ( pche il Sacerdote dee grandemête temere, che, lascia dogli una uolta andare piu, no ritornino) allhora gli dec ascoltare, & massime se dimostrano qualche segno di uo ler emendare la uita loro, & in quel caso si possono per fuadere & codurre ad accufare la loro negligeza, la qua le in un'altro tempo co diligente & accurata esamina & meditatione de'loro peccati promettano ricompensare. ne la qual cosa però dee il cofessore hauer grande auner tenza.perche, se, poi che harà ascoltata la confessione, giudicherà che nel narrare li peccati non harà mancato di diligenza, & nel detestargli haura mostrato qualche dolore; allhora que tale si potrà assoluere, ma se ambedue queste cose harà considerato essere mancate; allhora cercherà di psuadergli, che nel esaminar la coscienza sua(si come di sopra è detto) uoglia mettere maggior cu ra, & co maggior mansuetudine & piaccuolezza che po trà da se licétiare il peccatore senza assoluerlo, ma perche a le nolte anniene, che le done, scordatesi ne la passata confessione di qualche errore, no ardifcano di nuo uo ritornare al sacerdore; perche ouero dubitano, che per quello spesso ritornare, che fanno, no ucngano in so spetto al popolo, che le nede, di haner molti & grandi peccati:o che cio faccino per ellere I odate di donne fpirittali,

300 DICHIARATIONE

rituali, & religiose: per questo si dee spesso & publicamente & prinat, mente aunertire, & insegnare: che non
è alcuro, che habbi tata memoria, che si possa ricordare
di tutte le suc opere, parole, & pensieri. Et però no debbono li Christiani in modo alcuno temere, o sbigottirsi di ritornare al sacerdote, quando si ricordassero di
qualche sallo, che prima hauessero lasciato indietto.
Queste cose adunque, & molte altre simili deuranno
esse osservate da li sacerdoti ne la confessione.

De la fatiffattione, ter za parte de la penitiza, & de la necesfità di efeguirla.

Hora fi dee uenire a la terza parte de la penitenza, detta satisfattione: 8. prima si dee esplicare il nome, & la forza di gsto neme, satisfattione. pche di qui gli aunersarij de la Catholica Chiesa hanno psa un'ampia oc casione di divisioni & discordie, con grandissimo danno del popolo Christiano. Eadunque la satisfattione una integra solutione, & pagameto de la cosa debita.perche uien da sais, che unol dire, a bastanza: & quello, che ha a baltanza, non pare che gli machi cofa alcuna, perilche quando noi parliamo de la reconciliatione de la gratia, satisfare, significa il medesimo, che il concedere a uno tato quato possa essere assai & a bastanza a un'animo irato nendicarsi de l'inginia. & cosi la satisfattione non è altro che una ricopesatioe, che si fa de l'ingiuria fatta ad altri Quanto hora fa al nostro proposito, il nome di satisfattione hano li Theologi usato per dichiarare quella ricopensatione, per la quale l'huomo per li comessi peccati paga a Dio qualche cofa. Et perche in questa co fa possono estere molti gradi; di qui nasce, che la satisfat tione si piglia & intende in uarij modi. Prima adunque, & fopra l'altre piu degna è quella, per la quale, fecondo la natura de le nostre sceleratezze, quantunque Dio nolesse con essi noi procedere con semmo rigore, tutto quello, che erauamo tenuti, persettamente habbiamo pagato. Et questa è quella satisfattione, che ci ha réduto Dio propitio & placato: & di offa folo a Christo Signor nostro siamo obligati: perche da lui folo la riceniamo: il quale hauendo in Croce pagato il prezzo per li nostri pec ati

03.1

ha

gal

dic:

Hock

tion

& in

fett

the,

pon

effer

gnifi

Pecc:

noid

Mag

21,1

bem

moa

ra, d

DE LA PENITENZA.

Hu

C. 1.

Tig.

re ric

tige dela

ICI

Clar.

fere,

rein:

peccati, abondantilli namente ha a Dio satissatto per noi, pche niuna cosa creata potena essere di tato nasore, che potesse liberarci da cosi grade debito: & cosi, com: testifica S. Gio. Ipfe est propinios pro peccesis nostris, non pro nostris autemantum, sed etiam pro totia: mundi. Egli e la propitiatione per li nostri peccati, & non solo per li nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Questa adaque e la pie na & colm i satisfattione, la quale prepondera, & corres ponde a la grauezza di tutti li peccati, che mai fi fono in questo mondo commessi: per uirtù & ualor de la quale le nostre opere sono appresso Dio unleuoli, & accette, & senza la sua uirtù non sono di momento alcuno. Et da, qua rifguardauano le parole di Dauid:il quale poi che frot trase stesso tal cosa ben considerando disse: Quid retri busen domino pro omnibus, que restribuit mihi? Che poero io mu rédere al mio signore per tutte quelle cose, che mi ha concello? non puote finalmente altro ritrouare, che quest: satisfattione, che per tali & tati benefitij susse de gnaricompensatione, la quale espresse con questo nome di calice: & però loggiunte: Calicem falu aris a cipian, & m men Domini invocabo. Prendero il calice de la salure, & inuocherò il nome del Signore. Vn'altra forte di facisfatnin tione si truoua, la quale è detta satisfattione canonica. mtd & in un determinato spatio di tempo si finisce, & fa per reg fetta, onde puso antichissimo de la Chiesa si costuma, tim che, quando li penitenti si assoluono da li peccati, s'impone loro qualche pena, l'affolutione de la quale suole effere detta latisfattione. Et con il medefimo nome fi fi gnifica ogni altra sorte di pena, la quale patiamo per li m peccati nostri, non pure dal sacerdote impostaci, ma da qui noi itesfi prefa, & ne la persona nostra propria eseguita. e, Ma quelta tal fatisfatione non s'appartiene a la peniten bir za, inquanto e sacramento: ma quella solamente dec effere giudicara parte del facramento, la quale habbia-Si mo detto che per comandamento del Sacerdote paghia mo a Dio per li nostri peccati, aggiuntoui questo ancojura, chene l'animo nostro habbiamo statuito, & delibe-

rato, con ogni diligenza & studio per l'auuenire guardarci da li peccati. perche cosi da molti è stata definita. Satisfasere, eft Deo debition honorem impendere. Satisfare, è pa gare a Dio il suo debito honore. Hora egli è chiaro & manifesto, che niuno a Dio puo dare il debito honore, se non colui, che al tutto si delibera di fuggire li peccati . E ancora definita la Satisfattione, in questo modo. Satisfacere, est peccatorion causas excidere, & borum suggestionibus additum non indulgere. Satisfare, è tagliare le occasioni de peccati, & ale loro suggestioni non aprir la porta. Et per questo, molti hanno tenuto, che la fatisfattione non sia altro che una purgatione, per la quale si uiene a nettare ogni brut tezza, che per la macchia del peccato si ritruouasse ne l'anima, & cosi da le pene temporali, a le quali cranamo obligati, fiamo affoluti, & liberi. Inteso questo, farà facil cofa a persuadere a li popoli; quanto sia necessario, che li penitenti si esercitino in questa opera de la satisfattione. perche bisogna insegnare loro, che due cose seguono al peccato, cioè la macchia, & la pena. Et se bene sempre, perdonata che ci è la colpa, infieme fiamo liberati dal supplitio de la eterna morte, che ne l'inferno s'haueua a parire; nondimeno, egli no anniene sempre, si come è stato dichiarato dal Concilio Trentino, che il Signore ci rimetta le reliquie de' peccati, & quella pena temporale, la quale per li peccati nostri, siamo tenuti & obligati a patire. De la qual cosa ne le sacre lettere si ritruouano esempij chiarissimi, al terzo capo del Genesis, a li Numeri al xij. & in molti altri luoghi . Ma habbiamo auanti a gli occhi quello di Dauid molto chiaro & illustre : al quale se bene Nathan haueua detto Dominus quoque transfulk peccatum tuum, non morieris: Il Signoreancora ha rimoflo da te il tuo peccato, & non morrai: nondimeno egli da se stesso uolle prendere grauissime pene, dimandandoo gni giorno & notte co queste parole la diuina misericor

dia: Amplius laud me ab iniquitate mea, to a percate mes munda

uag

dim

& ci

lo A

con

man

Sign

Med P

iclo

on a

figno

mo 2

preed

Mape

unor

dento

queste

ie la c

ifian

uteli

pelli

PECCATO

non pu

no, non

menza

Sonc. Tree.

4. Kcg. 19

Pfal. 50.

him

elige

1 011

tist:

me: Quoman iniquitatem mean ego cognosco, do peccatian menon contra me est semper. Lauami signore ancor piu de la mia iniquità, & mondami dal mio peccato: perche io colit, c nosco la mia iniquità, & il mio peccato mi è sempre auanti a gli occhi. Per le quali parole egli dimanhone dana al fignore, che non folo gli perdonasse il sallo, ma ancora la pena debita al fallo: & cosi da le reliquie del peccato purgato lo restituisse al pristino staro de la sua ere . uaghezza, & dignità. Et tal cose con grande affetto, dimandando, nondimeno il signore lo uolse castigare lone & con la morte del figliuolo, che di adulterio hauca acquistato, & con la rebellione & morte del figlinolo Assalon, il quale singolarmente amaua; & lo afflisse con molte altre pene, & calamità, che prima gli hauea mandate. Ne l'Exodo ancora si legge, che, se bene il mandate. Ne l'Exodo ancora fi legge, che, se bene il Signore, da le orationi di Moise placato, al popolo hanea perdonato il peccato de l'idolatria, nondimeno pucon acerbissime pene: & Moise istesso gli predisse, che il fignore senerissimamente si sarebbe di loro uendicato fino a la terza & a la quarta generatione. Et questo sem pre è stato insegnato ne la Chiesa Catholica da li santi Padri, & approuato con l'auttorità de'medesimi. Ma per qual cagione con il sacramento de la penirenza non si rimette tutta la pena, come si fa nel sacra- Concilio mento del battesimo, il sacro Concilio Trentino con Trentino. queste parole ottimamente lo manifesta. La natura de la diuina giustitia pare che richiegga, che altrimenti fiano da Dio riceuuti in gratia quelli, che auanti al battesimo per ignoranza haueano peccato; altrimenti quelli che una nolta da la scruitù del Demonio & del peccato liberati, & riceunto il dono de lo Spirito fanto, non piu per ignoranza, ma consapeuoli di quel che sanno, non hanno temuto uiolare il tempio di Dio, & contristare lo Spirito santo. Et è coueniente a la dinina cle menza, accioche cosi li peccati non siano rimessi senza alcuna satisfattione, che, presa quella occasione,

mentre

DICHIARATIONE

mentre che giudichiamo li peccati effere leggicri, coe quelli, che a lo Spirito fanto facciamo ingiuria, & cotumelia, in piu grani & importanti trabocchiamo, thefan rizando a not testi l'ira nel giorno de l'ira. Certa cosa è che grandemente rimnouono & ritirano del peccato,& come u freno ci riten jono quelle pene fatisfattorie,& per l'au tenire più cauti & più uigilanti rendono li peni tenti. A quelto fi aggiugne, che fono come certi testimo nii del dolore, che fentiamo per li commessi peccari. cofi di questo si appaga la Chiesa, la quale per le nostre sceleran de era grauemère offesa perche, si come dice S. Agostino, Dio no dispregia il cuor cotrito & humiliato. Ma perche per il piu de le uolte il dolore, che si rittoua in un cuore, e un'altro occulto, ne peruiene a l'altruino titia o per parole, o per altrui segni; ottimamente dall' prelati de la Chicsa sono ordinati li tempi del a penite 7a;accioche cosi si satisfaccia a la Chiesa, ne la qual 10lo si rimettono li peccati. Ancora gli esepij de la nostra peniteza infegnano a gli altri, come esfi debbano ordinare la uita loro, & feguitare la pietà, perche quado gli altri huomini rifguardão le pene a noi imposte p li pec cati nostri, uengono a conoscere, che in tutta la uita loro gli bisogna molto bene anuertire, & guardars, & cagiare, & correggere li passati costumi. Et pero no senza gran sapienza è stato osseruato da la Chiesa, che, quado uno hauesse commesso qualche peccato publico, ancora una publica peniteza gli fuste imposta; accioche cosigli altri, da timore prefi, con piu diligenza per l'auuenireli. guardassero da li peccati. ilche ancora si soleua fare ne li peccati occulti, quando fullero stati di grande importa za. Ma, come derto habbiamo, ne li peccari publichi quelto fa fempre oil ruato, che quelli, che gli haucuano comesfi, no fuffero affoluti prima, che la publica penitenza non hauessero riceuuta. & intanto li pastori per la falute loro faceuano oratione 2 Dio, & non restauano mai di eshortare li penitenti, che nolessero fare il mede simo.nel che S. Ambruogio messe somma & particular

S. Agoffino.

s Ambr.

DE LA PENITENZA.

They di

Mi -in

tra:

PLE - Pap

inut,

TUE:

Tiller

Dect.

t le m

mig.

l jm

it fir

111

Tien. 0 1-

1.6-

ALL :-

110.

210-

Jin,

10,41

Je (0.

MILE

12 12:

211

I Cim

eil:

cura, & sollicitudine: per le cui lagrime, si dice, molti, che con duro cuore al sacramento de la penitéza erano andati, effere stati talmente inteneriti, che ueramete si ritrouauano cotriti de' lor peccati, ma dipoi si è talmé te rallentata, & rim esta la seuerità di quella antica disciplina, & è tanto la charità raffreddata, che gia molti Christiani al'impetrare il perdono de li loro peccati mo pefano estere necessario alcuno interior dolore d'ani mo,o pianto del cuore, ma folo fi imaginano effere basteuole il dimostrare & apparire esteriormente di ester doléte de li peccati. Ancora con il patire queste tali pe ne satisfattorie, acquistiamo quest'altro benesitio, che noi ci mostriamo simili al nostro capo Giesu Christo, in quato egli pati, & fu tentato, perche no fi puo uedere co fa piu deforme, (come ben diffe S. Bernardo ) che fotto un capo spinoso esfere un mébro delicato.peroche, per testimonio de l'Apostolo, noi siamo coheredi di Christo:purche noi patiamo co Christo. ilche ancora scrisse in un'altro luogo, doue diffe: Si commortui sumus, & comui Ad. Tim. 2. memus: Se co Christo siamo morti, co Christo uineremo. Sifustinebimus, & conregnabimus: Se con lui patiremo, co lui regneremo. S. Bernardo ancora afferma, due cose nel S. Bernar. peccato ritruouarsi, la macchia de l'anima, & la piaga, & che quella bruttezza, che ha, si toglie per misericordia di Dio:ma per sanar poi le piaghe de peccari, ci biso gna quella medicina, la quale ci è applicata con il reme dio de la penitenza.perche si come,sanata una ferita,ri mangono però alcune cicatrici,& fegni, le quali anche debbouo esser curate: cosi ne l'anima, poi che le è stata rimessa la colpa, restano a purgarsi le reliquie de pecca ti. Il medesimo appunto conferma S. Gio. Chrisostomo s. Gio. Chri. quando dice : Non basta cauare la saetta dal corpo, ma bisogna ancora sanar la piaga, che da la saetta e stata fat ta.Cosi ne l'anima,dopo il perdono riceuuto, bisogna che co la peniteza fi sana la rimasta piaga, peroche assai spesso siamo da S. Agostino istrutti, che queste due cose S. Agostino. ne la penitenza si debbono considerare, la misericordia di Dio,

S. Permar.

Ad Rom. S

DICHIARATIONE

di Dio, & la giustitia; la misericordia, per la quale relascia & perdona li peccati, & le pene eterne, a le quali so no obligati, la giultitia poi, con la quale con pene temporali l'huomo castiga & punisce. Finalmète la pena de la penitenza da noi prefa, rimuoue da noi la uédetta di Dio, & quelli supplitij, che hauea ordinato di darci.per che così ne insegna l'Apostolo, quando dice : Si nosmetipsos diiudicaremus, non viique iudicaremus : dism indicanuer autem a domino, corripinur, ve non cum hoc mendo damnemur. Se noi giudicassimo noi stessi, non sa-.. remmo da Dio giudicati: & mentre che dal Signore siamo giudicati, siamo corretti, accioche co questo mon do non fiamo dinati. Le quali cose poi che a li Christiani saranno state dichiarate; sarà quasi impossibile, che a l'opere de la penitenza non si sentano grademente ecci tati. Et quanto sia la sua forza, & nirtu, si nede per questo, che tutta depêde dal merito de la passiõe di Christo nostro Signore. Dal quale ancora per le nostre uirtuose operationi quei due gran benefitij colleguiamo: l'un de' qualie, che noi meritiamo li premij di una gloria immortale:ral che un calice ancora di acqua fredda, che in nome suo habbiamo dato, non manca de la sua mercede. l'altro e, che noi satisfacciamo per li nostri peccati. Ne però tal cotà ofenra, o deroga a la perfettiffima & cumu latissima satisfattione di Christo, nostro signore; anzi piu tosto auniene il cotrario, che la rende assai piu chiara & illastre perche tato pia moltra essere abondante la gracia di Christo, quanto no solo quelle cose ci sono co municate, che egli p se solo ha meritate, ma ancor quel le, che come capo ha pagate per le sue membra, & per li suoi santi & giulti huomini. Et di qui nasce, che le opere nirtuole & buone de gli huomini giusti sono di tanto ua lore, & dignità. perche Christo nostro signore come capo ne le membra, & come uite ne li suoi tralci, dissonde continuamète la sua gratia in quelli, che a lui p charità son congiunti. la qual gratia sempre ua auanti a le buone opere nostre, & quelle accompagna, & a quelle segue,

& lenzali

s.ad.Cor.

Matth. 10.

e rela

Malijo

le tem.

enade

ettadi

rci.per nofme.

nedi-

moste

n fa-

ignore

to mor hrili.

e, che

mean.

er de

Chr

Titue (

lu:

THE.

, che:

rced.

1. 1:

IIIM!

2021

hiz-

te la

no co

perli

pert

0 112

C1-

ide

110

& senza la quale ne potiamo meritare, ne satisfare a Dio in alcun modo. Et cosi auuiene, che a gli giusti non pare che manchi cosa alcuna: conciosia che con quelle opere, che per nirtù & gratia di Dio fanno, possano a la legge diuina satisfare, (quanto l'humana & mortal conditione comporta ) & acquistare la uita eterna; la quele, certo è che conseguiranno, se di quelta uita si partino in graria di Dio perche egli è chiara & nota quella uoce di Christo nostro Saluatore, che dice: Qui autem biberit ex hac aqua, quam ego dabo ei , non sitiet in æternum , sed aqua , quam ego dabo ei , siet in eo fons aque salientis in uitam æternam. Chi beuerà de l'acqua, che io gli daro, non harà fere in eterno:ma l'acqua, che io gli daro, si farà in lui un fonte d'acqua, che sale in uita eterna.

Ma due cose si ricercano spetialmete ne la satisfattio a la vera sa. ne.la prima è, che colui, che satisfa, sia giusto & amico tisfatione si di Dio.perche le opere, che si fanno senza fede, & sen- ricerchino. za charità, non possono esser grate a Dio in modo alcuno.l'altra, che si faccino di quelle opere, che per natura loro apportino & dolore, & molestia a chi le fa. perche essendo prese per ricompensa de le passate sceleratezze; &, si come dice S. Cipriano, essendo redentrici de li peccati: è al tutto necessario, che habbino alquanto di acerbità: quantunque non sempre segua, che quelli, che si effercitano in tali opere afflittiue, habbino dolore, perche spesso ouero la consuetudine di patire, o una accesa charità uerso Dio, sa che quelle cose, che appariscono difficilissime da patire, non si sentano pure. Ne però manco quelle opere hanno uirtù di fatiffare.perche questo è il propio de li figliuoli di Dio, di accendersi in tal modo del suo amore, & di feruore, che da acerbissimi tormenti afflitti, ouero non sentono trauaglio o molestia alcuna, ouero tutto quello, che patono, con lietissimo animo tolerano. Ma qui li pastori iniegneranno, che tutte le forti di fatisfattione fi riducono in tre sole, che sono, l'oratione, il digiuno, &

Quali cofe

l'clema-

308 DICHIARATIONE

l'elemofina: le quali correspodono a li tre beni, de l'ani mo, del corpo, & a gli esterni: li quali tutti riceuiamo da Dio: & però sono questi modi di satisfare conuenientis fimi a estirpare le radici di tutti li peccati. Perche conciosia che tutto quello, che è nel mondo, sia concupiscenza di carne,o concupiscenza di occhi,ouero super bia di uita;ciascheduno puo comprendere, come a que ste tre cagioni de la nostra infermità spirituale si oppon gono ottimamente altrettate medicine, a la prima, che e la cocupifceza de la carne, il digiuno;a la feconda, che e l'auaritia, l'elemofina; a la terza, che e la faperbia, l'oratione. Ancora, se noi haremo l'occhio a quelli, che per li peccati nostri uengono offesi, si conoscerà chiaro, per qual cagione tutta la fatisfattione si sia ridotta a questi tre capi. Quelli adunque, che noi ostendiamo, so no Dio, il prossimo, & noi stessi: & però con l'oratione plachiamo Dio:al proffimo satisfacciamo con l'elemose na:&noi tlessi castighiamo có il diginno.Ma perche, mé tre che stiamo in questa uita, siamo oppressi da molte sciagure, & calamità; però deuranno li fedeli essere con gran diligenza istrutti, come quelli, li quali con pa tiente animo comportano ogni incommodo, o fatica che Dio lor manda, hanno ritruouata un'ampia materia di fatisfare, & di meritare:ma quelli che mal nolontieri & con repugnanza sostengono questa pena, son pri uati di ogni frutto di satisfattione, ma solamente pruouano sopra di loro la uendetta & il castigo di Dio, il quale con giulto giuditio punisce li peccati loro. Et in questo dee l'infinita bonta & clemenza di Dio essere sommamente da noi lodata, & ringratiata; il quale, a l'humana debolezza & fragilità hauendo hauuto rifguardo, ha uoluto, che uno per un'altro possa satisfare. la qual cota e grandemente propia di quella parte de la ponitenza, perche si come, in quanto a la contritione, & confessione, niuno puo per un'altro dolersi, o consedarsi : cosi quel.i, che hanno la gratia di Dio, pollono pagare in nece & nome di altri quello, che

I dan. 2.

del'ani

amo da

nicht.

10 con\_

ncupi.

o luper

ea que

oppon

12, che

da,che

ma,le-

li, di

chian,

idomi

LITTE.

Office.

clan

T. C.

2 mai:

i Gila

1 600 1

11.1

Dill.

10/05

onpri

o, il

Etin

effent.

110.2

to the

dare.

CC

III-

erli,

fi dee a Dio. Onde nasce, che qui in un certo modo pare che l'uno porti il peso de l'altro. Ne di questa cofa puo dubirare alcuno:conciofia che nel fimbolo noi confessiamo la comunion de santi . perche essendo che tutti co il medefimo battefimo lauati rinasciamo a Chri sto, & de li medefimi sacramenti siamo partecipi, & prin cipalmente fiamo recreati & confortati del medefimo cibo del corpo & sangue di Christo, & del medesimo beuerageio: questo apertissimamente ci dimostra, noi tutti esser membra di un medesimo corpo. Si come adunque ne il piede per cagione solo de la sua propia utilità fa il suo offitio, ma ancora per gionare a gli occhi;ne ancora il uedere de gli occhi, folo si referisce a lor propia utilità, ma a comune giouamento di tutte lemembra: cosi parimente le opere & offitij di satissattione debbono tra di noi essere giudicati comuni. Ma se ben questo è uero, nondimeno ci è qualche eccettuatione, & non è uero sempre, se noi uorremo considerare a le commodità, che si riceuono da la satisfattione. perche l'opere satisfattorie sono ancora come medicine & curationi, le quali al penitente sono comandate, ac cioche con quelle sani le triste passioni de l'animo suo: del qual frutto quelli fi nede restar prini, liquali non satissanno per loro stessi. Queste cose adunque de le tre parti de la penitenza, contritione, confessione, & satisfattione, copiosamente & chiaramente si deuranno dichiarare.

Ma bisognerà che principalmente osseruino li sacerdoti, che, poi che hauranno udita la consessione, prima che'l penitente assoluano de'peccati, auuertiscano con diligenza, che, se forse quel tale hauesse tolto o robba, o fama del prossimo suo, per il cui peccato meritasse esfere condannato, con piena satissattione restituisca il tutto perche niuno si dee assoluere, se prima non promette restituire tutto quello, che possiede d'altri ingiussamente. Ma perche molti sono, li quali se bene con molte parole promettono di douer fare il debito loro,

V 3 nondi-

Ad Gal.

Ad Eph.4.

nondimeno in loro son certi & deliberati di non douer mai osseruare tali promesse: questi tali si del bono in ogni modo sforzare & condurre a restituire. Et si dee lo ro spesso replicare quel detto de l'Apostolo: Quello, che per adietro ha furato, per l'anuenire non furi piu, ma piu tosto s'affatichi operando co le propie mani ope re buone; accioche cosi possa hauere da souvenire a le necessità de li poueri. & ne l'imporre la satisfattione & penitenza per li peccati, li sacerdoti giudicheranno, non douere deliberare ne statuire cosa alcuna secondo il parere,o nolontà loro, ma il tutto donersi regolare con giustitia, con prudenza, & pietà. Et pero, accioche con tal regola mostrino di misurare & considerare li peccati, & accioche li penitenti riconoscano maggiormente la granità & l'importanza de li peccati loro, sarà cosa conueniente,a le uolte fargli sapere quelle pene, le qua li per ordine de gli antichi canoni penitentiali erano sta tuite a ciascheduno peccato. Et però il modo de la satisfattione harà da essere moderato da la grauità, & natura de la colpa. Ma tra tutte le sorti di satisfattione sarà molto coueniete ordinare & comandare a li peniten ti, che in alcuni determinati giorni attendano a le orationi, & allhora per tutti mandino preghi a Dio, & masfime per quelli, che sono partiti di questa nita. Bisogna ancora eshortargli, che spesso quelle medesime ope re satisfattorie, che dal Sacerdote gli sono state imposte, prendano a far da loro stessi, & nolontariamente, & le rinuouino, & in tal modo li costumi loro compongano, che hauendo co diligenza fatte turte quelle opere, che far doueuano, per cagione del sacramento, nodime no no lascino mai di operare le opere di penireza. Etse a le nolte per cagion di qualche publica offesa, si hanesse a imporre una publica penitéza, quantunque il penitente la rifiutaffe;non fi dee cosi subito & di leggieri co piacere, ma bitognerà pluadergli, che noglia co allegro & proto animo accettare di sare quelle cose, che debbo no effer giouenoli & a le, & a gli altri. Queste cose adun

que

DE LA ESTREMA VNTIONE. 311 que del facraméto de la Penitenza & di tutte le fue par ti in tal modo si harano da insegnare, che no solo li popoli persettaméte le intédano, & capiscano, ma ancora accioche con l'aiuto del signore si deliberino & dispongano ne l'animo loro esequirle con pietà, & religione.

qoita

מו פודכ

dee lo uello,

ri piu, mi ope

te ale ione &

o il pa-

2-e con

che con

There

)TM Serv

lara (di

المامية

ermi

100

a,Lu

ioneli

PCOLL

16 on

Emil.

Bifo.

copt

mro-

te, &

onga-

pere,

dime

Erle

niel-

271-

100

gro

## DEL SACRAMENTO DELA ESTREMA VNTIONE.

VANDO la facra scrittura insegna; In omni Eccle.7.
bus operibus tuis memorare nouissima tua, & m ater
num nun peccabis; In tutte le opere tue ricordati di quello, che ne l'ultimo ti ha da interue-

nire;& cosi mai non peccherai;tacitamente ssi ammoniscono li Parochi, che in ogni tepo debbono eshortare li popoli a una continua meditatione de la morte. Et perche il facrameto de l'estrema untione no puo fare che se co no habbi cogiuta la memoria di allo eltremo giorno, però di qui potiamo intendere, che di quello fi dee spel fo-trattare; non solo perche è molto coueniéte di esplicare & aprire tutti quei mifterij, che a la falute nostra so no giouevoli, & pertinéti; ma perche ancora li Christia ni, ranuolgendosi ne l'animo, come a tutti è propolla la necessità de la morte, raffrenerano le loro praue cupidi tà. & cosi auuerra, che ne l'aspettare la morte, manco si sentiranno commouere & spauentare, anzi ringratieran no sommamente Dio; il quale si come con il sacramento del battesimo a la uera uita ci ha aperta l'entrata, co fi ancora, accioche, da questa mortal uita partendoci, ha · uessimo di gire al cielo piu espedito camino & piu sa cile strada, nolse istituire il sacrameto de la estrema un tione. Accioche adunque quelle co'e, che al dichiarar questa cosa piu sono necessarie, quasi con un medesimo ordine si manifestino, che ne gli altri sacrameti si è offer nato; prima fi ha da insegnare che questo facramento è state nominato Estrema untione: pche questa tra tutte

le sacre untioni, che il Saluator nostro lasciò a la sua Chiefa, dee esser amministrata l'altima. Et però questa medesima untione da li nostri antichi su detta Sacramento de la untione de li infermi, & Sacramento di quelli, che escono di uita. per lequali uoci li fedeli posfono agenolmente ricordarsi di quello ultimo giorno. Et si dee principalmente dichiarare', che l'estrema untione è propiamente sacramento. la qual cosa si fara ma nifeita, se noi ben notaremo le parole de l'Apostolo S.Iacomo, per le quali egli promulgò la legge di queito sacramento: il quale dice: Infirmatur quis in uobis? inducat presbyteros Ecclesia, & orent super eum, ungentes eum oleo in nomine domini : & oratio fidei saluabit infirmum : & alleuiabit esm dominus; &, si in peccatis sit, remittentur ei. Infermasi. alcuno di noi?facci nenire a lui li facerdoti de la Chiefa,& quelli faccino fopra di lui oratione, ungendolo co l'olio in nome del Signore: & l'oratione fatta con fede faluerà l'infermo: & il Signore gli alleggierirà il male: &, se si tronerà in peccati, gli saranno perdonati.perche dicendo l'Apostolo, che si perdonano li peccari, in quello dichiara la forza & natura del facramento. Ez che questa dottrina de la estrema untione sia stata perpe tua dottrina de la fanta Chiefa Catholica, lo testificano molti altri Concilij:ma il Concilio Trentino dichiara, & determina, che tutti quelli fiano anathematizati, che ardiscono altrimenti insegnare, o sentire. Innocentio primo ancora commenda grandemente questo facramento. Et però debbono li pastori costantemente insegnare questo esser uero sacramento, & non piu, ma un solo, se bene si amministra con molte untioni, & a ciascheduna di quelle siano accommodate propie orationi, & particolar forma. Et è uno, non per la continuatione de le parti, le quali non si possono tra loro dinidere, ma si dice uno per perfettione, come sono tutte l'altre cose, che tono cossituite di molte parti.perche si come la casa la quale e composta d'imolte & diuerse cose, è poi fatta

perfetta da una fola forma:cofi parimente quello facra-

Jac. g

Concilio Trentino. Innocent. r.

DE LA ESTREMA VNTIONE. mento, benche sia costituito di molte cose, & di dinerse parole, è nodimeno un fegno, & ha efficacia di fare quel la fola cosa, laquale egli significa. Insegueranno ancora li Parochi, quali fiano le parti di questo sacramento:lequali sono queste, cioè l'elemento, & la parola : perche di quelte due cose fece mentione l'Aprostolo S.Iacomo, Iac. 9 & in cialcheduna di loro si possono notare & aunertire li propij & particolari suoi misterij. Il suo elemeto adun que, o nogliam dire la sua materia, si come li Concilij hanno determinato, & massime il Trentino, è l'olio con fecrato dal Vescouo, & no ogni olio, ma solo olio di oliue. Et molto commodamente questa materia fignifica quello, che si opera détro ne l'anima per uirtu del facra mento.perche si come l'olio è molto gioueuole a mitigare li dolori del corpo:cosi la uirtù di questo sacramen to scema l'afflittione & dolore de l'anima. Apresso, l'olio restituisce la fanità, sa l'huomo allegro, & è come un nutrimento del lume, & è ancora molto atto a recreare & refocillare le uirtù di un corpo lasso, & affaticato: le quali cose dichiarano quello, che si opera ne l'infermo per la diuina uirtù ne l'amministratione di questo sacra mento. Et questo sia assai, quanto a la materia.

la fin

o que.

ta 51-

entodi li pol.

conno.

ma un.

ara ma

oltolo

di que. bis in.

tes ena

odi.

itermai

la Chie.

idalni

conte:

110

MILT.

0027,0

nio.L

a pere

ifica:

hiari

ri, che

centio

30124

e mic-

maili

1200-

11102,

ation:

c, m

cost,

(2)]

fatta

CIL

La forma poi del sacramento è la parola, & quella so lenne oratione, la quale il facerdote si ol fare a ciascheduna particolare untione, quando dice: Per istam, sanctam unstionem indulgeat tibi Deus quicquid oculorum, fine narium, siue tactus uitio deliquisti. Per questa santa uncione perdoniti Dio tutto quello, che hai errato per ustio de gli occhi, o de l'odorato, o del tatto. Et che questa sia la nera & propia forma di questo sacramento, lo significa S.Iacomo Apostolo, quando dice : Et preghino sopra di lui: & l'oratione fatta con fede saluera l'infermo. Da le quali parole si puo cauare, che la forma di questo facrameto dee effere espressa & proferira a modo di ora tione: quantunque l'Apostolo non esprimesse di che parole debba essere composta.ma questo per sedele traditione de'padri è perucuuto fino a 'noi, talche tutte le Chiefe

Chiese ritengono & conseruano quella forma, la quale usa, & ritiene la Chiesa Romana, madre & maestra di tutte le altre. Perche se ben sono certi, che mutano alcune poche parole, dicendo in luogo di quella parola, Indulgeat tibi Deus, Remittat, ouero Parcat, & a le no lte, Sanet, quidquid commissssi; nondimeno, perche non si mutta il fenso, si vede chiaro, che tutti religiosamente osservano la medefima forma. Ne sia qui, chi si marauigli, per qual cagione sia stato ordinato, che la forma de gli altri sacramenti ouero assolutamente significa quello, che ella opera, come quando noi diciamo, Ego te baptizo; ouero, Signo te signo crucis; ouero è pronuntiata per modo di comandamento, come quando ne l'amministrare il sacramento de l'ordine si dice: Accipe potestatem. Et questa sola forma de la estrema untione si proferisce per modo di oratione, perche tal cosa non èssata ordinata senza gran ragione. & che sa il nero, dandosi questo sacramenro, accioche oltra la spiritual gratia, la quale egli dona, ancora restituisca la sanità a gl'infermi: nondime no, perche non sempre segue che l'insermi si risonino da le loro infermità, per questa cagione la forma si espri me in modo di orazione, accioche da la benignità di Dio impetriamo quello, che non fi suol sempre cagiona re per virtù del sacramento. Ancora ne l'amministratione di questo sacramento si usano alcuni propij & par ticolari riti, de' quali la maggior parte si contiene ne le orationi, che fa il sacerdote per impetrare la salute de l'infermo perche non è alcun'altro sacramento, chesi amministri con piu orationi & per certo non senza giusta cagione: perche in quel tempo debbono li Christiani spetialmente co pietose & denote orationi essere aiu. tati. Onde non solo il sacerdote, ma ancora tutti gli altri circostanti,& mass me li Parochi debbono con tutto il cuore pregare Dio,& raccomandare con ogni diligen za & sollecitudine a la sua misericordia la uita & salute. de l'infermo.

(1)

CO

Ia

In

ne

fol

th

d:

mę

101

mo

lie (n

Che il facra

Ma elsedosi già dimostrato, come l'estrema untione ueramen. LA ESTREMA VNTIONE.

, la quie

naeltil

mano d

la parol:

lie, Sans

mutta:

offerur."

Per q

ralmi

ched 120 ; OF

odo dic reils

. Etga

e per I

ngerene con

effet.

Calent

: nor:

firm

mi

MCL

ear

mici.

pija:

ene ne

alute

, chi

nzag.

Christ

efferes

nghi

on to

dilign

E falsi

ntiger

ueramente & propiamente si dee porre nel numero de facramenti; di qui segue ancora che Christo nostro Signore sia stato di quello istitutore. la qual ordinatione & istitutione poi è stata proposta & promulgata a li fedeli dal fanto Apoltolo Iacomo:quantuque l'istesso Sal uatore par che mostrasse una certa sembianza di questa untione, quando mando li fuoi discepol, auati di lui a due a due : de quali cosi scrisse l'Euangelista: Exemnes præ dicabant, in penitentiam agerent, & dæmonta multa eticiebent, & ungebast eleo moltos agros, do sanabant. Vicendo fuori, predicanano che facessero penitenza,& di caccianano mol ti demonij, & ungeuano co l'olio mo!! i infermi, & li fanauano. La quale untione, non ritrounta da eli Apostoli,ma comandata dal Signore,non dotata di le riù alcuna naturale, ma più tosto cutta midica, fi dee credere che sia tlata istimita più a sanar gli animi, che a curare i corpi . la qual cosa affermano santo Dionisso, santo Am bruogio, santo Gio. Chrisosto mo, santo Gregorio Magno:talche no fi hain modo alcuno a dubitare, che que ste non si debba con somma religione ricenere per uno de li sette sacramenti de la Catholica Chiesa. Ma si deb bono li fedeli ammacstrare, che quantunque questo sacramento si appartenga a tutti, nondimeno se ne eccettuano alcune forti di huomini, a li quali non si dee amministrare. 8 prima se ne canano quelli, li quali sono di corpo sano & gagliardo, a li quali insegna l'Apostolo sa lac. s. Iacomo no douere darsi l'estrema untione, quado dice: Infirmator quis in whis? Et questo si dimostra con la ragione : perche e itata ilituita come medicina a fanare non folo l'anima, ma ancora il corpo Conciofia adunque, che quelli foli, che fono infermi, habbino bifogro di me dicina, per questo non si dec amministrare questo lacramento ancora a quelli, che non mostrano esfere in cosi pericolosa infermita, che di quelli si tema che siano per morire. Ne la qual cofa fanno granissimo errore cotoro, liquali fogliono eleggere quel tempo per ungere l'infer hio, quando, già perduta ogni speranza di salute, comin

monto de la chi me un. tione è l'ates nititio co da Chillo . &. achi li deb-Licoferire .

March.6.

cia a mancargli la uita, & li sentimenti perche gli è manifesto, che molto giona al riceuere piu copiosa gratia del facraméto, se l'infermo sia unto di questo facro olio, quando ancora è in lui la ragione gagliarda, & sana, & quando puo mostrare una fede & una religiosa uolonta de l'animo suo. & però debbono bene li Parochi auuerti re, che in quel tempo questa celeste medicina applichino a l'infermo, (la quale però per sua natura è sempre molto utile) quando conosceranno, che accompagnata da la religione & denotione di quelli, che debbono esse re curati, piu habbi da giouare. A niuno adunque è lecito dare il sacramento de la estrema untione, che non sia oppresso da una grane infermità, quantunque stia a peri colo da la uita, come quado uno fi metteffe a una perico losa nauigatione o douesse andare in una guerra, ne la quale stia a pericolo di certa morte:ouero se uno codan nato a morte fusie condotto al supplitio. Ancora tutti quelli, che son priui de l'uso de la ragione, non sono atti al riceuere questo sacraméto, ne ancora li fanciulli, che non comettono peccati, de'quali facci dibisogno sanare le reliquie con il remedio di questo sacrameto.non si da ancora a li pazzi ne a li furiofi, se già a le nolte non hauessero l'uso de la ragione, & in quel tempo spetialméte dessero qualche segno di denotione, & dimandassero di effere unti con questo fanto olio.perche colui, che, da che nacque, non ha mai hauuto intelletto, o ragione, nois si dee ungere Ma se l'infermo, quando ancora era in certiello, uolse che tal sacramento gli fusie dato, & di poi fia cacluto in qualche pazzia, o frenefia, a costui fi dee dare l'olio fanto : & non fi debbono ungere tutte le parti del corpo, ma folo quelle, le quali la natura ha có cesse a l'huomo, come istruméti de li sensi, gli occhi per il uedere, gli orecchi per l'udito, le narici per l'odorato la bocca per il gusto, o per il parlare, le mani per il tatto:il quale se bene per tutto il corpo è ugualmente com partito, & sparso, nondimeno in quella parte ha maggior nigore. Et questo rito, & modo di ungere ritiene offerp.

qu

te

fca

de

ria.

ğli

DE LA ESTREMA VNTIONE. offerua la Chiefa uniuerfale, il quale ancora e molto co ueniente a la natura di quelto sacramento, perche egli è a modo di un medicamento. Ma perche ne l'infermità de' corpi, se ben tutto il corpo susie mal disposto, nondi meno a quella parte folamente si applica il rimedio, da la quale come da un fonte &origine deriua l'infirmità, pero no ci unge tutto il corpo, ma quelle membra fole, ne le quali principalmente e maggiore la uirtu de li fen timenti: & oltra di queste, le reni, come quelle, che siano quasi sede de la libidine, & del dilerro carnale : di poi li piedi, li quali ci fono principio di caminare, & di mouerci da un luogo a un'altro. Ne le quali untioni bi fogna offeruare, che in una medefima infermità, quado l'infermo ancora fi ritruoua nel medefimo pericolo de la uita, una uolta fola fi dee ungere. Et se dopo l'hauer riceunta quelta untione, l'infermo si risanasse, quante nolte poi ritornerà nel medesimo pericolo de la nita, ta te nolte gli si potrà applicare il rimedio del medesimo facramento. Dalche si manifelta, che questa untione si dee porre nel numero di quei sacramenti, che si possono reiterare.

glièm

ofa grat. acro oly

R fana. I

1 1000

hiane

applid

aeker-

ppower.

quee:

chem

estian

iumic

uerra.c

euro:

I COLL

on lon:

ncinL.

SIC

0.00

e noi:

etials

daller

, che,

Lagior.

acora f

dato, &

2 (011

TE IIII.

ura E

occhi;

odo:

erilt

nte (C)

ha maj iritro

17

Et perche co ogni studio & diligeza bisogna aunerti re, che cosa alcuna no impedisca la gratia del sacramen to; & a quella niente è piu contrario che la cosciétia di qualche peccato mortale:si dee offeruare quella perpe tua coluetudine de la Catholica Chiesa, che auati a l'e strema untione si dia a l'infermo il sacraméto de la peni tenza, & de l'Eucharistia. Dipoi li Parochi s'ingegnera no persuadere a l'infermo, che con quella fede si eshibi fca a lafciarfi ungere dal facerdore, co la quale già quel li folcuano se stessi offerire, che da gli Apostoli donena no esfere fanati. Et prima si dee dimadar'a Dio la falute de l'anima, di poi la fanità del corpo, aggingnédoci pero sepre, le dee essergli utile per coleguire l'eterna glo ria. Ne debbono li Christiani i alcu modo dubitare, che que fante & foleni orationi, le quali ufa il facerdote, no funoda Dio efaudite, poi ch'egli no rappresenta la sua perfona,

Co qual pre paratione, la estrenuntione n debba riceuere, qual sia il suo mi nistro, & qua li li suoi frutti.

persona, made la Chiesa & del nostro Signore Giesu Christo. Et debbono principa méte essere eshortati, che procurano, che il facramento di questo fanto olio sia lo ro amministrato santamente & religiosamente. perche allhora piu fiera & acerba battaglia soprasta a l'infermo, & gli mancano le forze de l'animo, & del corpo.

Tac. 5.

Concilio. Trentino.

Hora chi sia il ministro de l'estrema untione, l'abbia mo imparato dal medefimo Apostolo, il quale promulgo la legge fatta dal Signore, perche dice: Facci nenire li preti.con il qual nome non fignifica quelli, che fono di età piu antichi:ilche par che importa la uoce Presbyter; come bene il facro Concilio Trentino ha esposto:ouero quelli, che nel popolo sono di maggior reputatione, & dignità, ma li sacerdoti, li quali da li Vescoui per l'impo fitione de le mani sono stati legitimamente ordinati.E adunque la amministratione di questo sacramento com messa al sacerdote: ne però per decreto de la santa Chie sa a qualunque sacerdote, ma al propio suo pastore, il quale topra di lui habbi iurisdittione, ouero a un'altro, al quale esso habbi commesso quello ossitio, o gli habbi concessa licentia, & data potessa di usarlo. Ma si dee mas fimamente auuertire, che il facerdote in questa ammini stratione, come si fa ne gli altri sacramenti, rappresenta la persona di Christo nostro Signore, & de la santa Chie sa, sua sposa.

Debbono ancora essere molto diligenteméte esplica te le utilità, le quali riceuiamo da questo sacraméto; accioche, se altra cosa non potesse allettare li Christiania nolerlo riceuere, almeno da la utilità ui fiano tratti, poi che sogliono gli huomini ciò che fanno farlo per benefi tio & commodo loro. Infegneranno adunque li Paftori, come per quello facramento fi conferifce & dona la gra tia, la quale rimette li peccari & principalmete li uenia li.perche li peccati mortali fi relasciano con il sacraméto de la penitenza, perche questo sacramento non è stato principalmente illituito a la remissione de li peccati mortali, ma folo il battesimo & la penitenza hano uirts

li,

l'a

illa

lip no

the

dal

2111

alp.

001

ueni

derg

plac

ie' (

tine,

toga

Jone

gran |

W100

huma

re,co

fur to

DE LA ESTREMA VNTIONE. di far questo. L'altra utilità, che ne apporta questa sacra untione, è, che libera l'anima da quella debolezza, & infermità, che ha contratto per li peccati, & da tutte le

altre reliquie del peccato.

ore Gir

0.11

olio

C. per

alm

1 согра

ne, l'all

le pron.

CHERT

he foro

Presty

0.000

tation:

i perli:

ordin:

2.110110.

i fanti (

o part

oaucii

than

hrilin

perbo

0011

eli un

Il tempo, che si dee giudicare attissimo a questa sana tione, è, quando gli huomini siano sbattuti da qualche grane infermità, & stiano a pericolo di perder la nita. perche egli è a l'huomo cosa naturale, che niente tra le cose humane piu tema, che la morte, il qual timore si accresce non poco per la ricordanza de li commessi fal li, massime perche una nehementissima accusatione de la coscientia nostra ci stimola.perche, si come è scritto, l'enient in cogitationem peccatorum suorum timidi, & traducent illos ex aduerso iniquates ipsorum: Verrano nel pensiero de li peccati loro timidi, & da l'altra parte gli accuseranno le loro iniquità. Dipoi aspramente gli affligge quella cogitatione & quell'ansietà, per la quale neggono che poco dopo bilogna stare auanti al tribunal di Dio, dal quale secondo li meriti nostri sarà pronuntiata una giultissima sentenza. Et spesso auuiene, che li Christiani spauetati da questo terrore, si sentono marauigliosamente tranagliare. & niente è piu ntile, per fare che sia mo ne la morte tranquilli, & sicuri, che il discacciar da noi ogni malinconia, & l'aspettare con lieto animo l'au uenimento del Signore nostro, & l'esser preparati a ren dergli uolétieri il deposito nostro, qualunque uolta gli piacerà riuolerlo da noi. Accioche adunque gli animi de' Christiani siano liberi da si fatta ansietà & sollecitu dine, & l'animo loro si senta colmo di un denoto & san to gaudio; qto lo cagiona il facraméto de l'estrema untione. Ancora riceuiamo da questo sacraméto un'altro gran benefitio, & tale, che meritamente puo giudicarfi maggiore di tutti. Perche, quatuque l'auuersario de lo human genere, metre che umiamo, no resti mai di pesare, come possa farci danare, & ruinare nodimeno in nesfur tempo maggior forze mette a far si, che al tutto ci malidi in perdicione, &, se possibil fosse, a torci al tutto la fpe-

DICHIARATIONE

la speranza de la divina misericordia, che quando egli fi accorge, che noi fiamo a l'estremo de la uita nostra. Per la qual cosa da questo sacrameto sono a li Christia ni date le forze, & sumministrate le arme, con le quali postano rompere & superare la forza & l'impeto di si fie ro nimico, & a lui refiftere nalorosamente. perche l'ani mo de l'infermo si solleua per la speranza de la diuina bontà, & da quella confermato comporta piu leggierméte tutti li incommodi de la infermità, & piu ageuol méte scapa da l'arte & da la callidità del Demonio, che têde infidie al suo calcagno. Finalmente ancora ci dala sanità del corpo, quado però quella ci ha da effere utile. Et se in questo tépo gl'infermi no la coseguono; ciò non nasce per mancameto del sacrameto, ma piu tosto si dee credere che auuenga, perche la fede de la maggior parte di quelli, che fi ungono co questo fanto olio, o di quelli, da li quali è amministrato, è debole & infer ma.onde testifica l'Euangelista, che il Signore apressoli suoi no fece molti miracoli per la loro incredulità. Ben che si potrebbe ancor dire, & bene, che la Christianare ligione, poi che quasi co le sue radici ha penetrato pro fondamente ne gli animi de gli huomini, ha manco bisogno de gli aiuti di tal miracoli, li quali nel principio de la nascete Chiesa piu pareuano necessarij. Nodimeno in questo luogo bisognerà grademete eccitare la fe de.perche quato si appartiene a la sanità del corpo, succeda per cofiglio & nolotà di Dio in qual fi noglia modo la cosa, debbono li Christiani hauer una certa spera za, che per uirtù di questo sacro olio riceuerano la sant tà spirituale: & se harano a morire, sentiranno il frutto di quella diuina noce: Beati mortui, qui in domino moritiur. Queste cose habbiamo in breuità trattato del sacrame to de l'estrema untione: ma se questi medesimi capi & somme sarano esposte & dichiarate da li Pastori pin dif fusaméte, & cou quella diligentia, che si conniene; non in dee dubitare che li fedeli non riceuano di questa dol

trana gran frutto, & accrescimento di deuotione.

DF

Matth. i3.

Apoc.14

## DEL SACRAMENTO DE L'ORDINE.

nando e

and non-

li Ch

on leça reto di

perche)

c lad

ill legg

pau age

emonic,

cora a: la elica:

eguon.

mapp!

2 (10 11)

io (ir:

ecoleur

noter.

-Pilli

Chair

enemi

man and

nel pra

11.100

citare.

corpo:

uoglu

certa

eranol.

DEOUL

EN AN

del ac

imi C

ton [1

Henry.

giietti

011C- A

DF

la natura & propietà de gli altri facramenti ageuolméte intéderà, che tutti gli altri in tal modo depédono dal facraméto de l'Ordi

ne, che senza quello parte non possano in modo alcuno ester' ne operati, ne amministrati, parte pare che măchi no di una folene cerimonia, & di un certo religioso rito,& culto, che loro si couiene, se no sono amministrati dal sacerdote. E p tato necessario, che li Pastori, seguita do di insegnare la incominciata dottrina di sacrameti, pésino di douer trattare con maggior diligenza ancora del sacraméto de l'Ordine. Et giouerà molto qua espli catione & dottrina, prima a loro istessi senza alcun dubio, dipoi a gli altri, che sono entrati ne la uita clericale & ecclesiastica; finalméte a tutto il restate del popolo fedele. A loro giouerà, perche, mêtre che fi esercite rano in trattare tal materia, piu sarano mossi a eccitare in loro qlla gratia, la quale si hano acquistata p qsto sa craméto. A gli altri, che sono chiamati a la uita clerica le, giouerà parte a fargli acquiftare qfto medefimo feruore & deuotiõe, parte a fargli hauer cognitiõe di quel le cose, da le quali istrutti, possano ageuolméte farsi la strada a gli altri pin degni gradi. A gli altri fedeli gione rà prima a fargli intédere, di quato honore fiano degni li ministri de la Chiesa, dipoi, pche spesso auuiene, che molti fiano presenti, li quali alleuano li loro figliuoli ancora fanciulli con speraza di fargli finalmente preti, ouero di qlli, che da loro istessi & spotaneaméte uoglia no seguitare qua sorte di uita, & que stato clericale, li quali tutti è molto inconeniéte che no sappino ne cono scano quelle cose, che a quella uita sono richieste. Primieraméte adunque a li fedeli si ha a mostrare, quanta sia la nobiltà & eccellenza di questo stato, se noi coside giamo al suo sommo grado, cioè al sacerdotio. Perche, cenciosa

conciosia che li Vescoui & li sacerdoti siano come interpreti & ambasciadori di Dio, li quali in nome suo di mostrano & insegnano a gli huomini la diuina legge,& li precetti de la uita, & rappresentano in terra la persona de l'istesso Dio. di qui si manifesta il loro officio & ministerio esser tale, che non si puo imaginare maggio re:onde no folo Angeli, ma Dei ancora fono meritamé te nominari:perche rappresentano la potestà & maiestà di Dio immortale. Et se bene in ogni tempo sono stati di gran reputatione & dignità; nondimeno li sacerdoti del nuouo testaméro sono di tutti gli altri assai piu degni di honore perche la potestà, che hanno di cosecrare il corpo e'l fangue del Signore, & di offerirlo, & di rimettere li peccati, la quale e stata loro concessa, supera ogni humana ragione & intelletto; no che si possa in ter ra ritrouar cosa alcuna a glla o simile, o uguale. Dipoi si come il nostro Saluatore su mandato dal suo eterno Padre,&gli Apostoli & li discepoli p tutto il modo da Christo nostro Signore; cosi parimente ogni giorno li facerdoti con la medefima potestà sono mandati per co summatione & perfettione de'santi nell'opera del mini sterio, a edificatione del corpo di Christo. Il peso adunque di tanto offitio non si dee porre sopra alcun temera riamente, & senza consideratione, ma solamente si dee dare a quelli, li quali lo possano sostenere & con la fantità de la uita, & con la dottrina, & con la fede, & co la prudenza. Ne alcuno dee prendersi tanto honore da se stesso, ma solo quello, che da Dio è chiamato, come Aaro, & quelli si dicono essere Chiamati da Dio, li qua li son chiamati da li legitimi ministri de la Chiesa.perche di quelli, che arrogantemente si ingeriscono, & si intrudono in questo ministerio, par che nolesse intende re il Signore, quando diffe: Non mitteban Prophetas: i ipfi curreb ent. Io non mandaua li Profeti: & essi pur correuano. Quelti sorte di huomini è per certo di ogni altra pia infelice, & milera, & ala Chiesa di Dio dannofishima.

Ad Eph.4.

Ad Heb. 5.

Hier. 2 3.

comen.

ne fuod

legge, k

la perfo,

Officio&

e magga

neritan

Emid

ono for

facerdo:

u piu de

colecta

, & di

lla, fope pollainu

rale.Dix

luo eten

l mode:

i giordei

datiperi

adelm

efoais

intent

re fide

nlafie

& có 12

re da fe

o, comi io,liqu

iela.pti

mo, ai

inten.

C. Or In

orrem

i alu

1000

Mi

Ma perche in ogni operatione, che l'huomo fi merte Con quanta a fare, molto importa, qual fine uno fi proponga in tal circolpetrio cosa; perche quando uno si propone un buon fine; ogni gna andare cosa succede bene: circa questo primieramente bisogna a li facti or auuertire coloro, li quati uogliono prendere gli ordini dini. facri, accioche non si proponghino cosa alcuna per fine, che sia indegna di tanto offitio, il qual luogo tato piu di ligentemente dee effere trattato, quanto piu grauemen te in quelto nostro tempo in cal cosa si suol peccare.per che alcuni sono, che si deliberano di far quetta nita, accioche i questo modo si guadagnino il uitto, e'l ueilito: tal che nel sacerdotio non hanno l'occhio ad altro, che al guadagno: si come uniuersalmente suole anuenire in ogni fordido & mechanico esercitio.perche se bene, secondo la méte de l'Apostolo, & la natura, & la legge di uina ci comanda, che, chi serue a l'altar, de l'altare si uiua:nódimeno, fol per cagione di guadagno andare a l'al tare, è un gradissimo sacrilegio. Altri sono, che per desi derio di honore, & di dignità si conducono a prendere l'ordine sacerdotale. Altri per arricchire uogliono ordi narsi.de la qual cosa ne sa chiaro segno & argometo, che se qualche ricco & grasso benefitio non gli susse conferi to, no pesarebbono pur mai a prendere gli ordini sacri. Et questi sono alli, li quali il Saluatore nostro chiamò Ioan 10. mercenarij, & che Ezechiel diceua pascere loro iltessi, Frech. ; + & no le loro pecorelle. La bruttezza & iniquità de gli oscurano poco & adobra il sacerdotale ordine, talche hoggimai non è cosa, che piu sia spregiata & aunilita di quello. & non folo fa quelto, ma ancora cagiona, che essi dal sacerdotio altro no ritrano, che si facesse Ginda dal dono & grado de l'Apostolato, il quale gli apportò l'eterna danatione. Ma quelli poi fono detti entrare ne la Chiesa per la porta, li quali, da Dio legitimamete chia mati, accettão li gradi & offitij Ecclesiastici solo per ser uire a l'honor di Dio. Ne si dee per questo intédere, che tutti no siano sottoposti a questa medesima legge.pero-Ache gli huomini no per altro sono stati prodotti al modo,

324 DICHIARATIONE

do, che p honorare Dio.ilche debbono spetialmere ope rare li Christiani co tutto il cuore, con tutta l'anima, & con tutte le forze, li quali hanno cofeguita la gratia del battesimo. Ma quelli, li quali uogliono prendere gli ordini facri, debbono proporfi non folo di cercare in tutte le cose la gloria di Dio, (il che non solo a tutti gli huomini, ma particolarmente a li Christiani e comune) ma ancora di obligarsi a qualche determinato ministerio & offitio de la Chiesa di Dio, nel quale in santità & giusti tia fernano a Dio, perche si come in uno esercito tutti li foldati obediscono a le leggi & comandamenti de l'Imperatore, ma poi fra loro chi è Capitano, chi è Colonel lo, chi Generale, chi fa un'offitio & chi un'altro: cosi parimente, quatunque tutti li Christiani debbano seguitare con ogni studio la carità & innocenza, con le quali grandemente si honora Dio, nondimeno quelli, che sono promossi a gli ordini sacri, bisogna che eseguiscano ne la Chiesa alcuni spetiali offitij & esercitij, perche qsti sacrificano & per loro istessi & per il popolo, & insegnano la efficacia de la diuina legge, & istituiscono li Christiani a l'osseruaza co pronto & lieto animo: & cost gli insegnano, & amministrano li sacramenti del nostro Signore Gielu Christo:co li quali ogni gratia si conferi fce & accresce. & p dire il tutto in una parola, li facerdo ti segregati & diuisi dal restate del popolo si esercitano in un ministerio di ogni altro maggiore & piu eccellete.

Esplicate queste cose, se ne uerranno poi li Parochi a insegnare queste, che sono propie di questo sacrameto; accioche cosi li Christiani intendano, a che sorte di ossi tio siano chiamati coloro, si quali uogliono essere ammessi ne l'ordine ecclesiastico, se quanta potestà sia stata concessa da Dio & a sa Chiesa, se a si suoi ministri. E adu que questa potestà di due sorti, una detta potestà di ordi ne, l'altra di surisdittione. la potestà de l'ordine risguar da il uero corpo di Christo, nostro Signore, che si ritruo ua ne la sacrosanta Eucharistia: la potestà de la iurisdittione si esercita tutta intorno al missico corpo di Christo.

De la doppia potettà Ecclesiasti: ca, cioè de Pordine & d: la jurisdictione. mere on

anima, i

gratuade

ereglio.

re in tun

igli has

nune) c

nuterio!

ad gir

ito tuni

udelle e Color

ro:colis

no legat

on le qu

elli, chei

elegula

. perche

lo, &L

turicon.

mo: åa

iel non

fi cont

facere

ercitali

cellete.

rochi:

cramen

rte di oz

lere at

alialt

E.E.

diore

riigili.

rittuo

rildit.

Chil

to.

sto. pche a questa si appartiene gouernare & moderare il popolo Christiano & indrizzarlo a l'eterna & celeste beatitudine. Ma la potestà de l'ordine no solo cotiene in se la uirru di cosecrare l'Tucharistia, ma ancora è qlla, che prepara & fa idonei gli animi de gli huomini al riceuerla, & cotiene in se tutte le altre cose, le quali in qual fi uoglia modo hanno a l'Eucharistia qualche riguardo, & relatiõe. Et di tal cofa fi possono addurre mol ti testimonij de le sacre lettere:ma quelli sono esficacis fimi, liquali fi leggono apresso S. Giouanni & S. Mattheo, doue dice il Signore: Sicut misit me Pater, & ego mitto ws: accipite Spiritum fanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis: E quorum retinueritis, retenta sunt . Si come il mio Padre ha mandato me, io mando noi:riceuete lo spirito fanto:a coloro, a li quali noi perdonerete, li peccati fono rimesti, & a coloro, a gli quali noi gli riterrete, sono Matth. & ritenuti. Et altroue: Amen dico uchis: qua cunque alligaucritis super terram, erunt ligata & in calo: & quaconque Solveritis Super terram, erunt Soluta & in calo. Io ui dico in ucrità che tutte le cose, che noi legherete sopra la terra, faranno legate ancora in cielo: & tutte le cose, che uoi scioglierete sopra la terra, saranno sciolte ancora in cielo. Li quali luoghi poi che li Pastori haranno espicati & dichiarati con l'auttorità & dottrina de' fanti Padri, potranno dare un gran lume di ucrità à le menti de gli huomini. Et questa tal podesta è assai piu prestate, & nobile di quell'altra, la quale ne la legge di natura fu concessa a gli altri huomini, che trattanano le cose sacre perche quella età, che precedette a la legge feritta, è necessario che hauesse il suo sacerdotio, & la fua potestà spirituale, poi che egli è chiaro che ella haneua la legge, testificando l'Apostolo, che gite due cose sono di maniera tra loro cogiute, che trasferendosi una de le due, è necessario che ancora l'altra si trasserisca. Conciosia aduque che per naturale istinto conoscessero gli huomini, Dio douerfi honorare; era consequente, che in qual si noglia republica & ragunanza di buomini fulleto

fussero alcuni pposti al seruitio del culto diuino, la cui potestà in un certo modo era detta spirituale. Questa medefima potestà ancora non mancò al popolo Ifraelitico. la quale benche fusse di dignità superiore a quella, che ne la legge de la natura haueuano li sacerdori; nodi meno e assarinferiore a la spiritual potestà de la legge Eu ingelica. pche questa è celeste, & supera ogni uirtu & potestà ancora angelica, & non ha la sua origine e'l suo nascimento dal sacerdotio Mosaico, ma da Christo nostro Signoreniquale non su sacerdote secondo Aaron, ma secondo l'ordine di Melchisedech, peroche Christo ilquale hebbe in lui una somma potettà & di coserire la gratia, & di relasciare li peccati, gita potestà lasciò à la fua Chiefa, co nirtu però determinata, & finita, & ristret ta a li facrameti.onde, per douerla efercitare, sono stati illituiti alcuni determinati ministri, & consecrati co solenne religione: la qual consecratione è detta sacramen to de l'Ordine, ouero la sacra ordinatione, & è piacinto a li nostri santi Padri usare questo nocabolo, il quale è nocabolo comunissimo, & ha una molto ampia signisti catione, accioche cosi ci significasse la dignita, & l'eccel leza de li ministri di Dio perche l'ordine (se noi noglia mo ben considerare la sua forza, & la sua fignificatione) non è altro, che una dispositione de le cose superiori, & de le inferiori; le quali sono tra loro in tal modo disposte, & ordinate, che una si referisce a l'altra. Conciosia adunque, che in quello ministerio si ritruouino molti gradi & dinersi officij, & tutte le cose siano ordinate & distribuite & collocate con una certa & determinata ragione; rettamente & commodamente gli è stato imposto il nome de l'Ordine :

Concilio Trentino. Hora, che la facra ordinatione debba esser posta tragli altri sacramenti de la Chiesa, il sacro Concilio Tren tino l'ha approuato con quella ragione già tante uolte replicata perche essendo il sacramento un segno di una cosa sacra, & significando quello che per questa consecratione esteriormente si opera, cioè la gratia, & la poDE L'ORDINE.

testà, la quale si concede a quello, che si consacra; di qui segue, che l'Ordine ueramente & propiamente dee essere detto sacramento : per la qual cosa il Vescono, porgendo a quello, che si ordina, il calice con il uino & con l'acqua, & la patena con il pane, gli dice : Accipe potestatem offerendi sacrificium. Per le quali parole sempre la Chiesa ha insegnato, che, nel dargli la materia, infieme gli fi dia la potellà di consecrare l'Encharistia, essendogli ne l'animo impresso il carattere, al quale è congiunta la gratia:accioche con quella legitimamente possa esercitare un tale offitio. ilche l'Apostolo dichiarò con queste parole : Admoneo te , ut resuscites gratiam Dei, quæ est inte, per impositionem manuum mearum: non enim dedit nobis Deus spiritum timoris , sed uir usis , & dile-Elimis, & fobricatis. Io ti ammonisco, che tu risuegli la gra: ia di Dio, ch'è in te, per la impositione de le mie ma ni:perche Dio non ci ha dato lo spirito del timore, ma de la uirtu, de la dilettione, & de la fobrietà.

Hora, per usare le parole del sacro Concilio, essendo l'amministratione di un tanto sacerdotio cosa divina, fu conueniente, accioche si potesse esercitare con piu dignità, & con maggior ueneratione, che ne la ordinatissima dispositione de la Chiesa sussero piu & diuersi gli ordini de li ministri; li quali, si come era debito & officio loro, seruissero al sacerdotio, & questi fussero talmente discribuiti, che quelli, li quali gia fussero ornati de la tonsura clericale, se ne ascendessero per li minori gradi a li maggiori. & però bisognera infegnare, come tutti questi ordini si contengono nel numero di sette, & che cosi sempre la Chiesa Catho. lica ha infegnato, & ordinato: de' quali questi sono li nomi, l'Ostiario, il Lettore, l'Esorcista, l'Acolito, il Suddiacono, il Diacono, il Sacerdote. Et che questo numero di ministri sia stato giustamente & rettamente istituito, si puo prouare, considerando a quei ministerij, & offitij, li quali si nede che sono necestarij al sacrosanto sacrifitio de la Messa, & al consecrare, o a l'am

2.ad Tim.

Il facramen to de l'ordi ne ha uarii minifiri per efercitarlo.

ministra-

onle.

no laci

e. Quelo

lo Ifraei

e a quelle

dottail

elalegg

ni umuj

ne e'l fa

brifton

o Aaron

e Chris

orerire.

lascio il

a,&rife

Jonof

controls a factor

& epiaco

lo, il qui

npia ligni

Al'emi

or troops

cations

rion, X

odilpo-

inciolia.

molt.

inate &

muni

ato III-

A tra-

o Tren

uolte

li ona

200-

228

ministrare l'Eucharistia, per cagióe de la quale sono sta tiprincipalmente istituiti. Tra quelli, altri son detti ordini maggiori, & infieme ordini facri, altri minori . Gli ordini maggiori, ouero facri, sono questi l'Ordine Sacerdotale, il Diaconato, il Suddiaconato. Tra li minori sono gli Acoliti, gli Esorcisti, li Lettori, & gli Ostiarij. & di ciascuo di questi in particolare habbiamo in breui tà a trattare; accioche li Parochi possano istituire, & am maestrare coloro, li quali saprano douere essere ammes si a qualche ordine. si dee adunque incominciare da la prima tonsura:la quale bisogua mostrare coe è una certa preparatione al riceuere gli ordini. pche si come gli huomini soglion prepararsi al battesimo có gli esorcismi,al matrimonio con gli sponsali:cosi,quando, tosandosi li capelli, si dedicano a Dio, si apre loro come una porta al sacraméto de l'ordine:perche allhora si manife sta, qual debba effer colui, che defidera effer ordinato & colecrato co li sacri ordini. Petche il nome del Cleri co, che allhora gli è imposto, è derinato da una noce gre ca, che uuol dire sorte, o parte, & però uuol dire quello che allhora ha da hauere il Signore p sua heredità, & per sua parte, si coe quelli, che nel popolo Hebraico erano destinati al culto diuino:a li quali phibi il Signore, che ne la terra di promissioe si distribussie parte alcu na di terreni, o di capi, dicendo, Io sarò la tua parte, & la tua heredità. Et quantunque ciò sia comune a tutti li se deli:nondimeno in un certo particolar modo è necessa rio che conuenga a quelli, liquali fi sono consecrati al ministerio di Dio: & gli si tosano li capelli in guisa di co rona, la quale gli bisogna in perpetuo coseruare: & seco do che uno è poi collocato in piu alto grado di ordine, si dee fare il cerchio de la corona piu largo: ilche ci infegna la Chiesa essere stato ricenuto p traditione Apostolica, facedo chiara memoria di questo modo & costu me di tofare si capelli, S. Dionisio Areogagita, S. Agosti no, S. Girolamo auttori, & padri antichistimi, & di gran dissima auttorità. Et si dice, che il Principe de gli Atoioli

Num. 18.

fono h

dettion.

ori, Gi

dine St.

li minori

Office

in brei

re ame

iare di

ennace

i come: li esor

ido, to:

e come

ra fi mur

et ordigi

edel C

na noce;

dire qui

eredia;

eprain.

ril Sizo

parte in

arte, Al

titti lit

necella

legani.

mile din

re: & led

ordina.

che ar

ne Apo

& coli

Agon

digrat

stoli fu il primo, che mettesse qsta usaza in memoria de la corona di spine, che su posta sopra il capo del nostro Saluatore;accioche quello, che li tristi & scelerati huo mini haucão ritrouato a ignominia, & tormeto di Chri Ito, gli Apostoli usassero a ornameto, & gloria; & insieme fignificassero douere li ministri de la Chiesa bene au uertire di rappresétare in ogni loro o patione la figura & fomiglianza di Christo nostro Saluatore, quantuque fiano alcuni, che affermino, co questo segno dichiararsi la regia dignità:laquale a coloro massimaméte par che si conuenga, che sono stati chiamati ad hauer parte nel Signore.Perche quello, che Pietro Apostolo affermò conuenire al popolo fedele, quando diffe: 1 os genus ele-Etun, regale sacerdoium, gens sancta. Voi sete un genere elet to, un facerdotio regale, una gente fanta : con una certa spirituale & piu peculiar ragione par che si possa attribuire a li ministri ecclesiastici. Et non mancano ancora di quelli, che dicono, che quella figura rotonda, di tut'ce piu perfetta, significa la professione di una piu pfetta ui ta, la quale li Chierici hano presa, ouero per quella, pé fano dichiararfi il dispregio de le cose esteriori, & l'alienatione de l'animo da tutte le cose humane : perche si rondano li capelli, che sono nel corpo, come una cosa superflua. Dopo la prima tonsura, il primo grado suole essere l'Ostiario: il cui officio è custodire le chianidel te pio, & hauer cura de la porta, & da l'entrare nel tempio prohibire & scacciare alli,a li quali era nietz to l'entrar ci. Questo Ostiario ancora stana presente al santo sacri fitio de la Messa, & hauca cura, che alcuno no si accostas se a l'altare piu che no si couenisse, & cosi impedisse il Sacerdote, metre che celebrana. Gli erano ancora com messi, altri ministerij, si come si puo cosiderare per quel li riti, che si usano, quado si confacra, perche il Vescono dando a colui, che unol ordinare Olhario, le chiani, lequali prende di sopra l'altare, gli dice : Sic age, quasi redituriis Des rationem pro in rebus, que his clauibus reelulantur: Portati come quello; che ha a rendere ragione

T.Petr.Z.

330 DICHIARATIONE

gione di tutte quelle cose, che da queste chiani sono ser rate. Et che la dignità di questo ordine ne la Chiesa anti ca fusse di gran côto & riputatione, si conosce da quello che in questi nostri tempi ne la Chiesa si conserua.pero che l'offitio del Thesauriere Ecclesiastico, che era il me desimo, che il custode de la sacrestia, il quale offitio s'ap parteneua a gli Ostiarij, ancora hoggi e tra li nobili offi tij de la Chiesa.II secondo grado de l'ordine è l'offitio del Lettore. A questo si appartiene ne la Chiesa recita re li libri del necchio testaméto, & del nuono, co chiara noce, & distintamente, & massime quelli, li quali si sogliono leggere nel Matutino. Ancora era suo offitio insegnare a li sedeli li primi principij de la Christiana reli gione. Ne la sua ordinatione adunque il Vescouo in pre fenza del popolo dadogli in mano un libro, il quale con tenga quelle cose, che s'appertengono al suo offitio, gli dice: Accipe, & esto uerbi Dei relator , habiturus , si fideliter & militer impleueris officium tuum, partem cum iis, qui uerbum Det bene punistrarunt ab initio. Prendi & sia annuntiatore del uerbo di Dio, per hauere, se sedelméte & utilméte adé pirai il tuo offitio, parte có quelli, li quali dal principio bene amministrarono la parola di Dio . Il terzo è l'ordine de gli Esorcisti:a li quali è data potestà d'innocare il nome del signore in quelli, li quali sono agitati & afflitti da li spiriti immondi. & però il Vescono, quando gli ordina, gli porge un libro done si contégono gli esor cismi con questa forma di parole: Accipe, & commenda memoriæ, & habe potestarem impunendimanus super energumenos, fine baptizatos, fine cathecumenos. Prendi, & mettitelo a memoria, & habbi porestà d'imporre le mani sopra l'indemodiati, oucro sopra li battezati, o sopra li catecumeni.Il quarto grado è quello de gli Acoliti:& è l'ul timo di quelli, che sono detti ordini minori, & che non sono ordini sacri. L'officio di questi è seguitare sépre li ministri maggiori, cioè il Suddiacono, e'l Diacono nel feruitio & ministerio de l'altare, & a loro seruire. Porta no ancora li lumi, & quelli măregono accesi, quando 🚮 celebra.

di

fin

poi Ch

din

do

me

Dia

li,&

la p:

Ano

dote

Cora

cond

pres

che

gite

li po

che

fa in

perp

100g

bi II(

ita l

pa:

DE L'ORDINE.

ono

eliani

quel

112.10

Tarle:

Moss

bilic'

l'off-

3 180

ő chiz

alifi

fitio:

iana:

10157

witc

Euri

Links Minks

19.

Wit:

#40 %

nic:

els

ill .

12000

icion

lana

ment.

101

ilo

Calle

el

1101

reli

)fta

celebra il facrifitio de la Messa, & spetialmete quado si legge l'Euagelio: & di q fono detti co un'altro nome Ce roferarij. Quado aduque questi si ordinano, si suole dal Vescouo sernare gito modo. Primieramete, poi che dili gétemétegli ha auuertiti, qual sia il loro offitio, aciascu no di loro da in mano un lume co ofte parole: Accipe cero ferariu cu cereo: & scias, te ad accendeda Ecclesia lumina macipa ri, in nomine Domini. Prédi il cadeliere con la cadela: & sap pi, che hora sei destinato ad accedere li lumi de la Chie fa,nel nome del Signore. Dipoi gli da l'ampollette uote, co le quali s'aministra nel sacrifitio l'acqua e'l uino, & dice: Accipe urceolos ad suggeredu uinu & aqua in Eucharistia Singuinis Christi, in nomine Domini Prendi l'ampollette a portare l'acqua e'l uino per l'Eucharistia del sangue di Christo, nel nome del fignore. Da li minori ordini, & no facri, de li quali fin q si è trattato, si sale, & puiesi ordinataméte a li ordini maggiori, & facri:nel primo grado de'quali si truoua il Suddiaconato:il cui offitio, si co me be ci manifesta il suo nome, è di seruire a l'altare al Diacono perche egli dee preparare li purificatoi, li ne li, &altri panicelli, che s'adoperao al facrifitio, il calice, la patena, il pane e'l nino, cose necessarie al facrifitio, Ancora egli da l'acqua a le mani al Vescouo, & al Sacer dote, qui nel sacrifitio de la Meisa si lauano le mani. Ancora il Suddiacono legge l'epistola, la quale già dal Dia cono era recitata ne la Messa, & quasi un testimonio sta preséte al facrifitio, & prohibifce, & guarda, che, mêtre che il Sacerdote celebra, no sia perturbato da alcuno. Es ofte cose, che s'appartégono a l'offitio del Suddiacono, si possono imparare, cosiderido a le soleni ceremonie, che si fanno ne la sua cosecratione. Prima il Vescouo gli fa intédere, che a que ordine e posta una legge di una perpetua continenza, & pronuntia, che niuno dee esser ammesso a l'ordine del Suddiaconato, il quale non hab bi uolutariamete fatto proponimeto di offeruare questa legge. Dipoi, dette solennemente le letanie, cominria a narrare, & esporre, quali siano gli offitij, & oblighi

DICHIARATIONE

del Suddiacono. Fatte queste cose, tutti quelli, che si or dinano, riceuono dal Vescouo il Calice, & la sacra pate 1 na, & poi da l'Archidiacono (accioche cosi s'intenda co me il Suddiacono serue a l'officio del Diacono ) le ampollette piene di uino & di acqua, insieme co un baccile & co un sciugatoio da nettare le mani: & gli dice il Vescouo queste parole: l'idete, cuinsmodi ministerium nobis traditior: ideo uos admoneo, sit ita uos exhibeatis, ut Deo placere possis: Vedete bene, che ministerio ui si commetra: Et però ui ammonisco, che ui portiate in modo, che noi potiate piacere a Dio. Si aggiungono poi al tre orationi. Finalmente, poi che il Vescouo ha uestito il Suddiacono de le uesti sacre, & a tritte qlle ha dette & fatte alcune cerimonie, & parole particolari, gli da il libro de l'epistole, & gli dice: Accipe librum epistularum, o habe potestatem legendi eas in Ecclesia sancta Dei, tam pro uiwis, quam pro defunctis. Prendi il libro de le epistele, & hab bi potestà di leggerle ne la Chiesa santa di Dio, cosi per li uiui, come per li morti. Il secondo grado de gli orditi sacri lo tiene il Diacono:il cui ministerio è piu ampio, & sempre è stato tenuto piu santo. perche egli dee sempre seguire il Vescono, & quando predica, fargli co pagnia,& hauer cura di lui, & esser presente a lui, & al Sacerdote, quando celebra, o amministra altri sacraméti, & nel sacrifitio de la Messa leggere l'Euangelio. Anti camente spesso soleua il Diacono eccitare gli animi de' popoli a stare attenti al facrifitio; amministraua ancora il sangue del Signore in quelle Chiese, ne le quali era usanza di dare a li Christiani l'Eucharistia sotto ambedue le sperse. Al Diacono ancora era commessa la dispé satione de li beni Ecclesiastici, accioche cosi egli suste che prouedesse & ministrasse a ciascuno quello, che gli fusse necessario per uiuere. Ancora al Diacono couiene come se susse un'occhio del Vescouo, diligentemente in uestigare, chi siano glli, che ne la città umano spiritualmente, & religiosamente, & chi faccino uita dishonora ta, & uitiofa, chi fiano quelli, che a li tempi ordinadi. conuen

CC.

de

ch

71

qua

grit

ran

ecc

PIII

che

orna

nifo

glid

Rifa

prud

l'Eu

lim

deg

que

chip

Holte

Gree

cti,

dott

mile.

DE L'ORDINE.

efic

ra pare

ndro

lean.

Dacci:

illy.

m no

HE Do

fi con

in me

pois

a uct.

hade

nglia Lina

an gras

COST. lic

DEZ

eglic

ar.

1,82

TIM

AT. mide

TICOS

lir

101

i ful

ite:

113

connengano a la Messa, & a le prediche, & chi non ui uengano, accioche, manifestando poi tutte queste cose al Vescouo, egli possa o prinatamente eshortare, & ammonire, ouero palesemente correggere, & riprendere, secondo che egli conoscerà poter maggiormente gionare. Dee ancora il Diacono recitare li nomi de li Catecumini, & quelli, che debbono prendere gli ordini facri, condurre & rappresentare auanti al Vescouo. Ancora gli è lecito, se non ui fusse il Vescouo, ne altro Sacerdote, esplicare, & dichiarare l'Euangelio: non però dee accendere in luogo eminente; accioche si mostri, che questo non e suo propio ostitio. Hor quanta diligen za si dee usare, che niuno di tanto offitio indegno ascen da al grado di questo ordine, lo dimostrò l'Apostolo, quando à Timotheo espose li costumi, la uirtu, & l'integrità, che dee hauere un Diacono.Il medesimo dichiarano ancora quei riti & solenni cerimonie, con le quali e consecrato dal Vescono, perche il Vescono usa assai pin orationi, & pin fante a l'ordinatione del Diacono, che del Suddiacono, & ci aggiugne ancora molti altri ornamenti de le sue sacre uesti. In oltra, gli pone le mani sopra il capo. ilche leggiamo esser fatto da gli Apo-Itoli, quando ordinarono li primi Diaconi. Finalmete gli da il libro de li Euagelij con queste parole. Accipe po sestasem legendi Euxngelium in Ecclesia Dei, tam pro viuis, quam pro defunctis, in nomine domini. Riceui la potestà di leggere l'Euangelio ne la Chiesa di Dio, cosi per li uiui, come p li morti, nel nome del Signore. Il terzo grado, & piu degno di tutti gli altri ordini sacri, e il sacerdotio, & quelli che a questo grado erano peruenuti, li nostri anti chi padri soleuano chiamare con due nomi, perche a le nolte li dicono preti, la qual parola, secondo la lingua Greca, unol dire li piu necchi, non solo per la matura età, la quale e a questo ordine massimamente necessaria, mamolto piu per la grauttà deli coltumi, per la dottrina, & per la prudenza. perche, fi come è fcritto, sap. Perectus venerabilis, est, man diuturna, neque annoru numero copu

tata. Cani autem funt fenfus hominis, & ætas fenectutis uita imma culata. La uecchiaia uenerabile non è quella, che è di lungo tempo, ne che è computata con il numero de gli anni : ma canuti fono li fenfi de l'huomo, & l'età de la uecchiaia è una uita immaculata. A leuolte li nominano Sacerdoti; si perche a Dio sono consecrati; si perche a loro s'appartiene amministrare li facramenti, & tratta

ni

fire

Hec

teri

pi, Olt

fteri

tret

tio.

lene

uilli

fim2

ge En

nfit

tiene

facer

facra

const

man

si tri

lopes

una c

ciclo

cedi

nale

l'eler

reag

miliarg

re le cose sacre & dinine.

Ma perche ne le facre lettere si descrine due sorti di facerdotio, uno interiore, l'altro esterior e; però si debbono tra loro distinguere; accioche li Pastori possano esplicare, di quale s'intenda in questo luogo. Quanto adunque fa al proposito, nel sacerdotio interiore tutti li fedeli, poi che fono battezati, fono detti Sacerdoti,& spetialmente li giusti, li quali hanno lo spirito di Dio, & per benefitio de la diuma gratia fono fatti uiue mem bra di Giesu Christo, sommo sacerdote, peroche questi con fede infiammata di charità sopra l'altare de la mente loro immolano a Dio hostie spirituali; & queste sono tutte le buone & honeste operationi, le quali fanno a gloria di Dio. onde ne l'Apocalisse leggiamo: Christus lauit nos a peccatis nostris in sanguine suo, & fecit nos re gnum, & sacerdotes Deo, & patrisuo. Christo ci ha lauati da li nostri peccati nel suo sangue, & ci ha fatti regno & sacerdoti a D:o.& al suo padre. & nel medesimo seso fu detto dal Principe de gli Apostoli: Ipsi, tanquam lapides uiui superædificamini domus spirituales, sacerdotium sanctio, offerentes spirituales hostias, acceptabiles Deo per Iesum Christum. Voi come pietre uine, iete edificati sopra di lui case spirituali, sacerdotio santo, offerendo l'hostie spi-Ad Rom. 12 rituali, accettabili a Dio per Gielu Christo. & l'Aposto lo ci eshorta, che noi esponiamo & offeriamo li corpi nostri, come hostia uiua, santa, & piacente a Dio, il notstro rationabile ossequio. Et molto auanti hauea detto il Proseta Dauid : Sacrificium Deo spiritus contribulatus: cor contritum & himiliatum Deus non despiciet. Il facrifitio a Dio è lo spirito contribolato : il cuor contrito & hul.

Apoc.f.

2. Pet. 1.

Phil. 50.

DE L'ORDINE.

Hita into

cheed

o deel

eta de

none

li perd

Attr

e forti

ro fie

ri pci

. Qu

riort =

cerdoti

o dib

unc

ochio

tares

ا الله الله

mla

MO

n (a

di

13.1

COL

los

ide.

1 thi

miliato Dio non dispregierà. Le quali cosetutte, si uede chiaro, che sono dette al proposito del sacerdotio interiore. Mal'esteriore sacerdotio non conuiene a tutta la moltitudine de' fedeli, ma folo ad alcuni determinati huomini, liquali ordinati con legitima impositione de le mani, & con solenni cerimonie de la san ta Chiefa, & confecrati a Dio, sono dedicati & destinati afare un propio & facro ministerio. Questa dinerfità del sacerdotio si puo ancora osseruare ne la legge uecchia. perche poco di fopra fi dimostrò, che de l'interiore parlò Dauid. Del'esteriore, non e chi non sappi, quati precetti il Signore diede a Moise, & ad Aaro. Oltra di questo, tutta la tribu Leuitica dedicò al ministerio del tempio, & per legge prohibi, che niuno di altre tribu hauesse ardire d'intromettersi in quello offitio. & per questo Ozia Re, percosso dal Signore de la le pra, perche si haueua usurpato l'ossitio sacerdotale, su seuerissimamente punito de la sua arroganza, & del gra uissimo sacrilegio commesso.perche adunque la medefima distintione del sacerdotio si puo osseruare ne la leg ge Enangelica; bisognerà ammaestrare li fedeli, che ho ra si tratta del facerdotio esteriore, il quale è dato ad alcuniziereminati huomini.peroche fol questo appartiene al sacramento de l'ordine. Adunque l'offitio del facerdote è, offerire il facrifitio a Dio, amministrare li sacramenti Ecclesiastici, si come si uede per li riti de la consecratione.peroche il Vescono, quando ordina qual cheduno in facerdote, prima gli pone fopra il capo le mani. il medefimo fanno tutti gli altri facerdoti, che si truouano presenti. Dipoi, acconciandogli la stola sopra le spalle, glie la mette auanti al petto, in forma di una croce perilche si dichiara, che il sacerdote è dal cielo uestito di uirtu, per la qual possa portare la Croce di Christo nostro Signore, e'I so aue giogo de la diui na legge, & quella non folo con le parole, ma con l'esempio di una honestissima & santissima uita insegna reaglialtri. Dipoigliungele mani con l'olio fanto.

Paralip.

dopo questo gli porge il calice con il uino, & la patena con l'hostia, dicendo: Accipe potestasem offerendi sacrificium Deo, Missasq. celebrandi, tam pro minis, quam pro defun-Etis. Riceui la potesta di orferire il sacrifitio a Dio, & di celebrare le Messe, cosi per li nini, come per li morti. Con le quali cerimonie è cossituito interprete, & mediatore tra Dio & gli huomini. & questo dee esser gindicato il principale offitio, che facci il sacerdote. A l'ultimo, poste di nuono le mani sopra il suo capo, dice: Accipe Spiritum fanctum: quorum remiseris peccata, remittuntur eis: & quorum retinueris, retenta suns. Riceui lo Spirito santo : a quelli, de quali tu rimetterai li pec cati, sono rimessi: & a quelli, de li quali tu li titerrai, saranno ritenuti. Et cosi gli concede, & dona quel la celeste & diuina potestà di ritenere, & rimettere li peccati, la quale il Signore diede a li suoi discepoli.

Et questi sono li propii & precipui offitij de l'ordine facerdotale: il quale se bene è un folo, ha nondimeno uarij & diuerfi gradi, di potestà, & dignità. Il primo è di quelli, che sono detti sacerdoti semplici, de qualigli esercitij & offitij sono gia dichiarati. Il secon do grado è de li Vescoui, li quali sono prepostita li loro Vescouati : talche non solo gli altri ministri de la Chiefa, ma ancora reggono tutto il popolo de' fedeli, & attendono a la loro salute con somma uigilanza, & cura. & però ne le facre lettere spesso son detti Pastori di pecore:il cui offitio & obligo fu descritto da S. Pa uolo: si come si legge ne gli Atti Apostolici in quella predica, che egli fece a gli Efesij: & similmente da Pietro Principe de gli Apostoli su data una diuina regola del ministerio & offitio del Vescono: a la quale se li Vesconi s'ingegnassero indrizzare le loro operationi, non si potrebbe dubitare, che non hauessero da essere tenuti buoni Pattori. Et questi medesimi sono detti & Vesconi, & Pontefici: il qual nome hanno preso dalı Gentili, li quali solenano chiamare Pontefici, li

pr

ne.

CI

CI

to

ti.

ti

d.

capqral

AA. 20 1.Pet.5. a facility.

ro defer.

10,00

limo,

rete.

ee el

cerdon

10 (17

peice:

UCEN.

at lip

litit

consc

\* PRINTS

lim i

1

OL

1

112.

ln:

e't.

311

P

125

1121

ravi

o del

337

caporali & li principali de sacerdoti. Il terzo grado è degli Arciuescoui:li quali sono superiori a molti Vescoui, questi sono detti ancora Metropolitani: perche so no Prelati di quelle città, le quali sono tenute come madri di quella tal provincia: & però tengono un luogo superiore, Se più degno, che li Vesconi, & hanno più ampia pote disquantinque ne la ordinatione loro non fiano in cola alcuna di ferenti da li Vefconi. Nel quarto grado fono collocati li Patriarchi, cioc li primi & fiipremi Fadri . & già in rutta la Chiefa, oltra il fommo Pontefice Romano, solo quattro Patriarchi si ritruonauanome pero tutti erano di ugual dignità. peroche il Patriarcha Costantinopolitano, se bene dopo gli altri ha haunto quelto honore, nondimeno per la maiestà de l'imperio ha ottenuto il piu alto & degno luogo. Do po lui e l'Alessandrino, la cui Chiesa fondo Marco Eua gelista per comandamento di S.Pietro Apostolo. Il ter zo e l'Antiocheno, doue Pietro Apostolo prima pose la sua sede. L'ultimo grado tiene il Hierosolimitano, la qual Chiesa hebbe in gouerno S. Iacomo, fratello del Signore. Oltra tutti questi, la Catholica Chiesa ha sem pre uenerato il Romano Pontefice Massimo, il quale nel Concilio Efefino Cirillo Alesfandrino nomina Ar ciuescono, padre & Patriarcha di tutto il mondo.peroche sedendo in quella sede & Cathedra di Pietro Prin cipe de gli Apottoli, ne la quale è manifesto che è sedu to Pietro fino a l'estremo de la sua uita, si confessa in lui un fommo grado di dignità, & una ampissima inrisdittione, concessagli non da costitutione alcuna humana, o da Concilij, ma folo per uirtù dinina . per la qual cofa egli e propotto per padre & moderatore di tutta la Chiefa, di tutti li fedeli, & di tutti li Vesconi, & di tutti gli altri prelati; & fiano di qual fi uoglia grado, o dignita: & e uero fuccessore di Pietro, & di Christo uero & legitimo Vicario

Da allo, che si e detto, istrutti li Pastori insegnerano & quali siano li pricipali ossiti & operatioi de gli ordi

Y ni,

è stata ne la Chiesa conseruata.

ni, & de gradi Ecclefiaftici, & chi fia il ministro di quel lo facrameto.perche egli è certo, che questo ministerio è propio del Vescouo.ilche si potrà agenolmete proua re co l'auttorità de le sacre lettere, & con una certissima traditione, co il testimonio di tutti li antichi padri, co li decreti de Concilij, & con l'uso & cossuetudine de la fanta Chiefa. Et quantunque ad alcum Abbati fia co cello, che a le nolte amministrino & conferiscano gli or dini minori, non sacri: nondimeno niuno e, che dubiti questo esser propio officio del Vescouo, il qual solo, & no altri, puo ordinare a gli ordini maggiori & facri.per che li Suddiaconi, li Diaconi, & li Sacerdoti ordina un fol Vescouo:ma li Vescoui sono ordinati da tre altri Ve scoui, per la traditione de gli Apostoli, la quale sempre

quelli, che a la dignità del facerdo

miesii.

Segue hora, che si dichiari, chi siano quelli, che siano atti & idonei a questo sacramento, & massime a l'ordine facerdotale: & quali cofe fi ricerchino in quelli principalméte. pche di qui si potrà agenolméte statuire, & de tio debbo- liberare, quello che nel coferire gli altri ordini sia neno estere am cestario osteruare secondo l'ossitio et dignità di ciascuno. Et che in que sacrameto bisogni usare una gradissima auuertenza, di qui s'intende, che gli altri sacraméti conferiscono la gratia per utilità & santificatione di co loro, ene li ricenono. Ma quelli, che ricenono gli ordini facri, sono partecipi de la diuina gratia; accioche per il ministerio % opera loro si prouegga & a la Chiesa, & a la falute di cutti gli huomini. & di qui nasce, che le ordi nationi si tegano iolo in alcuni determinati giorni, ne li quali si comadano, p un'atichissimo costume de la Ca tholica Chiefa, li digitum folenni, accioche il popolo Christiano impetri da Dio có deuote & sante orationi cosi fatti ministri de le cose sacre, che siano piu atti de gli altri a ciercitare rettamète & contilità de la Chiefa la potestà di tato ministerio . Primieramete adaque in colui, che dee effer fatto Sacerdote, bilogni che gra demère risplenda l'integrità de la nita, & de li costumis

191E

Tigan

Prou

Na Line

padi,

met:

(first

elin

A TOTAL

da.

Line

Mil.

\*\*\*

am nu

S. Intar

141mg

السيطا

....

die

dig.

2711

12

0:4!

15

non folo, perche, fe, cosapeuole di qualche peccato mor tale, procurerà o patira di essere ordinato, comette un nuono &granisimo peccato mortale;ma ancora perche con la uirtu & con la innoceza dee illuminare gli altri. Et di questa cosa douranno li Pastori dichiarare, quello ad Tit.1. che l'Apollolo comada a Tito & a Timotheo, & infieme th. 3. insegnare, che tutti quelli uitij & difetti del corpo, liquali ne la legge necchia p ordinatioe del Signore pro hibinano uno dal ministerio de l'altare, ne la legge Luà gelica debbono particolarmente trasferitfi a li peccati de l'anima. Et pero noi uediamo ne la Chiefa offernarsi quella fanta confuetudine, che coloro, che debbono riceuere gli ordini facri, prima con il facramito de la peniteza diligeremete fi iludino purgare la cofcienza. OI tra di cio, nel Sacerdote no folo fi dee ricercare quella cognitione, la quale è conueniete per l'ufo, & trattatio ne de' sacrameti, ma ancora bisogna che di maniera sia iltrutto ne la sciéza de le sacre lettere, che egli possa al popolo Christiano insegnare li misterij de la fede, & li precerti de la dinina legge, & a la nirtu & pieta eccita re, & da li uitij ritrarre li fedeli.perche due fono gli of fitij del Sacerdore, uno di operare & amministrare legi timaméte li sacraméci: l'altro è, che il popolo, che è cemesso a la sua fede, & a lui dato in guardia & custodia, istruisca in quelle cose, & in quelli ammacstramenti, & istituti, che a la salute sua sono necessarij. perilche Malachia profeta cofi testifica : Labia Sacerdotis custodient Malach. 2 scientiam, & legem requirent ex ore eius:quia Angelus domini exercituam est. Le labbia del Sacerdote haranno cura de la sciétia, & da la sua bocca si ricerchera la legge, pche egli e l'angelo del Signore de gli eserciti. si come aduq; ne l'uno di alti offitij, effendo di mediocre cognitione dotato, potra fare quelo, che gli si coniene, & eleguire il debito suo: cosi l'altro ricerca no una nolgare & comune, ma una esquisita & singolar dottrina. beche no ugual méte fi ricchiegga da tutti li Sacerdoti una soma sciera di cose ascose, & difficili, ma glla, che a ciascheduno pos fachier

DICHIARATIONE

sa esser bastenole a l'esequire il suo officio & ministerio. A li fanciulli & a li pazzi, & furiofi, perche sono pri ui de l'uso de la ragione, non si dee concedere questo sa cramento:benche, le a queili ancora fi conferifce, si dee tener per fermo, che ne l'anima loro si imprimerebbe il carattere del facramento.

Consilio Trentino.

Qual'anno in ciaschedun ordine si debba aspettare, & offeruare, si uede chiaro per li Decrett des facro Con cilio Trentmo. Si eccettuano ancora li serni: perche al culto dinino non si dee dedicare colui, che non e di se stesso padrone, ma si ritruoua ne l'altrui potestà. Ancoragli huomini homicidiali, & crudeli. perche per la legge Ecclesiastica sono esclusi, & sono irreguiari, & ancora tutti quelli, che sono illegitimi, perche eglie congeneuole, che quelli, che a gli etercitif facri fi obligano, non habbino sa loro cosa alcuna, per la quale meritaniente da altri possino essere dispregiati, & scherniti. Finalmente non si debbono ancora accettare, o ammettere quelli, che per qualche notabil mancamento del corpo fullero o deformi, o fcontrafetti, o gli mancasse qualche notabil membro:perche quella brutterza del corpo & quella debolezza, e necessario, che offenda altrui, & che insieme impedisca l'amministratione del facramento.

De li precla facramento] de l'ordine.

Ma horamai essendosi esposte tutte le predette cose, ri effetti del restatolo, che li l'astori integnino, quali siano gli effetti di questo sacramento. E adunque manisetto, che quan tunque il sacramento de l'ordine (comegià si e de to) molto faccia l'atilità &! Illerra de la Chiefa ; nondimeno ne l'anima ancora di colui, che io ricene, cania la gratia, che lo fantifica:per la quale fi rende atto & idoneo a eseguire rettamente il ien ossitio, & amministrare li facramenti : fi come ancora per la gravia del facramento del battefimo cincheduno fi fa atto & idoneo al ricenere gli altri facromenti. Vn'altra gratia ancora si dona con questo s'ecrameto: & questa è una precipua & ingolar poreita, che ha rifguardo al fantistimo facra

1001

West 1

Jan Wing

100

inequity

0(:

dl.

A ....

. .

A . 67 ...

98.C ==

rida P

l ui

AND T

وعال و مالية

I.

ec. se com

9....

12.0

11.4

mento de l'Eucharistia, la quale nel sacerdote è per cer to piena & perfetta, come quello, che folo puo confecrare il corpo e'l sangue del nostro Signore Giesu Chri sto:ma negli altri ministri de gli ordini inferiori è o maggiore, o minore, secondo che uno nel suo ministerio piu o meno si aunicina a li sacramenti de l'altare. Et questa tal potestà è detta ancora Carattere spirituale. p che quelli, che hanno già riceuuti gli ordini facri, con una certa interior nota impressa ne l'anima son distinti da gli altri fedeli, & al diumo culto sono dedicati. a la quale parue che l'Apostolo hauesse locchio, quando dis se a Timotheo: Noli regligere gratiam, que inte est, que data est tibi per prophetiam cum impositune manuum presbiterii. Non nolere negligentemente usare la gratia, ch'è in te, la quale ti è flata data, perche cofi di te cra flato profetato, con la impositione de le mani del sacerdotio. Et altrone : Admoneo to ut resuscines gratiam Dei , que est in te, per impositionem manutum mearum. Io ti ammonisco, che tu risuegli quella gratia di Dio, che è in te, per la impositione de le min mani. Queste cose siano a bastanza intorno al sacrameto de lordine, perche noi habbiamo uoluto folamente a li Pastori infegnare li capi principa li, accioche di qui truoumo materia di potere infegnare al popolo fedele, & d'istituirlo ne la pietà & religione Christiana.

r.ad Tim.4.

and Tim.

## DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

ERCHE li Pastori debbono proporsi di códurre il popol Christiano à una uità beata, &
psetta; però debbono gridemete bramare qllo che l'Apostolo scriuedo a li Corinthij dice
ua massimamenta desiderare, co queste parole: Volo omnes homines ese sicut me ipsum. Voglio che tutti gli huomini siano come sono io. cioè, che tutti seguitassero la
uirtù de la continenza perche niuna cosa in questa ui-

rad Cor.7.

tapuo

ta puo a li Christiani aunenire piu felice, & beata, che il ninere di maniera, che l'animo non distratto da cupidità alcuna del mondo, & quietata & estinta ogni carna le libidine, solo attenda a la deuotione, & fi riposi ne la cognitione de le cose dinine.ma perche, si come il medesimo Apostolo testifica, ciascheduno ha il suo propio dono da Dio, uno in un modo, & uno in un'altro, e'Ima trimonio è ripieno & ornato di grandi & diuini doni, talche ueramente & propiamente è annouerato tra gli altri sacramenti de la Chiesa Catholica, e'l Signore istesso con la sua fanta presenza honoro le solennità de le nozze; di qui si manifesta, che ancora si dee insegnare la sua dottrina, & massime che egli si puo uedere, che & S. Pauolo & S. Pietro, Principe de gli Apostoli, in molti luoghi diligentemente hanno scritte quelle cofe, che non folo s'apparteneuano a la dignità, ma ancora a gli ostitij del matrimonio. imperoche ispirati da lo Spirito fanto intendenano benishimo, che gran commodi & quanti ne potessero di giorno in giorno uenire a la connerfatione, & società, che si usa tra li Christiani, se li fedeli ben conoscessero la fantità del matrimonio,& quella inuiolata conseruassero: & per il contrario, che non la conoscendo, o dispregiandola, molte & grandisfime calamirà & danni granissimi si cagionauano ne la Chiesa di Dio. Prima adunque si dee esplicare la natura & forza del matrimonio.peroche, conciosa che bene spesso li uitij mostrino qualche somiglianza di uirtu,bi fogna guardarfi che li fedeli ingannati da una falia figu ra del matrimonio, con molte di honesta, & con brutti & libidinofi atti non macchino l'annea loro:la qual cofa uolendo dichiarare, si dee fare il principio da La signi ficatione del nome.

Descritione mate a del ma tora del ma transmito.

Il Matrimonio è detto cosi, pche la semina si dee per cio mattimamète maritare, accioche cosi dineti madre : ouero perche il concipere, il partorire, il natrire la pro le, è propio ossitio de la madre. E ancora detto Comugio dal conginguere, perche la legituna donna quasi al

medelimo

a, chi

10

lCa.C.

ini

Line

The Park

E ...

Ha Wa

Man Man

THE PERSON

-

Same.

ar er

turi.

i Co

1000

.....

(and a

PAGE 1

101 1

rri

10 12

...

210

1,31

H of

[ Link

17 Th

6.

[]a

medefimo giogo con l'huomo fia astretta. Son detre ancora Nozze: perche, si come dice santo Ambruogio, già per uergogna, che haueuano, le fanciulle si coprinano il uolto. il che si esprime con il uerbo latino, obnubo. Con la qual cosa ancora si dichiaraua, che le donne doueuano esfere obedienti, & soggette a li mariti. & cosi e il matrimonio per comu cofenio definito da tutti li Theo logi. Il matrimonio è una marital cogiuntione de l'huo mo, & de la donna, tra legitime persone, il quale ritiene in se una inseparabile consuetudine di uita. De la cui de finitione, accioche le parti piu chiaramente s'intendano, e necessario infegnare, come, se ben tutte queste cofe si ritruouano in un perfetto matrimonio, cioè il confento interiore, il patto esteriore, espresso con parole, l'obligatione, & il legame, che nasce da quel patto, & la copula, & congiugnimento, che nasce da li due sposi, co la quale il matrimonio fi confume; nondimeno in niuna di quelle cole propiamente confifte la natura, & fostanza del matrimonio, ma folo in quella obligatione, & legame, che è fignificato per quel nocabolo Congiuntione. Vi fi aggiugne dipoi, Maritale: perche le altre forti di patti, per li quali gli huomini, & le donne tra loro si obligano di satisfare l'uno a l'altro, o per prezzo, o per qual fi noglia altra cagione, fono lontanifime da la natura, & da la propieta del matrimonio. Segue dipoi gll'altra particella, Tra legitime perione, pche qlli, che fono al tutto p leggi esclusi da la cogiutione de le nozze, questi tali no potlono contrarre il matrimonio, ne, te lo contrahessero, è ualido. Come per esempio, quelli, che tra loro fi appartengono nel quarto grado, ancora li fanciulli auati il xiiij.anno,&le fanciulle auati il xij.(la quale età è p leggi ordinata a effere atta a cotrarre giustamente il matrimonio) no sono atti a maritarsi fra loro, & non fono perfone legitime. Quello, che ne l'ultimo luogo de la definitione si disse, il quale ritiene in se una inseparabile cosuetudine di uita, ci dichiara la natu ra del suo indissolubil nodo, con il quale sono legati il marito

S.Ambr.

& propietà del matrimonio confiste in quel nodo. Et se altre definitioni di molti famossissimi huomini pare che

tal uirtù attribuiscano al consenso, in quanto essi dicono il coniugio esfere consenso del maschio & de la femina: quetto fi dee intendere in quetto modo, che il consenso è causa essiciente del matrimonio, ilche dichiararono li Padri nel Concilio Fiorentino. perche l'obligatione,& il nesso, o legame non puo d'altronde nascere, che dal consenso, & dal patto. ma è grandemente necessario, che il conienso sia espresso con parole, che significhino il rempo presente, perche il matrimonio non e una sem plice donatione, ma uno scambienole patto. & di qui na sce, che il consenso d'un solo non è basteuole, ne sofficiente a congiugnere, & far perfetto il matrimonio;ma bifogna, che fia di due, che tra loro fcambienolmete ac consentano. Ma, per dichiarar questo scambienole consenso de l'animo, non è dubio, che ci bisognano le parole perchese, per l'interior consenso solamente, senza alcuna esteriore significatione il matrimonio potesse sar si perfetto, seguirebbe ancora, che, quando due, li quali fullero in due luoghi tra loro di grande internalio dini fi, & lontanissimi, & consentissero tra loro a le nozze, & al matrimonio, prima che uno a l'altro facesse manifesta la sua uolonta o per ambasciadori, o per lettere co stabile & uera legge di matrimonio fusiero tra loro cógiunti; ilche è però Iontano da la ragione, & da la coninetudine de la santa Chiesa, & da li suoi decreti. Et be-

ne si e detto, che bisogna che il consenso sia espresso con parole, che significhino il tempo presente, perche sille, che dimostrano il suturo, non congiungono il matrimo nio, ma solo lo promettono. Dipoi le cose, che hanno da essere, è chiaro, che ancora non sono: & le cose, che non sono, si dee credere, che ritengano in loro poco di fermo, o di stabile. Onde non ha alcuno ragione di matrimonio in quella donna, la quale promette di douer prendere per sua consorte, ne subito ha adempiuto.

quello,

Concilio

, Entie

trocks

dicon

ème:

Clar.

rone:

ione...

Int.

estering a g

mm | .

eg lear

. . . .

No.

June .

Listing Listing

20

مرانا ا

A CTA

175

001

1

La viel

1177.)

che

0 0:

This

CO.

quello, che ha prometto di douer fare. è ben uero, che colini dee oderuare la fua promessa, & non mancare de la fua fede, ilche non facendo, puo effer condannato di mancatore di fede. Ma colui, che con il patto & legge di matrimonio si coiugne ad altri, se bene poi se ne pentiffe, nondimeno con questo suo pentimento non puo mutar quello, che già è fatto, ne renderlo inualido, o fa re finalmente che non fia fatto. Conciofia adunque, che l'obligatione del matrimonio no sia una nuda & sempli ce promessa, ma una alienatione si farta, co la quale in ue rità la donna a l'huomo, & da l'altra parte l'huomo a la donna dona piena & libera potestà del suo corpo; per qito e necessario, che il matrimonio si debbo cotrare con parole fignificatiue del tempo presente:la uirtù & forza de le quali parole, ancora poi che son proferite, resta & tiene il marito & la moglie legati & stretti di uincolo indisfolubile. Ma qui è da notare, che in luogo di parole li cenni & altri fegni possono esser bastenoli al matrimonio, li quali manifeitino apertamente l'intimo & interior cofenfo, & ancora la taciturnita, quado egli auuie ne che la fanciulla per uergogna no risponde, ma per lei parlano li suoi genitori. Conosciute adunque queste co fe, li Parochi integnerano a li lor popoli, ta forza & natura del matrimonio esfer collocata nel uincolo, & ne l'obligatione; & che oltra il confenso espresso nel nodo detto, accioche sia uero matrimonio, di necessità non si ricerca ancora il concubito, & la copula peroche li primi nostri Padri ananti il peccato, nel qual tempo tra loro non era ancora interuennta copula carnale,fi come li padri teitificano, é cois certa che con uero matrimonio tra loro erano congianti, onde hanno detto li fanti nostri Padri, che il matrimonio non confiste nel concubito, ma nel colenfo. del e replico encora farso Ambruogio nel libro, che scriffe de le Vergini.

Hora, hauendo già esplicate le topradette cose, bisognera integnare, come il marrimonio si puo considerare in due modi, perche ouero si dee considerare, inquanto S. Ambruog.

Due forti di matrimonio, una in-

e una

DICHIARATIONE 346

tura, l'altra inquanto è facramento. S.Cor.4.

quanto è in è una natural congiuntione, essendo che il coniugio non è trouato da gli huomini, ma da la natura; ouero, inquanto è sacramento, la cui forza & uirtu supera la conditione de le cose naturali. Et facendo la gratia perfetta la natura: (perche non è prima quello, che è spiriruale, ma quello, che è animale, & poi quello, che e spirituale) pero l'ordine di quello negotio ricerca, che prima fi tratti del matrimonio, inquanto uien da la natnra, & è offitio di natura, dipoi si dichiarerano quelle cose, che

Gen. I.

Gen. 2.

gli conuengono, inquanto è matrimonio. Prima adunque si dee insegnare a li fedeli; che il matrimonio è stato istiruito da Dio. perche èscritto nel Genesi: Masculum & faminam creauit eos, benedixique illis Deus, & ait: Crescite, & multiplicamini. Li creo maschio, & femina, & gli benedisse Dio, & disse: Crescete, & moltiplicate. Et altrone : Crescite , & multiplicanini. Et non est bonum, hominem esse solum: faciamus ei adiutorium simile sibi. Non è buono, che l'huomo sia solo: facciamogli un'aiuto similea se. Et poco dopo : Adæ vero nen inueniebatur adiutor similis eius. Ad Adam non si trouana adiutore simile alui. Immissi Dominus Deus seporem in Adam; cunque obdorniuisset, tulit unam de costis eius, o repleuit carnem pro ea. E ædificauit Dominus Deus cosiam, quam tuleras de Adam, in mulierem. & adduxit eam ad Adam, dixitque Adam, Hoc nunc os de offibus meis, & caro de carne mea; hac vocabuur I irago, quoniam de viro sumpta est. Quamobrem relinquet homo patrem suum, & matrem suam, & adherebit vxorisuæ: & erunt duo in carne una. Messe adunque il Signore Dio il sonno in Adamo: & cosi essendosi adormentato prese una de le sue coste, & quel luogo riempi di carne: & fabrico il Signore Dio di quel la cotta, che hauca presa do Adamo, una donna, & la coduffe ad Adamo, & diffe ad Adamo: Quetto hora offo de le mie offa, & carne de la mia carne: questa sarà detta Virago: perche da l'hnomo è stata presa, per ilche lasciera I huomo il padre suo, & la madre sua, & si accosterà a la sua consorte: & saranno due in una carne. Le quali parole, secondo che dichiarò il Signore istes-

110

de

ne Pe.

uct tol

tai

ten

ci

pot

Will.

r ceri

que

DEL MATRIMONIO.

Meior

ocio, z

ralaa-

pene

An killing

interior

C The

tilia,

3,3:00

na at

niet

i. II.

4.4.

(A . ) . (5)46-1-31

tiene.

J. P. St.

Victor of the Control of the Control

() 190 E all a

No. Y

g jet

3, 5

Chi.

00 4

ills in

as co

11 417810

N CHE

(01 t-

& C.

1.--

3.44

111

760

- And

1

Hr.

so apresso S. Mattheo, mostrano il matrimonio esse- Matth. 19. re stato istituito da Dio. Ne solo istitui Dio il matrimonio,ma (fi come dichiara il fanto Concilio Trentino) gli aggiunfe ancora un perpetuo & indissolubil nodo: & pero disse il Saluatore: Quod Deus coniunxit homo non feparet: Quello, che Dio ha congiunto, non fepari l'huomo.perche quantunque al matrimonio, inquanto è offitto di natura, conuenga il non poterfi dissoluere: nondimeno questa indistolubilità gli conniene massimamente, inquanto è facramento. Et di qui nasce, che tutte l'altre cose, che per legge di natura sono propie al matrimonio, da quello, inquanto e facramento, ricenono una fomma perfettione. Nondimeno, che il suo nincolo fia dissolubile, repugna a la diligenza di alleuare li figliuoli, & a gli altri beni del matrimonio . Et quello, che dal Signore fu detto; Crescite & multiplicamini; ha rilguardo folo a dichiarar quello, per cagion del quale il matrimonio era stato istituito, & non per necessitare tutti gli huomini & ssorzarli a maritarsi. Perche hora, quando già l'human genere è accresciuto, non solo non ci e legge alcuna, che sforzi huomo ueruno a prender moglie, ma piu tosto è sommamente lodata & commendata la uirginità, & à ciascuno è persuasa ne le sacre lettete, come quella che de lo stato del matrimonio fia piu degna & prestante, & contenga in le maggior perfettione & fantità, perche cosi ci ha infegnato il Saluatore, & Signor nostro: Qui potest capere, capite: Chi puo tal cosa capire, la facci . & l'Apolto10 dille . De uirginibus praceptum Domini non habeo: consilium a tem d, campant misericordiam consecutus, ut sim sidelis. De le uergini non ho precetto alcuno del Si nore; ma ue ne configlio, come quello, che ho da an ricenuta questa misericordia, per ellerglifedele.

Tia hora fi ha da dichiarate, per quali cagione l'huo Per qual ca & la donna fi de loono conguignere in matrimonio. la gione fi dee prima adunque e una defiderata copagnia per naturale

Concilio Trentino.

Matth. 19.

cutrarre ile

ilinto

matrimo.

348 DICHIARATIONE

istinto de li dui ducrsi sessi, la quale si fa per la speranza de lo scambieuole souuenimento tra di loro, accioche uno aiutato da l'altro, piu ageuolmente possa iossencie le incomodità de la uita, & la debolezza de la uecchia ia.L'altra è, l'appetito de la generatione; non tanto per hauere chi lasciare herede de li suoi beni & ricchezze; quanto per nutrire & allcuare quelli, che habbino da ef sere cultori de la nera fede, & religione. La qual cosa massimamente si proponeuano quei santi Patriarchi, quando prendeuano le loro conforti, secondo che apparisce per le sacre lettere.onde l'Angelo quando auuertiua a Tobia del modo, con il quale potesse reprimere la forza del Demonio, gli disse: Io ti neglio moterare, chi sian quelli,li quali possono esser superati dal Demo nio.perche quelli, che contranno il matrimonio in modo, che da loro & da la lor mente al tutto discacciano Dio,& solo attendono a la libidine a guisa di caualli,& di muli, li quali non hanno intelletto, il Demonio ha sopra di loro potestà. Dipoi toggiunse: Prenderai questa uergine con il timore del Signore, piu tosso a ciò indotto da l'amor de figlinoli, che da la libidine; accioche cosi nel seme di Abraamo tu conseguisca ne'tuoi figliuo li la benedittione. Et quessa su ancora una cagione, p la quale Dio dal principio illituisse il matrimonio. è be ue ro, che comettono quelli una gradissima sceleratezza, li quali congiunti in matrimonio, ouero co le medicine impediscono il concetto de figlinoli, onero, poi che è cocetto, uccidono nel uentre la creatura. perche quello fatto dee esser giudicato una empia cospiratione di due huomini homicidiali. La terza cagione aggiunta dopo il caso del nostro primo padre, poi che per la perdita de la giustitia, ne la quale l'huomo era stato creato, l'appetito incominciò a repugnare a la retta ragione, è questa, accioche quello, che ben è de la fua debolezza cosapeuole, ne unole sopportare la guerra de la carne, usi il re medio del matrimonio p fuggire li peccati de la libidi-

Tob. 5.

g.ad Cor.7.

ne.Per la qual cosa cosi scrisse l'Apostolo: Propter for-

( nin

fact

mo

fine

ml

pag

iln

& fiel

di j

lin

Popular.

al king .

.0.0

2 106 ·

Market .

Comme

D.T.C.

Ot"

Marie .

City

des

1570 =

M.T.

e ....

u.wish.

U.

Maria . . .

A Dari

Cal

galler . OIL.

one

1471

Jiell.

edicir or ch:

ECL

CC L

10 to 10 to

ğü.

NIX.

a Olli-

(0.1

min-

I bu

ter i

Sie.

nication no unifquifque fuan uxorem habear, & unaquæque fuum ul can os cat. Per la fornicatione ciascheduno habbi la fun con orte, & ogni donna habbi il fuo marito. Et poco de lo hanendo infegnaro, a le nolte, per cagione di fare oratione, douerfi altenere dal debito del matrimo nio. lo munie: Et iterum renerthnini in id pfumine tentet uos Satante propter incontinentian nestram. Et di muono ritornate al medefi.no; accioche Satanasso non ui tenti per ia nostra incontinentia. Queste sono adunque le cagioni, de le quali sempre dee proporsi qualcheduna colui, che con pietà, & religione Christiana, si come si appartiene a' figlinoli de' santi, cioè a Christiani, nuole celebrare le nozze. & se oltra queste cagioni, altre cose ancora ci concorreffero, per le quali gli huomini indotti fanno li maritaggi, & ne l'eleggersi la moglie pre pon ono quelta a quella, come farebbe il defiderio di lasciare dopo di lui herede, le ricchezze, la bellezza, la nobiltà, la conformità & fomiglianza de' costumi; no fi de mo tali ragioni dannare, non repugnando a la fantica del matrimonio, perchene le facre lettere non si riprende Iacob Patriarcha, che preferifce Rachel per Gen. 29. la fua bellezza a Lia.

Queste cose si douranno insegnare del matrimonio, inquanto è una congiuntione naturale: majinquanto è facrameto bifognerà dichiarare come la fua natura è molto piu nobile & degna, & che rifguarda a piu alro fine. Perche si come il matrimonio, inquato e una natu ral congiuntione, e tato dal principio ittituito per propagare & accrescere l'humá genere:cosi dipoi, accioche il popolo si producesse & alleuasse al culto & religione del uero Dio & Saluator nostro Christo, gli si attribuifce la dignità del facraméto. pche nolédo il Signor noftro Giefu Christo dare un chiaro & certo fegno di qlla Brettissima amicitia, la quale ha co la sua Chiesa, & de la sua immeia charità nerso di noi, dichiaro la dininità di fi alto milterio con quella fanta cogiuntione del ma ichio, & de la femina.ilche effer flato fatto molto conuemen-

uenientemente, di qua si puo ageuolmente cossiderare, che di tutte le humane amicirie & società, niuna è, che tra loro piu strettamente stringa gli huomini, che il legame del matrimonio. & sono il marito & la moglie co grandissima charità & beniuolenza congiunti tra loro. Et di qui è, che assai spesso le facre lettere con la somiglianza de le nozze ci propongono auanti a gli occhi questa diuina congiuntione di Christo con la Chiesa.

Che il matrimonio è facrami uto, & uno de li fette de la legge Euangelica.

Hora, che il Matrimonio fia facramento, la Chiefa, confermata da l'auttorità de l'Apostolo, sempre ha tenuto per certo, & chiaro, il quale cosi scrisse a gli Esesij. Li mariti debbono amare le sue consorti, come li lor corpi propij: & chi ama la fua conforte, ama fe itefso:perche non fu mai alcuno, che la sua carne hauesse in odio, ma la nutrifce, & conforta, come fa Christo la fua Chiefa:perche noi fiamo membra del fuo corpo, de la sua carne, & de le sue ossa, per questo abandonerà l'huomo il padre & la madre sua, & si accosterà a la sua moglie, & faranno due in una carne. Questo è un gran sacramento: & io ui dichiaro, che significa la congiuntione di Christo con la Chiesa, perche quando dice; Questo è un gran sacramento; non si puo dubitare, che non intendesse del matrimonio:perche la congiuntione de l'huomo & de la donna, de la quale Dio e autrore, è un sacramento, cio è un sacro segno di quel santissimo legame, con il quale il Signor nostro Giesu Chrifto ci congiugne con la Chiefa. & che questo fia il propio & uero fentimento di quelle parole, gli antichi fan ti Padri, li quali hanno interpretato quel luogo, lo dimostrano. Il medesimo ha esplicato il sacro Concilio Trentino. Onde e chiaro, che l'Apottolo fa comparatione del marito a Christo, & de la moglie a la Chief.; & che l'huomo è capo de la donna, come Christo de la Chiefa. & da questa ragione nasce, che il marito deb be amare la moglie, & la moglie honorare & amare il marito.perche Christo ha amata la Chiesa, & per quella se itesso ha dato a la morte. Et ancora, come l'istes-

Conc. Tree.

fo Apo-

211.

que que

leg

ue

10:

be

ne fie

fan

ller

mo

tu

to

## DEL MATRIMONIO.

1

ALL LE

a chai

muc

Se no.

5 88 III.

100

la C

1776

1.

ag ...

Approx.

----

( ...

1

.

\*....

la spe

July 1

Ulain.

oes:

Jarle

i (i

111

Marks.

Con

co.

april 1

De fi

11.

ICT L

ell

fo Apostolo insegna, la Chiesa è soggetta a Christo. Ma che per questo sacramento si fignifichi ancora la gratia, & si conceda, ne la qual cosa consile principalmente la natura del sacramento, lo dichiara il sacro Concilio Trentino con quette parole: Ma la gratia, la quale quel naturaleamor facesse perfetto, & quella indissolubile unità confermatie & fantificatie li due sposi, Christo istesso, istitutore & perfettore de li nenerabili sacramenti, ci ha meritato con la sua passione. Et però si dee insegnare, come per la gratia di questo sacramento si fa, che il marito & la moglie con uno scambienole lègame di carità infieme congiunti, fi ripofino ne la beneuolenza che etra di loro, ne cerchino o defiderino amare franieri, o illeciti complessi & congiugnimenti, ma in ogni loro operatione fi conterui il connubio honorato, & il letto maritale immaculato. Ma, quanto il facramento del matrimonio fia piu degno, & piu nobile di quei matrimonij, li quali si soleuano contrarre & auanti & dopo che fu data la legge, fi puo conoscere da quetto, che, fe li Gentili pur pensauano, che nel matrimonio si ritruouasse qualche cosa di dinino, & per quello giudicauano, che, il congiugnersi indisserentemente con chi altri uoleffe, non fuffe cofa fecondo la legge de la natura ; & fimilmente che fi douessero seueramente castigare gli stupri, gli adulte ij, & le altre forti di atti libidinofi : nondimeno li loro mati imenij & sponfalitij non hebbero uirtu alcuna di acramento.e ben uero che aprello li Giudei con piu rengione &, riuerenza folenano offeruarfi le leggi matrimoniali ne si dee dubitare, che ne li loro matr monti non tali iu fantità imperoche hauendo hauura la promella, che nerrebbe un tempo, nel quale totte le generationi del mondo farebbono nel seme di Almaamo benedette; apresso di loro, or merita noliniente, era giumaro offitio digran pietà, il ger rar aglinoli, & propagare la stirpe del popolo electo, de l. qual poi il nostro Saluatore Giefu Christo, in quanco imomo, doueste lique-

Concilie Trentine.

re origine. Nondimeno ancora quei lor congiugnimen ti no hebbero la uera propietà & natura di facramento, A questo si aggiugne, che, se noi risguardiamo on ero la legge de la natura dopo il peccato, ouero quella di Moi se, potremoagenolmente conoscere, che il matrimonio ha perduto quella naghezza, & honeda che ritenena nel principio del fuo nascimento, perche mentre che la legge de la natura mantenne il suo nigore, & era offeruata da gli huomini, truoniamo, che molti di quei Padri antichi prendeuano molte coforti. Di poi ne la legge di Moise era permesso, essendoui cagione alcuna, fare il diuortio con la moglie, dato che haucuano il libello del repudio. Er ambedue quette cose sono state da la legge Euangelica tolte uia, & prohibite, & si e restituito il matrimonio nel fuo prillino frato, perche se ben non si debbono accusare alcuni de' Padri antichi de l'ha uer prese viu mogli, perche ciò fecero per comandamento, & permissione di Dio; nondimeno, che il prender piu mogli non fulle secondo la natura, lo dimostrò Christo nostro Saluatore, quando diffe: Pnopter be dimittet boing patrem & matren fuam, & adherebit vxni fue: or erunt duo in carne una. Per queito abandonera l'huomo il padre & la madre, & accolteraffi a la fua conforte: & faraono due in una carne. Et di poi foggiugne: Itaque ian nonfuni din, sed una caro: onde non son piu due, ma una carne iola Con le quali parole manifesta, che il miatrimonio è itaro in modo da Dio istirnito, che confide ne la congiuntione di due foli, & non di piu. Ilche altrone aucora infegno apertissimamente, quando disse: Quiersmone din if wit exorem from, & alien dimerit, adulterium committe super eam : & fi vxor dimiserit virom form, &. alii mupferit, machasur. Qualunque lasciera la sua con-

forte, & ne prenderà un'altra, commette adulterio: & fe la moglie lascierà il suo marito, & si mariterà aun'altro, tauno adulterio, perche se al'huomo sus-fe lecito di pigliare più mogli, non parrebbe che ci

Dent.24. Marth.19.

Matth. 19.

Marc. 10.

Significant of the second

(P)

000

• 4 8 Kon

enter I'm

where

Intelli.

Cin. A F III

I na

A. L.

Tag.

130

ille

Series.

: CUT

basis as

CC

11/11

: Uir

O.L.

1.8

Callin.

1 17

- (L.

alul.

10 FEE

Sec. 1

Juni

1 1

live

lui condannato per adulterio, che, oltra quella conforte, la quale già ha condotta in casa, ne mena un'altra, che colui, il quale, lasciata la prima si congiugne con un'altra. & di qui sappiamo che si suol usare, che, se qualche insedele, secondo il costume, che è tra loro, haueste prese piu mogli, quando poi si conuerte a la uera religione, la Chiesa gli comanda, che tutte le altre lasci, & che la prima solo habbi in luogo di giusta & legitima moglie, ma con il medefimo testimonio di Christo si pruoua, che il uincolo del matrimonio non puo esfer dissoluto dal dinortio, perche se, dopo il libello del repudio, la donna restasse sciolta & libera de la legge del marito, le farebbe lecito senza peccato alcano di adulterio rimaritarsi a un'altro huomo, ma il Si gnore apertamente dichiara & manifelta, che, Ommis, Marc. 10. qui dimittie vxorem suam, & alteram ducit, machatur : Cia- Matth.19. scuno, che lascia la sua moglie, & ne prende un'altra, è adultero . perche è cosa chiara, che il legame del matrimonio non si puo disciorre, o spezzare, se non per morte. ilche confermò ancora l'Apostolo, quando disse: Mulier alligata est legi, quanto tempore vir eius viuit: quod 1.ad Cor.y. si dormierit vir eius, liberata est a lege. cui uult, nubat, tantum in domino. La donna è obligata a la legge, quanto tempo uiue il suo marito: & se il suo marito muore, e libera de la legge : allhora maritifi a chi uuole, ma folo si mariti nel Signore. & altroue dice : His, qui massimonio iuneti sunt, pracipio, non ego, sed dominus, vxorem a viro non discedere : quid si discesserit, manere innupiam, aut viro fuo reconciliari. A quelli, che son congiunti in matrimonio, comando, non io, ma il Signore, che la moglie non si parta mai dal marito, & se pur si partirà, si stia senza prendere altro marito, ouero si reconcilij al suo consorte. Et diede l'Apostolo questa elettione, che ouero si stesse senza marito, ouero al suo consorte si reconciliasse, solo a quella donna, che si fuste partita dal suo marito per questa cagione. perche la fanta Chiefa nó permette al marito, & a la moglie,

DICHIARATIONE

che mai si abandonino, o si diuidano, se non per qualche

caufa di grandifima importanza.

Per qual cagioneano fia lècito hauer piu moglie, & de li tre trinionio.

Et accioche forie a qualcheduno non paia troppo dura quella legge del matrimonio, per la quale nó fi possa mai disciogliere in modo alcuno, ne palcuna ragione: bisognerà qui mostrare, quali utilità siano congiunte a

beni del ma que tatal legge.

Primieramete adunque sappino gli huomini, che nel fare il matrimonio, più tosto si dec hauer rispetto a la uirth & a la fomigliaza & conformità de li costumi, che a le ricchezze, o a la beltà. & facendo questo, niuno puo dubitare, che no si procuri massimamente la società, che comunemente dee ritrouarsi tra gli huomini. Oltra di quello, se il matrimonio per il dinortio si dissolnesse, no mancharebbono quasi mai mone cagioni a gli huomini di esfere tra di loro discordi, le quali ognigiorno iarebbono ritrouate da l'antico anuerfario & nimico di pace & di honeltà, ma hora pentando tra loro li Christiani, che, se ben non connersano, ne habitano insieme li conforti, nondimeno reftano pare legati del aincolo del matrimonio, & che al tutto e loro taglicta & tolta ogni speranza di mai parere prendere altra consorte; di qui naice, che non fi lase, no cofi di leggieri trabboccare ne l'ira' ne le discordie : ¿ fe pare a le nolte fanno tra loro dinortio, non po lono treppo lungamente da la cóforte niner lout mig il agenolmète per mezo de gli ami ci reconclinati, ritorir no a umere & conerfare infieme. Ma in questo laogo no debbono li Pattori lasciare indie & Agostino tronna ntilissima temmonitione di fanto Agostino; ilquale nolendo molerare a li Chriffit ni, che no fi redelle ro difficilia reconciliarsi co le loro consorti; le quali p cagione di adulterio hauessero lateirre & licentiare da loro, quido ucdefiero che del failo cómello fi fuffero pe tite, aidle que parole: Per qual cagione un'huoin Chriftiano non unole accettare la fua moglie, la quale già ha accertata la Chicla Et pche cagione la conforte al marito adultero & penitente non perdona, al quale già ha perdona-

quality

onnac.

i in

Elle

i,chen

octor:

will we

Jane

or had a

1 100

- 411

. (:

al des

04000

iking k

ildi-

di uli i

inc.

- - 1,5 - - 1 leas

all feet

La a ditt

See 4

paralle de

ger, "

1100

Di

-perdenato Christo?perche, quando la scrittura chiamò Prou. 18. ftolto colui, che riene l'adultera, intéde di élla, la quale, poi che ha fatto il peccato, no unol pentiriene, & da l'incominciata dishonestà recusa partirsi Da le cose det te aduque fi uvde chiaro, come li maritaggi de li fedeli & diperfettione & dinobiltà fono affer superiori a li matrim anij de li Gentili & de li Gindei.

Oltra di quetto, si dee integnare al popolo Christia no, come tre fono li beni del matrinionio, la prole, la fede, & il facramento: li quali ci ricompensano quell: In commodi, che ci manifelto l'Apottolo con queste pare - Ad Cor.7. le : Tribulaumem carms habebus thuis finodi. Haranno questi una tribulatione di carne. Et di qui nasce ancora che quelle congiuntioni de' corpi, che farte fuer del matrimonio.farebbono meritamente da effere dannate, di uent, no honeste, & lecite. Il primo bene adunque e la prote, cioc li figliuoli, li quali fi generano di una giuila & legitima moglie.perche queilo flimo tanto l'Apo stolo, che egli ditle: Salanbitur mulier per filiorum generationem: Si faluera la donna per la generatione de' figlinoli. Ne quetlo luogo fi dee intendere folo de la generatione, ma ancora de la educacione & de la disciplina, con la quale li figliuoli fi ammaestrano & istruiscono a la pieta & pero cosi subito soggiugne l'Apostolo: Si in fide permanferme. purche fiano perseueranti ne la fede. perche la scrittura ci ammonisce con queste parole. Filii tibi funt'erudi illos, & curna illos a puernia illorum . Hai tu figliuoli>iftruitceli, & piegali da la loro fancinllezza. Il medefimo ancora ci integna l'Apostolo. & di tale istitutioni ci danno ne le sacre lettere bellissimi esempi Tobia, Giob, & molti altrifantissimi padri. Et quali sia no gli offitij de li padri, & de li figlinoli, fi tratterà largamente nel quarto precetto. Segue hora la fede, che e il secondo bene del matrimonio. Et questa non e quel l'habito di uirtù, del quale ci uestiamo, quando riceuia mo il battefimo, ma e una certa fedelta, per la quale

De beni del marrinio-

Ecclef.7.

mente di maniera si obligano, che l'uno concede a l'altro la piena & libera potesta del suo corpo, & promette di no mai niolare o rompere quel santo patto del matri monio. Et quelto si puo intendere da quelle parole che furono dette dal primo padre nostro, quando prese Eua per fua moglie:le quali parole dipoi Christo Signor no ftro ne l'Enangelio confermo, quando diffe: Quare relinquet homo patrem, & macrem, & adherebic uxorifue: & erunt duo in carne una. Et ancora da quel luogo de l'Apoltolo: Muslier sin corporis priestatem non habet sed uir similiter autem & wir sui corporis putestatem non h de: sed mulier . La moglie non ha la potesta del suo corpo, ma il marito : & similmente il marito non ha la potestà del suo corpo, ma la moglie. Et pero giustissi numente d'il Signore Dio era no state ordinate grauissime pene ne gli adulteri ne la uecchia legge, perche effi fono, che rempono & non of seruano quelta sedeltà maritale. Ancora ricerca questa fedeltà del matrimonio, che il marito & la moglie fiano tra loro congiunti con un certo fingolare fanto & puro amore, ne si amino come adulteri, ma si come Christo ha amata la Chiesa, perche questa regola preferiffe & pose l'Apostolo, quando diffe : I iri diligite uxoves westras, sieut Christus dilexit Ecclesian. O mariti aniate le uo tre contorti, si come Christo ha amata la Chie fa, la quale ha amato con una immenfa charità, & non per commodo fuo, ma folo ha rifguardaro a l'utilità de la sua sposa. Il terzo bene è detto sacramento: & questo è il legame del marrimonio:ilquale non fi puo mai disciorre : perche, si come diffe l'apottolo, Il Signore comando, che la moglie non si partisse mai dal marito; &, fe pur li partille, che ella reliafle fenza altro marito, o nero il reconcittude con il fuo conforte. Il marito fimil mente non lalci la moglie, perche, fe il matrimonio, inquanco e facraméto, fignifica la cognintione di Christo con la Chiefagenezeilaro, che, si come Christo da la

Chiefa non si parte mai, cosi la moglie del marito no si

Matth. 19.

I.Cor. 6.

r.ad Cor.7.

nio. Ma accioche questa santa compagnia più agevolmente senza querela alcuna si conserui, bisognerà insegnare, quali siano gli ossiti del marito, & quali quelli de la moglie, li quali sono stati descritti & da S. Paulo, & da santo Pietro principe de gli

Apostoli.

21 14.

T. IIO

A Alles

0.2

c.el.;

570:3

Style Style

Jakan.

10.11.

W.A.

Ji)

5 - <sub>19 - 1</sub> ж. <sub>эно</sub>Г<sub>г</sub>е

117 4

11.20

a but in

Sec. Sec.

pro-

Line

A COL

1 1,2 m h =

-

1 610

16 130

angri s

No il

1,11

1110

111

011

E adunque offitio del marito, il trattare la sua consor te honoreuolmente, & amoreuolmente. Ne la qual cofa dee ricordarsi, che Lua su da Adamo detta compagna, quando celi diffe: Mulier, quan dedisti mihi fociam. Quella dona, che tu mi desti per compagna. Et per que sta cagione alcuni Padri hanno insegnato, che no fu tor mata de li jucci ma del fianco de l'huomo come ancora non su fatta del capo:accioche cosi sapesse lei non esfer padiena del fuo conforte, ma piu tollo a lui foggetta. E ancera conue niente, che l'huomo fia sempre occuparo ne l'efercitio di qualche cosa honesta; si per proue dere quelle cose, che al mentenimento de la famiglia so no necessarie; si ancora per non si dare a l'otio, dal quale quasi son derivati ti.tti li peccati. Dipoi dee la sua fa miglia bene ordinare, correggere li mancameti di tutti & fare a ciascuno esequire il debito suo Gli officij de la moglie sono quelli liquali dal Principe de gli Apostoli fono narrati, quando dice : Mulicres filedia fint uiris fuis. at, fi qui non credunt nerbo, per mulierum cornerjationem f ne turbo lucrifiant, confiderantes in timore fantiam conversationem uestram, quarum non sit extrirsecus capillatura, aus circundatio auri, aut indumenti uestimumorum cultus, sed qui absconditus est cordis bemoin incorruptibilinate quicti do mede-(ti spiritus, qui est in conspectu Der locuples : fic enim aliquando & fancte mulieres sperantes in Dev on abant for febrecia propriis viris, ficut Sara obediebat Abraha, dominum eius uocans. Le mogli fiano foggette a li loro mariti, accioche cofi, fe alcuni fuffero che non credeffero a la parola di Dio, me diante la connersatione de le donne si guadagnino senza altra predicatione, confiderando in timore la voltra fante conversarione, queste non del bono portare li ca-Z pegla

Gli offitii che tra di lore del bo no fare il marito & la nioglie.

pegli scoperti, ne debbono ornarfi di oro, ne debbono hauere l'ornamento de le uesti, ma l'haomo d'i cuore dee estere ornato, il quale è ascoso in una in co ruttibilità di uno spirito quieto & modetto, il quale en al cosperto di Dio ricco & abondante, perche cosi gia si orna uano quelle fante donne, che spe auano in Dio, itando foggette a li loro propij mariti, come facena Sarra, laquale obediua ad Abraam, chiamandolo suo Signore. Vimo ancora special cura & diligenza ne l'alleuare li figlinoli nel culto de la religione, & nel cofernare diligé. temente le cose domestiche. stiano nolétieri in cala, ne mai, se la necessità non le sforza, escano suori, ne cio an cora ardifcano mai di fare senza licenza & permissione del marito. Dipoi (& in questo massimamenre cossitte la marital congiuntione) ricordinfi sempre, dopo Dio niuno douere piu amare, che il propio marito, & niuno piu di lui douere stimare & pregiare:al quale ancora è necessario satisfare & obedire con gra prestezza di animo in tutte quelle cose, che a la Christiana religione non fono contrarie.

Come no fi reil macrimonio occultaméte,& di quelli, chene fiano eccettua ži,

Dopo l'hauere esplicate queste cose, segue, che li Pa dee cotrar- stori ancora insegnino, chi siano quelli riti, che nel con trare il matrimonio debbano essere ossernati. De li qua li non accade che hora diamo precetto alcuno: conciofia che dal fanto Concilio di Trento fiano state copiofamente & diligentemente ordinate tutte quelle cofe, lequali in tal negotio debbono effere principalmente offernate, il qual Decreto è si chiaro, che li Pastori non possono non lo sapere. Basta adunque per hora aumertir gli, che quelle cole, lequali a questa parte si appartengo no, si studino imparare & intédere de la dorrina del sa cro Cocilio Trentino, & quelli poi dichiarino a li fede li con diligenza. Ma principalmente nedranno d'anner tire, che li gioninetti & le făciulle, ia eta de'quali faole effere molto debole di conglio, ingannati dai fallo nome di nozze, o di matrimonio, incantamétetra loro ao faccino patti, da dishonesti amori allettati. & insegnera

Poota

- by 190

L. ....

i. (j.

ling

in line

a lie y Lule

.

.

estate a

. . . . . .

. . .

6 y ....

...

ash is

ille ...

)]]]<u>-</u>

City

29.76

a m

Section .

en ". Perla

no, che quelli no debbono enter detti ucri, ne legitimi, ne itabili matrimonij, li quali non fi corraggone in pre fenza del Parocho, o di un altro Sacerdote, collituito in suo luogo, con licenza del Parocho, o de l'Ordinario, con determinato numero di testimonij. Et non solo si douranno dichiarare quelle cofe, ma ancora tutte quel l'altre, che potlono impedire il matrimonio. Ne la qual materia molti, & graui; & dottissimi huomini, li quali hanno trattato de li uitij,& de le uirtu, con tanta diligé za hanno composto, che ageuolmente potrà ciascheduno a questo proposito accommodare quelle cose, che hanno scritte, & massime hauendo di necessità liPastori di non fi leuar quafi mai da le mani quei tali libri.onde leggeranno con attentione tutti quelli auuertimenti,& quelle co'e, che dal fanto Concilio fono state ordinate & statuite, & intorno a l'impedimento, il quale nasce o da la cognatione spirituale, o da la giultitia di una publi ca honeita, o da la fornicatione, & poi procurerano d'in fegnarli a li fedeli. Et di qui fi puo coprendere, co qual dispositioe & assetto di anima debbano li Christiani co trarre li matrimonij, peroche non debbono pensare di hauere a fare una cofa humana, ma dinina; ne la quale

fantità donersi celebrare, & honorare. Et tra l'altre cose, debboo li figliuoli di samiglia esse. re molto eshortati, che a li loro Padri, ne la cui fede & potestà si ritruouano, nogliano dare l'honore di non có trarre il matrimonio senza loro saputa, non che contra Ior uoglia, & repugnandoci loro. Perche nel uecchio te stamento si puo nedere, che sempre li padri hanno dato moglie a li loro figliuoli.la qual cota l'Apottolo dimoitra che si dee fare a modo lore, & gouerna: si lecodo la . . ad Cor.y. loro nolonta quando dice: Qui matrimonio irrigir nir--,

gli effempi de'padri de la antica legge ci dimostrano

chiaro, che l'huomo dee andarui con una singolare in-

tegrità di mente, & pietà, li matrimonij de'quali quan-

tunque non hauellero la dignità del facramento, nondi

meno giudicarono fempre, con grandisfima religione&

ginem sucon, bene facit; & qui non iungit, melius facit. Chi da a marito la sua figliuola uergine, fa bene; & chi non

la da, fa meglio.

Ci resta hora l'ultima parte, la quale risguarda l'uso del matrimonio. Di queste tali cose debbono li Parochi trattare in modo, che da la lor bocca no esca mai pa rola alcuna, la quale sia indegna de gli orecchi de'Chri thani, e posta offendere gli animi & le menti deuote, o muonere gli ascoltanti a riso. Perche si come li ragiona menti del Signore sono ragionameti casti:cosi parimen te si coniene purassai, che il dottore del popol Christia no usi un modo di parlare, che mostri una certa singolar grauità, & integrità di méte. Due cose aduque si doura no insegnare massimamente a li Christiani, prima, che non si dee usare il matrimonio per cagione di diletto,o di libidine, ma ne l'usarlo contenersi dentro a quei ter mini, li quali, come di sopra si è dimostrato, ci sono stati ordinati da Dio.perche bisogna ricordarsi di quello, di che l'Apostolo ci eshorta, quando dice: Qui habent vxores, tanquamnon hubentes fint. Quelli, che hanno mogli, siano come se non l'hauessero. Et da S. Girolamo fu detto, che l'huomo fauio dee amare la consorte con giuditio, non con affetto: & coli reggerà l'impero de la noluttà, ne fi lascierà precipitosamete trasportare a l'at to carnale.niente è piu dishonoreuole, & brutto, che l'amare la conforte, come le fusse una adultera . Ma per che tutti li beni co le sante orationi da Dio si debbono dimandare, & impetrare; bisognerà insegnare a li fedeli quell'altra cosa,cioè,che, per fare oratione a Dio, a le uolte si astengano dal matrimonio: & eshortarli, che si ingegnino di osseruare di astenersi almeno p tre giorni prima che nadano a ricenere la facra Euchariftia: & poi nel tempo de la Quadragesima ancora piu giorni si sfor zino di starne lontani, come bene & santaméte li nostri Padri hanno ammonito.perche così auerrà, che li beni del matrimonio setirano di giorno in giorno accrescere co maggior cumulo de la diuina gratia. & essi segintă

r.ad Cor. 7.

DEL DECALOGO.

i. Chi

chinen

da l'ujo

li Parc.

a main ce'Ci

2002

l maint Paner

15 15 100 I Aldi

mi, fi 4 page :

\* 1 mg

(3 Kg )

of service

Tie Vie

ortei

10 CL.

Trail.

0,00

Maner

20003

10,11

. ...

P. San

and the seal

HILL

1 The I Login

MARIO PA

CELLI.

do le opere di pietà non folo passeranno questa nita co tranquillità & quiete di animo, & pace, ma harano una uera & stabile speranza, laquale non confonde, di doue re,per benignità di Dio, al tempo suo conseguire l'eter na beatitudine.

## DE LI PRECETTI DI DIO, CON-TENVTI NEL DECALOGO.

A lasciato scritto S. Agostino, che il Decalo-go è una somma, & un copedio di tutte le leg gi:cóciofia che molte cose dicesse il Signore: nodimeno solo due tauole di pietra si dano 2

Moise, lequali si dicono le tauole del testimoio, che far si donea ne l'arca: & questo, perche tutte l'altre cose, che Dio comandò, si conosce hauer dependenza da li dieci precetti, che furono scritti in quelle due tauole; se con diligenza si cercherà d'intenderli rettamente. Et in quello medefimo modo questi dieci precetti dependono da quei due de la dilettione di Dio, & del prossimo, ne li quali tutta la legge pende, & li Profe- Matth, 32. ti . Essendo questi per tanto la somma di tutta la legge, fa dibisogno, che li Pastori giorno, & notte li contemplino, non folo per ordinare la uita loro fecondo questa regola; ma ancora, accioche istruiscaro il popolo a loro commesso ne la legge del Signore . perche è scritto : Labia sacerdotis custodium scientiam, & legem requirent ex ore eius : quia singelus donini exercitami est. Le labbia del sacerdote cuitodiscono la scientia, & da la sua bocca ricercheranno la legge: perche egli è l'Angelo del Signor de gli eferciti. Ilche massimamente si richiede a li Pastori de la moua legge. liquali, come quelli, che a Dio foco piu nicini, da una chiarezza a l'altra debbono trasformaris, come da lo Spirito de! Signore. Er pehe il Signor notiro Gieta Christo

DICHIARATIONE a.ad Cor. 3. gli chiamò con il nome di luce, è lor propio offitio di essere lume di quelli, che sono ne le tenebre, istruttori de gli ignoranti, maestri de gli idioti. Et se alcuno sa rà da loro trouato in qualche delitto;essi, che sono spi-

rituali, debbono questo tale ammaestrare. Ne le confes-Ad Gal.6. fioni ancora rappresentano la persona del Giudice, & secondo le sorti & modi di peccati proferiscono la sentenza perilche se non vorranno ingannare con la soro ignoranza & loro & gli altri, bisognerà che in questo fiano uigilantifimi, & ne la interprecatione de li precet ti dinini esercitatissimi; accioche, secondo questa di uina regola, possano dare retto giuditio di qualunque attione, & di qualunque omissione di debito, & offi-2.ad Ti.1. Ad Tim.4.

tio, &, si come si legge appresso l'Apostolo, insegnino una fana dottrina, cioè tale, che in lei non contenga errore, & fani l'infermità de l'anime, che sono li peccati, accioche cosi il popolo sia accetto a Dio & seguace de le opere bone.

Hora in simili trattati & discorsi, sempre il Pastor dee hauer l'occhio a quelle cose, per le quali possa persuadere l'obedienza de la legge. Etra l'altre, che postono gli animi de gli hucmini ipingere & persuadere a l'osservare li comandan enti di quella legge, ha grandis fima esficacia il saper che Dio essato auttore della legge.perche se ben si dice, che ella è stata data per mano de gli Angeli, non è pero, chi possa dubitare che, Dio non ne sia stato inuentore. De la qual cosa danno chiara testimonianza non solo le parole des legislatore, lequali poco dopo fi dichiareranno, ma quafi infiniti altri luoghi de la scrittura. ilche ageuolmente potranno li Parochi ritrouare.perche non è alcuno, che non si accorga, che da Dio gli e stata inserta ne l'animo una legge, per laqual si possa discernere il buono dal tristo, l'honesto dal dishonesto, il giusto da l'ingiusto. La forza & natura de la qual legge non estendo dinersa da la legge scritta, chi sarà, che habbi ardire di negare, Dio effere auttore cost de la seritta, come de la legge inte-

riore?

Ad Gal. 3.

DEL DECALOGO.

The state of the last

alcono.

ionoi.

E COLT

Citt.

AP SHELLS

III (

7 - W.

Chi

Probables:

1

1

terries (

W Physical

i L

- YOA .

Lieb,

Hilia.

grape.

id.

min

e. Lio

Til

UT.

L.C.

Little St

3.05

dil

, Dio

micci i

P. Dieg 1

riore? Quella dinina luce adunque, quafi ofcurata da li tri li co himi, & da la lunga & antica pernerfità de gli huomini, b fignera mostrare, che, quando Dio diede la legge a Moite, più tofto egli fece più chiara quella prima legge naturale, che egli ne faceffe una nuona, accioche forte fantendo il popolo che a la legge di Moife e ferro derogato in molte cofe, non penfaffe di non effe repm nongero a le loegi di natura, pche egli e cofa cer tillimi, che li dee obe lire a queili pricecte, no perche ci fiano faci davi da Meife, maperche feno nati & inferti ne giranimi ai tucci gli haomini; & poi perche Christo nottro Signare ali ha espireaci & confermati. Nondime no gionicia pur allei, & hard gran forza al perfuadere, il pliare che Dio è flato quello, che ha data quella legge, de la callapientia de equita non e chi posta dubitare, ne a contecti, o forcarfi de la fua infinita nirtu & poteza. per la quel colo comadando Dio per li fuoi profeti, che h o fordane la logge, diceua lui effere il Signor Dio. Ft ne l' stella principa del l'estalogo dice : Fo fum domiwww Destant Io tono il Signor Dio tuo & altroue : Si Danieur ego from , whi oft timor meus ? Se io fono il Signore, one all timor, che hauete di me ? Et non folo ecciterà gli a simi de fedeli a l'offernanza de li comandamenti di Dio, ma ancora a rendergli infinite gratie, che Dio habbi noturo dichiararci la fua nolonta di quelle cole, ne le quali fi contiene la falute nostra. Onde non in un luogo iolo la scrittura, dichiarando questo grandis. fimo benefitio, anuertifce il popolo al conoscere la fua dignita, & la benignità del Signore, come è nel Deuteronomio, doue dice: Hacest nestra sapientia, & intellectus coran populis, ut audientes universi pracepta hee dient: Et populus sapiens, de intelligens, gens magna. Questa e la noltra sapientia, & intelletto in presenza de li popoli, che ascoltando tutti quelli precerti dicano: Ecco il popolo sapiente, & intelligenie: ecco la gente grande. Et nel falmo: Non fecit Plal. 147. ta ber omni nationi, & indicia fua non manififtanti eis . Non

364 DICHIARATIONE

fece tali cose ad olcun'altra natione, & lisuoi giuditij

non ha manifesati loro.

Con quanta maieltà fia data la legge del Deca logo.

Exod.19.

Ma se il Parocho dimostrerà il modo, nel quale su da ta questa legge, con l'auttorità de la scrittura conosceranno li Christiani, con quanta deuotione & humiltà bisogni osseruare la legge riceuuta da Dio, perche tre giorni auanti, che la legge susse data, per comandamento di Dio su detto a tutti, che si lauassero le uessimenta, ex non si accossissero a la large servicario

stimenta, & non si accostassero a le loro consorti; accioche cosi sussero piu preparati al riccuere la legge; & che dopo tre giorni tutti si trouassero presenti.

Dipoi, essendo gia peruenuti al monte, onde il Signore hauca per mano di Mosse a dar loro la legge, a Moise solo su detto, che ascendesse sopra il monte: doue

Dio con grandissima maiestà se ne nenne, & tutto quel luogo circondò & ricoperse di tuoni, di sulguri, di suo-

co, & di folte nebbie: & così comincio a ragionare con Moise, & gli diede le leggi: ilche non nolse sar la diuma sapienza per altra cagione, che per ammonir noi,

che la legge del Signore si dee riceuere con casso & hu mile animo; & che se noi dispregiassimo li suoi pre-

cetti, le pene de la dinina giustitia ci erano apparec-

S. Agostino

Ancora dee il Parocho insegnare, li comandamenti di Dio non hauer dissicoltà ilche potrà dimostrare con questa sola ragione di S. Agostino, il qual dice: Deh come, ditemi di gratia, si puo dire, che a l'huomo sia impossibile l'amare, l'emar, dico, un creatore suo benesico, un padre amorcuolissimo, & dipoi ancora ama re la sua carne ne li suoi fratelli. & pur è uero questo, che, chi ama, ha adempiuta la legge. Onde l'Apostolo S. Giouanni apertissimamente asserma, che li precetti di Dio non sono graui, perche miuna cosa piu giusta, niuna più docue

s. Ioan. 3.

. Birnard o j

niuna piu degna, niuna piu fruttuosa per testimonianza di S. Bernardo poteua Dio ricercare da l'huomo. Onde il padre S: Agostino, maranigliato de la somma benignità di Dio, cost parla a Dio: Che cosa è que-

flo huo-

11

Cil

0

īċ,

9:1

(2)

iii

C()

h;

h:

lik

che

/ilq

Cult.

STATE OF THE

itrole,

Rin

CNIE-

(CT

10 1

Con

T. di

rit (E'

£1.5.

-460

Panis .

. ...

Committee of

kstill . 100

gmill.

nd: The

mirit. ce De

romof

cirs G Die J

The state of the s

1 4 1 4

1 PA 16

MINT:

dalhi

el to

Stell

fo huomo, che tu unoi da lui effere amato? & se non lo fa, gli minacci granishme pene? Hor non e queila pur troppo gran je in ,fe io non ti amo? Et fe pur alcuno fi feutaile di enere impedito di non potere amare Dio per la debolezza de la natura; qua bitogna mostra re,che Dio,il quale richiede l'amor da noi, ancora ne' cuori nostri in erisce, la uirtu & torza de l'amore, per lo ino Spirito Santo. & queito spirito buono si da a tut ti quelli, che lo dimandano al padre celefte. talche meritamente S. Agostino prego Dio con queste parole: S. Agostino Dam ni quello, che tu mi comandi ch'io facci: & comandami tutto quello, che tu unoi, perche adunque lo ainto di Dio non ci manchimai, & massime dopo la morte di noît o Signore Christo Giesu, per la quale il Principe di quelto mondo ne e stato discacciato fuore; non si dee alcuno sbigottire per la dissicultà del negotio perche, a chi, ama niente e difficile. Varra ancora parada al perfuadere il medefimo, fe fi dichiarera effer cola necessaria obedire a la legge, & massime perche in questi nostri tempi non fon mancati di quelli, liqua-It non fi fon nergognati affermare empiamente, & non fenza lor gran danno, non ellere in modo alcuno a la falute necessario offernare la legge, o sia facile, o difficiie.la cui empia & abomineuole opinione il Parocho con li testimonii de la sacra scrittura si sforzerà rifutare, & principalmente con quella de l'Apoltolo, con la quale essi si sforzano difendere la loro falsità. Che dice adunque l'Apostolo Che il preputio & la circonci- rad Cor.7. fione ente ite, ma la offeruanza de li coman lamenti di Dio. Et se bene egli altrone replica questa medefima sentenza, & dice, che solo uale la nuoua creatura in Christ moi intendiamo, che l'Apostolo dice, che quello e nuoua creatura in Christo, il quale offerna li co- Ad Gal. s. mandamenti di Dio perche colui, che hali comandamenti di Dio, & quelli offetua, ania Dio, fecondo che il Signore ribello dimottra apprello S. Gionanni, il quale dice: Si quis diligit me , sermonem meten seriat- toan. 14.

bit. Chi mi ama, offernara le mie parole. Perche se bene pao l'hnomo giustificars, & di empio diuentar pio
prima che adempia rutti li cemandamenti de la legge
con le opere esteriorimondimeno e imposibile, che co
lui, che già per l'età ruo usu e la ragione, di empio dii é
ti mai giusto, se nen e ne l'animo suo prepararo a osse -

uare tutti li comandamenti di Dio.

Pfal. 13

A Pultimo accioche il Parocho non lasci cosa alcuna in dierro, per la quale il popolo de fedeli fi possa indor re a offeruar la legge, dimoftrera quanto fiano li fuoi frutti coniofi & toaui. i che potra agenolmete prorare con queile cose, che nel xvi i i, salmo sono scritte : nel quale si raccontano le landi de la legge di Dio: tra le quali questa è grandiss ma, che allai piu ampiamente ci manifelta la legge la gloria & maiella di Dio, che non fanno li corpi celefti con la sua naghezza, ornan ento, & ordine:li quali fi come muouono a maraniglia mitte le nationi, ancorche barbare, & inculte, cosi ranno parimente, che conofcano & confessino la gloria, la sapienza, & potenza de l'opefice & fattore de l'universo. Ma la legge rinolge le anime a Dio.perche conofcendo noi · le uie sue, & la santissima uolonta di Dio mediante la legge, ueniamo a drizzare li piedi nostri ne le uie del Signore. Et perche quelli foli, che temono Dio, sono ue raméte sapienti; le attribuisce ancora dipoi, che ella sia che infegni S: dia la fapienza a gli hvomini di piccolo ingegno, & femplici. & di qui nafce, che coloro, che offernano la legge di Dio, si empiono di ueri gandii, & de la cognitione de li diuini milterii, & infieme fono arric chiti & in queita uita, & nel fecolo futuro d'incredibili piaceri & premit grandisfimi. Ne deuemo offeruare quelta legge tanto per nostra utilità, quanto per cagio c ne di Dio; il quale si è degnato di aprire & manifestare a gli huomini ne la legge la sua uolontà; la quale segué do tutte l'altre creature, è affai piu ragionenole che lo huomo la fegua. Ne fi dee co filétio trappatare, che Dio in quello ci ha principalmere moitrata la fua clemeza & le

1:

6.50

. . . . .

\*\*

m 1 -12 1 0 1

.....

PAR ...

1...

Dio,

a which has

d na

0.70, T.

THE LAND

nc.iii.

th HIS THE S

770 600

The Park

partition of

a Care to

TOL.

1000

1200

& le ricchezze de la sua somma bontà, che potendoci, fenza proporci premio alcuno, sforzare a ieruir a la fua gloria, nondimeno ha uoluto, che, seruendolo noi per sua gloria, a noi ne uenga grandissima utilità; talche il medefimo fatto fuffe a Dio gloriolo, & a l'huomo gioneuole. Perche adunque questa cosa e di gradissimo mo mento, & dignisfima tra tutte le altre; però infegnerà il Parocho, si come dal Profeta nel sine e stato detto, come al custodire & osseruare le leggi di Dio è proposta una gra retributione, peroche no ci sono solumete promesse quelle benedittioni, che piu tosto mostrauano di rifguardare a la felicità terrena; onde noi fiamo benedetti ne la città, & fuori nel capo; ma ci e proposta una copiosa mercede in cielo, & una buona misura, colma, bene agitata, & traboccate; la quale p le nostre buone opere ci meritiamo co l'aiuto de la dinina mifericordia.

EGO SVM DOMINVS DEVS TVVS, Exod.20. QVI EDVXI TE DE TERRA AEGY-PTI DE DOMO SERVITVTIS. NON HABEBIS DEOS ALIENOS CORAM ME: NON FACIES TIBI SCVLPTIBILE.

IU SONO IL TVO SIGNORE DIO, ILQVA-LETI TRASSI DE LA TERRA DI EGITTO DE LA CASA DE LA SERVITV. NON HARAI DE I ALIENIIN PRESENZA MIA: NON TIFARAI IDOLI SCOLPITI. Quantunque quelta legge fusie dal Signore sopra il monte data a li Giudei:nondimeno, perche da la natura molto tempo auanti era impressa & scolpita ne le menti di ciascheduno; & percio uolse Dio, che sempre gli huomini le obedissero; per qsto sara molto utile esplicare quelle parole, per le quali ulando p ministro & interprete Moise, sua gli Hebrei promulgata, & infieme la historia del popolo Ifraelitico:la quale è piena di altissimi misterij. Narrerà aduque primieramente, come Dio di tutte le nationi, che fiuiueuano fotto il cielo, ne clesse una, che hebbe l'origine

Ad Rom. r.

e'l na-

Pfal. 104.

e'l nascimento da Abraam, il quale uolse Dio che susse pellegrino ne la terra di Canaam:la cui possessione hauendogli promesla, nondimeno & egli & li suoi descendenti per spatio di piu di quattrocento anni se ne andarono dispersi, prima che entrassero ne la promessa terra. ne la qual peregrinatione non lascio mai la cura loro. E ben uero, che se ne passauano di una gente in un'altra,& di un regno a un'altro popolo:ma non però pati mai, che gli fusse fatta ingiuria alcuna; anzi che sempre castigò quei Re, che gli offendeuano: & prima che descendessero in Egitto, ui mandò inany i un'huomo, per la cui pru denza & essi, & gli Egitij fossero liberati da la same.qua do poi furono in Egitto, si mostro ucrso di loro tato benigno, che, benche Faraone fusie lor nimico, & sempre attendesse a la ruina loro, nondimeno sempre in maranigliolo modo accresceuano. & essendo grauemete afflitti, si come serui, perche crano trattati durissimamente, eccitò Dio Moise per loro Duce, il quale con potéte uirtù li trahesse di Egitto. & di questa liberatione sa spe tial ricordanza il Signore nel principio de la legge con queste parole: Ego sum dominus Deus tuns, qui eduxi te de terra Aegypti, de domo servitutis.

Hora da tutte queste cose deurà il Parocho principal mente auuertire, che di tutte le nationi del mondo Dio ne elesse una, la quale chiamasse il suo popolo, & da la quale uolesse essere & conosciuto, & adorato: non pehe questa superasse le altre o di giustitia, o di numero, si co me bene Dio certificò gli Hebrei: ma solo perche cosi piacque a Dio; accioche cosi accrescesse & arricchisse una gente uile, & pouera; onde la sua potenza & bontà uenisse apresso tutti gli huomini a essere conosciuta più illustre. Essendo adunque di quelli huomini tale la con ditione, si uolse unire & cogiugnere a quelli; & gli amò si fattamente, che, essendo Dio del cielo & de la terra, non si consondeua esser chiamato Dio loro: accioche co si le altre geti prouocasse a emulatione, si che, ueduta la felicità del popolo Itraelitico, tutti gli huomini si riuol

geffero

ne fell

note la mário

Sau tong

1-1

10 1

to lesion.

ME CUI.

cente

the

1 1300

on ii.

La Mil

earlie gra

audmetal Burkitar

g assert

gen est :

19 ....

Sandiries.

opera

nondo L

10,80

g: non p

unero.

percha:

arrick!

172 6

100/0110

cale li.

Sight.

le later

ccioch

,uede:1

milin

gessero al culto del ueroDio:si come ancora testifica Pa uolo.il qual dice, che, proposta la felicità de li Gentili & la uera cognitione di Dio, ne la qual già gli hauer istrutti, prouocana la sua carne, cioè gli Hebres, 2 emnlatione Dipoi insegnerà a li fedeli, come Dio lungo tépo pati, che li padri Hebrei errassero per gli altrui pacsi & li loro descendenti, ancora permesse, che fusiero oppressi da durissima seruitù, & grandemete nessati, & afflitti, solo perche cosi ci fuste integnato, che quelli solamente si fanno amici di Dio, che sono nimici del modo, & peregrini in terra. Onde affai più agenolmente farcmo riceunti ne la familiarità di Dio, se non haremo cosa alcuna comune con il mondo. Et ancora, accio che trasferiti al culto di Dio, conoscettemmo, quanto siano quelli piu felici, che feruono a Dio, che quelli, che obe discono al modo.la qual cosa ci manifesta la fanta serietura, quando dice l'enumanan fernient el pu fei est distintient Servicutis mez de servitutis regni terrarum. Servication pare a lui, acciò che fappino la differenza, che è da fernire a me,e il fernire al regno del modo. Efplichera dipoi, co me piu di quattrocento onni dopo, Din adempi le promesse fattejacció che per tal modo quel popolo si nutriffe di fede, & di speranza, perche unole Dio, che li fuoi allicui sempre dependano da lui, & che collochino ne la fua bonta ogni loro focrenza; come fi dira ne la dichiaratione del primo precetto.

Vltimamente notera il luogo, il tempo, ne' quali il popolo d'Ifrael ricenette offa legge da Dio, che su poi che tratto di Ezisto se ne uenne nel deserto; acciò che allettato da la memoria del fresco benentio, & sbigotti to da la asprezza del luogo, que si rittuousua, si redesse piu atto & disposto al ricener la legge, imperoche gli huomini a coloro restano grandemete obligati, li quali hanno uerso di loro prousti liberali, & amorenoli: & al lhora ricorrono a l'aiuto di Dio, qui do conoscono esser prini d'ogni humana speràza. Onde si pho intédere, che li Christiani sono taro più inchinati al ricenere & accet.

Ad Rem. 11

Paral. 12.

If4.28.

Pfal.94

tare la dottrina celeste, quanto piu ci sono allontanati-& diuisi da le lusinghe del mondo, & da li piaceri de la carne: si come diffell Profeta. Quem docebis scientiam , & quem intelligere faciet auditus ablactatos a latte, anulsos ab uberibus. A chi insegnerà la scienza, & chi farà intendere quello, che ode? quelli che sono dinezzi dal latte, & rolti da le mamelle. Sforzifi adunque il Parocho, & facci quanto puo, che il popolo fedele habbi sempre queste parole nel cuore : Ego sum dominus Deus tuus per le quali intenderano gli huomini, che essi hanno per lor legislatore il creatore, dal quale sono stati creati & co-Sernari, & sempre habbino a ragione in bocca. Ipfe est dominus Deus naster, & nos populus pascuæ eius, & oues manus eins Egli è il nostro Signor Dio, & noi il popolo del sito pascolo, & pecorelle de la sua mano. le quali parole se spesso & con seruore si ricorderanno a li sedeli, haranno tanta forza, che essi diuenteranno piu proti a l'osser uanza de la legge, & si asterrano piu da li peccati. Quel lo, che segue poi: Qui eduxi te de terra Acq pti, de dono serui meistle bene pare, che folo conenga a li Giudei, liberati da la servitu de li Egittij, nondimeno, se noi considereremo a una piu ascosa & secretta ragione de la noilra salute, uederemo che assai piu conniene a li Christiani, li quali non sono stati liberari da la seruirù di Ad Colof. Egitto, ma sono stati da Dio tratti da la ragione del peccato, & da la potestà de le tenebre, & trasferiri nel regno del figliuolo de la sua dilettione. La grandezza del qual benefitio risguardando Hieremia, disse queste parole. Ecce dies menient, dicit dominus, & non dicetur ultra: ninit dominus, qui eduxit filios Israel de terra Aegypti : sed , muit dominus qui eduvit silios Israel de terra Aquilonis, & de universisterris, ad quas esecteos, & reducam essin terram firam, quam dedi patribus eorum. Ecce go mittam piscavres multos, dicit dominus, & piscabentur eos. Ecco che uerranno li giorni, dice il Signore, & più non si dira: nine il Signore, il quale ha cauati

li figlinoli d'Israel de la terra di Egitto: ma, uine,

il Signore,

Mier. 16

DEL PRIMO PRECETTO. il Signore, che ha cauati li figliuoli d'Israel de la terra di Aquilone, & di tutte qlle parti, a le quali io gli haue ua discacciati: & gli farò ritornare a la sua terra, la quale io diedi a li padri loro. Ecco che io manderò molti pescatori, dice il Signore, & pescherano a quelli. Impe roche l'amoreuolissimo padre per mezo del suo figliuo lo, quelli figlinoli che erano sparsi in dinersi luoghi, rac colfe,& congrego infieme;accioche homai non piu come serui del peccato, ma de la giustitia, a lui seruiamo in fantità, & in giustitia, in presenza sua tutti li nostri giorni. Per la qual cosa li fedeli Christiani a tutte le té tationi come scudo opporrano ql detto de l'Apostolo: Qui mortiu sumus pecc. 110, quomodo adlusc isinemiss in illo? Noi, che fiamo morti al peccato, come potremo ancor uinere in quello?Homai non fiamo piu nostri,ma di colui,il quale per noi è morto, & risuscitato. Et questo è il nostro Signor Dio, il quale con il suo sangue ci ha guadagnati a lui. Et come potremo noi mai peccare contra il nostro Signore Dio, & allo di nuono crucifiggere? Adu que come ueraméte liberi,& di qlla libertà, de la quale Christo ci ha liberati, si come per il passato esponémo le nostre mébra al seruire a la inginstitia, cosi p l'au uenire esponiamole a seruire a la giustitia in santisicatione.

ntanay

n de la

יים, ווכנים

05 20 Mg.

tender

atte, E

cho, t

:emp:

45.PC :

perle

ti Rei-

Tip Par

Begg Page

\*\*\*\*

1.84

A Section

1 3

of the state of

e april

Walle a

at a liberat

COM

62 1874

C. III

EL, O

H. Eif

The Bear

, &

11111

MILE

Ad Rom.6

Exod.ze

pertinenti

## PRIMO PRECETTO.

## NON HABEBIS DEOS ALIENOS CORAM ME.

NON HAVERAI LI DEI ALIENI IN MIA PRESENZA. Qui insegnerà il Parocho, che nel De calogo tengono il primo luogo quei precetti, che si appartengono a Dio: il secondo quelli, che risguardano al prossimo, perche quei beni, che facciamo al prossimo, li facciamo per amore di Dio. imperoche allhora secondo il precetto di Dio amiamo il prossimo, qui do l'amiamo per amor di Dio. Et questi precetti

AA

pertinenti a Dio, sono descritti ne la prima tanola. Do po questo dimostrerà, che ne le parole proposte si contengono due precetti:de' quali uno ha uirtu di comandare, l'altro di prohibire, & quando dice; Non habebis Dens alienos coram me; fignifica questo, Me folo uero Dio adorerai; & a li Dei alieni non darai culto, o adoratione alcuna. Et nel primo s'include il precetto de la Fede, de la Speranza, & de la Charità perche quando noi diciamo, Dio; allhora consessiamo lui estere immobile, & incommutabile, & sempre il medesimo, fedele, retto, & senza iniquità alcuna. Per la qual cosa accon fentendo a le sue parole, e necessario, che gli diamo indubitata fede, & che siano apresso di noi digrandissima auttorità. Et chi considera poi la sua onnipotenza, la clemenza, & la benignità, & l'inclinatione al firci bene, come porrà non porre in lui ogni fua speranza? Ma se poi contempliamo le ricchezze, che ha sparse in noi, de la sua bontà, & dilettione, come potrenio non amarlo? Di qui edunque e proceduto quel procmio, dipoi quella conclusione, la quale nel comandare usa ne la scrittura Dio : Ego diminus. L'altra parte di questo precetto è; Non habebis Deos alienos coram me. La qual formula di parlare ha nfata il Legislatore, non: perche non fusse bastenolmente esplicato questo sen-, timento ne l'affermatione del precetto, dicendo in quelto modo; Me folo Dio adorerai : perche ie Ilio e, bilogna che fia un folo: ma per la cecica di molt, li quali già confessanano di adorare il nero Dio, & nondimeno honoranano molti pei con se tra gli riebreimedefimi furono molti, liquali, fi come Hella gli riprendena, zoppicanano da due bande, ilel el ancora fecero la Samaritani: liquali adoranano il Dio di Itrael, & infiame li Dei de li Gentili. Esplicate quelle,cole, si porrà aggingnere, come questo è il primoditutti li precetti, & il maggiore, & piu importante, non solo cispetto a l'ordine, ma ancora per la ragione, per la dignità, & per la eccellenza, & preftanza

3.Reg. 18.

DEL PRIMO PRECETTO. 373
Planza sua impoche dee Dio apresso di noi essere infini
tamente piu amato, & stimato di piu auttorità, che ogni
signore, che ogni Re. Egli è, che ci ha creati: il medesse
mo ci gouerna: da lui siamo nutriti nel uentre de la madre nostra, & dipoi prodotti in questa luce. egli è, che ci

prouede le cose a la uita & al uitto necessarie.

Quelli : dunque peccano, & fanno contra questo pre cetto, li quali non hanno ne Fede, ne Speranza, ne Cha rità. & quelli, che in tal peccato si ritruouano, sono in grandissimo numero. perche tra questi sono tutti coloro, che cascano ne l'heresia, & che non credono quelle coie, le quali la sata Chiesa propone da credersi: quelli che danno fede a gli intogni, & a gli augurij, a gli incanti, & a simili cose uarie: quelli che si disperano de la loro si lute, ne si sidano de la dinina bentà: quelli, che solo hanno sidutia ne le ricchezze, o ne la fanità, & ne le sor ze del corpo, lequali cose sono state piu ampiamente & dissumente trattate da quelli, li quali lianno scritto

de'uitij,& de'peccati

la. Do

I Con

COMPA

hair.a.

TO Day

utail.

ala fe.

done

inco.

indel.

1100

\*\* \*\*\* \*\*\*

. [1]

711

161.7

or lives

2. 11

. 7365

Jan-

10 /

. .

. . . . . . . . . . .

1000

177" P

of Fa

1300

Mane l'esplicatione di questo precetto, si decancora con gran diligenza inlegnare, come a questa legge & precetto non repugna in modo alcuno la ueneratione& inuocatione de'Santi, de gli Angeli, & de l'anime beate, che hora fi godono la celeste gloria, oucro il culto de li corpi, & de le ceneri de'Santi, il quale iempre la Catholica Chiesa ha dato loro, perche chi è cost stolto, che, se il Re dira & comandera, che nisluno fia ardito di farfi Re, o patifca effer neffito con l'habito & ornamento Regale, lubito per quello pensi, che il Re non noglia, che fi facci honor a li fuoi otheiali, & ma gittratipperche se bene li Christiani, si dice, che adorano gli Angeli, a esempio de Santi del Lecchio teltamento; non per quello gli danno quello hono e, & quella nenerarione, che danno a Dio. e le fi le ge, a le uolte gli Angeli hauer recuiato effere uenerati ea gli huommi; fi dee intendere, hauerlo fatto, perche non nolenano, che fulle toro attribuito quello henore, che

3

Del culto & unperatione de' Sausi.

1. 1 . 14

DICHIARATIONE

e.ad Tim.r. Exod.19. Leuit.19 Deut.5

folo si conniene a Dio perche lo Spirito santo, il quale dice: Soli Deo honor, & gloria : A Dio folo honore & gloria: il medesimo ancora comandò, che noi honorassimo li nostrigenitori, & gli huomini di antica età. Oltra di quelto, gli huomini santi, li quali adorauano un folo Dio, nondimeno, come ne le facre lettere si leg ge, adorauano li Re, cioè humilmente & fupplicheuolmente li ueneranano. Hora, se li Re, per li quali Dio gouerna il mondo, sono tanto honorati : a gli Angelici spiriti non daremo noi tanto maggior honore, quanto quelle beate menti sono piu nobili & piu degne di qua lunque Re, li quali Dio uolse che sustero suoi ministri, & l'opera de quali usa non pure al gouerno de la sua Chiefa, ma ancora de l'altre cofe, & per l'ainto de'quali noi siamo ogni giorno liberati da grandissimi perico li & del corpo, & de l'anima, quantunque da noi non si lascino ucdere? Aggiugne a questo la charità con la qua le ci amano; da la quale perfuafi & indotti pregano Dio per utilità di quelle prouincie, a le quali son proposti, come si puo uedere ne la sacra scrittura. Ne si dee pur dubitare, che faccino questo ancora per quelli, li quali hanno a lor cuflodia.perchè essi sono, che offeriscono a Dio li nostri preghi, & le lacrime. Perilche ne l'Euange lio insegnò il Signore che in uerun modo non si douessero scandalizare li piccolini.perche gli Angeli loro in cielo fempre ueggono la faccia del padre celefte:e pero fempre si debbono pregare & inuocare: pche essi di con tinuo rifguardano Dio, & prédono uoletieri l'impresa di quel patrocinio, che Dio ha loro commesso, de la salute nostra. Et di questa tale innocatione si rittuouano restimonianze de la dinina scrittura, pehe Iacob a quel l'Angelo, con il quale hauca lottato, dimanda, che gli dia la benedittione, anzi pure lo sforza:perche gli prometre di non nolerlo in modo alcuno lasciare andare, ie prima da lui non ha hauuta la benedittione. & no fo lo uolie, che gli suste data da quell'Angelo, ch'egli uedena, ma da quello ancora, che gli era al tutto occulto, quando

Marth. 18

Sen. 32

DEL PRIMO PRECETTO.

1110

1 1

ta,

EN JA

Iby

gent.

Jan.

1.01

iller,

and low

330

w.

de de.

2641

111,:

20.0

(i)

CON

Mi.

iffy

quando egli diste: Angelus, qui eruit me de cunctis malis, be--nedicat pueris ishis. Quell'Angelo, che mi ha tratto, & liberato da tutti li mali, benedica questi fanciulli . Da le qual cose si puo ancora conchiudere, che non solo ne l' honorare quei santi, che nel Signore sono morti, & ne l'inuocarli, & nel uenerare le loro reliquie non si sminuisce la gloria di Dio, ma che grandemente tanto pin fi accresce, quato piu eccita la speranza de gli huomini ·& la conferma, & gli eshorta a l'imitatione de' fanti.Il quale pietolo officio è approuato & confermato dal fecodo Cócilio Niceno, dal Gagiéfe, & dal Trétino, & da l'auttorità di tutti li sati Padri. Et accioche il Parocho sia piu istrutto a resutare quelli, li quali si oppongono a questa nerità, legga principalmente S. Girolamo cotra Vigilatio, & Damasceno. A la ragione de quali si aggiu gne (& questo è il principale ) la consuetudine presa da gli Apoltoli, & sempre ritenuta & coseruata ne la Chie fa di Dio.de la qual cofa qual piu chiaro, & fermo argo méto si puo trouare, che il testimonio de la diuina scrit tura? la quale marauigliosaméte celebra se lodi de săti. imperoche fi trouano alcuni diuini trattati, fatti in lau de di alcuni santi:le cui lodi essendo celebrate da le sacre lettere, perche non gli debbono ancora gli huomini fingolarmete honorare? se bene debbono ancora estere piu honorati & inuocati da gli huomini, p cagione che essi p la salute de gli huomini fanno cotinue orationi, & molti benefitij ci cocede Diop merito & gratia loro. peroche se in cielo si fa allegrezza per un peccatore tor Luc. 150 nato a penitenza; non crediamo noi, che ancora li celesti cittadini habbino ad aiutare li penitenti? no uoglia mo, che essendo pregati habbino da impetrare il perdo no de'peccati, & a reconciliarci la gratia di Dio? Et se fuste qui, chi dicesse, quello che dicono alcuni, essere il patrocinio de' santi superfluo: perche Dio senza altro interprete conosce & esaudisce le nostre orationi : ofte uoci di huomini empij, & nimici di Dio, sono conuinte & refutate da quelle parole di fanto Agolimo, il quale s. Agoffina.

Gen. 20. Iob. 42.

Matth.7.

Luc.7.

dice, che Dio non concede molte cose, se non ui cocorre l'opera & l'ossitio del mediatore, & de l'intercesso-re. Ilche si coserma co li chiari esempi di Abimelech, & de gli amici di Giob: li peccati de' quali Dio pdonò so lo per li preghi di Abraam, & di Giob. Ma se ancora ad durranno quest'altra ragione, che il seruirsi de' Santi p ambasciadori & aunocati nostri, nasce da mancamento & debolezza di sede, che risponderano a l'esempio del Centurione, il quale hauendo in se quel singolar dono de la Fede, che il Signore gli hauea compartito, & p il quale su da lui tato celebrato, nondimeno mandò li piu antichi de' Giudei al Saluatore, acciò che impetrassero la salute al suo insermo servo. Per laqual cosa se noi habbiamo a cosessare, esserci stato proposto un solo mediatore Giessi Christo.

Ad Heb.g.

diatore Giesu Christo, il quale solo co il suo sangue ci reconciliò al Padre celeste, & che, ritronata l'eterna re dentione, una nolta entrato in Santa, non ce sa pregare per noi; da questo però non puo in alcun modo conchiu derfi, che non ci fia lecito ricorrere a la gratia de Santi. Perche se fusse uero, che no conenisse seruirfi de l'ainto de'Santi, perche noi habbiamo Giesa Christo, unico & uero annocato, & desensor nostro; l'Apostolo non haria mai commesso questo errore di pregare co tanta illitta di essere aiutato appresso Dio co le orationi de'luoi fratelli.perche le preghiere di quelli, che sono uini, no mã co che l'orationi di coloro, che sono in cielo Santi, diminuirebbono la gloria & la dignità di Christo mediator noltro Ma fanno a ciascheduno indubitata fede de l'honore, che a li Săti si dee, & del patrocinio & tutele, che prendono di noi, le opere maranigliore operare a li loro sepoleri, la fanità di coloro, che erano prini de già occhi, firoppiati de le mani & de' piedi, & di entre le membra impediti, li morti refuscitati, & li demonij scac qual de' corpi de gli indemoniati : le quali cose S. Ambruogio, & S. Agotlino, tetlimonij etheacitlimi, & di gra dislima autrorita, lanno laiciato feritto, non hauer udi te, come molri, no hauer lette, come purallai affermano,

S. Ambro. S. Agollino. file

m.

CIT

21

ip:

fa:

DEL PRIMO PRECETTO.

.000t.

ie o.

ech, &

one lo

Oraa!

ntig

menn

10 de

den

ig 2

lieu

LIN

THE PART

1,095

16:1

Para deb

i have

100 N

land.

919 31 311

15.60

111

di-

[]]=

e de

2.24

i mil

i

ma hauer uedute con li propij occhi. Ma che piu > fe le uesti, & li fazzoletti, & l'ombra de' Santi, prima che usciffero di questa uita, scacciò le infermità, & rese a gl' infermi le perdute forze; chi ardirà mai negare, che Dio per mezo de'sacri ceneri, & de le osta, & de l'altre reliquie de'fanti non operi marauigliofaméte il medcfimo? Quelta uerità ci manifeltò quel cadauero, il quale ellen do stato a caso messo dentro al sepolero di Heliseo, al 4.Reg. 13. toccare, che fece il suo santo corpo, subito resuscitò.

Quello, che poi segue; Non facies tibi sculptile neque om nem similitudinem, quæ est in cælo, do quæ in terra deorsium, nec eorum, quæ sunt in aqui: sub terra. Non adorabis ea, neque coles. Non ti farai alcuna imagine scolpita, ne similitudine di cosa alcuna che sia sorto il cielo; o qua giu in terra, ne di quelle, che sono sotto la terra ne le acque. Non le adorerai, ne le honorerai. Alcuni sono, che penfando, che questo sia un'altro precetto, hanno uoluto, che gli ultimi due habbino uirtu di un precetto folo : come S. Agottino li due ultimi dinidendo, tenne S. Agostino. che queite parole si appartenessero al primo precetto. la qual opinione, perche ne la Chiefa e più accettata, noi ancora seguitiamo. Quantunque una uerissima ragione si potesse adaurre, cioe, che egli su conueniete, che il premio & la pena di ciaschedun precetto si conte nesse nel primo. Non sia però chi s'imagini, che per qsto precetto si prohibisca l'arte del dipingere, di ritratre,o di icolpire, perche ne la icrimira leggiamo, per comandamento di Dio effere state facte imagini & firmila cri de li Cherabini, & del serpente di bronzo. Deucmo adunque esporre, che l'imagini siano state prohibite solo, accio che ne l'honorare le ftatue, come le fullero Dei,non fi detrahetle al culto del nero Dio. & per due ri spetti, quanto si appartiene, & sa al proposito di questo precetto, la maetta di Dio granemete fi offende.l'uno è fe gli idoli & le imagini fi adorano come Dio,o fe fi cre de in quelle ritrouarfi qualche uirtii,o natura ciuina, p la quale debbano effere honorate & adorate, o che da lo

3. Reg.6. Nume. 21.

ro si habbino a dimandare le gratie, o che ne l'imagini si habbi a collocare la siducia, come già costumauano li Gentili:li quali collocauano ogni loro speranza ne gli idoli.ilche in molti luoghi le sacre lettere riprédono. L'altro è, se uno si sforzasse con qualche artificio ritrar re la figura di Dio, come se con gli occhi corporei si po tessere ueder, a esprimere con li colori, o con le figure. Perche chi sarà mai, che possa rassembrare con figura al cuna Dio? (come disse Damasceno, il quale non si puo nedere, il quale non ha corpo, & che non puo essere circoscritto da termine alcuno, ne descritto da linee o da fi gure:la qual cosa nel secodo concilio Niceno si dichiara copiosissimamente. Onde ottimaméte disse l'Aposto , lo, che questi tali haneano cangiata la gloria di Dio, in commutabile in una fomigliaza, o imagine di ucelli, di quadrupedi, & di serpéti. Perche essi tutti questi anima li honoranano come Dei: & nondimeno essi erano, che faceuano le imagini di queste cose, & le proponeuano a essere adorate da li popoli. Il pche gli Israelitici, li quali auanti al simulacro del uitello gridanano. Hi sum Dii , tui , Ifrael , qui te eduxerunt de terra Aegypti: Questi sono li tuoi Dei, o Ifrael, che ti hano tratto de la terra di Egit , to: furono perciò detti idolatri, perche cangiarono la gloria di Dio in quella di una imagine di un vitello, . che si pasce di fieno. Hauendo adunque il Signore prohibito l'adorar Dei alieni, accioche cosi al tutto stirpasse l'idolatria, nietò ancora, che l'imagine de la dini nità si formasse o di rame, o di qual si uoglia altra mate ria. Ilche manufestando Isaia diffe: Cui similem fecistis Deŭ, aut quam imaginem ponetis ei ? A chi hauete uoi fatto simile Dio ? & che imagine gli appropiarete ? & che questo precetto habbi in se questo sentimeto, oltra quello, che hanno scritto li santi Padri, li quali cosi l'hanno interpretato, (si come ne la settima sinodo si dichiaro) lo ma

nifestano ancora le parole del Deuteronomio, doue

Moise noledo rinolgere & rimnouere il popolo da l'ido Jatria, così dicena: No nidistis aliqua similiudinem in die, qua ni.

00

face

ch

lo

Sin

hil

to,

(c)

LOCIETIES

Deut. 4.

Ad Rom.r.

Exod. 32.

Ffal. 105.

Ifaia.40.

DEL PRIMO PRECETTO.

limi

naun

nram;

preder

C10 310

10101

let.

n kyra,

confe ellar

maca

Topic .

To a second

to y

The It

Str. Barre

Ser on one

Francis.

men.

Fin

day je

raci.

110

uite.

ite pr

tto fdi

clad

\*\*1

in l

100

K CIT

ellor

10 10:

10[

11/1

de, th

locutus est nobis dominus in Horeb de medio ignis. Voi non ucdeste mai somiglianza alcuna di Dio in quel giorno, nel quale il Signore ui parlo in Horeb dal mezo del fuoco. Ilche il sapientissimo legislatore no disse p altro, se no accioche da qualche errore indotti no ritrahessero qual che imagine de la diuinità, & quello honore, che fi deue a Dio, attribuissero a una cosa creata. Ne però sia alcuno, che pensi farsi cotra la legge di Dio, & contra la religione, quando qualche períona de la fantisfima Tri nità si esprime co alcune figure.le quali cose si sono ue dute cosi nel uccchio testameto coe nel nuono, perche niuno è cofi rozo, che creda co quella imagine figurarfi o esprimersi la dininità.ma insegni il Parocho come co quelle si dichiarano alcune proprietà, o operationi, le quali si attribuiscono a Dio, come quando da Daniel è descritto un uecchio carrico di ani sedere sopra un thro no anati alquale fono li libriaperti, fi fignifica la eterni tà di Dio, & la sua infinita sapiéza, co la quale egli risguarda tutte le cogitationi & operationi de gli-huomini, accioche di qille dia poi il giaditio. Gli angeli ancora fi dipingono con figura humana, & con le ali, accioche cosi intendano li Christiani, quato siano proti a l'aiuto de l'human genere, & come preparati a esequire li ministeri del Signore perche Onmes administratoril Spiritus Ad Meb.s funt proper eus, qui bereditatem capiana faliais. Tutti fono fpi riti, che amministrano & seruono per cogion di quelli, che riceuono la heredità de la falute. La figura de la co Matth. lomba & de le lingue come di fuoco nel Vangelo & ne gli Arti de eli Apoltoli è cofi noto, quali propietà de lo Spirito fanto ci fignificano, che non fa dibifogno esplicarlo conpin parole. Ma conciofia che Christo nottro Signore, & la sua purissima madre, & tutti gli altri santi, estendo di natura humana, hauestero ancora la figura humana, non folo non fu per questo precetto probibito, che le loro imagini fi dipingessero & honorassero, ma ancora sempre e stata tenuta cosa santa, & un segno certo di un'animo grato & ricordeuole de benefitij. ilche

Ioan. :

ilche si conferma per le ricordanze, che si hanno sin da i tempi de gli Apostoli, & per quello, che ha confermato il generale Concilio, & li libri scritti da tanti santissi mi & dottissimi Padri, liquali tutti sono di un'istesso pa rere, & confermano il medefimo. Mostrerà per tanto il Parocho, come non solo è lecito ne la Chiesa tenere l'imagini de'Santi, & quelle honorare, conciosia che l'honore, che a quelle si da, si referisca a quelli Santi, on. de son ritratte olle imagini: ma ancora dichiarcra, come tal cosa e stata offeruata fino a queito giorno con no poca utilità de'fedeli, si come si ritrà nel libro di Damasceno, il quale scrisse de le Imagini, & da la settima Sinodo, che è la seconda Nicena Ma perche l'aunersario de l'humano genere co le sue frodi & inganni si ssor za corrompere & deprauare ogni santo istituto & ordinatione; se forse il popolo in quella cosa hauesse commeflo qualche errore, il Parocho segnitando il decreto del Concilio di Trento, quanto per lui far si potrà, si stu dierà di correggerlo: & se uedrà fare al proposito, inter preterà al popolo l'istesso decreto: & dipor in egnerà a gli huomini rozi, & che non fanno per qual cagione fia no flate ritronate l'imagini, come l'imagini sono state fatte per far conoscere de intédere l'historia de l'uno & de l'altro testamento: & per rinouare in noi la rimembranza di quella, onde eccitati da la memeria de le cofe diaine, piu fei nentemente siamo infiammati a l'honorare & amare Dio. Dimoftrerà ancora effere le imagi ni de'Santi poste ne'temp j, accio che quiui siano honorace, le perche dal loro escapio ammoniti, secondo la le o itta & costumi regoliamo & ordiniamo la nostra. EGO SVM DOMINUS DEVS TVVS FORTIS, ZELOTES, VISITANS INI QVITATEM PATRVM IN FILIOS IN . d vijenij TERTIAM ET QVARTAM GENERA TIONEM EORVM, QVI ODERVNT ME, ET FACIENS MISERICORDIAM IN MILLIA IIS, QVI DILIGENT ME.

11

PR

tol

1773 gni.

2,0

1110

The and

· ill nal.

tro

".:0

Cific

De Boi

. 6 DE

ida

Citio

DEL PRIMO PRECETTO. ET CVSTODIVNT PRAECEPTA MEA.

Kilo.

i ce

Same

the laws

Cook

70 ::.

The state of the s

10 SONO IL TVO SIGNORE DIO FORTE, ZELANTE, CHEVISTIO L'INIQVITA DE PADRINE FIGLIVOLI NE LA TERZA ET QVARTA GENERATIONE DI QVELLI CHE MIHANNO IN ODIO, ET-CHEFO MISERIA CORDIA IN MIGLIALA QUELLI, CHE MI AMANO ET CVSTODISCONO LI MIEI PRECETTI. Due cose sono ne l'ultima parte di quello precetto, che diligentemente fi deuono efplicare.la prima è, che, se bene per la grande sceleratezza, che si commette ne la prenarizatione del primo precetto, & per la molta inclinatione, che hano gli huo. mini al trasgredirlo, molto connenientemente è in que no luogo proposta la pena, nondimeno quella è come una comune aggiunta a tutti gli altri precetti, perche o gni legge induce gli haomini a l'offeruanza de li precet ti, proponendo li premi, e minacciando le pene. Di que sono uenute quelle così spesse lettere. Et per la sciare mini al trasgredirlo, molto connenientemente è in que Dio, che si leggono ne le sacre lettere. Et per lasciare quisi saitite dimonij del nechio testamento, nel nan-gelo e seritto: Si di ed niezningredi serna mandata Se tu noi Maeth. 17." entrare a la uita, offerna li comandamenti. Et altrone: Quifa it uslantatem patris mei, qui in calis eft, ipf intrabut in requale è in cielo, entrerà nel regno de' cieli. Et quell' altro patto: minis arbor, que non facit fruction bonum, exc aeur, & inigneratuiteeur: Ogni albero, che non fa buon frutto, fara tagliato, & certato al fuoco. Et poi: Omnis qui Wiaschur frazissio, reus ern indicio. Qualunque si adira con il fuo fratello, farà reo del giuditio & altrone. Sinon di-051 miferitis liminibus, nec paier wester dimittet wibis peccata westera: Mi Se noi non perdonerere a gli huomini, ne il nostro pa-Ware perdoncià aud li peccati poltri. La seconda cola fa da notare in questo precetto, è, che in un molto di-Muerso modo dee insegnarsi qita aggiunta a gli huomini.

perfetti da quello,nel quale s'infegnerà a gli huomini Ad Rom.8. carnali. perche a li perfetti, li quali seguono la guida de lo spirito di Dio, & obediscono a lui con pronto & lieto animo, quelta è come una lictilima nouella, & co me un grande argomento de la buona nolontà di Dio uerso di loro perche qui conoscono la cura, che ha di quelli il loro amoreuolissimo Dio: il quale hora con premij, hora con pene quafi sforza & spigne gli huomi ni al suo culto 8: noneratione:conoscono la immensa be neuolenza che lo o porta, il quale si degni di comadar gli, & noglia fernirsi de l'opera loro a gloria del suo san to nome. Ne solo intendono, & conoscono questo, ma hanno ancora una grande speranza, che egli comadado loro tutto quello, che uuole, ancora gli concedera le forze, con le quali a la fua legge possano obedire. Maa gli huomini carnali, li quali non fono ancora liberati da lo spirito de la seruità, & si astengono da li peccati piu p tema de le pene, che p amore de la uirtu, il senso di questa tale aggiunta è graue & acerbo. Per ilche si debbono folleuare co pietofe eshortationi, S: fi debbono quasi codur per mano la doue la legge risguarda,& 2 quello, che intende. Et il Parocho, ogni nolta che gli si porgerà occasioe di esplicare qualche altro precetto, propongafi queste medefime cose. Nodimeno cosi li car nali, come li spirituali debbono essere eccitati a l'osseruăza di questa legge da due parole, che in qsta particel la aggiuta sono poste, quasi da due stimoli. Perche si dee esplicare co gra diligenza, come sia detto qui Dio sorte,& questo, perche la carne, la quale poco teme le minaccie di Dio, ua ritruouando & fingendo mille uarie ragioni, per le quali possa fuggire l'ira di Dio, & scapare da la propoita pena.ma, quando uno crede al fermo, Dio estere forte, dice con Dauid : Quo ibo a spiritutuo, & quo a facie tua fugiam? Doue andero io Iontano dal spirito tuo, & done mi fuggirò da la tua presenza? La medefima a le nolte diffidandofi al tutto de le promefse di Dio, s'imagina, che le forze de suoi nemici sia cos grandi,

21

lec

128

Di

lon

gli

con

Die

1,93

PC.138.

DEL PRIMO PRECETTO.

oti L

chel

hon

glih :

to the second

Delaw

0 01-

O CC.

tialic

a par de l

i Di

ent.

Timber.

10,8-

and the fig.

10 Lin

CLI

ici il

3,83

grandi, che ella giudica non esser tale, che in modo alcuno possa resistergli . Ma la ferma & stabil fede, che niente uacilla, fidata tutta ne la diuina potenza, & uirtu, per il contrario recrea & conferma gli huomini: per che ella dice : Dominus illuminatio mea, & salus mea : quem ti mebo? Il Signore e la mia illuminatione & la mia falute:che temerò io? L'altro stimulo e il zelo di Dio:peroche a le nolte gli huomini penfano, che Dio non hab bi cura di queste cose humane, ne attenda, se noi osseruiamo o spregiamo la sua legge dal che segue una gran confusione di uita. Ma quando noi crediamo, che Dio fia zelante; il confiderare a questo, fa che noi facciamo ne le operationi nostre il debito nostro. Et quel zelo, che si attribuisce a Dio, non fignifica passione, o pertur batione alcuna di animo, ma folo quel dinino amore, & quella charità, per la quale Dio non puo soffrire, ne sen za pena trappassare, che anima alcuna, laiciando lui, si congiunga con altri, & cofi fia fornicaria; & condanna, & caltiga tutte quelle, che in tal modo si partono da lui come adultere, & fornicarie. E adunque il zelo di Dio la fua trăquilliffima & fincerisfima giultitia, per la qua le quell'anima, che corrotta da false opinioni & da pra ne cupidità è da lui repudiata, come adultera è separata & rimossa dal congiugio di Dio . Ma questo zelo di Dio allhora prouiamo esfere soauissimo & dolcissimo. quando có quetto ci è manifettata la fua incredibile, & fomma bontà nerfo di noi imperoche non si truoua tra gli huomini amor piu ardente, ne maggiore & piu stret ta congiuntione, che quella di coloro, che sono tra loro congiunti & uniti in matrimonio. Et però ci mostra Dio, quanto grandemente ci ami, quando spesse fiate affomigliandosi hora a lo sposo, hora al marito, si chiama zelante, o geloso. Per ilche dec insegnare il Parocho in questo luogo, che gli huomini debbono esfere cosi desiderosi del culto & honor diuino, che ragioneuolmente piu tosto possano esfere detti zelanti, che amanti, a esempio di colui, che disse di se stesso:

Pfal. 16.

Leli

3. Reg. 19.

Pfal.68.

Io. 2.

Deut.7.

zelato per il Signor Dio de gli esercituum. Io ho con zelo zelato per il Signor Dio de gli eserciti. Anzi pure uada no imitando Christo ittetto, il quale disse: Zelus domies time comedit me: Il zelo de la tua casa mi ha consumato. Et si debbono minacciare li tristi, dicendo che Dio non pate, che alcuno peccatore ne uada impunito, ma che ouero a punia d'amoreuel padre li castighe

rà, o come giudice li punira acerbamente & seueramente. Il che in un'altro luogo uolendo significare. Moise disse: Et scies quia dominus Deus unes ipse est Deus fortis, & sidelis, & custodiens paetum & misericordian diligentibus se, criis, qui custodiunt præcepta eius in mille generationes, & reddens odientibus se statim. Et saprai, che il tuo Si

gnore Dio egli è Dio forte, & fedele, & offernatore del patto, & che sa misericordia a quelli, che l'amano, & a quelli che custo discono li suoi precetti sino a mille generationi, & che rende subito a quelli, che l'odiano, se-

Iof.24.

condo li meriti loro. Et Iosue disse: Non poteritis servire Domino: Deus enim saustus, & fortis, amulator est, nec ignoscet scelevibus vestris atque peccatis: si dimiseritis Dominum, & servie tis dis alienis, convertet se, & assign voc., atque subvertet. Non

potrete sernire al Signore:perche Dio è santo, & sorte, & emulatore, ne perdonerà a le nostre sceleratezze, & a li nostri peccati: se noi lascierete il Signore, & serni rete a Dei alieni, si rinolgerà, & ni assiggerà, & man-

derauui in ruina. Et qui bisognerà insegnare il popolo che la minacciata penaperuiene fino a la terza & quarta generatione de gli empij & rei huomini; no che quel li, che uengono dipoi, sempre portino le pene, de pec-

cati de' lor passati; ma se bene & quelli, & li loro figliuoli non ne siano strei puniti; nondimeno non tutta la loro posterità potrà sinalmente scampare l'ira e'l slagel

lo di Dio. Ilche auuenne al Re Iosia, perche hauendo a costui per la sua singolar pieta perdonato Dio, & hauen dogli concello, che russe in pace sepolto ne la sepoltura

de' suoi anticht, accioche non hanesse a uedere li mali, che per li repi a nenire donenano succedere; li quali per

1. Paralip. 34-35.

4. Reg. 23.

la im-

DEL PRIMO PRECETTO.

COM ZE

Mile II.

Zemin

ia con .

chine

light,

1 Migra

Siene Ignae Cons

Jan.

Wat All

n to the second

productions; called the state

mings malligh

m pegal (g. s

Japan .

district a

district.

Marie .

0,1:

SE.

7. day 1.0000

hegi

, 44

J10.

n I

# 1 La.

31185

SIL pol

line

11,111.

101-

la impietà di Manasse, suo auo, haueano a soprauenire a Giuda & Hierusalem, cadde la uenderra di Dio sopra lissuoi descédenti; talche non perdono fino a li figliuoli di Iosia. Hora in qual modo queste parole de la legge a quella senteza del Profeta no fiano contrarie, che dice: Ezech. 18. Anima,quæ peccauerit,ipfamorietur; L'anima, che harà peç cato, quella farà dannata: lo dimoilra l'auttorità di fanto Gregorio, fimile a quella di tutti li padri antichi : perche dice: Qualunque imita l'iniquità del suo scelerato padre, ancora è punto per il suo peccato. Ma chi no legue l'iniquità del padre, non è grauato dal fuo fallo: onde nasce, che il figliuolo iniquo paghi i debiti non lo lo fnoi, che a quelli del padre ha aggiunti, ma ancora alli del suo iniquo padre, quado egli a li uitij del madre per li quali ben sa che Dio è adirato, non teme di aggiu gnere ancora la fua malitia. Et è cofa giusta, che comi, che sotto un seuero giudice non teme seguirare le ule del suo iniquo padre, sia ne la presente usta ssorzato an cora pagare le colpe del suo tristo padre. Dopo questo ricorderà il Parocho, quanto la giustitia di Dio sia supe rata da la sua bonta, & misericordia. Si adia a Dio con la terza & con la quarta generatione, ma la lua muericordia concede a le migliaia. Et quando dice : E-, um, qui ode riun meimostra la gradezza del peccato, peroche che co sa puo elser piu scelerara & Jerestabile, che l'hancre in odio la fomma bonta & la forama ucrità ? Et questo è propio di tutti li peccatori. perche si come chi ha li comandamenti, & li custodisce costui ama Dio : Cosi parimente, chi dispreggia la legge di Dio, & non osserua li suoi comandamenti, mericamente si puo dire, che costui habbi in odio Die. Quel che ne l'ultimo segue : Er his, qui diligum mercon que ne parole ei infegna il modo & la ragione di offeruare la legge.perche egli è necessario a quelli, che osferuano la legge di Dio, che co la medesi ma charità & amore, la quale hano uerso Dio, si condu cano a la fua obedienza, le quali cose tutte si ricorderan no douerfi offeruare ne gli altri precetti.

SE-

## NON ASSUMES NOMEN DOMINI DEI TVI IN VANVM.

NON NOMINERALIL NOME DEL TVO SI GNORE DIO IN VANO. Quantunque nel primo precetto de la dinina legge, per la quale ci è comadato che honoriamo & adoriamo Dio con fantità, & pieta, si includa & contenga di necessità questo secondo: pche quello, che unole, che a lui sia dato honore; dimanda an cora, che con le parole l'honoriamo, & ci prohibisce fare il contrario: ilche dimostrano ancora apertamente le parole del profeta Malachia : Filius honorat patrem; & fermus Dominum sinsm: si ergo pater ego siun, ubi est honor meus? Il figlinolo honora il padre, il serno il suo Signore: se adunque io son padre, doue el'honor mio? nondimeno Dio, perche il negotio era di molta importanza, uolfe separatamente dare questa legge di honorare il suo san' tissimo & dininissimo nome, & ce lo nosse proporre con parole apparente, & chiare. Ilche dee al Parocho dare principalmente ad intendere, non esser basteuole il par lare di questa cosa generalmente & in universale, ma questo effere un luogo, nel quale è necessario fermarsi purassai, & tutte quelle cose, che si appartengono a trat tare questo passo, dichiarare a li sedeli distintamente, chiaramente, & diligentemente. Ne dee effere questa giadicata troppa diligenza: conciosia che non ci manchino di quelli; li quali sono di maniera acciecati da le tenebre de gli errori, che non si uergognino maledire quello, che gli Angeli glorificano, ne da la data legge sono sbigottiti, che pcio non ardiscano temerariamete & sfacciatamente ognigiorno detrarre a la dinina Mae stà anzi pur a ogni hora, & a ogni momento. Et chi non uede, che ogni piccola cosa hoggi si asterma con il giura meto? & che a ogni parcla fi sente una imprecatione,& una maledittione? tal che no è quasi alcuno, che uenda

Malach. z.

DEL SECONDO PRECETTO. 387 una minima cosa,o compri,o facci qual si uoglia negotio, che non ui interponga il giuramento, & che mille nolte in cosa di leggierissimo momento, & uana, non ri cordi il fantissimo nome di Dio ? perilche il Parocho dee mettere maggior cura & diligenza di auncrtire spes fo li suoi popoli, quanto sia graue & detestabile questa sceleratezza. Ne l'esplicatione adunque di questo precetto questo sia prima noto, che con le cose, che la legge prohibifce, é ancora cogiúto il precetto di quelle cose, che comanda, & che unole che si facci, cioè, che ne la legge & nel precetto negatino è incluso l'affermatino, ma si debbono ambedue separatamente insegnare. E pri ma, accioche con piu facilità fi uengano a esplicare le cofe, che fi hanno a infegnare a li popoli, fi mottra quello, che la legge comanda, dipoi quello, che ella prohibi fce.perche quelle cose, che comada, si espogono in quel le parole, che dicono, che il nome di Dio si dee honorare, & per quello giarare santamente. Le parole, che ci prohibiscono, sono cosi fatte. Ninno sia, che spregi il diuino nome: niuno sia, che inuano lo ricordi, ne per quello giuri o falfamente, o uanamete, o temerariamen te.In quella parte adunque, ne la quale ci è comandato, che noi honoriamo il nome di Dio, il Parocho infegni a li suoi popoli, come p il nome di Dio no si dee solame te intendere le lettere, có le quali si scriue, ouero la nu da & semplice parola; ma che si dee molto bene cosiderare quello, che importa qlla noce, la quale fignifica la onnipotente & sempiterna maesta di uno & trino Dio. Et di qui s'intende, che è uana la superstitione di alcuni Giudei, li quali no ardiuano puŭtiare il nome di Dio in quel modo, che lo scriucuano; quasi che la uirtù consutesse in quelle quattro lettere, & no ne la natura dini na, che per quelle si significana. Ma quantunque sia proferito nel numero del meno, dicendo: Non affumes nome Dei: non ricorderai il nome di Dio; quelto però non fi dee intendere di un solo nome, ma di tutti quei nomi, che si sogliono attribuire a Dio , perche molti nomi

MIN

VOU

DIE

omid:

Piett.

0:12

in a market

210

who de lang

-

1.1

e com

Mirana v

diri

olei.T

Cimi.

211

nent.

queita

nio-

11.01

160

aleg!

The lien

hise

опела

iendi na

fono stati posti a Dio, come sono, Signore onnipotente, -Signore de gli eserciti, re de li re, forte, & molti altri si imili, che si leggono ne le sacre lettere: li quali tutti deb bono esse uenerati ugualmente. Si dee dopo questo insegnare, in che modo si dia il debito honore al nome di nino, perche non e conueniente, che il popolo Chri-Hiano fia ignorante di una cosa utilissima, & a la sua salute molto necessaria, il quale dee cotinuamente cantare & celebrare le lodi di Dio.

difidee lodare.Dio.

In quali mo - Quantunque in molti modi si possa lodare il nome di Dio; nondimeno tutta la forza & l'importanza di quella cosa consiste in quello, che hora siamo per trattare. Prima adunque si loda Dio, quando nel cospetto di ciascheduno noi confessiamo con fiducia il nostro Dio & Signore; & fi come in noi fressi conosci: mo, cosi predichiamo palesemente, che Christo è auttor de la nostra salute. Ancora, quando la parola di Dio, per il quale ci è manifestata la sua nolontà, ascoltiamo con denotione, & con diligenza, & in quella continuamente meditiamo, & con gran diligenza ci ingegniamo di impararla, ouero leggendo, o accoltando, secondo che conniene a lo stato & offitio di qualunque persona. Dipoi noi ueneriamo il nome di Dio, & lo honoriamo, quando, tecondo che ci comanda la religione, & il debito nostro, celebriamo li dinini ofitij, & le lodi de Dio; & quando di tutte le cose, che ci aunengono o prospere, o auueric, a lui rendiamo infinite gratie . perche benedifie il Profeta, B.nedic anima mea dominum, & nohi obliuisci omnes retributiones eins : O anima mia loda il Signore, & non tiuolere scordare di cutti li benesitij, che ti ha concessi . Et si leggono molti salmi di Dauid, con li quali con una fingolar deuotione & pietà uerfo Dio il ianto Profeca canta le fue divinisfime lodi dolcissimamente, & soanissimamente. Si legge ancora quel maraniglioso esempio di patienza di Giob: il quale ritrouandosi in quelle grandissime & horribili ca famità, non lascio però mai con eccello & inuitto ani-

Pfal. 102.

100. 7.

DEL SECONDO PRECETTO. 389 mo di lodare Dio. hor adunque, quando noi siamo afflitti da dolor di animo, & di corpo ; quando noi fiamo tormentati da miserie & affanni; subito ogni studio & tutte le forze de l'animo nostro riuolghiamo a lo dar Dio, dicendo quelle belle parole di Giob: Sit nomen donnini benedict um: Sia benedetto il nome del Signo. re. Ne però manco uiene il nome di Dio honorato, se con fiducia dimandiamo il suo aiuto; acciò che ouero ci liberi da quelle calamità, ouero ci conceda costanza al sopportarle con fortezza. perche questo unole il Pal.49. fignore che facciamo, quando dice; Imuoca me in die tribulationis, & ernam te; & honorificabis me. Introcami nel giorno de la tribulatione; & io te ne trarro; & tu: mi honorerai, de la cui inuocatione si truouano chiarisimi elempi in molti altri luoghi, ma spetialmente ne li salmi 16. 34. & 118. Ancora honoriamo il nome di Dio, quando, perche ci sia prestata fede, chia miamo Dio in testimonio. il qual modo è molto diuerso & differente da quelli, che di sopra sono detti. perche quelli, che habbiamo poco fa trattati, sono in tal modo per loro natura buoni & desiderabili, che non puo anuenire a l'huomo cofa piu beata, & piu desiderabile, che l'esercitarsi in quelli & notte, & giorno. Et però disse Dauid: Benedicam dominum in omni tempore semper laus eius in ore meo. Io benediro il Signore in ogni tempo, & sempre la sua lode sara nella bocca mia.

)000m;

alimi

cetton.

Ionia;

0 Ch.

1

te Care

d m

THE TANK

A Cont

beat at

19 T.

# 1 H

bl is bo

a far

MJK-

of heale

and provided the state of the s

الما أينا

mi.

10:1

billia

0311-

110

Mail giuramento quantunque fia buono, nondimeno il frequente uso di quello non e lodenole. la ragione di questa differenza confiste in questo, che il giuramento e stato ordinato solo per cagione, che fulle come un rimedio de l'humana debolezza, & un necessario istrumento a prouare quello, che noi diciamo. Etpero, si come non è utile applicare al corpo li medicamenti, se non è necessirio, & il frequentarli sarebbe dannoso: cosi parimente, se non ci e qualche cagione importante, & giusta, non è gioucuole usare il giusta.

mento.

3 Gioan. Chrif.

mento. Et se troppo spesso si uenisse a giurare, non solo non gioua, ma ci apporta non piccolo danno . perilche molto fauiamente ci insegno S. Giouanni Chrisostomo, che non quando il mondo, di fresco nato, era ancor giouinetto, ma poi che su già cresciuto, quando li mali sparsi da ogni parte già haueuano tutto il mondo ingombrato; & niente piu feruaua il suo luogo, & il suo ordine; ma, essendo tutte le cose perturbate, & guafte, & piene di confusione agitate; &, quello che è maggior di tutti gli altri mali, hauendo quafi tutti gli huomini in una bruttissima idolatria precipitati se itesti; allhora finalmente dopo un lungo tempo il giuramento comincio a essere usato tra gli huomini. perche conciosia che in tanta persidia & iniquità de gli huomini non nolesse uno cosi di leggieri condursi a credere a l'altro, per quello chiamanano Dio in testimonio.

Giurare, quello che importa apresso li scrittori.

Ma conciosia che in questa parte di gisto precetto, il principale intento debba effere d'infegnare a li fedeli, come debbano usare il giuramento santamente, & giustamente, & con pietà Christiana; prima si dee dire, come il giurare non è altro, che il chiamar Dio in testimonio, in qualunque modo, o forma di parole, o con qual si noglia concetto ciò si faccia, perilche il medesimo e il dire, Dio mi è testimonio, & il dire, per Dio. E ancora giuramento, quando, perche ci sia dato fede, giuriamo per le creature, come, per li facri Euangelij. di Dio, per la croce, per le reliquie de fanti, per il nome, & fimili cose. imperoche queste per naturaloro. non danno al giuramento forza, o auttorità alcuna, ma: è Dio, che, tal cofa gli concede : de la cui diuina maiestà in esse riluce lo splendore. onde segue, che quelli, che giurano per l'Euangelio, giurano per l'istesso Dio: la nerità del quale nel Enangelio si contiene, & dichiara. Similmente il giurare per li santi, li quali sono. tempaj di Dio, & che hanno creduto a la Euangelica ue · rità, x quella hanno offeruata co tutte le loro forze, & : l'hanno

DEL SECONDO PRECETTO 391

non fe.

10.pg.

n Chr.

ro, on

, qua.

turto (

o luoge

mu:

0.00

ch m

higher !

0104

Miles of the Associated Associate

: d:

1

th eller an eller

rya. I

Total

.77.5

00 61

mac.

.00

redeli-

Dio.

icde,

17.11

11116

12.010

111,61

10113

Ollang

Din

C (1)

ifano

CILLE

E, X.

0

l'hanno largamente diffula & sparsa per tutte le genti, & nationi. Il medefimo diciamo di quel giuramento, ilquale si proferisce per uia di esecratione, come è quel lo di S.Paolo: Ego sestem Deum inuoco in animam meam. Io 2.ad Cor. n. chiamo Dio testimonio contra l'anima mia. Peroche in cal guifa une fi niene a fottomettere al giuditio di Dio, come a quello, che l'abbi a punire de la bugia. Ne però ueghiamo, che qualcheduna di queste formule & modi di dire si possono pigliare & intendere, come se non hauessero uirtà & significatione alcuna di giuramento: nondimeno egli è utile, che le cose, che ci son dette del giuramento fi auuertiscano, & si osseruino, & quelle si accommodino a la medesima regola, & norma. Et due sono le sorti del giuramento. Vno è, quello che dicono giuramento affermatiuo, cioè quado noi qualche cosa affermiamo di un fatto presente, o passato, chiamando Die in restimonio con parole piene di religione, come fa l'Apostolo a li Galati, quando dice : Exe coran Deo, quia non mentior: Ecco in presentia di Dio, che to non mento. L'altra forte di giuramento è quello, che è detto giuramento promissorio; al quale si riferiscono ancora le minaccie, che si fanno con giuramento. Et questo risguarda il tempo auuenire, & si fa quando noi promettiamo & confermiamo una cosa douere essere nel modo, che noi diciamo. Et tale fu il giuramento di Dauid; ilquale giurando a la fua conforte Berfabe per il suo Signore Dio, le promise, che Salomone, suo sigliuolo, sarebbe herede del regno, & che succederebbe nel suo luogo. Ma se bene al giuramento basta il chiama re Dio in teltimonio; nondimeno, accioche sia & retto, & fanto, ci fi ricercano molte altre cose, le quali tutte si debbono esplicare con diligenza. Et queste tutte (secondo che afferina fanto Gieronimo) Hieremia Profe- S.GiroL ta racconta, quando dice: Iurabis, muit dominus in ueritate, & in indicio, & in instituta. Quando tu giurerai, dirai: uine il Signore in nerità, & in giuditio, & in giustitia. Con le quali parole egli in breuità fommariamen-BB 4

te ha raccolte tutte le maniere, ne le quali si contiene tutta la persettione del giuramento, che sono, la uerità,

il giuditio, & la giustitia.

Il primo luogo adunque nel giuraméto lo tiene la ue rità.perche quello che si dimostra, & afferma, dee essere uero: & quello, che giura, dee péfare, che cosi sia in ueri tà, non per leggiera coniettura, o temerariaméte, ma ad dotto a ciò, & persuaso da certissime ragioni, & argomé ti. L'altra sorte di giurameto, co il quale noi promettia mo qualche cosa, ricerca nel medesimo modo appunto la uerità. poche colui, che promette qualche cosa, dee essere ne l'animo suo disposto, & preparato, che, quando uerrà il tempo, con l'effetto esequirà quello, che promette con le parole, perche un'huomo da bene non pro metterà mai di douer fare cosa, che pensi esser contraria a li fantissimi precetti dinini,& a la nolonta di Dio : ma tutto quello, che sarà lecito, & concesso promettere, & giurare, poiche una uoltà l'harà promesso, non lo muterà mai: se già sorsi non si mutasse talmente la natura & conditione de le cose, che non cominciasse a'essere tale, che, s'egli uolesse osseruare la promessa, farebbe cosa a Dio odiosa & dispiaceuole, & uerrebbe a offender lo.Et che la uerità sia nel giuramento necessaria, Dauid ancora lo manifesta con quelle parole. Qui iurat proximo suo, fo non decipit: Quello, che giura al suo prossimo, & non l'inganna.

Nel secondo luogo segue il giuditio.perche no si dee fare il giuramento temerariamente, & incossideratamen te, ma con consiglio, & consideratione. onde colui, che dee giurare, prima consideri, se è da la necessità astretto o no, & con gran diligentia ben ponderi tutto il negotio, s'egli è tale, che meriti, che per ollo si facci un giuramento: dipoi consideri il tempo, attenda al luogo, & risguardi a molte altre cose, lequali sogliono a li negotij esser congiunte, & accopagnate. Vegga di no essere ciò spinto da odio, o da amore, o da qualche altra passione di animo, ma solo da natura & necessità de la co-

fa illef-

Pfal. 14.

DEL SECONDO PRECETTO. 393 sa istessa, perche, se questa tale consideratione & diligé te auuertimento non procederà, farà fenza alcu dubio il giuramento precipitofo, & temerario. quale è la impia & irreligiofa affermatione di coloro, li quali giurano in cofa leggieriffima & uana, non per ragione, o cofiglio alcuno, ma folo per una lor praua confuetudine.il--che nediamo in ogni luogo & ogni giorno farfi da quel-

Ii, che uendono, & comprano.perche quelli, per reuendere più che possono, & questi, per comprare a manco prezzo che fia possibile la cosa uendibile, co giurameto o lodano, o ustuperano fenza penfarci punto. Conciolia adunque che fia in tal cosa bisogno del giuditio & de la prudenza, & li fanciulli non possano ancora per la loro immatura età cosi acutamente nedere & distinguere: però estato ordinato da S. Cornelio Papa, che da li fan

ciulliananti la pubertà, cioè auanti il quartodecimo an

no, non si ricerchi il giuramento.

ONLIGHT

lucii.

nelie.

ee chin

11712

: m. 9

1150

001277

appune

012,00

,quan

the minon pr.

Takan.

William . gwanner extension

ne i e

N AG

i Gilli

D.

Patr (1.)

LIE.

riil.

- was being

Lan ...

pan nemana pan nemana

Til la

C. Land

I gen "

alifa.

ió etili.

altra".

Chill

11161-

Resta hora a dire de la giustitia : la quale si richiede massimaméte ne le promesse, perilche, se uno promette qualche cofa ingiutta, o dishonetta, costui nel giuramen to pecca, & poi ne l'osseruare le promesse aggiugne un peccato a l'altro. Di questa cosa si uede un chiaro esem pio del Re Herode ne l'Euangelio. il quale da un teme Marc. rario giuramento obligato a la fanciulla, che ballato ha uea, diede il capo di S. Gio. Battista, coe premio del bal lo fatto. Tale fu il giuramento di quei Giudei, li quali, si come si legge ne gli Atti de gli Apostoli, giuraiono, & promitero non douer gustare cosa alcuna, fin che non A@.23

. haneflero uccifo Paolo Apollelo.

Hauendo in tal modo esplicate le predette cose, homai non ci rella piu dubio alcuno, che a colui non fia le cito ficuramete giurare, il quale tutte queste cole harà offernate, & che con quelle conditioni, come con certa ainti hara fortificaro il giuramento. Ma fi puo il medefimo ancera prouare & manifestare con molte ragioni. Imperoche la legge del Signore, la quale è immaculata pal. 18. & fanta, quello comada, dicendo: Dominum Deum tuum Deut. 6.10. timebis,

Pfal.6s.

Apoc. 10.

Ad Heb.6 Gen. 23. Exod.33.

Pfal.109.

timebis, & illi soli servies, ac per nomen illius iurabis: Temerai il tuo Signore Dio, & a lui solo seruirai, & per il suo no me giurerai. Et Dauit scriffe: Laudabuntur omnes qui iurat in -eo: Saranno lodati tutti quelli, che giurano in lui. Oltra di ciò, le sacre lettere manifestano, che li santissimi Apo -ftoli, lumi de la Chiefa, a le nolre nfarono il giurameto -ilche ne le Epistole de l'Apostolo apparisce. Aggingne a questo, che gli Angeli istessi a le nolte giurano.perche l'Euangelista S. Gio.ne l'Apocalisse scrisse che l'Angelo giurò per colui, che uiue ne'fecoli. Anzi che ancoraDio itesto, Signor de gli Angeli, giura, & nel uecchio testamento in molti luoghi Dio conferma le sue promesse con il giuramento, come fece ad Abraam, & a Daut: il quale del giuramento, che fece Dio, teilificando diffe: : Iurauit Dominus, & non panisebit eum: tu es sacerdos in aternum fecundum ordinem Melchisedech . Il Signore ha giurato, & non se ne pentirà: tu sei Sacerdote in eterno, secondo Pordine di Melchisedech. Et è chiarissima & certa la ra gione, per la quale si dimostra, perche sia il giuramento lodeuole, se uno considerera bene tutto questo satto, & rifguarderà bene, onde habbi hauuto origine, &a che fine si facci il giuramento . peroche il giuramento ha hauuto principio de la fede, per la quale gli huomini credono Dio effere auttore di ogni ucrità, il quale non possa mai estere ingannato, ne altri ingannare: a li cui occhi tutte le cose sono ignude, & aperte: il qual finalmente a tutte le cose humane prouede con marauiglio so consiglio, & amministra tutto questo mondo. Di que sta fede adunque gli huomini ripieni, chiamano Dio in testimonio de la nerità:a cui non dar fede, sarà cosa em pia, & scelerara. Quanto al fine per il quale si fa il giuramento;rifguarda, & s'indrizza al manifeltare, & prouare la giustitia de l'huomo, & l'innocenza, al por fine a le liti, & a le controuersie. ilche ancora insegna l'Apostolo ne la Epistola agli Hebrei. Ne a questa uerita repugnano quelle parole del Saluatore apresso S. Mattheo done dice : Audistis quia dictum est antiquis; non per-

AdHeb.6 Matth. 5.

imabis:

NO

na

no

ch

M

qu.

11

lh

DEL SECONDO PRECETTO. 395

Temen

ilfrom

CHIMAN

lui.Olt

fimit

MILITAR

Адена: по.ре.с

E.CO.3.

Charles .

- Dille

Danie.

Fried State

head all

- 1978 - (1 pue: 940 g %

diam'

\$ 1,000 10.0

Girania

C.C.

nenti I huorii

alem

:210

al final-

11112110

Digit

10 Dior

00.163

11 11

E File

porter

na 12-

uend

Male

proprie

iurabis : reddes autem domino iuramenta tua . Ezo autem dico uobis, non usrare omnino, neque per cælum, quia thronus Dei est, neque per terram, quia scabellum pedum eius; neque per Hierofolymam, quia est ciuitas magni regis; neque per caput tuum iuraueris; quia non potes unum capillum album facere, aut nigroon . fit autem fermo uester; est, est; non, non; quod avaem his ab indantius est a malo est. Voi hancte udito che a gli antichi è stato detto:non spergiurerai,& renderai al Signore li tuoi giuramenti.ma io ui dico, che non giurate al tutto, ne per il cielo, perche è il throno di Dio; neper la terra, perche è lo fcabello de fuoi piedi; ne per Hierufalem, perche e la Città di un gran Re: ne giu rerai per il tuo capo : perche tu non puoi fare uno de tuoi capegli o bianco, o negro. & pero fia ogni uostro parlare; 2 cost, non e cost. Et tutto quello, che con giuramento a questo agginguerete, nasce da male. Perche per queile parole uon fi dee dire, che il giuramento generalmente & uniuerfalmente fi prohibifca, & condanniconcie ha che già di fopra habbiamo ueduto, che il Signore inteffo & gli Apoitoli (peffo hanno giurato; ma uolfe in questo luogo il Signore riprendere il peruerfo giuditio de'Giudei, per il quale giudicauano, che nel giuramento non si hauessero a guardare da altro, che da la bugia: onde di cofe leggierissime, & di niun momento & essi spesso giuranano, & dagli altri ricercanano il giuramento. Quelto coltume riprende & condanna il Saluatore, & infegna al tutto, che, fe la necessità non lo ricerca, deuemo aftenerci dal giuramento, peroche il giuramento è flato istituito per cagione de l'humana fragilità, & debolezza: &, per dire il nero, egli procede da trilla cagione : peroche ouero ci manifetta l'inconstanza di quello, che giura, ouero l'ostinatione, & durezza di colui, per rispetto del quale figiura, il quale non puo condursi a credere in altro modo.nondimeno, quando la necessità ci costringe a giurare, allhora fiamo scusati. Et quando il Saluatore dice: Ogni nostro parlare sia; e cosi, non è cosi: con questo modo di parlare

parlare ci dichiara apertamente, che egli prohibifce la: consuerudine di giurare ne li domestici ragionameti di cose familiari, & di poca importanza. il perche il Signo re specialmente ci auuertisce, che non siamo troppo faci li, & inclinati al giurare. Et qto bisognerà solleciramen. te insegnare, & spesso inculcare a le orecchie de'fedeli. Imperoche si pruoua per l'auttorità de le sacre lettere, & per le testimoniaze de li santi & antichi Padri nostri che quasi infiniti mali derinano da la troppa consuetudi: ne di giurare. Ne l'Ecclesiastico è scritto: Iurationi non assurficat os trum : multi enim casus in illa. La tua boccanon si auezzi al giurare:perche in tal cosa spesso si erra. Ancora:/ ir multum iurans in plebitur iniquitate, & non discedet a domo illius plaga: L'huomo, che molto giura si riem pirà d'iniquità, & da la sua casa non si partirà la piaga. Intorno a questa materia si possono leggere molte cose apresso S. Basilio, & S. Agostino ne li libri, che fanno contra la bugia. Fin qui basti hauer parlato de le, cose, che si comandano: hora parliamo di quelle, che si prohibiscono.

Quando & ne fra prohi bito il giu rare.

Ecele.23.

Ci è phibito & uietato no ricordare il nome di Dio forco chepe in uano, perche si manisesta, che colui cade in graue pec cato, il quale non per configlio, ma per temerità fi lascia trasportare al giuramento. Et che questo sia un fallo gra uissimo, lo dichiarano ancora quelle parole; Non assumes nomen Dei tui in u.mum. Come che egli adducesse la ra gione, per la quale dimostrasse, perche questo fatto sia cosi scelerato, & brutto, non per altro, se non perche fi deroga a la maestà di colui, ilquale noi confessiamo: effere nostro Dio, & nostro Signore. Per questo precetto adunque si prohibisce, che gli huomini non giurino il falso, peroche colui, che da tanta sceleratezza non si guarda, quanta si commette nel chiamare Dio in tellimonio falsamente, cioè ne li falsi giuramenti, costui fa a Dio una ingiuria notabile.pcrche ouero uiene ad accufarlo d'ignoranza, mentre che egli penfa, che la uerità di qualche cofa gli sia ascosa, ouero di tristitia, & iniqui-

(0)

COP

ilg

lico

de

in

nel

bon

Ino

me:

ta.p

DEL SECONDO PRECETTO. 350 tà,& di un prauo effetto, uolendo confermare la lada. con il suo testimonio. Et giura il falso no solame ma a lui, il quale giurado afferma effer nero quello, che fa e fer fallo, ma colui ancora il quale giurando afferrea. lo, che, se bene è uero, egli però pensa esser sallo, se che la bugia non per altro essendo bugia, le altre es fi proferifee cotra quello, che uno hane la mine, fenga te ne l'animo, di qui è chiaro, che que llo rale mene, 60 è spergiuro. Per la medesima ragione spergiura colvi, che giura quello, che egli stime ester ucro se nondimen no in nerità è fallo; se già colui non haustie posi, ceni fua cura, & diligeza nel sapere, & intéder la ucrita di tutta la cosa perchese ben l'ino parlare sia simile a sil lo, che egli ha ne la mere ad dimeno cofini e trafgreffo. re di quetto precetto. & nei medefimo peccato fi dee pe fare che calchi colui, che promette co giurameto di do mer fare qualche cota, & nondimeno non ha haunto ne Panimo di offernare la promessa,o se pare l'ha hauton, nondimeno poi in nervei non l'offerna. Et questo fa .... cora el propolito di coloro, li quali chigandoli a Dio ton qualche noto, poi non eseg. iscono il noto. Si ra an-'cora corra questo precetto, qui do maca la giustitia, la quale è una de le tre co'e, lie debbono accompagnare il giuramento. Onde se fusic uno, che giurasse di doner commettere un peccato mortale, corre per efempio, di uccidere un'huomo contui ha fatto contra quello precetto; quantunque egli habbi detro ouello con animo deliberato, & da douero, & il fuo giaramento cottenga in fe la verità, la quale habbiamo dimottrato ricercarfi nel giuramento prima a ogni altra cofo. A quelli il debbono aggiugnere quelli altri modi digiurare, li quali pare che procedano da un certo dispregio, come quado uno giura di no notere obedire a li congli Eungelici, co mefono quelli, che eshortano al celibato, & a la pouer tà.perche, quentunque miuro fin di necessità tenuto a se guitarglisnodimeno le uno giuraffe no uolere obedire a quelli configli, coltui co tal giuramento dispregia & icher-

Mil

ils

- MIN -

ran :

erder

tro a

a ame - 1

200

The

dia.

im.

liela: latto i

perci:

O Disk

ngur

22012

ONK

0.00

2d %

3110

IIII

12,4

fchernisce li diuini consigli, & uiene in un certo modo

uiolarsi. Ancora sa contra questa legge, & pecca in giu
ditio colui, il quale giura quello, che e il uero, & pensa
che cosi sia, come egli lo giura; a ciò indotto per alcune
leggiere conietture, & che di lontano ha titate al suo
proposito. peroche, se bene a questo giuramento è accò
pagnata la uerità; nondimeno in quello è pure in un cer
to modo la falsita. peroche colui, che così negligentemente giura, si mette a un gran pericolo di non giurare
il falso. Ancora giura il falso colui, che giura per li Dei
salso. Perche qual cosa è piu lontana da la uerità, che
chiamare lisalsi & sinti Dei in testimonio, come si fareb
be il uero Dio?

10

ter

10

cel Di

bel

me

re,

can

per

che

gli

gito

no

PIIII

fce

fo c

glil

fua j

que

COC

I am

re,8

ilpo

2101

Leuit.19.

2. Pet. 9.

Zud. 3.

Ma perche, quado la scrittura ci prohibi lo sperginrio disse: Nec pollues nomen Dei tui, ne macchierai il nome del tuo Dio per queste parole ci e prohibito il dispregio; il quale si dee ancora fuggire in tutte le altre cose;a le quali per il comandaméto & auttorità di questo pre cetto si dee dare honore, come è la parola di Dio; la cui maestà non solo gli huomini giusti, ma a le uolte rineriscono gli empij ancora, si come si referisce ne la historia de Giudici di Eglon Re de Moabiti: & fa grade in giuria a la parola di Dio, qualuque torce la facra ferittu ra dal fuo retto & propio fentimeto a li dogmi, & false opinioni, de gli empij & a le herefie. Del quale errore ci fa auucrtitiil principe de gli Apostoli, quando dice: Sunt quedan difficilia intellectu, que indocti & instabiles depravant, sicut & ceteras scripturas, ad suam ipsorum perditionem. Sono alcune cose disticili a intendersi, le quali gli huomini indorri & initabili depranano, come ancora fanno l'altre scritture, a lor propia dânatiõe. Ancora di brute & dishonoreuoli macchie si cotamina la sacra scrittura quando le sue parole, & le sue sentéze, le quali donteb bono esfere sommaméte honorate, gli huomini scelera ti riducono & torcono a cose profane & dishoneste, come a cose facete, a fauole, a uanità, ad assentationi, a de trattione, a forti, & libelli famofi, & a fimili altre cofe, il qual

DEL SECONDO PRECETTO. 399 il qual peccato il facro Concilio Trentino comada che fia grauemente punito. Dipoi si come coloro honorano Dio, li quali ne le loro calamità dimandano il suo aiuto & foccorfo; cosi pariméte colui nega il debito honore a Dio, il quale non inuoca il suo sussidio: & questi tali riprende Dauid, quando dice: Deum non invocamerunt :illic, Pf. 13.52. trepidasserunt timore, ubi non erat timor. Non hanno inuocato. Dio quiui hebbero timore, doue non era timore alcu no.Ma ancora commettono una piu detestabile scelera tezza quelli, li quali il sacrato nome di Dio, che da tut te le creature dec effere benedetto, & con somme lodi. celebrato, & esaltato, ouero il nome de' santi, che con Dio regnano, con la loro impura & contaminata bocca bestemiano, & ardiscono maledire. il qual peccato è tal mente atroce, & smisurato, che a le nolte le sacre lettere, quando accade hauere a parlare de la bestemia, in. cambio di bestemia usano il nome di benedittione. & perche il terrore de la pena & del supplitio suole grandemente rassrenare la licentia del peccare; però il Paro 3.Reg. 21. cho, accioche cosi maggiormente muouagli animi de. 10b.1.2. gli huomini, & gli spingapiu ageuolméte a l'osseruare que precetto, dichiarera co gra diligeza la secoda parte sua, che è quella piccola aggiunta, che dice: Imperoche il Signor Dio non lasciarà impunito colui che inua no ricorderà il nome di Dio. & primieramente insegni che non senza gran ragione a questo precetto sono aggiunte le minaccie. Per la qual cosa si dimostra & cono fce & la granità del peccato & la benignità di Dio uerso di noi:il quale no si dilettando ne la dannatione de gli huomini, accioche no hauessemmo a incorrere ne la fua ira, & no l'hauessemmo si fattaméte a offendere, co queste salutifere minaccie ci sbigottisce & spauenta, ac cioche piu tosto lo priniamo benenolo & amorenole uerfo di noi, che irato. Esaggeri questo luogo il Pastore,&con ogni di ligenza & istanza si sforzi di far si,che il popolo conosca la grauità di questo peccato, & maggiormente lo detesti, & nel guardarsene ponga mag-

Ci.

40

\*\*\*\*

Sand San

with the same

There is

Superior Control of the Control of t

2 5m

Bright All

tions of page 1

may by managed by

C. said

ha e

S.

CC.

had a

01,22

I CH

ndodi

Tall Ca

Condition.

al Call

CHALL

101

LOL

11100

منا المالة

MALIE .

16fini

THE DO

Cla

gior

gior diligenza & cautela. Mostri ancora, quato gli huò mini siano inchinati al commettere questo peccato:talche non è bastato il fare la legge, ma è bisognato ancora aggiugnerui le minaccie. perche non fi potria mai credere, quanto sia tal cogitatione gioueuole, peroche si come niente tanto nuoce, quanto una certa incauta ficurtà di animo: così parimente la cognitione de la pro pia debolezza molto ci giona . Dopo questo, dichiari ancora, come Dio non constitui, ne ordinò alcuno determinato supplitio, ma solo minacciò in universale, che qualunque cadesse in tal peccato, no ne anderebbe impunito.per ilche li molti & diuersi supplitij, da'quali siamo ogni giorno affliti, ci significano il castigo, che Dio ci manda per questo peccato, perche di qui agenol mente si puo conierturare, che a gli huomini son mandate tante calamità, spetialmente perche non obedisco no a questo precetto. le quali cose se si metterano auan tiagliocchi, & aquelle confidereranno bene, è cofa nerisimile, che per l'aunenire dinentino assai pin cauti & auuertiti, onde li fedeli sbigottiti da un fanto timore, co nogni loro studio & diligenza fuggano da questo peccat o.peroche se ne l'estremo giuditio si dee rendere ragione di ogni parola otiofa:che diremo noi, che s'hab bi a fare di quelle granissime sceleratezze, le quali altro non pretendono, che un gran dispregio & scherno del nome di Dio?

Mitth. 12.

#### TERZO PRECETTO.

# MEMENTO, VT DIEM SABBA-THI SANCTIFICES.

Sex diebus operaberis, & facies omnia opera-

Septima autem die sabbathum domini Dei tui

DEL TERZO PRECETTO. 401

Non facies omne opus in eo tu, & filius tuus, & filia tua.

Et seruus tuus, & ancilla tua, iumentum tuum, & aduena,

Qui est intra portas tuas. sex enim diebus fecit dominus

Calum, terram, mare, o omnia, qua in eis sunt.

Et requieuit in die septimo: iccirco benedixit dominus

Dieisabbathi, & sanctificauit eum.

0 200 -

min.

erci.

de la

did

cunoi. iceri

dia

tiço.i

iner:

IB:

Dai

Ricordati di santificare il giorno del sabbatho.

Sei giorni opererai, & farai le opere tue:

Mail settimo giorno è il sabbatho del tuo Signore Dio.

In quello non farai opera alcuna tu, e'l tuo figli uolo, & la tua figliuola.

E'l tuo seruo, & la tua ancilla, il tuo giumento, & il forastiero,

Ch'è dentro a le tue porte perche in sei giorni fece il Signore

Il cielo, la terra, il mare, & tutte le cose, che in quelli si contengono,

Et si riposò nel settimo giorno: & però benedisse il Signore

Il giorno del sabbatho, & lo santificò.

In questo precetto de la legge ci è comandato & prescritto rettamente, & có bello ordine quel culto esterio re, con il quale noi siamo obligati honorare Dio: esseudo questo come un frutto, che procede da l'osseruan-

za del primo precetto.peroche quello, che noi piamen te & deuotamente honoraremo con l'interiore de li no stri sensi, a ciò indotti da la sede, & da la speranza, la quale habbiamo collocata in lui, non potiamo ancora questo medesimo non uenerare con il culto esteriore, & a lui non rendere infinite gratie. Et perche quelli, che da le humane occupationi sono impediti, non posso no cosi agenolmente occuparsi in quello culto esterno; però è stato iltituito un tempo determinato, nel quale commodamente si possa fare questa cosa.perilche, essen do questo precetto tale, che ci arreca un frutto & un giouamento marauigliolo; importa affai al Parocho, che ne l'esplicarlo si metta una grandissima diligenza. & per accendergli l'animo, & eccitare in lui lo fudio, & la diligenza, ha grun forza & efficacia quella prima parola, MEMENTO. peroche fi come li Christiani debbono ricordarsi di quetto precetto, & sempre hauerlo in memoria, così al l'astore conuiene spetie nolte & con l'ammonirghi, & con l'infeguarli ridurlo loro a memoria . Hora , quanto fia a li fedeli gionenole l'offernanza di questo precetto, di quisi conosce, che, offernando questo con diligenza, piu ageuolmente s'indurranno poi a l'obedire a gli altri comandamenti de la legge, imperoche, essendo necessitati tra l'altre coie, che debbono fare li giorni selli ui, per udire la parola di Dio conuenire & ragunarsi ne la chiesa; poi che quiui haranno imparato, quali sia no li precetti di Dio,ne feguirà, che con tutto il cuore cuttodiranno la legge del Signore. Et per queito spesso ne le facre lettere si comanda la celebratione, & il culto del fabbatho, come nel Exodo, nel Leuitico, nel Deu teronomio, & fimilmente apprello Iiaia, Hieremia, & Ezechiel profeti, il medesimo si puo uedere: ne li qua li luoghi si da questo precetto del culto del sabbatho. Et però si debbono ammonire & eshortare li Principi, & li magistrati, che in quelle cose massimamète, le qua li al mantenere & a l'accrescere questo culto di Dio so-

Exod. 16.
10.71.
Leuit. 19.
16.23.26
Deut. 5.
Hier. 17.
Ezech. 10.
22.23.45.
Ils. 56. 58.

DEL TERZO PRECETTO. 403 no pertinenti, & gioucuoli, con l'auttorità loro uoglimo li Prelati de la Chiesa fauorire, & aiutare, & comandino a li loro popoli, che a li precetti de' sacerdoti

1 2 man

ial.

177

Frank In

Charles .

npa.

1 ...

ULiju,

Services.

de di-

. ..

. ...

.

51.1912- No.

2 ---

المائران

KÇ.,

Ú

fiano obedienti. Hor quanto fa al proposito de la dichiaratione di questo precetto, bisogna con grande anuertimento infegnare a li popoli, quali fiano quelle cofe, ne le quali questo precetto conuenga con gli altri, & quali quelle ne le quali da li medefimi fia differente, perche in que fto modo si conofcera la causa, & la ragione, per la quale noi celebriamo il giorno de la Domenica, & quello habbiamo per fanto & fellino, & non piu il fabbatho. Questa adunque e una propia sua disferenza, che è tra questo, & gli altri, che gli altri precetti del Decalogo fono naturali & perpetui, ne possono in modo alcuno mutarfi : & di qui auniene, che, fe bene la legge di Moife è annullata, nondimeno il popolo Christiano pur osferua tutti li precetti, che si contengono ne le due tauole, ilche auuiene non perche cofi comandasse Moise, ma perche sono secondo la natura, da la cui for za & uirtu sono gli huomini sospinti a l'osseruanza loro Ma questo precetto de l'honorare il fabbatho, se si risguarda al tempo statuito, non e fermo & stabile, ma è mutabile; ne appartiene a li costumi, ma piu tosto a le ce rimonie;ne e naturale, perche noi non fiamo da la natu ra istrutti, o ammaestrati, che in quel giorno piu tosto, che in un'altro, a Dio diamo il culto esteriore; ma da quel tempo, nel quale il popolo Israelitico fu liberato da la feruitu di Faraone, comincio ad honorare il giorno del sabbatho. Ma il tempo, nel quale il culto del sabbatho si doueua tor uia, e quel medesimo, nel quale si doueuano tralasciare gli altri culti & cerimonie Hebraiche, cioe ne la morte di Christo. impe roche, conciosia che quelle cerimonte siano come imagini adombrate de la luce & de la uerità, era necesfario che fuffero rimosse per l'auuenimento de la luce, & de la uerità, che è Giesu Christo, De la qual cosa S. CC

Ad Gal.4

Ad Colofia

Panolo a li Galati cosi scrisse, riprendendo quelli, che erano cuitori del rito Mosaico: Dies observatis, & menses, & tempora, & annos: timeo uos, ne forte sine causa laborauerin in mobis. Voi osseruate li giorni & li mesi, & li tempi & gli anni: temo di uoi, che forse senza causa non mi sia per noi affaticato. Et nel medesimo sentimentoscrisse ali Colossensi. & questa e la differenza, che ha questo precetto con gli altri. Conuiene poi con gli altri non nel rito, & ne le cerimonie, ma perche ha pur in se qualche cosa, la quale si appartiene a li costumi, & a quel giusto, che la natura ricerca. imperoche il culto di Dio, & la religione, la quale si esprime in questo precetto, nasce da la legge naturale, per che da la natura istessa è stato ritrouato, che noi spendiamo qualche tempo, & alcune hore nel culto di Dio. del che fa certo argomento, che appresso tutte le natio ni nediamo esfer stati alcuni giorni feriati, & osfernati publicamente, li quali erano confecrati a esercitij diuini, & opere facre . imperoche egli e a l'huomo naturale, il dare qualche determinato tempo a gli esercitij, & negotij necessarij, come al riposo del corpo, al fonno, & fimili cose . Et si come al corpo, cosi per naturale istinto legue, che a la mente ancora fi concedesse qualche spatio di tempo, nel quale si ricreasse ne la con templatione di Dio: & cosi douendo effere qualche parre di tempo, nel quale si honorino le cole dinine, & si renda a Dio il debito culto, questo tutto appartiene a li precetti morali . per la qual cofa gli Aportoli il primogiorno de la sectimana statuirono consecrare a Dio, il quale differo il giorno Dominico, cioè del Signore, & noi diciamo de la Domenica, perche S. Giouanni ne l'Apocatisse sa memoria di questo giorno de la Domenica : & l'Apostolo per mam subbati ( cioè il primo giorno dopo il sabbatho, che è il giorno de la Domenica, fecondo che espone S. Giouanni Chrisostomo) comanda che si faccino le collette, onde noi potiamo intendere, che fin a quel tempo il giorno de

la L'ome-

Apoe. A

la Domenica era tenuto fanto.

il, ch

5110

The in

1176

1731,

012 m

t law way it

of the state of

8 2 Pps

e g i .

8.40 . T

Dill.

iena Li on

opi.

SPC 2

ar Park

11.0

ill.

LIL

111

na:

de li

10i

1040

Ç.

Hora, acciò che li sedeli sappino quello, che in quel giorno habbino da fare, & da quali cose si debbano aste nere, sarà cosa conueniente che il Parocho dichiari & interpreti tutto il precetto diligentemente parola per

parola.il quale si puo dinidere in quattro parti.

Prima adunque generalmente proponga quello,che per queste parole ci sia comandato: MEMENTO, VT DIEM SABBATHI SANCTIFICES. Er non per altro nel principio del precetto è aggiunta quella parola, MEMENTO, se non perche il culto di questo giorno appartiene a le cerimonie. Et però si doucra ammonire il popolo, che conciofia che la legge naturale integni, che si dee Dio in qualche tempo honorare con religiofo modo, nondimeno non è determinato il giorno, nel quale cio fi douesse sare. Debbono in oltra li sedeli essere ammoestrati, che da queste parole si puo cauare, in qual medo, & con qual ragione, o re gola debbiamo operare tutto il rellate de la fectimana, la quale ha da effere tale, che fempre ne l'opere che fac ciamo, habbiamo da haner rifguardo al giorno de la fefta:nel quale giorno douendo noi in un certo modo ien dere ragiõe a Dio di tutte le attioni, & opere nostre, de uemo farle tali, che ne dal diuino giuditio hano ripruo nate, ne a noi fiano, come è scritto, cogione di pianto, & di scrupulo di cuore. Finalmente ci e integnato per que tte parole, che noi douemo bene considerare, che no ci mancherano occasioni, per le quali que ito precetto hab biamo a mettere in oblinione : ilche ci pronedera l'efempio di tanti altri, li quali lo dispregiano, ouero il grande studio de gli spertacoli, & mactemmenti modani, per li quali il piu de le nolte fiamo ritratti dal fanto & religioio culto di questo giorno.

Ma ueniamo homai a dir quello, che fi manifelta per la fignificatioe del Sabbatho. Sabbatho e nome Hebrai co, il quale latinamente interpretato uno! dire, ceffatio, cioe ceffatione in no ra lingua: « pero il neibo Hebreo

3

.Reg.25

Sabbati-

Gen.2. Exod.10. Deut.5

Luc. 18.

Deut. 5

Ifa. 58.

Sabbatizare, i noce latina, si dice cestire, & requiescere, cioè cessare da l'opera, & riposarsi in nostra nolgare.per la quale significatione il settimo giorno su detto Sabba tho, perche in quel giorno, poi che hebbe assoluto & fat to perfetto quello universo, si riposo Dio da ogni opera, che fatto hauca. così chiana il Signore ne l'Esodo questo gierno.però dipoi non solo questo settimo giorno, ma p la sua dignità ancora tutta la settimana su det ta sabbatho. Nel qual sentimento diffe il Farisco apresfo S. Luca: Teirm bis in Sabbarbo: Io diginno due nolte la settimana Et quello balti, qui nto a la significatione del Sabbatho. La santificatioe poi del sabbatho ne le sa cre lettere è il cessare da le fatiche corporali, & da li ne gotij, si come apertaméte dimostrano le parole del precetto, che seguono: No operaberis. Ne significa que solo: perche altrimente sarebbe bastato il dire nel Deuterenomio: Obserna diem sabbathi, osserna & guarda il giorno del fabbato:Ma aggiugnendofi nel medefimo luogo, / a Sanctifices eum, con quelta parola si dimostra il giorno del fabbatho estere religioso, & consecrato a dinine opere, & a santi ostitij, & esercitij. Onde allhora celebriamo pienamente & perfettamente il giorno del fabbatho, quando noi uerso Dio facciamo offitij, & opere di pietà & di religione. & quelto è ueramente quel sabbatho, che Ifaia di Be, sabbatho delicato. perche li giorni festiui, sono come le delitie del Signore, & de gli huomini buoni, & giusti. Per la qual cosa se a questo religioso & fanto culto del fabbatho fi aggiungono ancora le opere de la misericordia; sono per certo grandissimi & molti quei premij che ci son proposti in un medesimo luogo. Onde il uero & propio sentimento di questo precet to rifguarda folo a far fi, che l'huomo & con l'animo, & con il corpo attenda in qualche tempo, da li negotij & fatiche del corpo libero, a honorare & uenerare deuo tamente Dio. Ne l'altra parte del precetto fi dimostra come il settimo giorno per dinina auttorità è dedicato al culto di Dio:perche con e feritto : sex diebres operabe-

ris.

5

1 100

12 C.

r. Ling

141 142

11.00

16.0

71217

----

11.

Carl Carl

1

ya a live

M.

الدرة. فعط ما

Jal )

ris, & facies onmia opera masseptimo autem die sabbathum domini Dei trieft. Le qual, parole si riducono a quelto sento, che noi interpretiamo & intendiamo il fabbatho effere con fecrato al Signore; & che in quel giorno ucrfo di lui fac ciamo ogni religioso officio; & che intendiamo il settimo giorno effere un segno de la quiete del Signore. Et è quelto giorno dedicato al culto dinino, perche no era espediente a quel popolo rozzo, che a sua noglia haues fe facoltà di eleggerfi il tempo di honorare Dio, & restare da le opere, accioche in questo modo no uenisle a imitare le felte, & li facrifitij de gli Egittij. Per la qual cofa, de li fette giorni de la fetrimana fu fcelto l'ultimo per honorare Dio. la qual cosa non su fatta senza gran misterio. Onde il Signore ne l'Esodo, & apresso Ezechi Ezech. 20. ello chiama Segno, dicendo: l'idete inque, ut sabbathum meun cusiodistic quis fignum est inter me & uos in generationibus mefiris, in finis quia eg Dominus, qui fanctifico nos. Vedete per tanto, che il mio sabbatho guardiate: perche è un segno tra me & uoi ne le uoitre generationi; accioche Suppliate, che io sono il Signore, che ui fo santi. Fu per tanto un fegno, il quale fignificaua, che era bifogno, che gli huomini fi dedicattero a Dio, & che a lui fi mostratte ro fanti:poi che noi uediamo, che ancora quel giorno è dedicato a lui conciofia che quel giorno fia fanto; perche allhora principalmente gli huomini debbano efercitare & osernare la fantità, & la religione. E ancora un fegno, & come una memoria de la creatione di questo si bello & marauiglioso uninerso. Fu parimente un fegno dato a memoria de gli Ifraeliti, per il quale ammoniti si ricordassero, come per aiuto di Dio erano ftati fciolti & liberati dal duriffimo giogo de la Egittiaca feruitu. Ilche dimostrò il Signore con quelle parole: Memento, quod & ipfe feruiens in Aegypto, & eduxerit te inde Dominus Deus tuus in manu forti, cor brachio ex\_ Deut.; tenfo: iccirco pra cipie tibi, ut observares diem sabbati. Ricordati, come tu ancora hai feruito in Egitto, & che il tuo Signore Dio ten'ha cauato con la fua mano forte, & CC

403

con il suo braccio stesso. E però ti ha comandato, che tu osseruassi il giorno del Sabbatho. E ancora segno si de lo spirituale Sabbatho, si del celeste. Il Sabbatho spirituale consiste in una certa santa, & mistica quiete. & questo si fa, quado il uecchio huomo consepolto con Christo co sui si rinuoua a una nuoua uita, & si esercita studiosamé te in quelle operationi, che conuengono a la uita Christiana. Peroche debbono quelli, che già erano tenebre,

Ad Eph. 5

hora son luce nel signore, caminare come figliuoli de la luce, con ogni bonta, & giustitia, & uerità, ne comunica re con le opere infruttuose da le tenebre. & si come dice

S. Cirillo

S. Cirillo trattando & esponendo quel luogo de l'Apo stolo: Relinquitur ergo Sabbathismus populo Dei: Si lascia adun que il Sabbathismo al popolo di Dio: il celeste Sabbatho è quella uita, ne la quale usuendo noi con Christo ci goderemo di tutti li beni, estirpato da noi & sin da la

Ifa. 35.

radice sbarbato ogni peccato, secondo quel ch'è scritto: Nonerit ibi leo, neque praua bestia illus ascendet: sed erit ibi una pura, & masanela uocabitur. Non sarà quini leone, ne

suna pura, & ma fancta mocabitur. Non sarà quini icone, ne salirà lassà altra bestia trista ma ni sarà una nita pura, & sarà chiamata una nia santa. Peroche ne la nisso di Dio la mente de'Santi acquista & possiede tutti li beni. Et però douranno da li Pastori essere esortati & eccitati li fedeli con queste parole de l'Apostolo: Fest incomes ingredi in illam requiem: Sollicitiamo di entrare in quella

requie. Oltra il settimo giorno hauea il popolo Hebreo ancora altri giorni sessimi, & sacri, istituiti per diuina legge, ne li quali si rinuouana la memoria di molti gran benestij riceunti. Hora egli è piacinto a la Chiesa di

Dio, che il culto & la festinità del giorno del Sabbatho fi cangiasse nel giorno de la Domenica. Peroche si come in quello giorno prima la luce illuminò il mondo: così parimente in quel giorno per la resurrettione del

nostro Redentore, il quale ci aperse la strada al'eterna uita, la nita nostra su ridotta & richiamata da le tenebre a la luce. & questa resurrettione su in quel giorno

de la Domenica: & per quello gli Apoltoli nollèro che

fidi-

Ad Heb.4

DEL TER ZO PRECETTO 409 si dicesse il giorno del Signore. Ancora ne le sacre lettere trouiamo questo giorno esser celebre & solene:per che in quello hebbe cominciamento la creatione del modo:perche a gli Apostoli in ql giorno su dato lo Spi rito Santo. Gli altri giorni festini fin dal principio de la Chiesa, & poi ne gli altri tépi, che a quei primi succedettero, gli Apoltoli, & gli altri fanti Padri hanno iltituito, accioche in queito medo piamente, diuotamente, & santamente si rinuouasse la memoria de' benefitit di Dio, Et tra tutti, quelli sono tenuti solennissimi, li quali sono stati solenizati per memoria de li misterii de la nostra redentione dipoi quelli, che si celebrano a hono re de la santissima Vergine & madre di Christo: dipoi quelli, che sono cosecrati a gli Apostoli, a li Martiri, & che son dedicati a gli altri Santi, che regnano co Chriîto;ne la nittoria de' quali si uiene a lodare la bontà, & la potenza di Dio,& a quelli si rendono li debiti hono

chen

idil

de de la maria

Maria .

Hillion)

logn:

Chr.

Taket,

11101

T. Princip

والمناطق

1.70

Things in

111

TWATE

W 0 5

Sala

100

1 to 1 1

[ - 1\*,5]]

............

in quite

Jan 1

pit i

OK BY SE

ma com

المالية

SAIN!

- Dul

ri, & fi eccita il popolo de' fedeli a l'imitatione loro. Et perche a l'offernare questo precetto ha una grafor za quella parte, che si cotiene in quelle parole : Sen diebus operaberis : se piimus autem dies Sabbathum Dei est : Per sei giorni opererai che il fettimo giorno e il Sabbatho del Signore: Il Parocho dee con gran diligenza esplicare quella parte perche da quelle parole fi puo cauare, che li fedeli fi debbono eshortare, che non uogliano in modo alcuno in otio & pigritia trappassare la una loro, ma piu toiro ricordenoli di fila parola de l'Apostolo, che dice, che ciafcano facci quell'opera, che gli fi conuiene, & attatichifi, & lauori con le propie mani, fi come egli gli hancas comandato. Oltra di ciò, con questo precetto il Signo: e comunda, che ne li sei giorni precedenti al Sabbatho, facciamo le opere nostre, & le nostre face de accioche non fi riduca a hauere a fare poi nel giorno de la tetta cola el cona di quelle, che fi hanno da fare ghaltri gio ni de l'Hertimane; de con l'animo fi néga a ritrarre da la cura & findio de le cose dinine. Dopo que tho, fi dee esplicare laterea parte del precesto da qualo

r.ad Thef.4

410

in un certo modo ci descriue, in che modo noi douemo osseruare il giorno del sabbatho, & spetialmente esplica quello, che in tal giorno ci fia uietato di fare: & però dice il Signore. Non farai opera alcuna in quel giorno tu, & il figliuolo tuo, & la tua figliuola, il tuo seruo, & la tua ancilla, il tuo giumento, & quel forestiero, che ha bitasse dentro a le tue porte. Per le quali parole primie raméte siamo istrutti, che al tutto suggiamo tutte quel le opere, che ci possono impedire il culto diuino, pero che si puo agenolmente considerare, che si prohibisce ogni torte di opera seruile;no perche per sua natura sia la opera o dishonesta, o trista; ma perche ritira la mente nostra dal culto diuino, il quale è il fine di turto que sto precetto. Onde tanto piu debbono essere da si Chri stiani suggiti & schifati quei peccati, li quali no solo ci rimuouono l'animo dal defiderio de le cose dinine, ma al tutto ci separano da l'amor di Dio. Non si uietano pe rò quelle opere, & facende, le quali al culto diurno sono ordinate, & indrizzate, se bene sussero opere seruili come sarebbe il parare un'altare, ornare & parare una Chiesa per sare la festa di qualche santo, & simili altre cose: & però su detto dal Signore, Che li Sacerdoti nel tempio niolanano il sabbatho, ne però facenano in ciò peccato. Ma no si dee ancora stimare, che per questa leg ge si prohibiscano quelle opere, le quali se nel giorno de la festa si lasciassero di fare, in qualche graue danno incorreremo; si come è ancora da li sacri Canoni stato permesso. Molte altre cose ancora il Signore dichiarò ne l'Euangelio potersi fare il giorno de la festa:le quali cose agenolmente il Parocho potrà notare, & in S. Mat theo, & in S. Giouanni. Ma perche non si lasciasse indie tro cosa alcuna, l'operare de la quale impedisse questo culto & celebratione del sabbatho, si fece mentione del giumento.da le quali forti di animali fono impediti gli hnomini da l'ossernare il giorno del sabbatho, pche se nel giorno del fabbatho fi ordina, ch'un giumeto fi ado peri a fare qualch'o patióe; bifogna ancora, che ui cocor

Matth. 7.3.

in.

din

111

mi

har

(1)

che

que:

cent

10 1

bile,

the pa

tial

forto

tun,

DEL TERZO PRECETTO.

ter.

A Tay

Tess I

Sec. .

per e

00 ....

agir.

Elle.

The same

....

ra l'opera de l'huomo, il quale guida ql giumeto, ne da fe iteffo il giumento puo operare; ma egli è, che aiuta l'huomo a quella opera, che unol fare, hora in quel gior no a niuno è lecito fare opera alcuna : adunque no e le cito ancora a li giumenti, de la cui opera gli huomini si fernono a fare li fatti loro. fi che la legge di questo precetto ancora rifguarda a questo, che se Dio unole, che gli huomini habbino rispetto a no affaticare li loro giu menti, tato piu debbono guardarsi di no essere inhuma ni ucrfo coloro, de la cui opera & industria si seruono.

Ne dee il Parocho lasciare indietro d'insegnare co di ligenza, in quali opere & negotij li Christiani debbano efercitarfi li giorni festini. Sono adunque le opere, che fi hano da fare in tali giorni, queste. Prima deuemo andarcene a la Chiefa di Dio, & quini con fincera, & deno ta attétione di animo eller prefenti al fanto facrifitio de la Meffa. Denemo spesso riceuere per sanità de le ferite de l'anima li dinini sacramenti de la Chiesa, poi che sono istituiti per salute nostra. Et non possono fare li Chri Riani cosa migliore, & piu commoda, che spello consesfar li loro peccati a li facerdoti, alche fare potrà il Paro cho eshortare il popolo: & per prouar queila cofa, potrà cauare le ragioni & la facoltà del trattato, che habbiamo fatto del facrameto de la peniteza, & da le cofe, che quiui sono insegnate. Ne solo ecciterà il popolo a quelto facramento; ma con gran folccitudine non una uolta, ma molte, eshorterà il popolo a uolere spesso ricenere il fantissimo facrameto de l'Eucharistia. Debbo no ancora li fedeli co gra attentione & diligenza afcol tare le predicationi, perche non è cosa pin incomporta bile, & piu indegna di un Christiano, che lo sprezzare le parole di Chifto, o afcoltarle negligentemente. Dee oltra di cio il popolo fedele esercitarsi spesso, & attede reale orationi, & a le lodi di Dio; & dee hauere una spe phi: tial cura d'imparare con gran diligéza quelle cose, che fono pertinenti a la Christiana illitutione : & dee atten da taméte efercitarii ne le opere di charita, dado le elimo fine

412

Iac.I.

fine a li poueri, & bifognofi, visitando gl'infermi, conso lado gli afflitti.perche, si come ben disse Santo Iacomo, Relieis munda & imma ulata apud Deum & pairem hac eft, nisiture pupillos, en mena in tribulatione corum. La religione monda & immacularata apprefio Dio & padre nostro è queita, uifitare li pupilli, & le nedone ne le loro tribula tioni. Da le cose dette disopra si potrà ageuolmente in tendere, quali siano quelle opere, che si commettono contra la regola di questo precetto. Ma l'offitio del Parocho dee ancora effere di hauere in pronto & bene in prattica alcuni determinati luoghi, da li quali possa cauare ragioni & argomenti, onde si psuada al popolo, che noglia offernare con fommo studio, & accurata diligenza la legge di questo precetto. ilche è molto gionenole a fare, che il popolo intenda & negga chiaro, quanto fia giusto & ragioneuole, che noi habbiamo alcuni certi & determinati giorni, li quali tutti spediamo a honore di Dio;e'l Signore nottro, dal quale gradiffimi & innumerabili benefitij habbiamo riceuuti, riconofciamo, hono rizino, & ueneriamo, perche se ci hauesse comadato, che norogni giorno per honorarlo facessemmo festa per li grandifinai & innumerabili benefitij, che ci ha cocesfi; non har como noi con ogni nostro studio haunto a obedire co proto & lieto animo a ogni suo comandamento? Ma hora, hauedo eg li a honor suo istituiri aleuni pochi giorni, non deuenzo in modo alcuno moltrarci difficili, o esser negligeti in sare quell'ossitio, il quale noi no po tiamo laiciare indictro fenza granisfimo errore.

Dopo questo dimostri il Parocho, quanto sia la uirtu di questo precetto: poiche quelli, che leglrimamente l'osseruano, si puo dire che stiano nel cospetto di Dio, & có quello ragionino: & ne l'ascoltare le prediche ascoltiamo la uoce di Dio, laquale per mezo di coloro puiene a le orecchie nostre, liquali der otamete & sătamete policano de le cose cele sti & dinine. Dipoi nel facristio de l'altare adoriamo il nostro Signore Giesu Christo, il quale ci è presente. Et tutti questi beni si godono massi

mamente

Pro

010

2/11

gen

Pot

H

GN

DEL QUARTO PRECETTO. mamente quelli, li quali con diligeza osteruano questo precetto:ma quelli, che al tutto dispregiano quella leg ge, non essendo obedienti ne a Dio, ne a la Chiesa, ne ascoltando il suo precetto, sono nimici & di Dio, & de le sue sante leggi.ilche di qui si puo comprendere, che tale è questo precetto, che tenza fatica alcuna si puo of fernare, perche, conciosia che Dio non ci comandi cose faticose, le quali fatiche però, ancora che granissime sus fero, nolentieri per sua cagione deurémo accettare, anzi comandandoci che ne li giorni festini lasciamo anda re tutte le cure & negotii terreni; è legno di gran teme rità, il recusare di obedire al precetto di questa legge. & ci debbono dare esempio quei supplitij, li quali Dio fece patire a coloro, che furono trasgressori di questo precetto:come si puo uedere nel libro de Numeri . Ac- Num. 15. cioche adunque noi ancora nó incorri amo in tale offesa di Dio, sara molto coueniente spesse fiate ripésare quel la parola, Memento, & metterfi auati a gli occhi quelli grandi comodi & utilità, le quali disopra habbiamo dichiarato riceuersi dal culto de li giorni festini; & simili altre cose utili a tal proposito, le quali il buono & diligente Pastore, secondo che la occasione gli si porgerà, potrà trattare copiosamente & largamente.

1

. D. 1. 95

9. 152.1

are...

Ciena

( ) Par The real or

J. T. Cont.

teres les

....

· 10

N. Uni

ta ke il. ubindana

\* 9.55 \* 2. . .

, ga

e pro

41

1 1 996

A SECOND

ajita e Liegada

in the state of th

ntio. of other 11800

er willis T. T.

y.C.

سايان!

1/62-1 936

8 100

1 200

(Ilie

Oil

## QVARTO PRECETTO.

HONORA PATREM TVVM, ET MA-TREM TVAM, VT SIS LONGAE-VVS SVPER TERRAM, QVAM DOMINUS DEVS TVVS DABIT TIBL.

HONORA IL PADRE TVO ET L'A MADRE TVA, ACCIOCHE TV VIVA LVNGAMENTE SOPRALA TERRALA QVALEIL TVO SI-GNOREDIO TI DARA. Conciofia che neli pre-

cetti

DICHIARATIONE

cetti dichiarati disopra sia una grandissima uirtu,& dignità, mentamente quelli, che hora deuemo trattare, perche sono massimamente necessarij, tengono il secondo luogo apprello quelli perche quelli rifguardano immediataméte il fine nottro, che è Dio:queffi ci iltrui fcono a la charità del profimo; quantunque poi mediatamente ci indrizzino di conducano a lao, cioè a quel l'altimo fine, per la cui cagione noi amiamo il profilmo nostro.per ilene il nostro Signore Giela Christo difle, che quei due precetti, di amare Dio, & il profilmo, erano tra di loro fimili. Hora quante utilità contenga in se quello trattato, non fi puo a pena esplicare. perche egli ancora produce li fuoi frutti, & per certo abondantisfi mi, & eccellentisfimi, & è come un fegno, perilche ci fi scuopre l'obedienza & osseruanza del primo precetto. & pero ben dille San Giouanni, Quinon diligit fratrem frum, quem videt, Deum, quem nom videt, que mode porest diligere? Chi non ama il tuo fratello, il quale nede, come puo amare Dio, che non nede? Al medefimo modo le noi non neveriamo & offerniamo li nostri genitori, liquali dopo Dio denemo amare prima, & piu che al tra coia, li quali ci sono stati quasi sempre auanti agli orchija Dio, fommo & ottimo nostro padre, ilquale no fi puo in modo alcuno uedere, che honore, o culto dare monoi?Di qui si manifeita, che ambedue quetti precetti liumo tra di loro conuenienza. Hora uoi douete fapere, che l'offernanza & l'ufo di questo precetto si distende & allarga a molti altri, che noi douemo offernare & honorare in luogo di padri, ouero perche hanno il titolo di qualche potesta, o dignità, o per qualche utilità, che da loro ci uiene, onero per qualche degno & eccellente esercitio, o oshtio, che hanno. In oltra, questo precetto toglie & alleggierisce la fatica a li padri, & a tutti gli altri nostri maggiori. peroche hauen-

do quetti una principal cura, che quelli, li quali hanno

in poteltà loro, & forto la loro cura, niuano nirtuofamé

Marth. 22.

MIATC. IL.

1. Ioan.4.

te, & scondo che la dinina legge comanda;gli farà que

AND LLS

tut

noi

tion

lict mic

littl

10 (0

Der 1

MU

life

gia

lag

Per.

A qu

ile,ch

Dio

Per (

char

ta di

DEL QVARTO PRECETTO. 415

der bered

O MINE

...

- P (10)

11,000

2 11

. . . . .

. .

N , 1 - 1

74 m. 12

· ·

An about

barren.

11 Clas

1

\*\*\*\*\*

T691.

10 min 10

nar L.

ų. Ľ.

the la

Will.

sta cura facilissima, quando gli huomini intenderanno che Dio è quello, che ci ammonisce, & unole che noi honoriamo li nostri padri & madri. Ilche accioche potiamo mettere a essetto, bisogna conoscere una certa disserenza, la quale e tra li precetti de la prima, & de la seconda tauola.

Prima adunque il Parocho esplicherà, & auuertirà, come li diuini precetti del Decalogo furono intagliati in due ranole; ne l'una de le quali, si come da li nostri antichi Padri habbiamo imparato, fi conteneuano quei tre, li quali già habbiamo dichiarati: gli altri poi erano tutti contenuti ne la seconda tauola. & queita è stata a noi una molto atta & conueniente divisione, & descrittione, per la quale l'ordine istesso ci distinguesse la diuersa natura de li precetti. perche tutto quello, che ne le sacre lettere ci è comandato, o nietato per dinine leggi,nasce da uno di dui capi . perche in ogni opera, che si fa, ouero la charità risguarda uerso Dio, ouero uerfo gli huomini.la charità uerfo Dio, certo è, che ne insegnano li tre precetti detti di sopra, quanto poi fa a la charità, & congiuntione de gli huomini, & a la conuerfatione & compagnia, che si mantiene tra loro, tut to questo si contiene ne gli altri sette precetti. Non è per tanto senza cagione fatta questa distintione de li precetti, che alcuni fiano ne la prima tauola, alcuni ne la seconda.peroche ne li primi tre precetti, de li quali già si è trattato, Dio è come la lor materia subietta, de la quale trattano, cioè il sommo bene. Gli altri hanno per loro materia & foggetto, il bene del prossimo. A quelli e proposto un'amore sommo, a questi un'amor a quello uicino.quelli rifguardano il fine, questi le cose, che al fine si riferiscono. Oltra di ciò, la charità di Dio da lui dipende, perche Dio non dee esser amato per cagione di altra cosa,ma solo per lui istesso: doue la charità del proffimo ha il suo nascimento da la charità di Dio, & a quella si dee indrizzare come a una regola certa. Perchese noi habbiamo carili nostrige-

nitori; se noi obediamo a li nostri signori; se facciamo riuerenza a quelli, che sono collocati in dignità: tutto questo si dee fare principalmente, perche Dio è stato quello, che gli ha creati, & egli e, che ha uoluto, che a gli altri fusiero superiori; con l'opera de quali regge & custodisce gli altri huomini.il quale hauendoci comandato, che noi honoriamo si fatte persone, però lo deuemo fare:perche sono da Dio fatti degni di questo honore.ondenatce, che quello honore, che noi facciamo ali nostri genitori, si mostra piu presto portarsi a Dio, che a gli huomini. perche cofi si legge in S. Mattheo, doue si tratta de l'osseruanza uerso li superiori: Qui recipit uos, me recipit. Chi riceue uoi, riceue me. & l'Apostolo ne la Epistola a gli Efesij; istituendo li serui disse: Servi, obedite dominis carnalibus, cum timore, & tremore, in simplicitate cordis westri, sicut Christo non ad oculum sermientes, quast hominibus placentes, sed ut servi Christi. O serui, obedite a li uoltri fignori carnali, con timore, & tremore, in semplicità di cuore, come à Christo non per rispetto alcuno humano, come fanno, quelli che uo gliono piacere a gli huomini, ma come serui di Chriito . A questo si aggiugne, che non si da a Dio honore, ne piera, ne culto si grande, ch'egii non sia degno di maggiore nel quale puo l'amor noîtro sempre accresce re in infinito. onde e necessario, che la nostra charità uerso di lui ogni giorno piu s'infiammi; il quale per suo comandamento deuemo amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, & con tutte le forze. Ma quella charità, con la quale amiamo il nostro prossimo, è determi nata. perche il Signore ci comanda, che noi amiamo li prossimi nostri, come noi medesimi : talche se uno questi termini trappassasse, di maniera che nolesse a Dio & a li prossimi portare uno medesimo & uguale amore, co faii commette un grauissimo errore. Dice il Signo-

re: Si quis uenit ad me, & non odit patrem sunn, & matrem

suam, & uxorem, & filios, & fratres, & sorores, admic autem animam suam, non potest meus esse discipulus. fe

Qualunque

Matth. 10.

Ad Eph. 6

Deut.6. Luc.10 Marth.12

Luc. 14

DEL QVARTO PRECETTO. 417 Qualunque uiene a me, & non ha in odio il suo padre, & la madre, & la moglie, & li figlinoli, & li fratelli, & le forelle, & piu ancora la propia uita, costui non puo essere mio discepolo. Et quelto medesimo nolse significare, quando dille : Sine ut mortui sepeliant mortuos suos : latcia Luc.9. che li morti sepeliscano li morti loro. Alihora che un certo huomo nolena prima sepelire il suo padre, cioè uoleua che prima morific il padre, & poi feguitar Christo. Ilche ancora piu chiaramente si manifelta appresso S.Mattheo, done dice il Signore. Qui amat parem, ant matrem plus quamme, non est me dignus. Qualunque a na il padre o la madre pin che me, non è degno di me. Ne per quello si dee in modo alcuno dubitare, che li genitori no l'habbino affettuofifimamente a amare, & grademe te a offeruare; ma una uera pietà principalmete ricerca, che a Dio padre & fattore di tutti si renda uno spetiale a nore, & honore. Et però debbono effere amati li noitri padri mortali, ma in tal modo, che tutta la forza de l'amor noltro si riferisca al celeste nostro padre. Et se a le nolte li comandamenti de li padri nostri terreni susse ro contrarij & repugnanti a li comandamenti di Dio; al hora non è dubio alcuno, che li figlinoli non debbano a la cupidità de li lor genitori preporre la uolontà diuina , ricordenoli di quelle dinine parole : Obedire oporter Act. 5. Deo magis, quam hominibus: Bisogna piu obedire a Dio, che

e faccin

1111

)10 E 11-

uto.L

ling

CLOCK

olet

eliole:

Ciami.

Dio,

theou

: Qui.

Lipot:

eru di

· Marin

13 Mil ... T. Ofe

STORY NO. Chris

15

THE

)ioka ndt.

re acc

tra che quale

DUC

quella

n.edt

01 20m

( D)

effect

Car

ell

10 1

MINIS, S

delpe

1004

agli huomini. Esposte le sopradette cose, il Parocho interpreterà le parole del precetto; & prima a l'altre dichiarerà, quel che importi quella parola, Honorare. Perche honorare, non fignifica altro, che hauere di uno buona opinione, giudicare che uno fia degno di honore, & tutte le co fe lue l'imare degne di grandissimo pregio . A questo honore sono congiunte tutte queste cose, l'amore, l'ofsernanza, l'obedienza, il culto: & molto sauiamente. fu polta ne la legge quetta noce di honore, non di amore, o di timore le bene debbono li genitori estere molto amati, & temuti. perche quello, che ama uno, non

DD

1empre

Che forza habbi queita parola Honorare, appresso le icritture.

fempre l'osserua, & lo ha in ueneratione : quello, che te me uno, non fempre l'ama: ma quando uno di cuore ho

nora uno, l'ama ancora, & lo teme.

Poi che il parocho harà esplicate queste cose, tratte. rà de li Padri, & dirà chi fiano padri, & chi fiano quelli che fiano detti con quetto nome, perche fe bene lalegge parla principalmente di quei padri, da li quali fiamo itati generati : nondimeno quelto nome fi accommoda ancora ad altri, li quali pare che ancora la legge abbrac ci;si come per molti luoghi de la dinina scrittura si puo agenolmente comprendere. Oltra quelli adunque, che ci hanno prodotto al mondo, sono ancora ne le sacre let tere molte altre sorti dipadri, si come di sopra accennamo, a li quali tutti fi dene il fuo particolare honore. Et primieramente li Prelati de la Chiefa, li Pastori de l'anime, & li sacerdoti, tono detri pedri, si come si ne. de per quello, che l'Apostolo scrisse a li Corinthij : il qual dice: Non no confundam us, hee firibo, fed ut filius meos carifimos moneo . nam si decem millia pedagogorum habeais in Ciristo Sed non multos patres : nan in Christo Iesus per Euan gelium ego wos gonii. Non ui feriuo quette cole per confonderui; ma come figlinoli mici cariflimi ni ammonisco. perche se bene uoi hauete diece millia, che ni guidano, & istruiscono ne la uia di Christo, non hane te però molti padri : perche io ui ho generati in Christo Giera col mezo del Vange lo . Et ne l'Ecclesiastico e scricto: Landemus niros glori sos es parentes nostros in generatione fina : Lodiamo gli huomini gloriofi, & nottri padri ne la loro generatione. Dopo quelli, quelli, a li quali e stato comesso qualche impio, o magistrato, o po reità, & che gouernino la republica, sono detti padri. cosi Naaman da li suoi serui era chiamato padre. Dicia mo ancora padri coloro, a la cui tutela, patrocinio, fede & bonta gli altri sono commessi, & raccomandati, come sono li tutori, li turatori, li pedagoghi, li maestri.& pero li figlinoli de profeti chiamanano Elia & Elisco pa dri. Finalascare li uecchi nonaniamo l'adri, & quelli,

1.Cor.4

Eccle. 14.

4. Reg. 3

4 377.20

DEL QUARTO PRECETTO.

10, Char

IC.

J. E. Jan

1000

Chaling.

111

---

enely A rep

P. Markey

d Table

widens!

there . .

illy a

o made

ka deli

I, Si.

oni".

1(11.

14 July 1

Mar

12.1.1.

ala (had -

ent client

.....

1111/10

11,6

10,000

11,000

Gil

che sono confumati da chi anni, li quali denemo ancora reaerire. & quetto come principale fia comandato al Parocho, che egli in egni che debbono da noi effere honoratili padii, di qual fi uoglia forte fi fiano, ma quelli matimamente, da cui fiamo itari prodotti, de li quali la diuina legge ipetialmente parla . peroche fono questi come certi simulacri de l'immortale Dio: & in quelli rilguardiamo una fembianza de la noltra nativita : da quelli ci è stata data la uita : quelli ha usati Dio per istromenti, con li quali ci donasie la mente & l'anima : da quelli fiamo feati condotti a li facramenti, a la religione, & istrutti al caito & connersatione humana & ciuile: da quelli fiamo thitiammacitratine la integri tà & fantità de collumi. Et miegni q il Parocho, come ragioneuolmente in quello precetto e stato espresso il nome de la madre, accioche noi conderiamo li benefitij & meritifuoi uerfo di noi, con quanti affanni, & có qua ta follecitudine ci porto nel fuo uentre, con quanta fati ca & dolore ci partori & nutri poi. Si debbono per ceito di maniera offernare & obedire li genitori noitri, che tutto qllo honore, che loro diamo, si uegga che pro cede da l'intimo del cuor nostro, & da un nero amore. & tato fiamo tenuti a fare uerio di loro quello officio & debito di honoragli, quanto essi sono talmente disposti uerso di noi, che per cagione nostra non rifiutano, ne fuggono mai fatica, ne difficultà, ne pericolo alcuno. Et non puo loro auuenire cosa alcuna piu gioconda, che il conoscere, che sono cari a li lor figliuoli, & da lor sono amati, li quali esti grandemente amano. Giosef ritrouan dosi in Egitto dopo il Re in maggior grandezza & honore, che alcun'alrro, riceuctte & raccolfe il fuo necchio padre, che in Egitto era uenuto, con grande hono re: & Salomone al uenire che fece la fua madre auanti di lui, fi rizzo de la fua fede regale; & farrale rineré za, la colloco a la sua destra sopra un ricco seggio.

Altre opere & offitij honoreuoli, oltra questo, che habbiamo detto, si debuono sare nerso ngenitori. Per-

DD a die

Gen.46.47

3. Reg. 3

che ancora gli honoriamo, quando humilmente preghiamo Dio, che gli facci prosperamente & felicemente succedere ogni cosa;che siano appresso tutti gli huomini gratiosi & fauoriti; & che siano a Dio, & a li suoi fanti, che sono in cielo, cari, & racccomandati. Honoria mo ancora li nostri genitori, quando noi facciamo in ogni cosa a lor modo, & ci gouerniamo secondo la uolonta & arbitrio loro. La qual cosa si persuade Salomone, dicendo: Audifili mi disciplinam patris tui, & ne dimittas legem matris tuæ, ut addatur graia capiti tuo, eo torques collo no. Atcolta figlinol mio la disciplina del tuo padre, & non lasciare di offeruare la legge de la tua madre, accioche cofi si aggiunga gratia al tuo capo, & al tuo collo sia po sta una collona. Tali sono ancora le eshortationi di S. Panolo Apostolo, quando dice : Fili, obedite paremibus nefiris in domino . boc enim instrum est. Figlinoli, obcdite a lino îtrigenitori nel Signore: perche quello e giusto. Et altrone : Filizouedite pare tibus per omnia : hoc enim placitism est in domino. Figliuoli, obedite a li nostri genitori in tutte le coie : perche questo è accerro al Signore. Si conferma il medefimo con gli esempi di huomini fantislimi: perche líasc, quando dal padre era legato, per donere essere sacrificato, obedi modestaméte & sen za alenna repugnanza. Et li Rechabiti, per non far mai contra il configlio del padre loro, fi attennero in perpetuo dal uino. Honoriamo ancora li genitori, quando noi imitiamo le toro buone opere, & li loro collumi: perche noi dimottriamo di far moita stima di coloro, a li quali noi ci studiamo renderci simili. Ancora honoriamo li nostri genittor. 3, quando non solo cerchiamo & dimandiamo loro configli, ma ancora li fegni tiamo. Ancora, quando gli diamo fonuenimento, compartendo loro quelle cofe, che al unto & al neitito fono necessarie. la qual cosa è confermata con il testimonio di Christo:il quale riprendédo l'impietà del Earisei dis

se loro: Quare & uos transgredunini mandacum Dei propter

Matth. 15.

Prou.r.

Ad Eph. 6

Ad Col. 3.

Gen. 22.

Mier. 35.

radicionem uestran ? nam Deus dixie , Ho, ora patrem , & marem:

#### DEL QVARTO PRECETTO. 421

inte pa

Piller.

1.

Home

Shaden .

A CONTRACTOR

to go

T. Land

ily ha

.....

1

ing .

1

er troper Beer to Ato-

I Lat.

te il len

2: 73

141 15

1,000

المادي ال

100

Lilled

T. Per

Syle"

.....

distant.

ar I lank ha

IF

ille g w

matrem: & ,qui maledixerit patri,uel matri, morte moriatur. Fos autem dicitis: Quicunque dixerit patri, uel matri; munus quodeun que est ex ne, tibi proderit; o non honorificabit pasrem suum, aut matrem suam: & irritum fecislis mandatum Dei propter traditionem uestram, Perche trasgredite noi ancora il comanda mento di Dio per la nostra traditione? peroche Dio ha detto, Honora il padre, & la madre: &, qualunque maledirà il padre, o la madre, sia morto: & uoi dite, Qualunque dirà al padre, o la madre, il dono, che io farò a Dio, giouerà a te; & non honorerà il suo padre, & la sua madre: & cosi hauete fatto nano il comandamento di Dio per la nostra traditione. Et denemo in nero sempre honorare li nostri padri, ma allhora principalmente, quando fono in qualche pericolosa infermità. Perche allhora fi dee procurare in ogni modo, che fi confessino, & che habbino gli altri sacramenti che debbono ricenere li Christiani, quando sono uicini a la morte.Et deuemo hauere gran cura, che huomini deuoti & religiosi spesso li nistrmo, li quali ouero, essendo essi de boli, li confermino, & dian loro animo, & con il configlio giouino; ouero, se li uedranno ben disposti, & di buono animo, cerchino di folleuargli a la speranza de la beatitudine; accioche, poi che da queste cose humane hauranno leuata la mente, la rinoltino, & mettinla tut ta in Dio. Et cosi auuerra, che da una beatissima compagnia di fede, & speranza, & charità, & da l'ainto de la religione fortificati, & afficurati, giudicheranno la mor te non solo non douerfi temere, effendo a tutti necessaria,ma donere ancora effer defiderata, facendo aperta la strada a la eternità. Finalmente, ancora dopo che so no morti li nostri genitori, si faloro honore, quando li procuriamo li funerali, & l'esequie honeste, & li sepe liamo honoratamente; & se noi ordiniamo che li siano fatti offitij, & efferti facrifitij per le anime loro, & cele brati anniuerfarij;& fi diligentemente esquiremo li lo ro legati. Et deuemo honorare no folo quelli, da li qua li fiamo ftati prodotti al mondo, ma ancora gli altri,

che pur sono detti padri, come sono li Vescoui, &li Sacerdoti, & li Re, & li Principi, come li magistrati, li tutori, li curatori, li maestri, li pedagoghi, li neochi, & simili altri. perche tutti questi meritano di riceuere qual che frutto & utilità da noi. & per charità, & per obedié za, & con altri ainti, che potiamo dargli.ma e bene nero che uno piu, che un'altro, ricerca tal cosa. Quanto ali Vescoui, & altri Prelati, & Pastori de le anime, tost è scritto. Qui bene presimt Presbyteri, duplici honore digni habeantur, maxime qui lab rant in nerbo, & doctrina. Quei Sacerdoti, che bene & nirtuosamente fanno l'offitio loro, debbono riceuere doppio honore, & mailime quelli, che si affaticano nel predicare, & ne l'insegnare. Hor quanti furono li segni, che diedero li Galati de l'amo re che portauano a l'Apostolo Pavolo, a li quali egli fece si chiaro testimonio de la loro benenolenza, quan do disse: Testimonium enim perhibeo uobis, quia, si fieri posset, oculos uestros eruissetis, & dedisietis mihi. Io ui fo testimonio, che, se sulle stato possibile, ui hareste cauati gli occhi propii, & gli hareste dati a me. Ancora a li Sacerdoti si hanno a prouedere tutte quelle cose; le quali si richiedono a li bisogni necessarij a la uira:onde disse l'Apostolo: Quis militat frais dispendiis unquam? Chi fu mai, che andasse a la militia a sue spese? Et ne l'Ecclesiastico èscritto: Honorifica Sacerdotes, & propurgate cum brachiis:da iliis partem, first mandatum est tibi, primitiarem, er purgationis. Honora li Sacerdoti, & affaticati con le tue braccia.da loro, come ti è stato comandato, la parte de le primitie, & de la tua fatica. a li qualiancora, ciinfegna l'Apostolo, che debbiumo obedire, quando dice : Obedite præpositis uestris, & subiacete eis: ipsi enim peruigilant, quasi rationens pro animabus uestris reddiuri. Obedite a li nottri prelati, & state soggetti a quelli: perche essi stanno uigilanti, come quelli, che hanno da rendere ragione per le atume nostre. Anzi

che è stato comandato dal Signortmostro Giesa Christo, che noi obediamo a li nostri Pastori, quantun-

Ad Gal.4.

1.Cer. 9.

Eccl.7.

Ad Heb. 13.

DEL QVARTO PRECETTO. 423

116

way I. M.

1,1

Tillian II

Tier !

1516

I day ne I

N .

de man

1

los trat arbailuka

Mic.

17/1/10

Chi

magnification

1.10

1,31

CALL!

21.4.

ri Chi

Field Fall

gh.

() with the

g and

( B.

16

que ancora non fusiero buoni, quando difie: Super Ca- Matth. 2 ;. thedram Movi federunt feriba, & Pharifei.omnia ergo, quacumque dixerint nobis, seruate, & facite : secundum opera nero eurum notice facere : dicunt enim, & non faciunt . Sopra la Cathedra di Moife hanno feduto li Scribi, & li Farifei; & pero tutte le cose, che ui diranno, osseruate, & fate; ma non uogliate fare come fanno chi:perche dicono, & no fanno. Il medefimo fi dee dire de la Re, de li Principi, de li magifirati, & de gli altri, a la cui potestà noi fiamo foggetti : a li quali che forte di honore si debba dare, che culto, & che offernanza, l'Apostolo a li Romani lo dichiara molto apertamente:pei li quali ci ammonisce ancora, che ii dee fare orationi. Et S. Pietro disse: Subiechi e frote umai hamanæ creaturæ propter Deum, fine Regi, 1. Pet. 2. quafi pracellenti, sine Ducibus, tamquam ab eo missis. Siate foggetti a ogni creatura humana per amor di Dio; o fia Re, come persona eccellente;o siano suoi capitani, come da lui mandati. Perche tutto quell'honore, che diamo a questi tali, si referisce a Dio, essendo un'eccellente grado di dignità sempre honorato & reuerito da gli huomini, conciofia che mottri una fembianza de la dini na potettà : nei quale ancora neneriamo la pronidenza di Dio, che habbi concello a coloro la cura di un publico gouerno, li quali usa come ministri de la sua potestà. perche noi non honoriamo l'impirità & la sceleratezza de li magistrati, quando però sono tali, ma l'anttorità di Dio, che si ritruoua in queili tal che ( cosa che forse parrà marauigliosa) se bene hauessero nerso di noi un ttillo animo, & pensassero di osfenderci & ingiuriarci, se bene fusiero irati & implacabili contra di noi, nodimeno noi non habbiamo per quello degna cagione di non gli offeruare, & di non gli honorare con ogni debito offitio peroche grandi furono li benefitij, che Dauid hauea fatti a Saul, & molto officioso si mostraua uer so di lui; quantunque egli sempre cercasse di offender. lo, & gli fi mostrasle irato & nimico ilche fignifico con quelle parole: Cum lis, qui oderunt pacem, cram pa ificus. Con Pfal. 119 DD 4 queilly

Ad Ro. 13 1.ad Tim. 1.

quelli, che haueano in odio la pace, io era pacifico. Ma le ri comandatiero qualche cosa empia & ingiusta, conciosia che tal cosa non proceda da la potestà loro, ma da la ingiustiria & peruersità de l'animo; allhora non si

debbono in modo alcuno obedire.

Poi che il Parocho tutte queste cose harà distintamé te esposte & dichiarate; consideri, qual premio & quanto conueniente sia stato proposto a coloro, li quali obe discono a questo diuino precetto, perche un grandissimo frutto, che se ne cana, è la lunghezza de la uita: & questo, perche sono degni di godersi lungo tempo il benefitio di colui, di cui fi conseruano la memoria in perpetuo. Conciosia adunque che quelli, li quali honorano li loro genitori, rendano gratie a coloro, da li quali hanno l'uso di questa luce, & di questa nira; ragionenolmente & meritamente fino a l'estrema necchia ia prolungano la uita loro. Dopo questo si dee chiaramente esplicare la diuina promessa.perche non solo ciè promessa ia uita eterna, & beata, ma ancora il godere lungamente questa terrena, & mortale. Il qual sentimento interpreto l'Apottolo San Pauolo, quando diffe: Pietas ad omnia utilis est, promissionem habens uita, que nunc est, & suure. La pieta e buona a tutte le cofe,& ha la promessa di questa uita presente, & de la futura. Ne questa mercede è piccola, o di poco pregio, quantunque a huomini santissimi, come su Giob, Dauid, & Pauolo, la morte sia stata desiderabile, & 2 pli huomini miseri & trauagliati il prolungare la uita fia molesto.perche l'aggiunta di quelle parole: Quam dominus Deus tuus dabit tibi: Non solo promettono la lunghezza del tempo al uiuere, ma ancora l'otio, la quiete, & la sicurtà al ben uiuere . peroche nel Deuteronomio non solo dice: Accioche tu una un lungo tempo: ma ci aggiugne, Accioche tu habbi bene, il che poi replicò l'Apostolo. Et diciamo, che a coloro son concessi questi beni,a la pietà de quali Dio da il ristoro altrimenti non sarebbe Dio ne le sue promesse

fedele,

1.2d Tim.4

Deut. 5

Ad Eph.6.

DEL QUARTO PRECETTO.

fico. N

u'a,co.

DIO, DUE

012 No.:

dunce

1010

1211...

-CIMIL

----

.O. ... and record to

Mary Street

1 12 TO 12 E

01.01.01

all Com

Carly J.

· this.

TO LOW

£ 18 CO.

X de 12

io pit

in Grab

The Lit

5 3 Um

e: 25

etton.

025

Do

60,1 W (1/4)-

2 10.11.

011...

" Cilian

fedele, & cottante. conciosia che quelli a le uolte, che hanno dimostrata maggior pietà a li loro genitori, habbino haunta piu brene uita, ilche loro anniene, ouero perche è il loro meglio, che fi partano di uita, prima che abandonino il ninere nirtuofo, & la religione, effendo \$1p.4. tolti di uita, accioche la malitia non li cangi l'intelletto; ouero accioche qualche fintione non inganni l'anima loro: ouero, quando fopraftà qualche gran danno, o tranaglio, o qualche grane pericolo, fono chiamati di quelta uita a l'altra, accioche cofi uengano a scampare & liberarli da la comune calamita, & acerbità, che dee sopranenire al mondo: onde ben disse il Profeta : A facie malitiæ collectus est instus : Prima che uenga il male, e stato rolto uia l'huomo giusto. ilche opera Dio, accioche la uirtu, o la falute loro non stia a pericolo nel tempo, nel quale Dio castiga gli huomini de'loro peccati : ouero, accioche in quelli tristissimi tempi, per le afflittioni & calamità, li loro parenti & amici non sentano si acerbi dolori. perilche si dee grandemente temere, quando uediamo che gli haomini da bene muoiono auanti tempo. Et fi come a quelli che uerfo li loro genitori fon grati & amoreuoli, da Dio è propolto il frutto & la mercede de le lor buone opere : cosi parimente li figlinoli ingrati & empij sono riseruati a granisime pene : perche eleritto: Qui maledixerit patri suo, uel matri, morte moriatur. Chi male dirà fuo padre; o fua madre, fia condennato a la morte. Et altroue: Qui affligit patrein, & fugit matrem, iguominiofus est, & infelix. Chi atfligge il padre, & fugge la madre, e ignominioto, & infelice. Et altroue: Qui maledicit patri (uo, nel matri, extinguesur lucerna eius in mediis tenebris. Chi dirà uillania al padre, o a la madre, la fua lucerna fi estinguerà In mezzo a le tenebre. Et altrone: Oculum, ori subsamas petrem, & qui despicit partim matris sue, esfectiont cum corui de torrentibus, & comedant enn fili aquile. Chi si bessa del padre, chi spregia il parto de la madre sua, li cor-

Exod.21.

Leuit. 30

2.Reg. 18

ui de torréti gli cauino gli occhi, & li figliuoli de l'aquila se lo diuorino. Molti, si legge, estere stati quelli, che
hanno fatto ingiuria a li loro genitori, ne la cui uendet
ta si è accesa l'ira di Dio. Et però non lascio Dio l'ingiu
ria di Dauid impunita, ma ne su il Egliuolo Assalon debitamente cassigato, il quale, per la sceleratezza commessa, da tre lance trappassato cassigo, & puni. Et di
quelli, che a li sacerdoti non obediscono, e scritto: Qui
si perbierit nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ininistra domino Deo tuo, ex decreto indicis morietur homo ille.
Quello, che si insuperbirà, & non uorrà obedire a

Deut.17

Justini, che all'accerdoti non obediscono, escritto: Qui superbierit nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ninistrat domino Deptuo, ex decreto indicis movietur homo ille.

Quello, che si insuperbirà, & non uorrà obedire a
l'imperio di quel sacerdote; il quale in quel tempo
ministrerà al tuo Signore Dio, per sentenza del giudice morrà quel tal huomo. Et si come per legge diuina è statuito, che gli figliuoli honorino li padri, che
gli obedischino, che li satisfaccino in ogni cota: cosi
parimente il debito & l'ossitio de li padri e, che li loro figliuoli istruischino ne le uiriù, ne le discipline
sante, & ne gli ottimi collumi, & a quelli diano ottimi precetti di uiuere, accioche così istrutti & disposti a la religione, santamente & incorrottamente hono
rino Dio il che si legge essere stato satto da li genitori
di Sutanna.

Dan. 13

Et pero il sacerdote ammonisca li padri, che siano a li lor sigliuoli maestri di nirtu, di equità, di continenza, di tantità, & specialmente guardinsi da tre cose, ne le quali sogliono spesso crrare li padri: prima, di non dire contra li lor sigliuoli parole troppo acerbe, & di non essere nerso di loro troppo aspri: ilche comandi l'Apostolo ne la Epistola a li Colossensi con queste parole: Paves, nolite ad indignationem prouocare silios nesseros, ut non pusillo animo siam. Padri, non no nogliate pronocare li nostri siglinoli a sidegno: accioche cosi non dinentino pusillanimi. Perche egli è gran pericolo, che, mentre che per le stranezze de li padri son pieni di timore, non dinentino di animo abietto, & debole. Et però comandi loro, che si guardino da una trop-

Ad Colof.3

to

THE

# 1-1-11

W. Lis

The same

lie'e

FETC

linfo

nege

CCCIT

tu fin

ne itt

come

offeri

DEL QUARTO PRECETTO. 427 pa seucrità. Et piu tosto uoglino correggere li loro figli noli, che nendicarfi di loro. Dipoi, se pure hanestero fat to qualche errore, per il quale fia necessario il castigo, & la repréfione, allhora guardinfi, che per treppa indul genza non perdonino cofa alcuna a li figliuoli . perche cosi anniene bene spesio, che gli figlinoli per la troppa piacenolezza Semanfuerudine de' padri diuentano trithisk peragli minacci, & sbigottisca, che non uoglino usare nerio lifigliuoli una troppo diffoluta indulgenza co l'esempio di Heli. Simmo sacerdote; squale perche 1. Reg. 4. nerfo li fuoi figlia oli tra itato troppo indolgice, et amo reuole, fu da Dio grancmente caftigare, A l'ultimo am moniscali, che non faccino come mo'ti, (ilche e unupe rosiffimo)li queli ne l'educatione & dottrina de loro figlinoli fanno apunto il contrario di quello, che far do urebbeno, perche sono molti, che solo pensano, & solo procurano di lasciare a li lor figlinoli danati, sacultà, & un ampio & ricco patrimonio; V quelli eshortano & ec citano non a la religione, non a la pietà, non a la disciplina de le buone arti, & lodeuoli esercitij, ma a l'anari tia, & l'accumulare robba, ne sono solleciti de la falute o riputatione de li lor figlinoli; pur che fieno ricchi & danarofi, de la qual cosa qual si puo dire, o pensare piu uitupercha Et cofi auniene, che poi a quelli non tanto trasferiscono le facoltà, & le ricchezze, quanto le loro fceleratezze, & peccati, a li quali non fi mostrano guic'e per condurli al cielo, ma per fargli seco precipirare a l'inferno ne gli eterni tormenti. Et però il facerdote uegga di istituire li padri con ottimi precetti; & quelli ecciti a imitar l'esempio di Tobia, & a seguitare le uir- Tubia. tù simili a le sue; accioche poi che li figlinol: saranno be ne istrutti al culto di Dio, & a la santità, ne riportino come frutti abondantissimi de le loro fatiche amore, osteruanza, & obedienza.

in it

1 1 1

Com

J ale

.....

: 61

T, o

di-

che

illi

: 10-

Wase W

i ja 0.20

iori

101

U.C,

1

Carri

1.5

ı

0=

0.

### NON OCCIDES.

NON occiderai. Quella gran felicità, che è stata promessa a li pacifici di doner essere chiamati figlinoli di Dio, dee grandemente muouer li Pastori a far si, che a li sedeli diligentemente & accuratamente insegnino la dottrina di questo precetto.perche non si puo trouare altro modo migliore a unire & reconciliare tra loro la notorte de gli huomini, che fare, che la legge di que fla precetto fia da ciascuno offeruata santamente, come fi dee, uni che sarà pienamente dichiarato, perche allho ra fi pot à l'perare, che gli huomini congiunti tra di loro con un fommo confento de gli animi, fopra ogni cofa atrendano a la concordia,& a la pace. Ma, quanto fia ne cultirio il dichiarare questo precerto, di qui si conosce, che, noi che fu fatto quel grande & universale dilunio, fopra tutta la terra, questo su il principale precetto & in terdetto che fece Dio.perche disle: Sanguinem requiram a imarum seftrarum de mans cunst arum bestiarum, & de namo hominis. Io mi uendicherò del nostro sangue sparso, & fopra gli huomini, & fopra le bestie. Nel Euang. ancora tra le leggiantiche, che furono esplicate dal Signore, quella fu la prima, de la quale è scritto appresso S Mattheo; Dictum eft enim. Non occides & quel che segue intorno a queito proposito in quel medesimo luogo. Oltra di questo debbono li Christiani attentamente & uolen tieri ascoltare questo precetto.perche se bene si considera a la sua forza, è molto utile al difender la uita di ciafcuno . perche in queste parole, Non occides, si prohibifce al tutto l'homicidio. Onde debbono gli huomini accettarlo con tanto piacere & contento di animo, come se, essendo loro messa auanti una granissima ira di Dio, & altre grauissime pene, susse poi nominatamente prohibito, che niuno fusse offeso. Si

Gen. 9.

Matth. 5.

come

il gua do pro

Sign

ección

MUICI

101 101

(DECON

WATER C

CONTO

HOTHE

icmort.

certo no

Light !

ie fi p

segal (

BU; NO

: Mitte

arche !

LITTLE

Cano: L

m 1: 1

Call III

Charen

il oi.to

10 %,1

citando

homici

nuna le

Pero:li

malat

ulicati

mamen

Do, Capr

all Lake

tranqua

DEL QVINTO PRECETTO. come adunque questo precetto è giocódo a udirlo, cost il guardarsi da quel peccato, che ci e prohibito da questo precetto, dee in se hauere giocondità. Et quando il Signore esplicana la forza di quella legge, dimottro, che quiui si conteneuano due cose l'una che noi non occidiamo; ilche ci fu prohibito che sacessimo; l'altra ci fu comandato che facessimo : & queda su , che noi amassimo li nostri nimici; & con loro fussimo concordi, & che con tutti hauessimo pace, & finalmente che patientemente sopportalimo tutti gl'incommodi. In quanto ci è prohibito l'uccidere altrui, bilognerà principalmente infegnare, quali fiano quelle morti & accinioni, le quali pe la legge di questo pre certo non ci fono nietate, perche non e prohibiro necidere le bestie.che, concedendo Dio al'gli huomini, che si possino mangiare, è ancora lecito l'ucciderle, de la qual cofa cofi parlo S. Agostino. Quando noi udia- s. Agostino. mo; Non occides; non deuemo intendere, che quello precetto uoglia fignificare de le piante, o de gliaiberi; perche quelli non hanno fenfo alcune ;ne de gli animali irrationali, perche non hanno in modo alcuno con esti noi compagnia. Vn'altra forte di uccisione e permella: & quella è quella, che fi appartiene di fare a quelli magistrati, che hanno auttorità & potestà di uccidere; per la quale, secondo l'ordine de le leggi, & iecondo il giuditio, castigano gli huomini rei & icelerati, & difendono gli innocenti. Nel quale offitio clercitandofi giustamente, non solo non sono colpeuoli di homicidio, ma obedifcono maffimamente a quefta diuina legge, per la quale sono prohibiti gli homicidij. Peroche hauendo questa legge per fine sno di pronode. re a la vita, & a la falute de gli huomini, nari vente tut. ti li cattighi & punitioni di quei magistrati, che regitimamente uendicano lescele-acezzo, che fi commetrono, hanno rifquardo a far fi, con li fapplitij rejeimêdo l'au lacia & l'ingiaria, che uiuano gli huomini una uita tranquilla, & sicura, onde diffe Daux: In mainting meerfi-

itu

, the

ning

UIE2-

loro

:up:

ome. 1110

10-

100[2

- ne

U.

HO,

Lin

CTAN

1

0,8

10:1

1013

MI.

1

o en

onli-

radi

10-

10-

11-

fi-

interficieban omnes peccatores terra, ut disperderem de ciuntate do mini omnes operantes iniquitatem . Io uccidena per tempo tutti li peccatori de la terra, accioche con icacciassi de la città del Signore tutti quelli, che operano l'iniquità. Et per quelto non peccano ancora quelli, li quali co giuita guerra, non da cupidita o da crudelta ipinti, ma solo per defiderio de la publica utilità li numici loro prinano di utta. Sono ancora alcuni homicidij, che si fanno per comandamento di Dio, & cofinon peccarono li figliuoli di Leui, li quali in un giorno uccifero tanze migliaia di huomini: la qual thrage fatta, co si gli par.o Moise: Confecrastis manus ucferas bodie Domino: Hoggi hanete consecrate le nostre mani al Signore. Ne ancora ha trasgredito queito precetto colui, che non spontanca mente, ne péfatamente, ma a cafo ha necifo un huomo. Et sopra questo è scritto nel Deuteronoimo: Qui perens fert proximism fu un nescions, & qui heri & nadius terrius nullum contra eum oditan habitisse comprobatur, sed aditse cum eo sim pliciser in filma ad ligna cad nda, or in successione lignorum secusris e fugerit manum, ferrumq, lapfum de manubrio anicum eins percufferit, & occiderit : cades einfmodi funt, que quiz non uolim tate, neque de industria inferientur, propierea non omnino in peccatis numerantur. Chi percoterà il fuo profilmo, no sene ac corgendo, & chi hieri & l'altro hieri fi pruoua no hauer hauuto contra di lui odio alcuno, ma ellere sempliceme te andato feco nel bosco a tagliare le legna, & nel taglia re de le legna gli scappasse l'accetta di mano, o'l ferro uscito del manico percotesse il suo amico, & l'uccidesic; quelte cofi fatte occisioni iono tali, che, non esten-

Exod 32.

Deut. 19

role di S. Agollina, il quale dice : Non si dee in mo-5. Agoftino. do alcuno tenere, che, quando facciamo qualche operabuona, & lecita, sene l'operarla ci anuiene, ol-

tra ogni nostra uolontà, qualche male, sia imputato a not. Nondimeno in tal cosa si puo peccare per due

do cagionate nolontariamente, ne pensatamente,

non sono imputate a peccato. Ilche confermano le pa

cagioni: una, quando ano occupato in una cofa ingiu-

till

iote!

laqu.

mier

2.10

modo

1010

icle!

Jere 13

nmico

quelta

2010110

Menn

Lionis ade l

MAIT

11:03

mori,

tione c

pl'uc

acifi-

difin ioda 1

adalci

te pad

morte

mand:

te, ch

lidine

Muno 1

to có le

acc10,0

ecocell.

qual in

ana Itol

DEL QVINTO PRECETTO. 431

sta ucciderà un huomo: come per esempio, se uno percotesse o con pugna, o con calci una donna grauida, da
la qual cosa ne seguisse l'aborto; tal cosa per certo saria
auuenuta oltra la uolontà di colui; che l'hauesse percos
fa. non pero sarebbe senza sua colpa, non gli essendo in
modo alcuno secito ne concesso percuotere una donna
grauida. L'altra cagione è, quando, non bene considerà
do a ogni cosa negligentemenre & incautamente si ucci
desse uno. Et per la medesima ragione, se uno, per disen
dere la propia uita, messa ogni cautela, ucciderà il suo
nimico, si uede manisesso, che costui no e trasgressore di

quetta legge.

\*

(1) 4

lm,

1 per 2 3 114

ilia

Link

1

11.

. . .

The last

Mil

Lip co. r. Factorial

1. 110

101

S. Se

11.03

11 3 31

---

new

on for

I'm

10

Ton'll

والمدال

- Like in

والمنان

le pa

110-

DC-

01-

110

due

مااع

Queste forti di homicidij adunque sono quelle, che no sono coprese dal precetto di quelta legge : le quali, eccettuate tutte l'altre, sono prohibite, ouero rispeto a l'homicidiale, ouero a qllo, che e uccifo, ouero a li modi, de li quali si comette l'homicidio. Perche, quanto s' appartiene a quelli, che fanno l'homicidio, no n'e eccet tuato alcuno, o fiano huomini ricchi, o poteti, o fiano fi gnori, o siano li propij Padri: ma senza alcuna distintione o disferenza a ciascuno indifferentemente e nietato l'uccidere. Ma se poi si considera a quelli, che sono uccifi; questa legge si estende a tutti; ne e huomo alcuno di si uile & abietta conditione, e stato, che non sia disefo da la uirtu & forza di quella legge. Ne però è lecito ad alcuno uccidere se stesso cociosia che niuno sia talmé te padrone de la sua uita, che a noglia sua possa darsi la morte. Et però, per le parole di quella legge, non ti è co mandato, che tu no uccida un' altro, ma semplicemente, che tu non uccida. Et se poi nos consideriamo a li dinersi modi, ne li quali si comettono gli homicidi; niuno ne è eccettuato, pche no folo no è ad alcuno leci to có le sue mani o có serro, o có sasti, o có bastone, o có laccio, o có ueleno torre la uita a un'huomo, ma ne anco è cócello farlo có il cófiglio, có l'aiuto, có le facoltà, o in qual fi ueglia altro modo. Ne la qual cofa fi uede una so ma stoltitia & grossezza di ceruello de'Giudei; li quali crede-

credenano di offernare questo precetto, guardandosi so lo di uccidere altrui con le mani. Ma a l'huomo Chrifliano, il quale, secondo che ha dichiarato Christo, ha imparato, che quelta legge è spirituale, come quella, che non folo ci comanda, che habbiamo le mani pure, ma ancora l'animo calto, " fincero; non balta quello fo lo, che essi giudicano ester basteuole a l'osseruanza di questa legge. Peroche ne l'Enangelio ci è stato insegnato, che non ci e pur lecito allirarci con alcuno: doue dice il Simore: Em antem dica nobis: Omnis qui irascitur frari fuo, reus evit indicio: qui autem diverit frairi fuo racha, reus crit concilio: qui autem dixerit, fatue, reus erit gehemiæ ignis . Et 10 ni dico, che qualunque si adira co il suo fratello, sarà reo del giuditio. Et chi dirà al ino fratello, racha, farà reo del configlio: & chi gli dira, stolto, sarà reo del fuoco del l'Inferno. Da le quali parole si manisesta, che colui non è senza colpa, che si idegna con il suo fratello, quantunque tenga l'ira ferrata ne l'animo; & chi mostra qualche segno esteriore de l'ira, che ha di dentro, pecca grauemente, ma molto piu grauemente, chi non fi uergogna suillaneggiare con dure parole il suo fratello. E quello è uero, quando non ci è cagione alcuna di adirar. fi.perche la cagione de l'ira, la quale è concessa da Dio, & da le leggi, e quando noi calfighiamo coloro, li quali sono soggetti al nostro imperio, & a la nostra potestà, quando hano cómello qualche errore.perche l'ira de l' huomo Christiano no dee procedere da li sensi carnali, ma da lo Spirito fanto. conciossa che a noi si conuenga esser tempij de lo Spirito anto, ne quali habiti Giesu Christo. Sono in oltra dal signore state insegnate molte altre cose pertinenti a la perfettione di queita legge, co ine farebbe quello : Non rej ftere malo, fed , fi quis te percusserii in desteran maxillam tua , prabe illi & alteram . & ei, qui unit tecum in insaicio contendere, co tunicam tuam ollere, dimitte ei & pallium : &, quicumque te angariau. rit mille passus, unde cumillo alia duo. Non nolere resiste-

re a I huomo trifto, ma, se uno ti percotterà ne la guan-

Matth. 5.

s.ad Cor. 6.

Matth. g.

ciad

tro

count

D:

1:101

DILLO

ic nor

pecca

me.

del Pa

mgl

hoon

pecca

chiar

lefac

Dio

punti

hera,

(2910

le no

da la

nin

iltet

gere

cagi

che

che

tam

ftra

gual

na co

men

che i

des ev

loci

don

DEL QVINTO PRECETTO. 433

cia destra, porgegli ancora l'altra: & a colui, che uorrà teco contendere in giuditio, & torti la tonica, dagli ancora il mantello: & se sara uno, che ti ssorzerà andas se

co un miglio, uanne ancora due altri.

66

L'a

P)

\* 5.0

114

10-

, . . . ja

1000

E.E

1:11

):ii,

:11J.

14

III,

التا

71.1

OIL

,.0

270

ol-

Co

Da le cofe già dette fi puo intedere, quanto fiano gli huomini inclinati a quei peccati, li quali ci sono prohi biti per quetto precetto; & quanti fi ritruouino, li quali fe non con le mani, almeno con animo commettono il peccato de l'homicidio. Et pehe a fi pericolofa infermi tà ne le facre lettere si sono trouati li remedij, e offitio del Parocho l'infegnarli diligentemente a li popoli: & tra gli altri e di grandissima importaza, di fare si, che es si conoscano & intendano quanto scelerato & nesando peccato fia l'uccidere un'huomo. ilche fi puo uedere chiaro per molti & grauissimi testimonij, che ne fanno le sacre lettere. Peroche talmente ne le sante scritture Dio detesta l'homicidio, che egli dice, che fin le bestie punirà de la morte de gli huomini; & comanda, che qua fiera, che harà offeso un'huomo, fia necisa. Ne per altra cagione nolfe, che l'huomo hauesse in honore il sangue se no pehe in ogni modo ritrahesse l'animo & le mani da la morte de gli huomini. pche gli homicidiali sono nimici crudelissimi del genere humano, & de la natura istesta: li quali, quato per loro si puo, cercano di distrug gere tutte l'opere di Dio, uccidendo l'huomo, per la cui cagione egli afferma hauer prodotte tutre le cose. Anzi che nel Genefi, estendo uietato l'uccidere l'huomo, per che l'ha creato Dio a sua similitudine & imagine, sa cer tamente colui a Dio una ingiuria notabile, & quasi mo stra di nolere percuotere & far niolenza a Dio, il quale guafta & distrugge la fua imagine. Questo con una diuina cogitatione de l'animo suo considerando Danid si la mento grauissimamente de gli huomini homicidiali,& che spargono il fangue, con quelle parole : l'eloces pedes eurum ad effundendum sanguinem. Li lor piedi sono ueloci a spargere il sangue. Ne disse semplacemente, ucci dono, ma spargono il sangue.le quali pre ole proferi per EE ampli-

Gen &

Plal. roo

amplificare maggiormête quella detestabile sceleratez 2.2, & per manifellare la loro smisurara crudeltà. Et accioche principalmente dichiarasse, con quanta suria per un certo diabolico impulso siano precipitati a si grande

errore, disse: Li lor piedi sono neloci.

Hora quelle cose, che il Signor nostro Giesu Christo ci comada che noi offeruiamo in offo precetto, rifguardano & intendono a fare, che noi habbiamo pace co gli huomini.perche disse, nolédo interpretare questo patio: Si offers munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris quia frater tisses habet aliquid adversion te, relinque ili munus tusum ante altare, & uade prius reconciliari fratri tuo, & tunc uenies offeres munus tuum . Se tu offerisci il tuo dono a l'altare, & quiui ti souuerrà che il tuo fratello ha qualche cosa contra di te, lascia quini ananti a l'altare il tuo dono, & nanne prima a reconciliarti al tuo fratello, & allhora ritornan do offerirai il tuo dono. Le quali parole dal Parocho sa ranno in tal guisa esplicate, che dimostri, conie, senza eccettione alcuna, tutti noi deuemo con una ardente charità abbracciar ciascuno : a la quale ne la dichiaratione di questo precetto, quanto piu potrà, ecciterà li fedeli: conciosia che in quello massimamente risplenda la uirtu di amare il prossimo, peroche nietandosi in questo precetto apertamente l'odio, essendo chi odia il suo fratello, homicidiale; di qui senza alcu dubio segue che insieme si dia il precetto di amore, & di charita. Et perche per questa legge ci è datto il precetto de l'amore & de la charità, ci sono ancora fatti li comandamenti ditute qlle opere & offitij, che sogliono seguitare do po la carità. Diffe Pauolo: La Charità è patiente: adun quale il Saluatore c'in fegna che noi possederemo le anime nostre. Dopo questa segue la beneficenza, come seconda compagna de la 1, ad Cor. 13 charità: perche la charità à benigna, & la uirtù de la be nignità & de la beneficenza è molto ampia, & l'offitio suo massimamente si esercita a far che noi pronedianio

a li poucri le cose necessarie, che a gli assamati diamo il

chi

te q

Lu.

te e

don

8 91

mor

don

ron

que

che

trop

uend

gran

gna

2 per qita

cipo,

Matth. g.

g. Ioan. 3.

#.2d Cor. 12 Luc. 24.

41.4

DEL QVINTO PRECETTO. 435 cibo, a el afferati il beneraggio; che nestiamo gli ignudi & quanto uno ha maggior bisogno de l'ainto nostro, tan to pin in quello hamo larghi, & liberali. Quelle opere di beneficen /a, % di bonea, le quali per natura loro fono chiare & illuffri, diaentano ancora pin chiare, quan do iono furce a nemici: perche diffe il Saluatore nostro: Diligie inimiers westers bene facite its qui oderunt uos. Amate li uoltri nimici : fate bene a quelli, che ui odiano. Il che ancora l'apostolo ci insegna con quelle parole: Siesurie rit in micus tures, ciba ill um : fi fizit, petrom da illi : hoc enim fac es carbones ignis empores super cap. eius noli unci a malo, sed uncein bi malun . Se il tuo nimico hara fame, dalli da mangiare: se ha sete, dalli da beuere, perche sacedo que sto ragunerai topra il capo suo carboni di suoco. non uo le e effere uinto da l'huomo tristo, ma uinci nel bene il trifto. Finalmente se noi risguarderemo a la legge de la charità, la quale e benigna, conosceremo che per questa legge ci e comandato & ordinato, che noi facciamo tut te quelle opere, le quali si conuengono a la manssietudine, a la piacenolezza, & a tutte le altre cosi fatte uirtu. Ma quella opera, che è piu eccellete & nobile di tut te le altre, & che è pienissima di charità, & ne la quale massimamente a noi conuiene esercitarsi, e che noi per doniamo & relasciamo le ingiurie riceuute con pacato · & quieto animo.al che fare spesso le sacre lettere ci ammoniscono, & eshortano, si come già si è detto, nomină do non solo quelli beati, che fanno tal cosa; ma affermã do, che a quelli e dato da Dio il perdono di tutti gli errori. Ma quelli, che disprezzano o al tutto negano far questo tal atto, non lo riceuono in modo alcuno. Ma per che quasi ne la mente de gli huomini è inserta, & troppo efficacemente stabilità una certa cupidità di uendicarsi; è necessario, che il Parocho ponga una grandistima diligenza, non solo a infegnare, che bisogna che il Christiano si scordi de l'ingiurie, ma ancora

a persuaderlo al tutto a li suoi popoli. Et perche intorno asta materia li sacri Theologhi sanno molti trattati, &

EE

allas

17 = 14

Willia.

11 pre-

nya.

i.

dit:

A CO

C.

1

....

rug m gr

....

: :]]=

16.4

1.0

1.11

The state of

Marth. 5.

Ad.Ro.In

assai spesso ne ragionano; quelli be studij il Parocho, ac cioche cosi possa con l'auttorità loro resutare la pertina cia di alli, che sono ostinati & indurati ne la cupidità, & desiderio de la nédetta. Habbi sempre in proto & pre parati gli argomenti, che quei santiscrittori & padri ha no addotti di qita materia, li quali fono di grandisfima efficacia, & molto al pposito. ma tra gli altri questi tre principalmete si debbono esplicare. Il primo e, che a co Îui, che pesa haucre riceunta l'ingiuria, si dia ad intéde re in ogni modo, che colui, del quale egli pur defidera uédicarsi, non è stato la principal causa del sno dano, & de la sua ingiuria: Cosi fece quel maranigliofo Giob; il quale, da li Sabei, da li Caldei, & dal Demonio granemente offeso, non hauendo a loro rispetto alcuno, come huomo retto, & molto pietolo, rettaméte & pietolamé te disse queste parole. Dominus deda, Dominus abstulis. Il si gnore me le diede, il signore me le tolse. Onde p le parole, & per l'esempio di gl patiétissimo huomo debbono li Christiani persuadersi quello, che è uerissimo, che tutte le cole, che noi patiamo in quanita, predono dal fignore, il quale di ogni giustitua & misericordia è pa dre & auttore. Ne ci punifee come suoi nimici; tanta è la sua benignità uerso di noi; ma ci corregge & castiga come siglinoli. Ne certaméte, se bene cossidereremo a q sto fatto, sono in si fatte cose gli huomini altro che ministri, & quasi esecutori di Dio. Et quatunque l'huomo possa grauemete hauere uno i odio, & desiderargli ogni male, nődimeno, se Dio nő glielo pmette, nő lo puo in modo alcuno daneggiare. Da qfta ragione indotto Gio sef sopportò patientemète l'iniqui cossgli de suoi fratel li, cost Dauid l'ingiurie fattegli da Semci. Farà ancora molto al proposito di questa materia quello argometo che tratto S. Gio. Chrisostomo granemente & dottamé te, cioè, che niuno è offeso se non da se steffo. perche qlli, che pur pésano di hauer riceunto inginia, se co dritto animo confidereranno a la cosa, troueranno senza aleun dubio, che non hanno da persona alcuna riceunta in

m

du

pa

Iob.r.

Gen.45.

DEL Q VINTO PRECETTO. 437 giuria o dano:perche aunéga che le cofe, da le quali effi fono offefi, gli uengono di fuore, & da altri:nondimeno esti sono, che grandemete offendono loro istessi, quando l'animo loro macchiano & cotaminano bruttamente di odio, & di cupidità, & d'inuidia. L'altro argometo, che fi puo fare, è gito, che quelta opera del perdonare cotiene i se due gradissime comodirà, le quali a coloro uego no, che da un pietoso affetto uerso Dio indotti uolentie ri pdonano le igiurie. De le quali la prima è, Che a coloro, li quali relasciano gli altrui debiti, ha promesso Dio, che essi anche impetrerebbono perdono de li lor Matth. 18 peccati: da la quale promessa si dimostra chiaro, quanto gli fia grato quelto pietofo offitio di perdonare. La feco da comodità e, che noi conseguiamo una certa nobiltà, & perfettione:perche nel perdonare le ingiurie diuétia mo in un certo modo fimilia Dio, ilquale fa nascere il suo sole sopra li buoni & sopra li rei, & pioue sopra li giuiti & fopra gl'ingiusti. A l'ultimo si debbono narrare glli incomodi, ne li quali noi incorrianio, quado no uogliamo perdonare l'inginrie riceunte. Onde il Parocho a quelli, che no fi posiono disporre a perdonare a gli ni mici, ponga anati a gli occhi, come l'odio no folo e pec cato graue, ma che per la lughezza & cotinuità del pec care l'empre piu si uiene a imprimere & attaccare ne l'a nima, & ogni giorno diuenta piu graue, perche, conciofia che colui, nel cui animo è fifla qta passione, sempre habbi sete del sangue del suo nimico, pieno di speraza di uendicarfene, giorno & notte in tal modo fi truoua in una continua & trista agitatione & perturbatione di méte, che sempre par che pensi a morti, a homicidij, o a qualche altra nefanda operatione. onde auuiene, che co stui o no mai, o con grandissima difficultà & fatica si co duca a perdonare perfettamente, o in qualche minima parte almeno rimetta le ingiurie:tal che meritamente è questa tal passione assomigliata a quella ferita, dentro a laquale sia rimasto il ferro. Molti altri incomodi & peccati, oltra li detti, sono quelli, che son cogiunti conte co

EE

0.20

Cinq.

1 100

10

ii.

ETT

Sy Si

11.0 Tall to

. . . .

April 1

:23

10

z.loan. 2

un legame a questo solo peccato de l'odio. Ilche espresse S. Giouanni con queste parole: Qui frairem sum adit, in tenebris est, or in tenebris ambulat, & nescit ans cat: a a senebre obcecauerunt oculos eius. Chi odia il suo fratello, e ne le tenebre, & ne le tenebre camina, & no sa doue si nada:perche le tenebre gli hanno accecati gli occhi:onde è necessario che spesso caschi a terra . perche come puo mai essere, che uno appruoui le parole, o li satti di colui, che ha in odio Quindi nascono li giuditij te nerarij, & ingiusti, le ire, le inuidie, le mormerationi, & simi li altre cose, ne le quali sogliono ancora inuimpparsi quelli, che gli sono congiunti o per parentado, o p ami citia. Onde bene spesso auuiene, che da un peccaso solo ne deriuino molti,ne fenza ragione fi dice, che queito è il peccato del Dianolo: perche egli fin dai principio fu homicidiale perilche il figlinolo di Dio Gieta Christo nostro Signore, quando li Farifei pur desiderauano dargli la morte, diffe, che il padre loro, che gli haucua generati, era il Dianolo, & che erano discesi da lui.

Ma oltra le cose dette, onde si posson cauare le ra-

gioni da detestare & nituperare questo nitio, sono sta-

ti ancora insegnati ne le sacre lettere altri rimedij & molto conuenienti: tra li quali il primo & maggiore è

Ican. \$

l'esempio del nostro Saluatore: il quale noi ci deuemo proporre per imitare. imperoche egli, conciosia che non potesse in lui cadere sospitione pur di un minimo difetto, battuto con flagelli, coronato di spine, & final-

mente confitto in croce, fece al suo padre quella oratione piena di pietà, & di charità: Pater dominte illis: non enim sciunt, quid facient. Padre, perdona loro:perche

non sanno, quel che si sanno. Il cui spargimento di Ad Heb. 12. fangue, testifica l'Apostolo, che assai meglio parla che quello di Abel. L'altro remedio su addotto da l'Ec

clesiastico; & questo su, che noi ci ricorda demmo de la morte, & de l'estremo giorno del giuditio, quando disse: Memorare nouissima tua, & in aternum non petcabis.

Ricordati de le cose, che ti hanno da interueni-

Lue. 23.

Beele.7.

C liv

am;

80

nor:

mari

Ma

to c:

tratt

mod

che i

MILE

men

que

e le 3:

DEL SESTO PRECETTO. 439
re al fine, & non peccherai mai. Le quali parole uoglio
no fignificare quello. Penía spesso, come presso hai a mo
rire; & perche in tal tempo ti sarà cosa desiderabilissima
& sommaméte necessaria, impetrare la dinina misericor
dia; pero ti bisegna & hora & sempre proportela auanti
a gli occhi, perche così anuerrà, che quella sinisurata cu
pidità di uen licarti si nerrà a sininuire & cosumare, poi
che a l'impetrare la dinina misericordia non puoi trona
re altro remedio maggiore, & piu atto, che l'oblinione
de l'inginrie, & l'amor nerso coloro, li quali habbino os
feso o te, o qualcuno de'tuoi con fatti, o con parole.

## SESTO PRECETTO.

#### NON MOECHABERIS.

NON FARAI ADVLTERIO. Perche il legame che e tra'l marito & la moglie, e strettissimo, & niere ad ambidue puo auuenire piu giocondo, che l'accorgersi & conoscere di estere amati di un singolare & scabieuole amore, & per il contrario niente piu molesto, che l'au uedersi che si rinolge ad altri il debito & legitimo amo re che si deue a lui pò rettaméte & ordinataméte dopo quella legge, la quale difende ¡Si huomini da la morte, fegue quelta de l'adulterio, accioche quella fanta & ho norabile congiuntione del matrimonio, oue suol ritrouarfi una gran forza & abondanza di charità, niuno ardisca uiolare o disciogliere co il peccato de l'adulterio. Ma ne l'esplicare questa cosa dee essere il Parocho mol to cauto, aunertito, & prudente, & con parole coperce trattare questa materia; la qual piu rosto desidera una moderatione, che una copia abondante di parole . perche si dee temere, che, metre che egli nuole troppo lar gamente & copiosamente esplicare quelli modi, ne'qua li gli huomini si partono da l'ordinatione & comanda. mento di questa legge, non uenga per sorte a cadere in quei ragionaméti, da li quali piu tosto suole darsi a noi materia

materia di eccitare la libidine, che impararfi la ragione o'l modo di estinguerla. Ma, perche in questo precetto si contengono molte cose, le quali non si debbono in modo alcuno lasciare indietro, tutte al luogo loro denono

non.

6 CH

fire

de

que

1.0

kerts

1100

71.

101

10;

Hig

la,c

uer

qua

la Eli-

essere esposte da li Parochi.

E adunque la forza& uirtù di questo precetto di due forti:una, per la quale si prohibisce l'adulterio co aper te & chiare parole:la seconda e quella, che contiene in se quella significatione & sentimento, che noi cultodiamo la callità de l'animo, & del corpo. Per fare adunque il cominciaméto de la nostra iltruttione da quello, che ci è prohibito:L'adulterio è una ingiuria, che si fa al legitimo letto maritale, o sia il suo propio, o sia quello di un'altro. Perche se il marito pecca con una donna non maritata, niola il suo letto:ma se un'huomo senza moglie, pecca con la conforte di altri, allhora fi macchia l'altrui letto con il peccato de l'adulterio. Et con questa medefima prohibitione & interdetto, secondo che noglion S. Ambruogio, & S. Agottino, si uictano tutte le cose dishoneste & impudiche. Et che queste parole hab bino quelta fignificatione, & intendimento, fi puo raccogliere da le sacre lettere cosi del nuouo, coe del necchio testamento. peroche, oltra l'adulterio, son punite apresso Moise tutte le sorti di lussuria, & di libidine. & nel Genefi è il giuditio di Giuda cotra la sua nuora. E ancorà nel Deuteronomio qlla nobile legge di Moife, per la quale si prohibina, che de le figlinole d'Israel niuna fusse meretrice. Si truoua ancora glla bella esortatione, che Tobia fa al suo figlinolo, done dice: Attende tibi fili ab omni fornicatione: Guardati o figliuolo da ogni fornicatione.l'Ecclesiastico ancora dice: Erubescite a respettu mulieris fornicaria. Vergognateni di guardare una donna fornicaria. Nel Euangelio ancora disse il fignore nostro Giesu Christo, che del cuore escono gli adulterij, & le fornicationi, che imbrattano l'huomo. L'-Apostolo Panolo ancora detesta questo nitio con molte & chicacistime parole, dicendo : Hac est nolumas Dei

Gen. 18.

Deut.23.

Tob.4.

Becl.41.

Matth. 15

sad The.4

DEL SESTO PRECETTO.

ii .....

07 ... fanctificacio nestra, ut abstincatis nos a fornicatione. Questa e la nolonta di Dio la nostra santificatione, che noi mi 1.Ad Co. 5. asteniare da la fornicatione. Et altroue. Fagite fornicationem. Faggite la fornicatione. Et altrone. Ne commisecamini fornicariis. Non ui impacciate con li fornicarii. Er poi: Fornicais autem & omnis immunditia aut auarmanec nominetur in tobis . La fornicatione, & ogni forte d'immonditia, o auaritia non ha pur nominata in uoi. Et altrone: Neque fornicarii, neque adulteri, neque molles, neque masculorum concubitores regrum Dei possidebunt. Ne li fornicarij, ne gli adulteri, ne li molli, ne li uiolatori de fancialli, pollederanno il regno di Dio. Ma l'adulterio e itato qui principalmente uietato, con gran con fideratione:perche, oltra quella dishonestà, che in lui si ritruoua, la quale è comune a le altre sorti di intem peranza, ha ancora feco conginuto il peccato de la ingiultitia, non folo uerfo il fuo profismo, ma ancora uerfo la ciulle conversatione, & compagnia. Ancora è cosa certa, che colui, che non si astiene da la intemperanza de le altre sorti di libidine, ageuolmente trabocca in questa incontinenza de l'adulterio. l'erilche có questa prohibitione de l'adulterio intédiamo prohibirfi ogni forte d'impurità, & impudicitia, con la quale si macchia il corpo: anzi ci e fignificaro con quello precetto effer uietata ogni interiore libidine de l'animo, fi per la for-7a, & natura de la legge, laquale, è chiaro, che è spiritua le, si ancora perche il nostro signore Giesu Christo ce lo insegno, quando difle. Audistis, quia dictum est antiquis; Non machaberis. Ezo autem dico uobis, quia omnis, qui viderit mulierem ad concupifcendum eam iam næchatus est eam in corde suo. Voi hauete inteso, che a gli antichi è itato det to; Non farai adulterio. ma io ui dico, che cialcuno, che ritguardera una donna con concupitcenza di possederla, costui già nel suo cuore ha adulterato con lei. Quefte sono quelle cose, che noi habbiamo giudicato douersi insegnare publicamente a si Christiani ; a le qualifiaggiugneranno quelle, che tono state determinate

Marth. 5.

Concilio Trentino.

minate dal santo Concilio Trentino cotra gli adulteri, & contra coloro, che nutriscono & tengono in casa le concubine, & le meretrici.lasciando indietro molte altre cose, & molti uarij modi d'impudicitia, & diucrse forti di luffuria, de li quali prinatamente donera il Parocho auuertire ciascuno secondo che ricerchera la co ditione del tempo, & de le persone.

Che la casti condo la di uersità de gli itati.

Segue hora, che trattiamo quelle cose, le quali hantà dee essere no forza & natura di comandare. Debbono adunque li offeruzta da Christiani effere insegnati, & grademète eshortati, che con ogni diligenza ueggano di conferuare & matenere la continéza, & la pudicitia, & si mondisichino & purghino da ogni macchia, che potesse imbrattare la carne o lo spirito, operando la loro santificatione nel timore di Dio. Et primieramente si debbono ammonire, che, quantunque la uirtù de la castità piu risplenda in quella forte di huomini, li quali santamente & religiosamen te offeruano quel nobilissimo & ueraméte dinino propo sito de la uerginità, nondimeno a quelliancora si appro pia & conniene, liquali ouero fanno uita celibe, ninendo senza consorte, ouero, essendo congingati, si conseruano puri & integri da ogni uietata libidine. Ma, perche molte cose sono state trattate da li santi Padri, per lequali ci insegnano che domiamo ognilibidine, & raffreniamo li diletti carnalisstudisi il Parocho accuratamente esporle al popolo, & con gra diligenza si eserciti nel trattare questa cosa. Et sono queste cose parte poste nel pensiero, parte ne l'opera. Il rimedio, che è ordina to a la cogitatione, cossile ne l'intédere, quanta sia la di shonestà & bruttezza di questo peccato, & quanto il da no, che ne niene:la quale conosciuta, assai piu facile ci diuenterà il modo di detestarlo. Et, che sia questo pecca to dannoso, si puo intendere da questo, perche per questo peccato sono gli huomini mandati Iontani & discacciati dal regno di Dio: il qual male è'l maggiore di tutti gli altri. & questa calamità è comune a tuttiglialtri errori:ma quello è propio di questo pecca-

0:

· Oll

113 14

89 2 a

Street V

Horn

di C!

le far.

Hern

dinen:

Littin

tro,ch

Come In mat

• Illian

DEL SESTO PRECETTO

III.

L-Million Laboration

to, che quelli, che sono fornicarij, son detti peccare neº lor proprij corpi, secondo la mente de l'Apostolo, ilquale cosi seriue : Frgite fornicationem : omne enim peccatum, quade inque feceri: homo, extra corpus est: qui autem 1.ad Cor.6. fornicator, in corpus from peccat. Fuggite la fornicatione : perche ogni peccato, che commette l'huomo, è moridel suo corpo: ma chi fa la fornicatione, pecca nel suo corpo. Ilche e detto; perche il fornicario fa ingiuria al propio corpo, uiolando la fua fantità, onde sermendo a li Thessalonicensi S. Pauolo disse: Hac est intentas Da sanctificado ucstra, ut abstineatis nos a ferra ceiver, imfeint was fuifque ne frum nas funn pofsidere in saudificatione, & besore, non in passione desiderii, ficus & grues, que iguerent Deum. Questa e la nolontà di Dio la unitra familicatione, che noi ni alteniate da la fernicazione, & che ciascuno sappi possedere il uaso del suo corpo in fantificatione, non in passione di defiderio, come fanno li Gentili, liquali non conoscono Dio . Digoi , ( & questo è assar piu nofando & scelerato peccaro ) se un huomo Christiano dishoneitamente fi da in preda a una meretrice, allhora quelle membra, che iono di Christo, fa dineutare niembra di merctaise : perche cofi diffe S. Pauolo: Nescuis, quan um corpora tres. ra membra sant Christie tollens erço men bra Christi ja iam membra meretricis? abst. en nefeitis, quorism qui soisserer meretrici, umm cerpus efficium? Hor non sapete noi, che li nostri corpi sone membra di Christo? rogliendo adonque le membra di Christo. Ie farò membra di una meretrice > non piaccia a Dio Hor non sapete noi, che chi si accosta a la meretrice, diuenta seco un medesimo corpo ? Oltra di questo l'huomo Christiano, si come il medesimo testisica, è un tempio de lo Spirito fanto:ilquale urolare, non è al tro, che da quello discacciare lo Spirito santo. Et è nel peccato de l'adulterio una grande iniquità, perche se (come unole l'Apostolo) queili, che sono congiunti 1.ad Cor.7. in matrimonio, son talmente obligati l'uno a la potestà

E.ad Cor. 6.

de l'altro, che niuno ha facoltà o ragióe alcuna del fuo corpo, ma sono tra loro di maniera legati con un certo legame di una scambienole seruità, che'l marito a la nolontà de la moglie, & la moglie dee al tutto obedire a un cenno del marito; & fe l'uno o l'altro di coitoro separa & toglie il corpo suo, ilquale e ne l'altrui potestà, da colui, al quale gia è obligato; costui è per certo moleo inginsto & scelerato. Et perche la paura de l'infamia, & del dishonore molto incita & muone gli huominial fare le cose, chegli son comandate, & li ritrahe grandemente da le cose prohibite; per questo insegnerà il Parocho, che l'adulterio arreca agli inuomini una notabile uergogna, & dishonore. perche ne le sacre lettere cosi si truoua scritto: Qui adulter est, propter cordis inopiam perdet animam suam; turpitudinens, & ignominion congregat sibi; & opprebrium illius non delebitur. Chi cadultero, per la ponertà & niltà del cuore perderà l'anima ina, a fe stesso congrega dishonore, & ignominia; & il ino opprobrio non si scancellerà. Ma la grandez za di questo peccato si puo ageuolmente conoscere, considerando a la seuerità del supplitio. perche gli adulteri per legge dal fignore ordinata nel necchio testamento erano lapidati. Anzi che per la libidine di un solo non pure colui, che hauea commesso il peccato, ma a le nolte tutta una città era rumata & diltrutta, si come si legge che aunene a li Sichimiti. Molti escmpij de la diuina uendetta sono scritti ne le sacre lettere, li quali il Parocho potrà raccogliere per ritrarre & ispauentare gli huomini da la brutta libidine, come è quello de la ruina di Sodoma, & de le al tre città nicine, il supplitio di quelli Israeliti, li quali fornicarono con le figliuote di Moab nel deserto, la ruina de la Tribu di Beniamin. Et se pure alcuni scampano la morte, non però fuggono quelli intolerabili tormenti, & quelli cruciati di pene, da le quali fono bene spesso castigati : perche sono talmente accecati ne

la mente, la qual pena è grauissima, che non hanno

Prou.6

Leuit.20. Ioan.8

Can. 34

Gen. 1 9. Num 2 5 Iud. 20 de

11:

poi

1. LE.

dema

me ii

Mati

• ipure:

de:

10,5

nantur Culore

mede

C'89 65

al qu

occhi !

tro il

Co mail

Butelo tole

. anim

DEL SESTOPRECETTO. cura alcuna ne di Dio, ne de la fama, ne de l'honore, ne del grado, ne de' figlinoli, ne finalmente de la propia ui ta: & in tal modo dinentano cosi tristi, & inutili, che non meritano che sia loro commessa cota alcuna d'importanza, o honorenole, & non sono quasi pin atti a officio o negotio alcuno. Gli esempi di tal cosa potiamo cauarli da Dauid, & da Salomone. De quali l'uno poiche he be come do l'adulterio, fubito fatto da se stesso 2. Reg. 2 dinerfissimo, done prima era mainetissimo, & humanis fimo, dinenne crudenssimo: talche mado a la morte Vria, il quale era stato cosi fedele & amoreuole: l'altro es sendosi tutto relascimo a la libidine de le donne talmé te si parti da la uera religiõe di Dio, che segui li Dei sal si. Toglie aduque questo peccato (come bé disse Osea) oc.4. il ceruello & l'itelletto de l'huomo, & spesso lo accieca.

. ..

. .

. . . .

S ...

11.04

22.00

20

ie

Veniamo hora a li remedij, che consiltono ne la operatione. tra questi il primo è, che noi suggiamo grandemente l'otio: al quale gli huomini di Sodoma, co- Con quanta me si legge appresso Ezechiel, essendosi al tutto rela- cura si dalisciati, precipitarono in quella dishonoratissima & rele occasio spurcissima sceleratezza de la nefanda libidine. Dobo ni di uiolaqueito si dee grandemente suggire la crapula : onde r la castuà disse il Profeta: Saturani ess, & machati sunt: Io li fatiai, & essi commessero gli adulterij.perche il uentre ripieno, & satio partorisce la libidine. Il medesimo signisi Luc. 21 co il signore con quelle parole. Attendita usbis, ne forte grauentur corda uestra crapula, in ebriencie. Guardateni, che il cuore uostro non si graui di crapula, & di ebriera . Il medefimo dille l'Apoltolo : Nelite inebrieri nino , in quo est luxuria. Non ui ungliare inebriare di uino, ad Iph. 5. nel quale è la lussuria. Ma inole grandemente essere l'animo infiammato & acceso a la libidine per uia de gli occhi & a quelto proposito sa quel detto di Christo 70-Aro fignore: Si oculus tuns scandalizat to, erue cum, Math. 13 & pronce abs te . Se il tuo occhio ti icandaliza, cauatelo, & gettalo uia. Sono ancora molte altre parole de li Profeti sopra la medesima cosa, come è quello,

Ezech. 16. 2. Reg.tr. Flier. 5.

Job. 31.

Reg. II. Gen. 34. Dan-31.

quello, che diffe Giob: Pepigi fa dus cum oculis meis, ut ne co gitarem quidem de l'irgine. To ho fatto il patto con gli occhi miei di non pentare pure a una Vergine. Sono il na!mente molti, & quasi innumerabili gli elempij de li ma li, li quali hanno hauuto 'origine da lo fguardo de gli occhi . Per questo peccò Danid : per questo il ke Si chen: & per queito quei due uecchi, calunniatori di Sa fanna, caddero in quel grande errore. Ancora il nelli re

Eccle.94

commuoue & eccita il senso de gli occhi, bene spesso porge non piccola occasione a la libidine. Et per questo ci auuertina l'Ecclesiastico: Auerte faciem trana amuli: re compta: Riuolta la tua faccia indietro da la donna ornata. Quando adunque le donne attenderanno troppo a

troppo attillato, ornato, & uago, per il quale molto si

Pornarfi, & polirfi, non farà inconueniente, che il Parocho a le uolte con qualche diligenza le ammonisca, & corregga, con quelle grauissime parole, le quali già dif se l'Apostolo Pietro a questo proposito: Mulserum non

sit extrinsecus capillatura, aut circundatio auri, aut indumenti nestimentorum cultus: Le donne non portino l'acconciatura

de capegli scoperta per farsi uedere ornate esteriormente, ne si circondino di oro, ne attendano a l'ornamento de le uesti. Il fimile disse S. Pauolo con quelle pa role: Non in tortis crinibus, aut auro, aut margaritis, nel neste

pretiofa. Non pongano la lor cura ne capegli inanellati, & ne l'ornarsi con l'oro, o con le perle, o con le uesti pretiose. perche molte donne, mentre che si adornano di oro, & di perle, hanno perduto gli ornamen-

ti de l'anima, & del corpo. Et a questo eccitamento 2 la libidine, che suol nascere per il troppo esquisito ornamento de le uesti, ne segue un'altro, che e quello, che uiene da li lasciui & dishonesti ragionamenti . per-

che da la dishonestà & impurità de le parole, come se una ardente face fusse loro accostata, sono accesi gli ani

mi de'gioninerti: perche li tristi ragionamenti corrom 1.Ad. Cor.13 pono li buoni costumi, disse l'Apostolo. Ilche facendo ancora, & maggiormente, li canti & musiche soaui, &

dolci,

Kil

LUI.

rath

fim:

teni

lica

than.

dire

Om

code

Cly in

ligo

4. Pct. 3.

s. ad Timo.

DEL SESTO PRECETTO. dolci, & li balli, da questi similmente si debbono guardare con ogni diligenza. Tra queste occasioni si postono annouerare quei libri, che trattano di cose dishonefle, & amorose li quali in tal guisa debbono essere suggi ti, come qlle figure, che dimoitrano qualche fomiglian za & apparenza di dishoneila:conciofia che quelle hab bino grandissima esticacia & sorza ad alletare gli huomini a cose dishoneste, & ad infiammare gli animi de li giouani.Ma qui dee il Parocho principalmente attéde re & procurare, che quelle cose, che sono state ordinate piamente & religiosamente dal sacrosanto Cócilio Tré Concilio tino, siano osseruate santamete. Et se tutte queste cose, Trentino. che noi già habbiamo addotte, saranno suggite & schifate con grande studio & diligenza, si uerra quasi a leuar nia ognimateria & occasione di libidine. Ma per no lere grademète estinguere & opprimere ognisua forza & impeto, è molto utile il frequente uso de la confessio ne & de l'Eucharistia, & ancora le assidue & dinote ora tioni a Dio, accompagnate con le elemofine, & col digiuno.peroche la castita è dono di Dio, ilquale egli no nega a quelli, che glielo dimandano in uerità, ne foffre che noi siamo tentati sopra le forze nostre. Et dee il cor po esercitarsi no solo ne li digiuni, & massime in quelli che da la fanta Chiefa fono stati ordinati, ma ancora ne le uigilie, & in pietofi pellegrinaggi, & in altre forti di afflittioni: & tuttigli appetiti de' sensi debbono essere raffrenati.perche in fife & in simili cose si mostra masfimamente la uirtu de la temperanza: & quello nolse in tendere l'Apostolo in quelle parole, che scrisse a li Co rinthij : Omnis, qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet, & il 1. Gor. 9. li quidem ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorrupiam. Ciascuno, che ne li combattimenti si esercita, si aitiene da tutte le cose, & lo fa per riceuere una corona corruttibile, & noi per hauerne una incorrotta. Et poco dopo foggingne: Castigo corpus meum, & in ferritutem re digo:ne forte, cum aliis pradicauerim, ipse reprobus efficiar. Io ca stigo il mio corpo, & lo riduco in seruitu: accioche for-

- to 3.

1.3

....

. ...

9.142 a see

mar. ock , in

100

...)

170 BIR

448 DICHIARATIONE

fe, predicando a gli altri, non meritassi io esser ripreso. Et in un'altro luogo; Carnis curamne seceriiis in desideriis. Non attendete a la carne secondo li nostri desiderij.

# SETTIMO PRECETTO.

### NON FURTUM FACIES.

NON farai furto. Che fusse antico costume de la Chiefa, che la forza & natura di questo precetto spesso si replicasse & inculcasse a gli uditori, ce lo manifesta quella reprensione, che l'Apostolo fa a coloro, li quali cercauano ritrarre gli altri da quei untij con minaccie & terrori, di cui essi si ritrouauano pieni:onde dice: Qui alium doces, te ipsum non doces? qui pradicas non surandum, furaris? Tu, che insegni a gli altri, non insegni a te stesso? tu, che predichi, che non si dee surare, sei che suri > Et cosi con il bene, che nasceua da questa dottrina, non solo correggenano quel peccato, che fi comettena in quei tempi affai spesso, ma ancora ucniuano a quietare le cotentioni, & le liti, & l'altre cagioni de' mali, che fogliono nascere dal furto. Hora conciosia che questa nostra Leta miscramente si ritruoui in questi medesimi delitti, incommodità, & calamità, che procedono da tali difet ti, li Parochi, a esempio de li fanti padri & maestri de la Christiana disciplina, esaggereranno questo passo, & afsiduamente & diligentemente esplicheranno la forza & il senso di questo precetto. Et primieramente ogni Ioro studio & diligenza metteranno nel dichiarare l'in finito amore di Dio nerso l'humana generatione:il qua le non folo con quelle due prohibitioni, Non occides, Non machaberis, come con due fortissimi ainti, custodifce la uita, il corpo nostro, la fama, & la reputatione; ma ancora con questo precetto, Non furtum facies, come con una certa custodia ci guarda & difende le nostre facoltà, & le nostre robbe. Et, che sia il uero, che altrasi. gnificatione uogliamo che contengano in loro queste parole.

tra

ma tra

to

E

CI

me fi.

21

no

. Power.

DEL SETTIMO PRECETTO. 449

CIII.

ede la Fello

Titli

cuali

maccie

III Qui

F. . TR-

E

....

da water a light

La Commission

: CE.

blick be to

1 14" Com

4 1 2

THE IT.

Miles Marie I

militing a

i guilly

onegri

me co.

1300.

Itraf.

alle is 10,

CHIOLT A

Film in 3

parole, che quella, che di fopra dicemmo, quando habbiamo trattato de gli altri precetti? cioè che Dio p que sto precetto uieta & prohibisce, che questi nostri beni, li quali fono fotto la fua tutela, non ci fiano tolti & dan neggiati da perfona alcuna. Il qual benefitio de la diuina legge quaro è maggiore, tato piu ci obliga a esser gra ti uerlo Dio, autrore di tanto benefitio. Et perche uolen do noi non folo esfere grati de benesitij di Dio, ma anco ra rendergli le debite gratie, ci e proposto un'ottimo & conueniente modo, & queito è, che non folo uolentieri ascoltiamo li diuini precetti, ma ancora gli approutamo con l'opera istessa; però a l'osseruaza di questo precetto debbono effere eccitati & infiammati li fedeli. Et e que sto precetto, si come gli altri detti di sopra, diniso in due parti; de le quali l'una che uieta & prohibifce il furto, si esplica palesemente & apertamente : il senso & la forza de l'altra, per la quale ci e comandato che fiamo benigni & liberali uerso li prossimi nostri, si contiene & è ascosa ne la prima. De la prima adunque primamente si trattera, Non furtum facies.

Ne le quali parole si dee prima notare, che questo nome, Furto, non folo s'intende quando occultamente contra la uolontà del propio padrone si toglic una cosa, ma ancora quando si possiede qualche cosa non sua con tra la nolontà del padrone, che di ciò è però consapeno le. se già non si hauesse a pensare, che colui, che prohibi sce il furto, no biasimasse le rapine fatte per forza, & le altre cosi fatte ingiurie; & massime leggendosi quel det to de l'Apostolo. Rapaces regnum Dei non possidebunt. li rattori non possederanno il regno di Dio. e'l medesimo Apostolo scriue, che si ha da fuggire la connersatione, 1.ad Cor. 5. & il modo di uiuere di qfti tal huomini. Ne dee arrecar ci maratiglia, se maggior peccato sono le rapine, (si co me in uerità fono ) che il furto; le quali oltra quella co fa, che rapiscono ad altrui, fanno ancora uioleza & forza, & cosi gli accrescono maggiore ignominia, & dishonore. No è pò da marauigliarfi, se co qito nome di furto

450

che significa un peccato piu leggiero, ci è denotato & si gnificato questo precetto de la dinina legge, & non con il nome di rapina. perche ciò è stato fatto non senza ragione : essendo il furto piu comune, & estendendosi a piu cose, che le rapine; le quali quelli solo possono fare, che sono superiori & diforza, & di potenza. Quantunque ciascuno possa conoscere, che oltra li peccati piu leggieri de la medesima sorte si prohibiscono ancora quelle sceleratezze, che sono piu graui & di maggiore importaza & questa ingiulta possessione, & uso de le co fe non sue, è fignificato con diuerfi nomi secondo la uarietà di quelle cose, che si inuolano contra la nolontà de padroni, & senza loro saputa. perche quado si toglie qualche cosa prinata a una prinata persona; quello e det to, surto, se si toglie al publico, è detto peculato. Plagiato è detto, quado un huomo, che fia libero, fi cottrin ge a esfere seruo; o ucro quado uno sforza un seruo di altri a seruire a lui. Ma quando si toglic una cosa sacra, qllo è detto sacrilegio: il qual fatto si nesando & scelera tissimo hoggi si sattaméte si nede usare, che qi beni, li quali p le neccessiti del culto diumo, & de li ministri de la Chiefa, & p li bifogni de'poneri fono stati pietofa méte & fapiétemente la ciati & ordinati, si cangiano, & adoperano in prinate comodita, & fernono a trarfi le cu pidità, & a sforgare le pnitiose libidini de gli huomini carnali, & sensuali. Ma, oltra il furto istesso, cioè oltra ql la esteriore operatione, ancora l'animo & la nolonta di furare ci è nietata p legge di Dio. Peroche la legge è spirituale, la quale risguarda a l'animo, fonte di tutte le cogitationi, & cofigli nostri. & però disse il signore ap presso Santo Mattheo : De corde exeunt cognationes mala, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia. Dal cuore escono le tritte cogitationi, gli homicidij, gli adulterij, le fornicationi, li furti, li falsi testimoni. Ma quato fia graue sceleratezza il furto, ce lo mostra a bastanza la forza istessa & propietà de la natura, perche egli è contrario a la giuftitia, la quale copartisce il suo a ciascuno. impero-

17

to

m

Marth. 15.

DEL SETTIMO PRECETTO.

2300

on con

1111

ldcfi i

ofare,

mun.

1 [11]

alcora

giore

eleco

LI III-

lonta

ing le

3 36

11

land in

----

11011 1012

, C (T)

-w" []

15 Tan

C. Figur

1

. .

10

imperoche le distribution: & le affegnationi de'beni, le quali fin dal principio furono istituite, come si dice, in regentium, cioè, per comun confenso del mondo, & por confermate da le leggi & diuine, & humane bilogna che fiano Itabili, & ferme, accioche cofi ciascheduno (se gia non uolette diffipare ogni humana compagnia & co nersatione, quelle cose si tenga, le quali gli son tocche di ragione, perche come ben diffe l'Apottolo: Neque fu res megne anari neque ebriofi neque maledici, neque rapaces regnum Dei possidebran . Ne li ladri, ne gli auari, ne gli imbriachi, ne li maledici, ne li rattori poslederanno il regno di Dio. Benche molte sono le cose, che dichiarano la crudeltà, & importunità di questa sceleratezza, che feguono dopo il furto, perche si fanno giuditij temera rij,& fenza altrimenti penfarci nafcono molti odij: fi fanno molte nimicitie, & a le nolte seguono acerbissime dannationi di huomini innocenti. Ma che diremo noi di quella necessità, la qual da Dio è stata imposta a tutti gli huomini, di fatisfare a colui, al quale sia stata tolta qualche cosa > perche ( diffe S. Agostino ) non fi rimette il peccato, se no si restituisce quello, che e stato tolto. la quale reflitutione, poi che uno è auezzo arrichirsi di quel d'altrui, quanto fia difficile, oltra quelo, che ciasche duno da quello, che uede che si costuma tra gli altri,& che puo secondo il suo giuditio pensare, si puo ancora conoscere per il tettimonio di Abacuh profeta, il quale dice: l'eh qui multiplicat non sua usquequo, & aggranat con trase densum lutum. Guai a colui, che si arricchisce, togliendo l'altrui, & raguna sopra di se un fango tenace. Per il fango tenace intende la possessione de le facoltà d'altrui, onde gli huomini difficilmente possono uscire & sbrigarsene. & son tâte le sorti, & si dinersi li modi di furare che egli è cosa disficilissima il raccontarli. Per ilche sarà assai hauer detto di queste due, cioè del furto & de la rapina, a cui come a capo fi riducono gli altri modi, de li quali tratteremo . Si che li Parochi mette ranno ogni cura & diligenza al detestare & biasimare FF quelti

r. Cor.S.

S.Agoftine,

Abac.s.

DICHIARATIONE

questi surti, & ritrarre il popolo da cosi scelerato & em

pio fatto.

De le uario forti de li furei.

Ma homai è tempo, che seguitiamo di trattare le par ti di questa sorte di peccato. Sono ancora ladri quelli, li quali comprano le cose rubbate, è che ritengono le cose, che in qualche modo sono state o trouate, o occupate, o tolte perche dice S. Agoitino: Se tu hai trouato una cosa, & non l'hai resa, l'hai rapita. Mase il padro ne de le cose trouate, usata che si è ogni diligenza, non si puo però ritrouare, debbono queste tali robbe trona-5.Agostino. te darsi a li poueri:le quali se uno non si puo condurre a

Leuit. 19.

Deut. 25.

Prou.10.

restituire, mostra in quel modo, che, se potesse, torrebbe ogni altra cosa. Il medesimo peccato commettono quelli, che nel comprare, o uendere usano froci, & parole false : l'inganni de' quali il fignore uendichera,& punirà. Assai piu dannosi & ingiusti, intorno a questa materia de furti, sono quelli, li quali nendono mercantie false, & guaste, per uere, & incorrotte; o che con il peso, o con la misura, o con la mostra ingannano li compratori. perche escritto nel Deuteronomio: Non habebis in sacculo diversa pondera. Non harai nel tuo sacchetto diverii pesi. Et nel Leuitico: Nolite sacere iniquum aliquid in indicio, in regula, in pondere, in mensura: statera insta, & equa sint podera, instus modius, equusq sextarius. Non nogliate far mai cosa alcuna ingiusta nel giuditio, ne la regola, nel pelo, ne la mitura, ne la starera fiano giusti & conuenienti li pesi, giusto il moggio, & giusto lo itaio. Et in un'aitro luogo: Abhominatio est apud Daminum pondus, or malus : facera delofanon est bona . E in ab hominatione appresso il Signore haucre diuersi pesi: la l'atera falfa non è buona. E ancora un furto aperto de lauoratori, & de glia tefici, li quali domandano la integra & perfetta mercede da coloro, a quali essi non hanno fatto l'opera ginsta, incogra, & perfetta. Ne nono fuori let manero de li lauri li ferni di quelli padroniche fi filano di loro , & gli fono custodi , &

guardie infedeli: anzi fono piu detestabili de gli altri la

le

110

uc

le

C)

ne 12

DEL SETTIMO PRECETTO. 453 dri liquali sono suor di casa, perche al seruo surace, itan do dentro in cafa, non è ferrata cofa alcuna : doue a gli altri, che itanno di fuore, son serrate le cose a chiane. Pare ancora, che fiano ladroni coloro, li quali con finte & fimulate parole, & con fallace mendacità, dicédo fal famente effer poueri, cauano da altrui danari : de'quali il peccato tanto e più grane quanto aggiungono al furto la bugia. Quelli ancora debbono effere annouerati nel numero de ladri, liquali essedo trati destinati a qual che prinato efficio, o publico, non attendono punto, o poco a l'offitio loro; ne facendo il debito loro, & non fi affaticando, folo attendono a tirare & goderfi la merce de & il prezzo ordinato per tal opera. L'altra moltitu dine de li furti, ritronata da la diligéte & pípicace anaritia de gli huomini, la quale fa benissimo tutte le uie & modi di trouare danari, farebbe lungo a narrare, &, come detto habbiamo, difficilissimo . però uoglio che ho ra parliamo de le rapine : che era il secondo capo di si fatte sceleratezze. Ma prima auuertirà il Parocho il po polo Christiano, che si ricordi quel detto de l'Aposto-10. Qui volunt dinites, fieri, incidunt in tentationen:, & in laqueos Diaboli. Quelli, che uogliono dinentare ricchi, cascano in tentatione, & ne'lacci del Diauolo. Ne mai si scordi di questo precetto. Quecunque unltis faciant upbis homines, & nos facite illis. Tutte quelle cofe, che uoi uolete che gli huomini faccino uerto di uoi, fate uoi oerso di loro. Et sempre ripensino a quel detto. Quod ab alio oderis fieri tibi, uide ne tu aliquando alterifacias. Quello, che ti dispiace che sia fatto a te, uedi non lo fare ad altri. Le rapine adunque sono piu comuni, & ampie, che li furti . perche quelli , che a li lauoratori non pagano la debita mercede, fono rapaci. li quali S. Iacomo inuita a la penitenza con quelle parole. Agitemme dinites, plorate ululantes in miseriis uestris, que aduenient uobis. Su hora ricchi piangete, urlando ne le miserie nostre, che ni soprannenerranno. La cau La di questa penitéza la soggiugne Esce enim merces opera-

1.ad Ti.6

Matth.7.

g em

le nat

Juelli,

ono le

occu-

ouato

P10:0

, non

TUTTO.

L'Jean

Jite)-

onorti Lina-

Ta, X

- 146

1.110

.....

....

Sanger Caraca

2

11.00

ngo eyi mining

2111

e 1);=

100

0:3

100

elli

454

Leuit. 19 Deut. 24. Malach. 3 Toh. 4

Ezech.18

Luc.6.

riorum, qui messuerum regiones uestras: quæ fraudasa est a urbis, clamat, for claims reorum in aures Domini Sabasth introudit . Perche ecco che la mercede di quei lauoratori, che hanno mietute le uostre campagne, la quale uoi gli hauete de fraudata, grida, & il grido loro è entrato ne le orecchie del Signore de gli eserciti. La qual sorte di rapine è molto nituperata nel Leuitico, nel Denteronomio, & apresso Malachia, & apresso Tobia. In questo peccato de la rapacità sono inclusi quelli, liquali non pageno q'I le entrate, tributi, decime, & fimili rendite, che fono te nuti pagare a li Prelati de la Chiesa, & a li magistrati, ouero se le usurpano, & ritengono, & le trasferiscono a loro uso. Qua ancora si referiscono & s'accompagnano gli ufurari, li quali fono ne le rapine acerbifimi & crudelissimi.questi spogliano la misera plebe, robbano, & uccidono con le usure. & è usura tutto quello, che si ricerca hauere oltra la forte principale, & quel capitale, che ti è dato, o siano danari, o qual si uogli altra cosa, che con danari si possa comprare, o appreggiare. perche cosi è scritto apresso Ezechiel : I suran es superabundaviam non acceperit: Non riccuerà ufura, ne auanzo alcuno. Et il fignore apreilo S. Luca: Mutuum date, nihil inde sperames: Date in prestanza, senza sperare cosa alcuna. Questo peccato ancora apresso li Gentili era di grandissima importanza, è molto odiolo. Et di qui uenne quel prouerbio: Quid fenerari? Quid chominem occidere? Che cosa è il fare usura? che è altro, che uccidere l'huomo?perche quelli, che fanno l'ufura, uendono la medefima cosa due nolte, ouero nendono quella cosa, che non è. Fanno ancora le rapine quei giudici, che fi lasciano corrompere per danari; li quali uendono le fentenze & gli giuditij, & corrotti con prezzo, o con doni, lasciano perdere le canse d'huomini poneri & nili, & le fanno parere ingiuste, estendo giustissime. Ancora faranno codannati del medefimo peccato di ra pine quelli, che ingannano li loro creditori, & che negano il debito, & che dimandano spatio di tempo a pagare:

M

di

col

and

UIT

tier

tir

101

lera

DEL SETTIMO PRECETTO. 455 gare:quelli che comprano con la loro, o con l'altrui pro messa mercantie, & poi non pagano, & sanno si, che la promessa ci resta sotto, & bisogna che paghi per loro. Et di questi è ancora il fallo piu graue, perche li mercan ti per l'occasione, che hanno di esfergli stato mancato, & di estere stati defraudati, & hanere perduto il loro, uendono poi tutte le cose piu care. A proposito de'qua- Psal. 36. li par che facci quel detto di Dauit: Munabitur peccator, & non foluet : Il peccatore toglierà in presto, & poi non paghera. Che diremo noi de li ricchi, liquali quado ha no prestata qual cosa a uno, che non habbi il modo a pa gare, dimandano il loro, & senza alcuna remissione lo riscuotono, & con mille crudeltà togliendo ancora (con tra la prohibitione, che ha fatta Dio) quelle cose in pegno che sono loro necessarie a la conseruatione & difeia del propio loro corpo ? perche dice Dio: Si pignus a Exod. 23. proximo tuo acceperis uestimentum, ante solis occasum reddas: ipfism enim est folum, quo operiur indumentum carnis eius, nec habet alind, in quo dormiat: si clamanerit ad me, exaudiam eum: quia misericors sum. Se tu riceuerai dal tuo prossimo per pegno il suo uestimento, rendeglielo prima che il sole uada sotto: perche quello è quel uestimento, con il quale solo si cuopre la propia carne, & non ha altra cosa doue dorma: se egli griderà à me, io l'efaudiro : perche io fono misericordiolo. L'acerbità, & crudeltà del riscuotere di questitali, ragionenolmente nomineremo rapacità, anzi rapine. Nel numero di quelli, che da li santi Padri son detti rattoti, sono quelli, che quando e careftia di frumento, & di biade, te gono stretto & serrato il grano, & fanno che per loro colpa sia piu caro il ninere, & piu grane la carestia. ilche ancora s'intende in tutte le cose, che sono necessarie al uitto, & a la uita.a li quali puo estendersi quella esecra. tione di Salomone: Qui abscondit frumenta, maledice- Prou. 11. sur in populis: Colui, che asconde il grano, sarà maledetto ne popoli. Questi tali, anuerté doli bée de le loro sce leratezze, li Parochi liberamete accuserano & riprede:

in it,

14.19

cit de

26172

Training to the

40

Cicio) 10 4

100 ta -----

10001

2.110

6. 47 PA 2,2

101

\* \* \* \*

and the said

1274 1 1/4

1

1 1 page 1

:03-

1 6.0

+ 111 H + 114 H

W WINE

er ing

1912

che A

1.1

i

13

11

ranno, & copiosamente gli dichiarerano, quali pene sia no proposte a tali peccati. Et questo basti, quanto a le co

se prohibite in questo precetto .

Veniamo hora a quelle, che ci sono comandate. Tra le qualitiene il primo luogo la fatisfattiõe, & la refiitu tione.perche non si perdona il peccato, se non si restituisce il tolto. Ma perche non colui solo, che ha fatto il furto, dee restituire quello, che ha tolto, a colui, a chi ha furato; ma tutti quelli ancora, che nel furto hanno partecipato, sono tenuti a questa legge de la restiturione:si dee palesare, chi siano quelli, li quali no possano in modo alcuno schifare questa necessità di restituire, & di satisfare. Et sono questi molte sorti di huomini. Li primi sono quelli, che comandano, o commettono li surti: li quali non folo fono essi compagni & auttori del furto, ma sono tra questa sorte di ladri li peggiori. L'altra sorte è di quelli che norrebbono comandare, ma no posso no:hanno la medesima nolontà, che li primi; ma manca loro il potere. Et nel medefimo grado fi debbon porre quelli, li quali non potendo, ne hauendo auttorità di comandare, perfuadono & spingono altrui à surare. Li terzi son quelli, che sono cosentienti a li ladri, & che ap pruonano il furto fatto. Li quarci fono quelli, che essen do anch'essi partecipi de li furti, ne cauano guadagno: se quello dee esser detto guadagno, ilquale, ic non si rauneggono, li condanna a le pene eterne : de li quali cosi parla Danid : Si nidebas furem, currebas cum eo : Se tu nedeu: un ladro, correui con esso lui. Li quinti sono quel li, li quali hauédo potuto prohibire & impedire li furti, non folo non gli hanno fatto refistenza, & messoci ripa ro, ma gli hanno datto liceza & facoltà di fargli. Li fetti sono quelli, li quali sapedo certo che il surto è stato sat to,& doue è stato farto,non lo manifestano, ma fingono di non lo sapere. L'ultima sorte di ladri è quella, che co tiene in se tutri quelli, che al surto sono stati adiutoi i custodi, defeniori, o che hanno dato ricetto a li ladri, o gli hano tenuti in caia:li quali tutti & ion tenuti a fatif-

Pfal.49

DEL SETTIMO PRECETTO. fare a qlli, a chi è stato robbato & debbono a tal necessa ria opera esiere eshortati grandeméte & esicaceméte. Ne fono da questa sceleratezza liberi quelli, che appro usno li furti, & Iodano li ladri. Sono ancora in questa medefima colpa li figliuoli di famiglia, & le coforti, li

nene sia

oaleco

ite. Tra

areitin firelt.

fattor

11,201

o hanno

Maurio-

llino in

cre & a

.Li pra

C I MINI

en speak

-----

M. LI

1110

is cion

1,700

Ha e h

ارد. اردی و اور

2 - 11 11 to

7 010

I Think

001.17.1

11:00

70 ME

he co

1:011

ri, Q

111. 10

ngino P

qualitogliono danaria li lor padri, & a li loro mariti. A questo precetto si riduce ancora l'ammonitione, che ci e fatta, che hacbiamo misericordia de li poueri De le opere & bisognosi, & che sollemamo & aintiamo le loro difi- de la miseri cultà, & anguitie, co le nostre facoltà, & co le opere di cordia, che pietà. De la qual materia perche spesse nolte & copiosis le elemosine furaméte fi dee martare, li Parochi potrano inuestiga- neli pouest. re & imperare fimili cose da li libri di santissimi & dot tissimi scrittori, Cipriano, Chrisostomo, Gregorio Nazázeno, & di fimili altri, che de la elemofina hano scrit to eccellentemete:mediante li quali potrano satisfare a questo ler debito & offitio, perche debbono li fedeli esiere inflammati a lo studio, & a la prontezza di aiutare coloro, li quali hanno bifogno di uiuere de gli altrui fouuenimenti. Gli si dee ancora insegrare, quanto sia necessaria l'elemosina; accio che siamo ancora dal cato nostro liberali uerso li poueri del nostro hauere, mossi da quela uerissima ragione, che ne l'estremo giorno del giuditio Dio habbia a detestare, & scacciare da se, & co danare a le fiame tempiterne coloro, che hanno lasciate & spregiare le opere di misericordia, & de le elemofine. & quelli poi da molte lodi accopagnati habbi a introdurre ne la ccieste patria, li quali uerso li bisognosi fi fiano moltrati benigni. Et ambedue queste tenteze so no state pronuntiate da la bocca di Christo nostro signo re, quando difie l'enite benedici i parris mei possidete paratum mbis regnum: Venite benedetri dal mio padre: possedete il re no a voi preparato. Discedite a me maledicti in ignem aternum: Part teut da nie maladetti, & andate nel fuoco eterno. Si ser nimbre ancora li Sace doti di alcuni luoghi molto accommodati a perivadere questa cosa, come sarebbe quelso: Date, & dabitur mobis : Date

Matth. #5-

LHC. 6.

ad altri, & sarà dato a noi. Addurranno la promessa, che Marc. 10 ha fatta Dio; la quale è si magnifica, & si siberale, che no si puo pure pesare piu. Nemo est, qui reliquerit patre &c. Niuno, dice Christo, sarà, che facci questo, che non riceua cento nolte pin hora in quello tempo, & nel futuro secolo uita eterna. A questo aggiugneranno quel-Luc. 16. l'altro detto di Christo: Facite nobis amicos de mammona ini quitatis;ut, cum defeceritis, recipiant uos in æterna tabernacula. Fatcui de gli amici de le ricchezze, che hauete; accioche dopo la morte nostra ui ricenano ne gli eternitabernacoli: Et dichiareranno tutte le parti di questa si necessaria opera, dicendo, che quelli, che non possono dare a li poneri tanto, che si sossentino la uita, almeno nogliano accomodargli de le robbe loro fecondo l'ordine, che Christo nostro Signore ha posto: Mutuum date, nibil inde sperantes: Date in presto il uestro non ne speran Luc.6. do cosa alcuna. La felicità, che nasce da questa opera, l'espresse il beato Danid, quande disse: Iucundus homo, qui miseretur, & commodat. Esempre lieto & giocondo Pfal. rri. quell'huomo, che sa misericordia ad altri, & gli presta il suo. Questo ancora è propio de la Christiana pieta;se altrimenti uno non ha il modo di far del bene a coloro, che per uiuere hanno di bisogno de l'altrui misericordia; & ancora per suggire l'otio, con satiche, con lauorare, & co operare con le propie mani cercare di gua dagnarsi, & procacciarsi tanto, che si possa con quello founenire a la pouertà de' bisognosi. A questo con l'esé pio sino l'Apostolo eshortana tutti ne la Epistola a li Thessalonicensi con quelle parole: Ipsi enimscitis, quem 2.ad Thef. ; admodum oportet imitari nos, pche uoi bensapere coe sia ne cessario che imitiate noi. Et a li medesimi i un'altro luo go: Operam detis, ut quieti sitis, & ut uestrum negotium agatis, & operemini manibus nestris, ficut præcepimus nobis. Date opera di ninere quieti, & di fare il fatto nostro, & lauorare con le propie mani, si come noi ui habbiamo comandato. & agli Efefii: Qui furabatur iam non furetur.magis autem laboret operando manibus, quod bonum est,

246

ĎŪ

10

11

tat,

la W

Oun

4:11

fils I

Page

A.Z.

confi

CHAR

1.3

creic le fin DEL SETTIMO PRECETTO.

messa,che

rale, che

fari in.

ne non n.

nelfun.

ind quel.

manata in

Parker and

L; accig.

tem:3

Chair !

-: Wieno

.i.meno

110:00

The second

too or tog

1 1 10 10 1

Diani,

THE THE

11-12- A 2000-

The Later Later

JUNIA.

e di gua

Q112,10

Mind.

34 1

11/11/11

2 11 112

0110

Sel a

lio,

10-

物推

ut habeat, unde tribuat necessitatem patienti. Chi furana, non fari piu; ma piu tolto fi affatichi a lauorare con le propie mani qualche cofa buona, accioche cofi habbi da poter dare a chi è in necessità. Ma ancora si dee da li poneri attendere a la frugalità, & parcità di ninere, & debbono altenersi di domandare & seruirsi di quel di altri, per non effere grani, & molesti. la qual temperanza risplende affai in tuttigli Apostoli, ma principalmente è eccellence in S. Panolo, del quale fi legge quel detto a li Theildonicensi: Memores estis, fraires, laboris nostri, & farigatianis : 1108 e & die operantes, ne quem nestrum grassremus, prædicanimus in volits Enangelism Dei. Voi ui doncte ricor dare fratelli de le nostre satiche & tranagli, quando noi giorno & notte lauorauamo folo per non granare alcuno di noi: & pure ni habbiamo predicaro l'Enangelio di Dio. Et altrone dice il medefimo Apollolo: In lature & fangatione notice & die operantes, ne quem ne firem grancomas. Operando con fatiche & stanchezzegiorno le notte per non grauare alcuno di uoi. Ma accioche da turte le forti di questi nesandi peccati firitiri, & habbili in horrore il popolo Chri-Iliano; fai à cofa conueniente, che li Parochi & da li Profeti & da gli altri libri facri cauino & imparino le detettationi, che fanno de li furti, & de le rapine, & le horribili minaccie da Dio proposte a quelli, che commettono tali sceleratezze. Grida Amos Profeta: Amos.8 Audite hoc, qui conteritis pauperem, de desicere facitis egenos terræ, dicentes, quando transibit messis, & uenundabimus merces, & Sabbathum, & aperiennus frumentum, ut imminuamus mensuram, & augeamus siclum, & supponamus Stateras dolosas? Ascoltate questo, ch'io ni dico noi che consumate & fate morire li poueri de la terra, dicendo, quando passerà la mietitura, & uenderemo le nostre mercantie, & passerà il sabbatho, & apriremo li granai, & cauaremo fuori il grano per scemare la misura, & accreicere il danaio, & ritronare le stateie false Molte co ie fimili si truouano apresso Hieremia, ne Prouerbij, &

ti in queste cagioni.

Ma accioche li Christiani si anuezzino a fare opere & offitij di liberalità, & di benignità uerso li poucri & mendichi, (& questo fa al proposito de l'altra parte di questo precetto ) li Parochi addurranno & manifesteranno li grandislimi premij, li quali Dio promette di douer darea li benefici & larghi in questa & ne l'altra uita. Ma perche non mancano di quelli, che si scusano ancora ne li furti; si debbono questitali ammonire, che uerrà un tempo, nel quale Dio non ammetterà scusa alcuna depeccati loro; anzi che aunerrà, che quella scusa & purgatione loro non solo non gli alleggierirà il peccato, ma lo accrescerà marauigliosamente. Ecco le delitie imcomportabili de gli huomini nobili, li quali credono alleggierire la colpa loro, se affermano che non per cupidità, o per auaritia si conducono à torre il suo ad altri, ma solo per mantenere la grandezza & magnificenza de la lor famiglia, & de li loro antichi, de quali la riputatione, & degnità mancherebbe, se non fusse sostenuta con l'accrescimento de le fecoltà rolte ad altri. questi si debbono leuare di si pernitioso errore: & insieme si dee mostrar loro, che solo in un modo si possono conteruare & accrescere le ricchezze, & le facoltà, & la gloria de gli antichi. Et questo è ne l'obedire a la nolontà di Dio, & ne l'ossernare li suoi precetti; li quali sprezzati, tutte le ricchez ze, quanto fi noglia ben fondate, & confermate, uanno in ruina, & perditione. Li Re sono precipitati dal loro seggio regale, & dal sommo grado di honore; nel cui luogo a le nolte sono per dinina nolontà chiamati, & collocati huomini infimi, & da loro fommamente odiati. E cosa incredibile, quanto grauemente Dio s'adiri con questi tali. de la qual cosa Isaia sa chiara testi monianza, apresso il quale si leggono quelle parole di

£10

16

rat;

lac

no: dita

tig:

d:o

che

lier

luo

tori

e noi

tog for

M

i semidi

1 & allit

ontent\_

re opera

ioneri k

tra parte

Minite.

promette

ne l'aim

li fcufa.

Emoniec,

eta ku.

cha qual-

Saules Grindly 19-18

m reli

e gr greguerr believelije

1111010102

grandez-

: lete an-

chereb-

ie le ic.

difiperchelolo

re le nic-

ne louer-

CHILLIAN

170 .......... dal

ore; nel

man,

mente

Dios -

ra testi

ole di

Die

Dio: Principes tui infideles, socii furum, omnes deliquent munera, sequemtus retributiones: propter hoc ait dominus Deus exercituis. fortis Ifrael : Heu confolabor super hostibus meis, & uindicabor de inimicis meis, de convertam manum meam ad te, de excoquan ad purum scorian tuam. Li tuoi principi sono infede li & compagni de'ladroni . tutti amano li doni , seguono le retributioni. per questo dice il Signore, Dio de gli eserciti, il forte d'Israel : Ahime, che io mi consolero sopra li miei auuersarij, & mi uendichero de li miei nimici, & riuolgerò la mia mano contra di te, & cuocerò la tua spuma tanto, ch'io la renderò pura & purgata. Altri ci sono, che non adducono quella cagione, che è per mantenere & accrescere lo splendore, & lagloria; ma dicono, che lo fanno per haue re piu commoda facoltà di uinere, & per potere stare piu ornati, & forniti di ogni cosa, secondo lo stato loro: li quali ancora fi debbono rifutare, & riprendere, & mostrargli quanto sia empia questa loro operatione, & queste loro ragioni, che ardiscono di preferire commodità alcuna a la nolontà & gloria di Dio, la quale offendiamo maranigliosamente mentre che noi dispregiamo li suoi precetti, benche qual commodità nel furto fi puo trouare ? al quale seguono molti grandissimi incommodi . perche disse l'Ecclesiasti- Eccle.5. co : eSuper furem est confusio, & panitentia : Sopra il ladro è confusione, & penitenza. Ma concediamogli, che non habbino incommodità alcuna: questo è pur uero, che il ladro dishonora & uitupera il nome di Dio, ripugna a la sua fantissima uolontà, dispregia li suoi utilissimi precetti : dal quale fonte deriua ogni er rore, ogni iniquità, & ogni impieta. Ma che diremo noi, che qualche uolta fi odono alcuni ladri, li quali affermano, che non fanno peccato alcuno togliendo qualche cofa agli huomini ricchi & abondanti, & pche togliendo quel poco, non gli fanno danno alcuno, & non sene accorgono pure ? Misera è per certo & pestife ra questa scusa loro. Vn'altro si ritruoua, che pensa che

che debbi essere accettata la sua satisfattione, & iscusatione, dicendo, che egli ha fatta una tal consuctudine nel robbare, che non puo cofi di leggieri aftenerfi, & rimanersi da quel pensiero, & da quella opera. Costui fe non norra ascoltare l'Apostolo, il quale gli dice: Qui furabatur, iam non furetur: Chi ha furato per il pallato, no furi piu per l'anuenire: noglia o non noglia, a fuo mal grado bisognerà che facci la consuerudine ne gli eterni supplitij. Altri sono, che si sculano, dicendo, che gli è stata data occasione di poter torre ad altri qualche, cofa.perche quel prouerbio è già commune a tutti, L'occassone sa l'huomo ladro . Questi si debbono torre di quelta trista opinione con quelta ragione, che si dee far resiltenza a le prane cupidità.perche, se subito si hauesse a mettere ad effetto tutto quello, che la cupidità ci persuade; nonsi darà mai termine, ne fine alcuno a li peccati, & non farà sceleratezza alcuna, che non si fac ci. è adunque indegnissima & dishonoratissima quella tal defensione, & scusa, anzi piu tosto è una confessione di una somma intemperanza, & ingiustitia. perche colui, che dice, che non pecca, perche non ha occasione alcuna di peccare, coftui in un certo modo confessa, che, se sempre hauesse occasione, sempre peccherebbe. Sono alcuni, che dicono di robbare folo per uendicarfi, perche e stato robbato a loro: a li quali cofi si dee rispondere. Prima, che a niuno è lecito uendicarsi de le ingiurie ricenute, dipoi, che non puo alcuno ne la fua propia caufa effer giudice, & affai manco fi concede che pollano esti istessi punire quelli, che gli hanno offesi, del loro errore. Finalmente alcuni si pensano di potere balleuolmente defendere & ricoprire il furto con quella ragione, che essi sono in gran debiti, ne altri menti poflono liberarfene, fe non tolgono ad altri, con che pollano pagare li loro creditori. Con quelli bifogna procedere in questo modo, che non è debito alcuno piu grane, & dal quale piu fia l'huomo oppreffo, che qllo, del quale ogni giorno facciamo memoria ne l'oratio

Ad Eph.4.

100

R

50

pre

log

c non

file:

CO.

ta g

DE L'OTTAVO PRECETTO. 463

The state of

Transit of the

1. (cimi

discipu

n 41 May . 17

2 116 m

Til Litting

. Che glis

alches

io torre L ni is ditumble

A CONTRACTOR

- 7" F. G. =

727.20 di

a inito

h bilo-

alcuno

cheql-

l'oratio

IIC

neatri .

ne del Signore, quando diciamo: Dimitte nobis debita nofira: Rimettia noi li nostri debiti. & però che quella è cosa da huomo stoltissimo, uoler piu tosto ester tenuto & obligato a Dio, che a gli huomini, cioè uoler piu tosto peccare cotra Dio, accioche cosi posta pagare il debi to a gli huomini; & che è assai piu utile l'esser messo in prigiõe, che esser codanaro a gli cterni supplitij de l'in ferno, & che è ancora di affai maggiore importanza l'ef ser condannato dal giuditio di Dio, che de gli huomini. & però che essi debbono supplichenolmente ricorrere a la pietà & a l'aiuto di Dio: dal quale possano impetra re tutto qllo, che gli farà dibisogno. Sono ancora molte altre sorti di scusationi: le quali li prudenti Parochi, & ne l'offitio loro diligentissimi, potranno ageuolméte refutare; accioche così habbino finalmente il suo popolo seguace de le buone opere.

#### OTTAVO PRECETTO.

### NON LOQUERIS CONTRA PROXI. MVM TVVM FALSVM TESTIMONIVM.

NON dirai cotra il tuo prossimo falso testimonio, Quanta sia non solo l'utilità, ma ancora la necessità, che contiene in se la continua esplicatione di questo precetto, & l'ammonitione a l'osseruanza di quello, ce lo moltra l'auttorità di S. Iacomo, con quelle parole: Si quis uerbo non offendit , hic perfettus est uir . Qualunque lac. ;. non offende altrui con parole, costui è huomo perietto. Il medesimo dice altrone: Lingua modicum quidem membrum est, & mayna exalt. :: Ecce quantus ignis quammagna filuam incendit. La lingua è per certo un membro piccolo, & dice gran cofe: Ecco quanto poco fueco quan ta granselua accende. Et molte altre cose, che quini foggingne,

Pfal. 115.

foggiugne tutte al medefimo proposito. Per le quali due cose siamo aunertiti, prima che questo uitio de la lingua è comunissimo. il che si conferma con le parole del profeta. Omnis homo mendax. Ogni huomo è bugiardo. Talche que lo peccato solo par che sia quello che si estenda a tutti gli huomini. Dipoi che di qui procedono & deriuano innumerabili mali : conciosia che bene spesso per colpa d'un'huomo maledico si perda la facol tà, la fama, la uita, & la falute de l'anima, ouero di colui che è offeso, perche non puo sopportare patientemente le ingiurie & le contumelie dettegli, ma per la debolezza de l'animo suo cerca di nendicarsene, onero di colui, che offende: perche sbigottito, da una dannosa nergogna, & da una certa falsa opinione de la sua reputatione, & honore, non si puo condurre a satisfare a colui, che èstato osfeso. Perilche in questo luogo si douranno li fedeli ammonire, che uogliano rendere a Dio gratie quanto pollano maggiori per quello utilifi mo precetto, che ci ha dato di non dire falso telumonio; per il quale non fonc a noi è nietato il (are ingiuria ad altri, ma ancora per l'obecienza & osernanza di questo precetto siamo fatti ficuri, che gli altri non offendano noi, a li quali è prohibito l'ingiuriarci. Et in questo precetto si dee procedere nel medesimo modo & nia, ne la quale framo proceduti ne gli altri, cioè che in quello confideriamo due leggi, una, che prohibifce, che non si dica falso testimonio; l'altra, che comanda, che, tolta uia ogni simulatione, & tutte le bugie & falsità, ogni noltro detto & fatto sia misurato da una semplice nerità. Al quale offitio l'Apostolo eshorta gli Efesij con quelle parole: Veritatem facientes in chari tate crescarmes inillo per omnia. Facendo la uerità in charità, cresciamo in lui in ogni cosa. Ma la prima parte di questo precetto ha questa forza, che, quantunque con quelo nome di falso testimonio si significhi tutto quello, che o in buona, o in mala parte fi dice cottantemente & affermatiuamente di altrui o in giudi

Ad Eph.4.

DE L'OTTAV, O PRECETTO. 465 tio, o fuor di giuditio, nondimeno spetialmente si prohibifce quel testimonio, che nel giuditio si dice talfamente da uno, che habbi giurato di dire il uero. perche il testimonio giura per Dio : le parole del quale, in tal modo tellificando & interponendo il nome di Dio, fono di grande auttorità, & fanno gran fede. & però, perche tal testimonianza è molto pericolosa, è stata spetial mente prohibita.perche li teltimonij giurati, se non sono esclusi da legitime eccettioni, ouero se non sono pec catori, & tristi publici, & ostinati nel mal fare, non gli puo rifiutare anche il giudice istesso, & massime estendoci il comandamento de la dinina legge, il quale ci di ce. In ore duorum uel trium stet omne uerbum. Stiafi al telti- Matth. 18.

monio di due,o di tre.

le quali

itto de la le parole

e puditi-

elle che i

Dioceto-

che bere da la face!

ero di co.

vallente.

maper a

:21t . 911;-

1 191 17 The Same

T. .

d. be sol

- 10 J.

TOT OF

En RP

HER TOOK

T. THE CIT

n-ohilici

Dulathy

Marie of I'm.

370 CI UTI

no conorci

: ichai

: mcha-

mapar-

Hantun-

ignifichi

e si dice

in gilla! 110,

Ma accioche li fedeli intédano perfettaméte questo precetto, bisognerà prima insegnar loro, quel che significhi questo uocabolo, Prossimo: contra il quale non è lecito il dire falso testimonio . E admique il Luc.10. prossimo, si come si caua da la dottrina di Christo, ciascuno, che ha bisogno de l'aiuto nostro, o sia costui parente,o sia strano,o sia cittadino,o forastiero,o sia amico, o nemico. peroche non si dee in alcun modo penfare, che sia lecito contra li nemici dire qualche falsita per testimonianza, li quali per comandamento di Dio deuemo amare: anzi che, essendo ciascheduno in un certo modo a se stesso prossimo, non e lecito ad alcu no contra di se stesso dire falsa testimonianza. Il che chi commettesse, togliendo a loro istessi la fama, & dishonorando lor propij, offendono & lor medefimi, & la Chiefa, de la quale sono membra: come ancora quelli, che a loro ittessi danno la morte, nuocono a la città . perche cosi afferma S. Agostino : il quale dice: A S. Agostino. quelli che non giudicano rettamente, potrebbe forse parere che non fusie prohibito, che uno contra di se dicesse falsa testimonianza. perche nel precetto su aggiunto, contra il tuo prossimo .ma se uno dice contra di Te stesso falsa testimonianza, non pensi esser però libero

da questo peccato, poi che la regola di amar il prossimo l'amante prende da se stesso. Ma poi che ci e prohibito offendere il prossimo con la falsa testimonianza, niuno sia che pensi, che per questo ci sia permesso il con trario, cioe che sia lecito con spergiuri & falsità cagionare qualche utilità, o commodo a colui, che o per natura, o per religione ci sia prossimo & congiunto. perche niuno dee mai per caso alcuno usare la bugia, o la S. Agostino. falsità, & molto manco lo spergiuro. onde S. Agostino scriuendo de la bugia a Crescentio, insegna secondo l'o pinione de l'Apostolo, come la bugia si ha da nunterare tra le false testimonianze, se ben fusse detta per lodare falsamente qual si uoglia persona. perche trattando & esponendo quel passo di S. Pauolo: Inuenimur autein & faisi testes Dei , si testimonium diximus adversus Deum , quod sascit auerit Christum, quem non suscitauit si mortui non resurgunt Se li morti non risuscitano, noi saremmo falsi testimonij, dicendo che Dio ha refutcitato Christo, quando no Phanesse risuscitato. done dice S. Agostino: l'Apostolo chiama falso testimonio, qualunque mentisse di Christo,o di qualche altra cosa pertinente a le sue lodi. Ma spesse uoste ancora auniene, che chi fauorisce uno, nuoce a un'altro. almeno no e dubio, che in questo si da al giudice occasione di errare, il quale a le nolte indotto da falsi testimonij, pronuntia & statuisce secondo il falfo, che ha inte o contra il giusto; & cosi è sforzato a giu dicare. A le nolte ancora accade, che colui, che per la falsa testimoniaza di qualcheduno harà in giuditio uin ta la causa, ne di ciò sarà stato punito, rallegrandosi & uantandosi de la sua iniqua uittoria, si auuezza a corro

pere & condurre falsi testimonij, co l'aiuto de quali spe ra potere ottenere tutto qllo, che desidera. Ancora tal cosa a colui, che dice tal testimoniaza, importa purassai. perche è conosciuto salso & spergiuro da colui, il quale con il suo giuramento ha solleuato & aiutato : & egli, pche la sua sceleratezza gli è successa bene, ogni giorno li aunezza a fare maggior tristitie, & dinéta pin audace

a.ad Cor. r.

DE L'OTTAVO PRECETTO. 467

ne le sue impietà. Si come adunque le uanità, le bugie, & gli spergiuri de li testimonij si prohibiscono; cosi pari mente & de gli accufatori, & de li rei, & de gli auuoca ti, & de li procu ratori, & attori di cause, & finalmente di tutti coloro, che trattano le liti & compariscono ne giuditij. A l'ultimo uieta Dio ogni testimonio, non solo in giuditio, ma ancora fuor di giuditio, che possa ad altrui cagionare o dano, o incommodo. perche si lege nel Leuitico, nel qual luogo fono replicati questi medesimi precetti: Non facietis furtum non mentiemini: nec decipiat unuf Leuit.13. quisque proximum suum. Non farete furto: non mentirete: ne ingannerà alcuno il suo prossimo. Tal che niuno puo dubitare, che per questo precetto non sia da Dio re futata & condannata ogni bugia.Il che apertissimamen te testifica Dauid con queste parole: Perdes onmes, qui lo-

cuuntur mendacium: Tu manderai in ruina tutti quelli,

che dicono bugia.

il proffi.

cie bio"

oniania,

tio il con

ta cagio-

operna-

to . pt:-

111, 011

Agoitino .

condolo

unt rare

ti lodare

20022

Patting

CHE . CHES

THE WAR

indel

S = Chris

11.11

170,7110-

o i caal

indotto

ic link

210 2 5 11

12 731 12

11:00:1

The St

2 10.70

(Tatal

alla.

quale

egli,

orno

dace

Et si prohibitce per questo precetto non solo il falso testimonio, ma ancora la detestabile cupidità, & consue detestabile tudine di detrarre ad altrui. da la qual peste, è cosa incre dibile, quanti & quanto graui incommodi & mali ne de riuino. Questo uitio di dir male & ingiuriare altrui con parole occultamente, danano le facre scritture in mille luoghi.diffe Dauid : Cum hoc non edebam : con collui non mangiana. & S.Iacomo: Nolite detrahere alterutrum fratres mei : Fratelli miei non uogliate detrarre l'uno a l'altro. Ne folo le facre lettere ci danno questi precetti , ma ci propógono ancora molti efempi, p li quali fi manifesta la gradezza di quelto peccato. Per quelto è feritto, che Hell. 13 Aman con finte accuse talmente accese l'animo di Assuero contra li Giudei, che comandò, che tutti gli huomini di quella generatione fussero uccisi. E piena la facra historia di fimili efempi: li quali adducendo li Sacerdoti, & raccontando, si ingegneranno di titrarre gli huomini da tale malignità. Et accioche si conside ri, & uegga bene la natura & forza di questo peccato, p il quale fi detrà ad altrui, fi dee sapere, che non solo

Quanto, fia il uitio de la detrattio

Pfal. 100.

fi offende la riputatione & fama de gli huomini con il uituperargli & calumniargli,ma ancora con l'accrescere & amplificare gli errori, facendoli maggiori che non fono. & quando uno ha commesso qualche errore occul tamente, il quale sapendosi & manifestandosi possa torgli l'honore, colui, che tal cosa dinulgi & palesi, & done & quado, & a chi sia necessario, ragione uolmente puo es sere detto maledicente, & detrattore. Ma di tutte le de trattioni, che si fanno, non è altra peggiore, & piu dannofa, che quella di coloro, li quali detranno a la dottrina catholica & a li suoi predicatori . In questo medesimo errore si truouano coloro, li quali lodano & esaltano li maestri di false dottrine,& di errori. A li quali so no congiunti, come quelli, che cascano ne la medesima colpa, coloro li quali porgedo l'orecchie a gli huomini detrattori & maldiceti, non folo non li riprendono, ma uolentieri loro acconsentono.perche dicono S. Girolamo, & S. Bernardo, che no è ben chiaro, qual cosa sia piu dannabile, o il detrarre, o l'ascoltare il detrattore. perche non si trouerebbono li detrattori, se no si trouasse ro quelli, che gli ascoltassero. Ne la medesima sorte di huomini sono quelli, li quali con l'arte loro uengono a diuidere gli luomini tra di loro, & gli fanno combattere insieme, & si dilettano nel seminare discordie, & liti;

talche le grandissime amicitie & compagnie co finte pa role dinidendo & rompendo, quelli, che erano tra loro amicissimi, conduceno a nimicitie immortali, & a l'arme. Questa peste con cali parole detesta il signore: Non

eris criminator, neque f farro in populo . Non farai mal dicen te, ne susurrone nel popolo. Tali erano molti de li con figlieri di Saul, li quali fi sfe rzauano di alienare la fua uolontà da Dauid, & communuere a ira nerio di lui il Re.Finalmente peccano intorno a questo gli affentatori & adulatori, li quali con alcune i ilinghe & carezze, & co fimulate lodi penetrano ne le orecchie, & ne gli ani mi di quelli, de li quali uanno cercando di acquistare il fancie, li danari, o gli honori, dicendo, si come si legge

appresio

S Girol.

Leuit. 19.

DE L'OTTAVO PRECETTO. 469 appffo il Profeta, Il male bene, & il bene male: li quali, Ila. 5. ci ammoni Dauid, che noi discacciassemmo da la nostra conuersatione, & rimouessimo da la nostra amicitia con quelle parole. Corripiet me iustus in misericordia, & increpabit me:oleum autem peccatoris non impinguet caput meum. Il giullo mi riprenderà con misericordia, & mi correggerà:ma l'olio del peccatore non ingrassi il mio capo. Perche, benche questitali non dicano male del prosfimo, nondimeno gli nuocono puraffai, poi che ancora nel lodargli li suoi peccati, gli porgono occasione di perseuerare ne li uitij, fin che uiuera. Et è senza alcun dubio tra queste quella assentatione piu dannosa, la quale si fa a uno per condurlo in qualche calamità, o estremo danno, & ruina. Cosi Saul desiderando opporre Dauid al furore & al ferro de Filistei, acciò che cosi sus fe occifo, lo accarez 7 aua có quelle parole : Ecce filia mea maior Merob : it sam dabo sibi uxorem : tantummodo esto uir for tis, & præliare bella Domini. Ecco la mia figliuola mag giore Merob: quella ti darò per moglie: pur che tu sia forte, & ualoroso, & cobatti ne le guerre del Signore. Cosi li Giudei con parole finte & piene d'inganni parla rono al fignore, quando differo: Mayifer, feimus quia nerax es, & uiam Dei in ueritate doces. Maettro , noi fapiamo, che tu sei uerace, & che insegni la uia del Signore in Marc. 10. uerità. Ma è assai piu dannoso quel parlare de gli amici, de'parenti, & consanguinei, il quale a le nolte dicono co assentatione a coloro, che oppressi da mortale infermità già sono ne l'estremo de la uita loro, quando gli affer mano che non ci è pericolo alcuno de la morte, & gli eshortano a stare allegri, & cotenti, & li rimuouono da la confessione de peccati, come da un pensiero pieno di malinconia; & finalmente mentre che l'animo loro riuolgono da ogni cura, & penfiero, o meditatione de gli estremi pericoli, ne li quali allhora piu che mai si ritruo uano. Dee per tato esser suggita ogni sorte di bugie, ma sopra tutte quelle, p le quali uno puo riceuere qualche importate dano. Ma alla bugia è piena d'impieta, pla 3

ni con il

ccresce\_

che non

re occul

oila cor-

Si doue

te puo el

tte le de

più dan-

i dottrimedefi.

Kelalta.

.. (11116

16:00

10 Lib .....

erial 854 Francisco

a Mir . caped

31,20101

-3:11Cffil

2, 1111

- 165 DI

realuro

12117

10: N

---

2 10/1

de maria

11 11

ituri

ic, &

rant

reil

Pfal. 140

Ad Eph.4.

quale uno mente o cotra la religione, o de la religione. Si offende ancora graueméte Dio, quado si nitupera & infama une con uerfi,o altri scritti, che son detti Libelli infamatorij, & altre cosi fatte contumelie. Ancora l'ingannare uno con la bugia o per scherzo, & burla, ouero per esser cagione di qualche bene, se bene p qlla bugia non ne uega o dano, o guadagno alcuno, nodimeno è al tutto cola indegna, & mal fatta. perche cofi ci infegna l'Apoltolo: Deponentes mendaci um loquimini verit. tem: Lasciando andare le bugie, dite la uerità. perche in tal cosa si troua una grande inclinatione al dir bugie di maggiore importanza, & di métire piu spesso. Et da le bugie dette per scherzo, prendono gli huomini usanza di men tire, & cosi negono in opinione & concetto de gli huomini di bugiardi. Onde, accioche sia dato sede a le lor parole, bisogna che sempre ui aggiungano il giuramen to. Finalmente ne la prima parte di que pcetto si prohibisce la simulatione & fintione: & no tolo le cose, che si dicono fintamente, ma ancora quelle, che si fanno con fimulatione, non sono senza peccato, perche cosi le parole, come li fatti sono certi segni & note de le cose, che habbiamo ne l'animo. Et di questo spesse uolte ripré dendo il Sig.li Farisei, li chiamana Hippocriti.

inuiolabilméte animi nistrare La giusticia. Ad Ro. 14.

ACLY

A4.15

Dichiariamo hora quelo, che il Signore ne l'altra par-Come a cia- te ci comanda. La natura adunque di quello precetto, & la sua forza tutta consiste in osto, che li giuditij foresi si esercitino & esequiscano secondo le leggi, & secondo la giustitia, ne sia chi occupi, o usurpi li giuditij perche no è lecito giudicare l'altrui seruo: come ben disse l'Aposto lo:accioche cosi,senza hauer conoiciuti li meriti de la caufa, non fi dia la sentenza. Nel quale errore fu il configlio de gli scribi, & de sacerdoti, liquali diedero la scn tenza contra S. Stefano. Il medesimo peccato si trouò nel magistrato de li Filippensi, de li quali disse l'Apostolo: C.esos nos publice, indemn.vos, homines Romanos miserum in carcerem; & nunc occulte nos eiicissa. Ci hanno publicamé te flagellati, senza essere stati condennati, essendo noi cittadini

DEL L'OTTAVO PRECETTO. 471

cligione,

iupen &

ora l'in-

la, ouero

.. a Dugia

icno e al

Sm: La. 17 mg (0.

at mag-

A COLET

----

1717 3 14

و در این در در میروند در در در

. 3 10.5

10.10.1

CONTRO

17:10

ar 12 12

in a Just

in

::5110

100-

7.97 amé

1101

cittadini Romani; & cofi ci hanno messi in prigione; & hora occultamente ce ne nogliono trarre. Ci comanda questo precetto, che non si condannino gl'innocenti; ouero che non si assoluano & liberino li rei colpeuoli; che non si muouano li giudici per prezzo, o per fauore, ne per odio, ne per amore . perche cosi ammoni Moise li uecchi, li quali hauena ordinati giudici del po Deut. 1. polo, dicendo: Quod instumest, indicate, sine ciuis sitille, fine peregrims, nulla erit distantia personarum. ita paruum audietis, & magnum: nec accipietis cuiusquam personam; quia Dei iudicium est. Giudicate il giusto; o sia cittadino quel lo, che hauere a giudicare, o forestiero; non farete differenza alcuna tra una persona, & l'altra; cosi ascoltarete il piccolo, come il grande : ne farete accettatori di persone: perche il giuditio, che noi esercitate, è giuditio di Dio. Quanto a quelli, che sono rei & colpeuoli, uuole Dio, che confessino il uero, quando sono interrogati secondo la forma del giuditio. Imperoche quella tal confessione è una tellimonianza, & una manifestatione de la lode & gloria di Dio; secondo che intefe Iofue il quale efortando Achan a confessare il uero, Iof.a gli diste; Fili mi, da gloriam domino Deo Ifrael . F1gliuol mio, da gloria al Signore Dio d'Ifrael Ma perche questo precetto principalmente tocca li testimonij; di questi ancora tratterà il Parocho diligentemente. Perche la forza del precetto consiste in questo, che non solo prohibisce la falsa testimonianza, ma comanda ancora, che fi dica la uera, perche tra li negotij humani, e molto necessario l'uso de la vera testimonianza; effendo infinite le cose, le quali non potremmo mai ne conoscere, neintendere, se non le conoscessimo per la fede, che habbiamo a coloro, che di quelle ci fanno testimonianza. Onde non è cosa piu necessaria, che la uerità de teitimonij, in quelle cose, le qualine noi sappiamo, ne ci elecito efferne ignoranti. De la qual si legge quel bel detto di S. Ago- S. Agostino stino. Quello, che occulta la uerità, & che dice la bu-GG 4

gia, l'uno & l'altro fa male; quello, perche non unol gio uare; questo, perche desidera di nuocere. E ben uero, che a le uolte è lecito tacere la uerità, ma fuor di giuditio.perche nel giuditio, done il testimonio è interrogato legitimamente dal giudice, bisogna al tutto scuoprire il uero. Ma debbono qui auuertire li testimo nii, che troppo fidati de la memoria loro, quello, che non sanno di certo, non affermino per uero. Gli altri fono li protettori, aunocati, & procuratori, & poi gli attori, & li petitori de le cause. Questi adunque, quando il tempo lo richiederà, non hanno da mancare mai de l'opera & patrocinio loro a chi glielo dimanda, & con benignità debbono souuenire a li bisognosi. Non prenderanno mai a difendere cause ingiuste: ne prolun gheranno le liti con mille calunnie, ne le nutriranno per l'anaritia, & desiderio del guadagno. Quanto poi s'appartiene a la mercede, che si dee a l'opera & fatica loro; non piglino piu, che le leggi & l'honesto loro permette. Gli accusatori, & li petitori debbono essere auuertiti, che non faccino mai danno ad alcuno confalse accuse, o per amore, o per odio, o indotti da qualche altra cupidità. Finalmente a tutti gli huomini giusti è stato fatto questo comandamento da Dio, che ne le conuersationi & ragionamenti, che tra gli huomini interuengono, sempre dicano il uero, & parlino quello, che hanno ne l'animo: non dicano mai parola, che possa esser noceuole a l'altrui fama, & reputatione. ne di quelli ancora, da li quali essi conoscono essere osfe si, & mal trattati. pche debbono proporsi, che tra loro è tale amicitia, & compagnia, che sono membra di un medefimo corpo.

Et acciò che piu uolentieri li fedeli si guardino da questo uitio de la bugia, proporrà loro il Parocho la somma miseria, che procede da questo peccato, & la sua bruttezza, & indegnità, onde ne le sacre lettere il Demonio è detto padre de la bugia, perche non essendo il Demonio perseuerato ne la uerità, però è menda-

Yean. 8

195

Oil

ma

TE

30

no

C

DE L'OTTAVO PRECETTO. ce,& padre de la menzogna. Aggiugnerà a questo, per distacciare al tutto da noi si grande errore, quelli mali, che seguono a la bugia, & perche sono innumerabili, folo motirera li fonti, & li capi di tutti gl'incommodi, che ne uengono. Et prima, quanto offenda Dio, & quanto fia da lui odiato l'huomo uano, & mendace, dichiarera con l'auttorità di Salomone in quel luogo doue dice , Sex funt , que odit dominus : & septimum detestatter anima eius, oculos sublimes, linguam mendacem, & manus effundences innoxium sanguinem, cor machinans cogitationes pessimas, pedes ucloces ad currendum in malum, proferensem mendacia, testem fallacem Sei sono le cose, che ha in odio il Signore: & la settima detesta l'anima sua, gli occhi sublimi, & eleuati, la lingua bugiarda, & le mani, che spargono il langue innocente, il cuore che machina pessime cogitationi, li piedi ueloci al correre al male, che dice bugia, e'l testimonio salso. Chi adunque potrà aiutare, o faluare colui, il quale sia cosi notabilmente hauuto in odio da Dio, che non sia grauissimamente punito? Dipei, qual cosa si puo trouare piu impura, o piu brutta, fi come ben disse S. Iacomo, che con la medefima lingua, con la quale benediciamo Dio & padre nostro, maledire gli huomini, li qua li sono stati creati ad imagine & similirudine di Lio? talche un fonte da la medefima bocca mandi fuore l'acqua dolce, & l'amara? perche quella lingua, che prima daua lode & gloria a Dio, dipoi, quanto è in lei, lo uieupera, & dishonora con dire il falso: & di qui anniene che li bugiard iono esclusi da la ce efte, bearitudine : perche amandando il fanto Piofera Danid a Dio con que se parole : Domine quis babisabit in tabernaculo mo? Signore, chi hai ttera nel tue Faligo tabernacolo : gli rispose lo Spirito santo: Qui loquitur ueritatem in corde suo: con non egit doinn in lingua sua: Chi parla la uerità nel sue enore: chi non fa inganno con la sua lingua. Que so ancora è un grandissimo danno, che si ritruoua ne la bugia, che questa infer-

not tio

)ला ॥१.

tuo: di

nio ein-

al turno refilmo

Ho , the

Glialia

01212

E Chale

----

man i \* 1.

Fib. (B)

127011

. . .

100 800

trace and

en en e

file 1

- man 100

property.

anagrij alazora

ومرا و دور

1100

AND SECTION

ino is

chola

ala

ere il

Hen-

ndi-

mità de l'animo è quasi incurabile. peroche, conciosia che quel peccato, che si commette ne l'accusare uno a torto, o nel detrarre a la fama, & a la reputatione, & a l'honore di uno, non si perdoni, se quello, che ha commesso male, non satisfa de le ingiurie satte, & questo sa cendosi con gran dissicoltà da gli huomini, liquali prima sono al far tal cosa sbigottiti da la nergogna, & da una certa loro uana opinione, che hanno di non perder in tal cosa l'honore:però potiamo tenere per certo, che chi si troua in tal peccato, sia obligaro & condenna to a le pene eterne infernali. perilche non sia chi speri giamai potere impetrare il perdono de le calumnie date ad altri o de le detrattioni fatte, se prima no harà s. tisfatto a colui, de la cui opinione, reputatione, & fama harà in qualche parte detratto o publicamente in giudi tio,o in prinati & famigliari ragionaméti. In oltra, que sto dano è comunissimo, & si dinide & copartisce tra gli altri. Et per questa uanità & bugia si toglie uia la fede & la uerità:che sono legamistrettissimi de la humana conuerfatione:liqualitolti,segue una gran confusione de la uita uostra : talche gli huomini mostreranno non essere punto differenti da li Demonij.

Insegnerà oltra di questo il Parocho, come si dee sug gire il souerchio parlare, & la loquacità:da la quale chi fi guarda, fi libera ancora da gli altri peccati . Et e q'îta una gră cantela di no incorrere ne la bugia:dal quale er rore difficilméte qlli, che sono loquaci, possono guardarsi. Finalmente il Parocho uedrà di leuar di errore coloro, li quali con uane parole si scusano, & difendono, & cuoprono le loro bugie co l'elempio di huomini prudenti, li quali dicono, che costumano mentire, quan do si porge lor l'occasione, & a certi tempi. Et dirà, che la prudenza de la carne e una morte: il che e uerisfimo: Ad Rom. 8. Eshorterà gli uditori, che ne le loro difficoltà & angustie si fidino di Dio ne ricorrano a l'arte di dire menzo gne, & bugie.perche quelli, che si seruono di tale soccorso, dimostrano apertamente, che piu tosto si sidano

10

ch

in i

II'o

glia

Mig

debb

Corre

iro t

real

coinc

quell

cual

franc

noil 10,0

DE L'OTTAVO PRECETTO. 475 ne la loro propia prudenza, che pongano speraza ne la prouidenza di Dio. Quelli poi, che si scusano, & gett: no la cagione de le lor bugie adosso a quelli, li quali pure con bugia gli hanno ingannati, si debbono auuertire Ad Ro.13. che a gli huomini non è lecito nendicare loro illessi; & il male non fi dee ricompensare con il male, ma che più tosto con il bene si ha da nincere il malei & se pure fusse lecito rendere questo cambio; nondimeno non saria però ad alcuno giouenole il nendicarsi con suo danno. & che quello è granissimo danno, nel quale incorriamo di cendo la bugia. A quelli poi, che allegano la debolezza & fragilità de l'humana natura, bilognera dare ofto precetto, che esi dimandino l'aiuto diuino, ne mai acconfentano a la infer vità de la loro humanità, Quelli, che oppongono i. confuctudine, debbono effere ammo niti, che, le fi sono anezzi a mentire s'ingegrino & atte dano per l'aprenire di nigliare l'ufanza contraria di fempre dire il uero, mafame che quelli, che pescano p uso & per consuctudine, in granemente peccano, che gli altri non fanno. Et perche non mancano di quelli, che fi ricuoprono, & scufano con quello, che fanno tutti gli alcri huomini, li quali affermano in ogni luogo pu blicamente métire & spergiurare; in questo modo si deb bono rimuouere da quella opinione, dicendo, che non debbono effere imitati gli huomini trifti, ma riprefi,& corretti; & che, quando noi mentiamo, il parlar nostro poi ha manco anttorità nel riprendere & corregge re gli altri. Quelli altri, che si difendono, dicendo, che nel dire il ucro hanno bene spesso riceuuto danno & incomodo, cosi siano refutati da li Sacerdoti, dizedo, che quella è una accusatione, non una defensione, essendo il debito de l'huomo Christimo di riceuere piu tosto qual si noglia gran dano, che il dire mai una bugia. Restano ancora due sorti di quelli, che si scus mo de la bugia. Alcuni sono, che dicono, che mentono, & parla. no il falso perscherzo & spasso de gli udicori. Altri dico no, che fanno il medesimo, perche ne uenga loro qual-

conciolia

art uros

in, one

ha con-

quete:

y Lippin

iožua ir

The leader

or bridge

......

r Kim

tegine place,

----

----

The long

man pros

dee in

in Call

e ģiu

1 61 2 ×

- Crave

seam tille entre tille

1 1 - vara

and I

i, the

mo:

1811-

070

OC-

1110

che

476 DICHIARATIONE

che giouamento: perche non potrebbono ne uendere, ne comprare bene, se non ci interponessero qualche bugia. Ambidue questi si sforzerà il Parocho torre dal loro errore. Li primi cercherà di rimuouere da questo pec cato, & insegnando quanto in questo accresca la consne tudine del peccare, l'uso, che si fa di mentire, & inculca do sempre, che d'ogni parola otiosa si dee rendere ragio ne. Questi altri usaimi ancora piu aspramente riprende rà, li quali, mentre che si uogliono scusare, piu grauemente si accusano, perche dimostrano di non uoler prestare sede, & dare auttorità a quelle parole di Dio, che dicono: Quærite primum regnum Dei, co institum eius, co hecomia adicientur uolis. Cercate prima il regno di Dio, & la sua giustitia; & tutte queste cose ui saranno accresciu te a le uostre facoltà.

Matth. 12

Marth. 5.

## PRECETTO IX ET X.

NON CONCVPISCES DOMVM proximi tui, nec desiderabis uxorem eius, non seruum, non ancillam, non bouem, non asinum, nec omnia, quæillius sunt.

NON DESIDERERAI LA CASA DEL prosimo tuo, ne appetirai la sua consorte, non il seruo, non l'ancilla, non il bue, non l'asino, ne co sa alcuna di quelle, che son sue.

In questi due precetti, che ci sono stati dati ne lultimo luogo, si dee principalmente sapere, che si da quasi il modo, se ordina, se istituisce la regola, per la quale si osseruano gli altri precetti: peroche tutto quello, che per queste parole ci è comandato, risguarda a questo, che, qualunque intende osseruare li precetti de la legge disopra addotti, attenda principalmete a no desiderare.

perche

1CTS

do.p

na,ch

no ar

glipa

capilla

zadio

u for

ai,& leiliói éagne

lador

ca,ma

Et.

faper

Prece

Sinni

1201

DEL IX. ET X. PRECETTO. perche chi non desidererà; contétandosi di quello, che ha, non cercherà di possedere l'altrui; & si rallegrerà de gli altrui comodi;a Dio immortale darà honore, & glo ria,& gli renderà grandissime gratie; osseruerà le feste del fabbatho, cio e fi godera una perpetua quiete; honorerà li suoi maggiori; & finalmente non offendera mai alcuno ne co fatti, ne con parola, ne in alcuno altro modo.peroche la trifta cocupiscenza e il ceppo e'l seme di tutti li mali;da la quale quelli che si trouano accesi, pre cipitano & traboccano in ogni errore, & in ogni forte disceleratezza. Considerate bene queste cose, ne segui rà, che il Parocho ne l'insegnare quelle, che seguono a le dette di sopra, sarà pin diligente, & li sedeli lo ascolte ranno piu attenti. Ma quantunque questi due precetti habbiamo congiunti infieme, perche, non effendo diuer sa o dissimile la materia, circa la quale si esercitano, han no ancora una medefima uia & modo d'infegnarli: non dimeno il Parocho & eshortando & ammonendo potrà trattarli communemente, o separatamente, come piu gli parerà commodo.

Ma se préderà l'impresa d'interpretare il Decalogo; dimostrerà, qual sia la dissomiglianza, che tra di loro hanno questi due precetti, & che disserenza sia da la con cupiscenza di uno, & quella de l'altro: la qual disserenza dichiara S. Agostino nel libro, che scrisse de le sistioni sopra l'esodo, peroche una di queste solo ha l'occhio à l'utile, & al fruttuoso: l'altra ha per suo sine le libidini, & diletti carnali. Se adunque uno desidera una posfessio, o una casa, costui uiene piu tosto a seguire il gua dagno, & l'utile, che il diletto carnale: ma se appetisce la donna di altri, costui arde di cupidità non de la utili-

tà, ma del diletto carnale.

uendere.

ralchebe.

tre dalla.

queltone

12 (01)

à man

Profession Profession

the Planting

Title Court

Doc

and the

The Day

OMUE

EIT CIE

em, no

A DE

rte titi

no, neco

TO BUTTE

ta quali .

o, che

quetto,

legge

erare

che

Et due furono le necessità di dare gsti precetti: l'una fu per dichiarare il sentimento del selto & del settimo precetto, peroche, se bene per un certo lume di natura s'intéde, che si phibisce la cupidità di godere della do na di altri, quando si uieta l'adulterio; perche, se suse

ecito

lecito il desiderarla, sarebbe anco lecito il goderla, & possederla:nodimeno molti Giudei accecati dal pecca to no poceuano condursi a credere, che ciò susse stato p hibito da Dio: anzi che, poi che fu data & conosciuta queita legge di Dio, molti li quali faceuano professione di esfere interpreti de la legge, presero quello errore.il che si puo cosiderare in quel termone, che fece Chisto, scritto da S. Mattheo doue dice: Audistis, quia dictum est antiquis, Non machaberis: Ego autem dico nobis &c. Hauete udito quello, che è stato detto a gli antichi: Non farai adulterio: Et io ni dico &c. L'altra necessità di dare que sti precetti, è stata, perche alcune cose si prohibiscono distintamente & chiaramente, le quali nel sesto & nel settimo non si uierano cosi distintamente, perche, per esempio, il settimo precetto prohibisce, che non sia chi ingiultaméte desideri, o si sforzi di torre l'altrui. & que sto uieta, che in modo alcuno non sia chi desideri, se be ne & per legge & di ragione potesse acquistare quella cofa, la quale possedendo cagionasse al prossimo qualche dano. Ma prima che ueniamo a la dichiaratione di questo precetto, si debbono li fedeli principalmente au uertire, che per questa legge non solo ci è ordinato, & comandato, che raffreniamo le nostre cupidità, ma che ancora conosciamo l'immesa pieta di Dio uersoldi noi. peroche con li precetti de la legge, di fopra proposti, ha nendoci fortificati come con certi presidij, accioche no fusse chi o noi, o le cose nostre potesse offendere, o uiolare; aggiunto hora quello precetto, uolse dare par ticolare prouedimento, che con le nostre cupidità & ap petiti non ci offendessimo da noi stessi . ilche ageuolmente era per auuenire, se noi fussimo statiliberi, & ci fuste stato concesso di desiderare tutto quello, che hauessimo uoluto. Et pero hauendoci ordinata questa legge del non desiderare, ci prouedde Dio, che le spine de le cupidità, da le quali sogliamo essere incitati a tutti li mali, essendo per uirtu di questa legge in un certo modo state fatte cadere a terra , hora assai

Dio

litz.

com li di

fape

han

com

tract

Illin

mo n

chene

macc

altri.

Qua

torie

72,0

qual

2a, cf

(legin

lider.

72,13

nece

12 00

manco

E

Matth. 5.

DELIX. ET X. PRECETTO. manco ci pungono. Et cosi habbiamo maggiore spatio di tempo, essendo liberi di quella molesta sollecitudine de le cupidità, al fare quelle opere di pietà, & di religioe, le quali siamo obligati di fare uerso Dio: che deb bono essere non piccole, ne poche . Ne solo la legge ci insegna queste cose,ma ci mostra ancora, che la legge di Dio è tale, che non solo con opere, & offitij esteriori, ma ancora con l'interiore senso de l'anima dee essere osseruata. Et quessa e la differenzatra le leggi humane, & le dinine; che le leggi humane si cotenta no solo de le opere esteriori, ma le diuine, percioche Dio rifguarda l'animo, ricercano la pura & fincera castità & integrità de l'animo. E adunque la legge diuina come uno specchio, nel quale noi rimiriamo li uitii, & li difetti de la natura nostra. onde disse l'Apostolo. Con- Ad Rom-7 cupiscentiam nesciebam,nisi lex diceret, Non concupisces. Io non sapeua, che cosa fusse concupiscenza, se la legge non mi hauesse detto, Non concupisces . peroche conciosia che la concupiscenza, cioè il somite del peccato, il quale ha tratto l'origine dal peccato, sia con essonoi sempre cogiunto, & attaccato; di qui conosciamo, che noi nasciamo nel peccato: & però ce ne ricorriamo a Dio, & fuppli cheuolmente lo preghiamo, il quale folo puo lauarci le macchie del peccato.

coderla,

ti dal para

utic line o

conordia.

Protein:

:0:1301.

:20E C

The water

the second

a talana

- b - l -

E THUR!

-----

A PROPERTY.

and process

الانطأ ولأد Tar Charles

propoliti

distribute.

THE REAL PROPERTY.

3 7 405 100

Congression of the

T 14511

July "

llo , Ci

ata qui

, che !

re mo

leggell

ora III 2000

Et hanno ambedue questi precetti commune co gli altri, che parte uietano qualche cosa, parte comadano. Quanto a quello, che ha forza di prohibire: accioche forse alcuno non s'imaginasse, che quella concupiscenza, che in se non ha uitio, ne peccato alcuno, susse in qualche modo peccato, o uitio, come è la concupiscenza, che ha lo spirito contra la carne, ouero il desiderare le giustificationi di Dio in ogni tempo, come Dauid de sideraua; il Parocho insegni, qual sia quella concupisce za, laquale per l'ordinatione di questa legge a noi sia necessario di fuggire. Per la qual cosa si dee sapere, che la concupiscenza è un certo commonimento, & una for za de l'animo nostro, da la quale spinti gli huomini, de-

Ad Gal. g Pfal. 118.

fiderano quelle cose gioconde, & diletteuoli, che non hanno. Et si come gli altri monimenti de l'animo no-Hro non sempre sono tristi:cosi questa forza & impero di defiderare, & questa concupiscenza, che habbiamo, non è sempre da esser giudicato peccato, non facendo noi male a defiderare il mangiare, o il bere; ouero, quan do habbiamo freddo, se cerchiamo di riscaldarci, o, qua do habbiamo caldo, rinfrescarci, perche questa retta po tenza di defiderare è stata in noi inserta da la natura, di cui Dio è auttore. Ma poi per il peccato de' nostri primi padri auuenne, che queita concupifcenza, trapaffando li confini de la natura, talmente si è corrotta & guasta, che bene spesso è incitata al desiderare quelle cose, che son repugniti a lo spirito, & a la ragione anzi che, se questa concupiscenza, che diciamo, e moderata, & si contiene dentro a li suoi termini, ci arreca ancora assat spesso non piccole utilità.perche prima sa questo effetto, che noi con continue orationi preghiamo Dio, & humilmente gli dimandiamo quelle cose, che noi massi mamente desideriamo.peroche l'oratione è uno interprete de la nostra cupidità:talche, se questa retta poten za di desiderare non fusse in noi, non si farebbono ne la Chiefa di Dio si spesse orationi a Dio. Oltra di questo, fa che li doni, che riceuiamo da Dio, ci fiano piu cari. perche con quanto maggiore & piu ardente cupidità de sideriamo una cosa, tanto piu cara & piu gioconda ci è poi, quando l'habbiamo acquiffata, & ancora quel diletto, che sentiamo de la cosa desiderata, cagiona, che con maggior diuotione rendiamo a Dio gratie. Si che, se mai per tempo alcuno è lecito il desiderare; bisogna, che noi confessiamo che non ogni concupiscenza ciè prohibita. Et quantunque S. Pauolo habbi detto, la con cupiscenza ester peccato; si dee però intendere in quel modo, nel quale parlo Moife, di cui egli adduce la testi ianza: ilche dimostra chiaro il parlare de l'Apostolo medesimo . perche ne la Epistola a li Galari la chama concupiscenza de la carne, doue dice:

Ad Ro.7.

Ex od.20.

Ad Gal. 5.

Spiritus

MO

CII

for

de

mi

001

11

fto

CO

CO

tro

(0

ŊQ

DEL IX. ET X. PRECETTO. 481

, che non

animono. & impeto

nabbiam,

on face:

ouero, eur

Carci, C.

Sing agent

in name.

a The part for

A Line

THE BEST

t to Such at I

AND BOYER

-

Part Ni

booner

a di det.

no pili C

upidia.

conci (

queldi.

ia, che co

Siche,!

brogr.

enza c

10, 120

e in gr

ela tti

e l'App

ialati a

dice: ppydH Spiritu ambulate, & desideria carnis non perficietis: Caminate con lo Spirito, & cosi non esequirete li desiderij de la carne. Adunque quella naturale cupidità, & moderata, la quale non esce de li suoi propij termini, non ci è uie tata, & molto manco quella cupidità spirituale di una retta mète, per la quale fiamo eccitati a l'appetito di ql le cose, che sono repugnanti a la carne, perche a quelta iltesta le sacre lettere ci eshortano con quelle parole: Concup scive sermones meos: Desiderate le mie parole. & al trouc: Traisite ad me omnes, qui concupiscitis me: Passare a me tutti noi, che mi desiderate. Onde con questa prohibitione non ci è uietata la concupiscenza, la quale potiamo usare & al bene, & al male, ma solo l'uso de la praua cupidità, la quale è detta Concupiscenza de la carne, & fomite del peccato: & se ha seco congiunto il consenso de l'animo, sempre dee estere giudicato peccato. Adunque ci è uietata quella fola libidine di defiderare, & ql solo ardore di concupiscenza, la quale l'Apostolo disse Concupiscenza de la carne. Et questi sono quei mouimenti di concupiscenza, li quali non hanno modo o termine alcuno di ragione, ne si contengono dentro a quei confini, & termini, che sono stati ordinati da Dio. Questa cupidità è danata, ouero perche ella appetisce il ma le, come sono gli adulterij, l'ebrietà, gli homicidij, & si mili nefande sceleratezze, de le quali cosi disse l'Apostolo: Non simus concupiscentes malorum, quemadmodum eg il- 1.ad Cor. li concupierunt: Non siamo desiderosi de le cose triste, si come quelli desiderarono ; ouero perche , se bene le cofe per natura loro non sono triste, nondimeno d'altronde uiene la cagione, per la quale non è lecito desiderarle: tra le quali son quelle cose, che Dio, o la Chie fa ci prohibifce, che noi possediamo.perche a noi non è concesso, ne lecito desiderare quelle cose, le quali no è conueniente possedere; come già ne l'antica legge suro no l'oro & l'argéto, di cui erano stati formati, o gettati gli idoli; le quali cose il signore nel Deuteronomio, phi Deut.y. bi che niuno desiderasse. Ancora è gsta cupidità tenuta

Sap.6.

uitiosa: perche le cose, che si desiderano, sono d'altri, & non di chi le appetisce ; come sarebbe una casa, un ser uo,un'ancilla,un campo, la moglie, il bue, l'afino, & mol te altre simil cose : le quali essendo di altri, la diuina leg ge ci uieta che le desideriamo. Et è la cupidità di si fatte cose, ingiusta, nefanda, & prohibita, & si mette tra li peccati grauissimi, quado però a le cocupiscenze di quel le si porge il consenso de l'animo peroche allhora è per natura sua peccato, quado, dopo l'impeto de le triste cu pidità, l'animo si diletta di cose triste, & malfatte, & a quelle ouero acconsente, o non repugna. ilche insegnò S.Iacomo, quado mostro l'origine e'I progresso del pec cato con quelle parole : V'nusquisque tentatur, a concupiscentia sua abstractus, & illectus : deinde concupiscentia, cu con ceperit, parit peccatum: peccatum nero, cum consummatum fuerit, generat mortem. Ciascuno è tentato, da la lua con cupiscenza tratto, & allettato: dipoi la concupiscenza, come ha concetto, partorisce il peccato: il peccato, poi che e fatto perfetto, genera la morte. Conciosia adunque che per la legge in tal modo ci fia comandato; Non concupifces: queste parole hanno questo sentimento, che noi ritiriamo & raffreniamo la nottra cupidità da le cose, che non sono nostre . peroche è immensa & infinita la sete de la cupidità de le cose d'altri, ne maisi satia, si come è scritto: Autrus non implebitur pecunia: l'anaro non si empirà mai di danari. del quale cosi si leg ge appresso Isaia : Veh , qui coniungitis domum ad domum, & agrum agro copulatis: Guas a uoi che conguignete una casa a un'altra, & unite un campo a l'altro. Ma piu ageuolméte s'intenderà la bruttezza & gradez za di questo peccato, se in particolare si esplicheranno tutte le sue uoci, & parole . Perilche insegnera il Parocho, come per quelta noce, Cafa, non folo fi fignifica quel luogo, nel quale noi habitiamo, ma ancora tutta l'heredità : si come si conosce benissimo per quello, che ulano & costumano gliscrittori de le cose dinine. Ne l'Esodo è scritto, che dal signore surono edificate .

10

uç

leleua

S. Lac.

Sect. 5.

Ila. j.

Rxod. I.

DEL IX. ET X. PRECETTO 483
le leuatrici le case. Ilche unole dire che Dio accrebbe
loro le sacoltà. Da silta interpretatione aduque cossderiamo, che per la legge di quelto precetto ci è nietato,

no d'almi,

ala,unic

lon Lon

Citimales

a di fin

nette ta.

nze dique

mora épe

A Pariet

ates distant

San Carrier

. Kitalia

A STATE OF

Ford Children

Commission

SATIS PAR

maritacia.

Big a beginning

- de badan at

Com.

ti.mii.

of fig

m 16 62

ne con-

l'ales.

grider

eranno

Parc.

inihia.

a tut-

ello,

une.

atel

11

che noi non desideriamo troppo auidaméte le ricchez ze, & che no habbiamo inuidia a l'altrui facoltà, ne a la potenza, ne a la nobiltà, ma che ci cotentiamo de lo sta to nostro, quale egli sia, o humile, o alto. Deuemo ancora intendere esserci, phibito l'appetito de l'altrui glo ria, perche questa ancora s'intéde nel nome di Casa. Ma quel che segue poi: Ne il bue, ne l'asino, ci mostra, che a noi no è le cito il desiderare non solo le cose di momé to come e la casa, la nobiltà, la gloria, essendo tali cose

to, come e la casa, la nobiltà, la gloria, essendo tali cose di altri, ma ne anche le cose piccole, & uili, quali sono le cose sopradette, o siano animate, o inanimate. Segue dipoi, Ne il seruo. Il che si dee intendere cost de li ser

ui, che sono schiaui, come de l'altra sorte di serui, li quali non deuemo in modo alcuno desiderare, come an cora non ci è lecito gli altri beni di altrui. Ma gli huomi

ni, liberi, li quali seruono uolontariamente, ouero per mercede, o sossinti da amore, & da qualche obligo, che hanno di osseruare & seruire quei tali, in nessun modo

dee mai alcuno o con parole, o con dargli speranza, o con promesse, ne con premii corrompere, o sollecitare a lasciare quelli, a li quali spontaneamente si sono obli

gati seruire: anzi se auanti a quel tempo, nel quale haueuano promesso di andargli a seruire, si sussero partiti da quelli, debbono per l'auttorità di sito precetto esse-

re ammoniti, che in ogni modo ui ritornino. Et che nel precetto si facci mentione del prossimo, no per altro si è fatto, che per dimostrare il uitio de gli huomini, li quali soglio desiderare o li campi nicini, o le case a loro. p-

li soglió desiderare o li campi uicini, o le case a loro ,ppinque, o simili altre cose, che a loro siano cogiunte per che la uicinità, la quale si dice essere una parte de l'ami

citia, per il uitio de la cupidità, doue hauria a cagionare amore si cangia in odio. Ma non uiolano, ne trasgredi-

fcono questo precetto coloro, li quali desiderano comprare da li loro uicini quelle cose, che essi uogliono uen

HH 2 dere

dere, ouero comprano con giusto prezzo, perche costoro non solo non offendono il prossimo, ma gli giouano non poco:poiche il danaio gli ha da esser più utile & co modo, che quelle cose non erano, che ha uendute.

Dopo questa legge di non desiderare le cose d'altri, segue l'altra, la quale ci prohibisce, che non desideriamo l'altrui consorte, per la qual legge si giudica esser prohibita non solo quella libidinosa concupitcenza, p la quale l'adultero appetisce l'altrui consorte, ma ancora quella, da la quale preso uno l'altrui donna deside ra prender per sua consorte perche in quel tempo, nel quale fi permettena il libello del repudio, potena agenolmente aunenir, che quella, che fulle stata repudiata da uno, fusse presa per moglie da un'altro : ilche uietò il Signore; accioche onero li mariti non fuffero follecitati & illigati al lasciare le mogli, ouero le mogli nerso i lor mariti non si mostrassero così strane, & incomparabili, che pertal cagione li mariti fusiero quafi sforzati a repudiarle. Ma hora è affai piu graue il peccaro : conciossa che, se bene una donna è stata discacciata dal martto, non sia però lecito a un'altro prender la permoglie, se prima il marito non sara morto. Perilche colui, che appettisce l'altrui donna, ageuolmente traboccherà in una de le due cupidità, che ouero defidererà, che il suo marito si muoia, ouero di commettere con quella adulterio. Il medefimo si dice di quelle conne, le quali già sono sposite & promesse ad altri perche non e secito desiderare queste ancore : con ciofia che coloro, li quali cercano rompere le promesse convencioni, che gia sono tra loro, violino il santissimo patro de la sede. & si come ci è al tutto nietato desiderate quella, che già è maritata ad altri, cosi parimente e cosa emoia appetire per sua consorte quella, che è già consecrata, & promessa al culto di Dio, & a. la religione. Ma se fusse uno, che desiderasse prendere per sua moglie una che susse maritata, la quale egli pero credesse che non fusse; & talmente fusse dispotto,

**t**11

fÇ

11

DEL IX. ET X. PRECETTO. che, s'egli sapesse, che costei fuste moglie d'altri, non la uorrebbe in modo alcuno : ilche si legge essere anuenu to a Faraone, & Abimelech, li quali defiderarono haue re per moglie loro Sara, pensando che no fusie moglie, ma forella di Abraamo : questo tale, che hauesse quest'animo, non pare che trasgredisca, o uioli la legge di que

he costo.

glouann

utile & d

e d'alt.

delliden.

ilia ela

1.187111,0

R, Mic.

Lating Com

whomas Ja Na

1 Miles

To charge

grain gragary

4. 5 2. 1430

Sum marries

ne sedelate

Tulle.

, agence Chi Out.

11000 i dice il

nelica:

C: 002

CHICLE

alli.

uttato

i pari-

uella,

, 22

gere

106-

GILO :

lite.

ito precetto. Ma accioche il Parocho manifesti & insegni li remedij, li quali sono utili & molto al proposito a tor da uoli concunoi questo uitio de la concupiscenza, dee esplicare l'al- piscenze. tra parte di questo precetto : la quale consiste in questo, che, se benele ricchezze ci abondino, noi non ci mettiamo l'animo, & siamo apparecchiati p l'opere di pieta, & per potere attendere a le cose diuine, rimuouerle da noi, & che nolentieri spendiamo danari nel folleuare li poueri, & fouuenire a le lor miserie: & se ci mancano facoltà & robbe, allhora sopportiamo la pouerta con patienza, & con animo lieto. Et non è dubio alcuno, che, se noi saremo liberali nel compartire le nostre ricchezze, estingueremo in noi ogni cupidità de le altrui sostanze. Quanto a quello che sa al proposito de le lodi de la pouertà, & del dispregio de le ricchezze, ne le sacre lettere, & aprello gli santi dottori potrà il Parocho ageuolméte ritrouare, &raccoglie re molte cose, & poia li suoi popoli fedeli insegnarle.per quella legge ancora fi comanda, che con ardente studio, & con somma cupidità desideriamo, che sempre quello principalmente auuenga, non che noi desideriamo, ma che uuole Dio, si come si manifesta ne l'oratione del Signore. Hora la nolonta di Dio confiite in questo massimamente, che noi in un certo singolar modo diuentiamo fanti; & che l'animo nostro conseruiamo fincero, & da ogni macchia puro, & integro; & che noi ci esercitiamo in quelli offitij, & esercitij de la mente, & de lo spirito, li quali repugnano & contradicono a li fenfi del corpo; & cofi domi tutti gli appetiti loro, guidati da la ragione, & da lo spirito, teniamo un:

HH

dritte

Rime dii co tra le nocedritto corso de la uita nostra; & con ogni nostro sforzo ci studiamo di ripremere l'impeto & sa forza di quei sé si, li quali porgono materia & occasione a le nostre cu-

pidità, & a la nostra libidine.

Ma a l'estinguer quest'ardore de le nostre cupidità, darà gran giouamento il proporfi dauati a gli occhi tut ti gli danni, che uengono da quelle, il primo incommodo per tanto, che ci arrecano, è questo, che mentre che obediamo a si fatta cupidità, ne l'anima nostra il peccato ha gran forza & potestà. Et però bene ci ammoni lo Apostolo con quelle parole : Non regnet peccation in uestro mortali corpore, ut obediatis cencupiscentiis eius. Non regni il peccato nel uostro corpo mortale, in modo che uoi obe diate a le sue concupiscenze, però si come, se noi a le cu pidità facciamo refiltenza, le forze del peccato caderan no a terra, & mancheranno: cosi parimente, se da le medesime ci lasciamo uincere, dal suo regno discacciamo il Signore,& in luogo suo introduciamo il peccato. Il fecondo danno, che ce ne uiene, è quetto, che da quetta concupiscenza, come da un fonte, deriuano tutti li pre cetti, fi come ne insegnò san Iacomo, & san Giouanni disse : Omne, quod est m mundo, concupisc entia carnis est, & con cupiscentia oculorum, & superbia uit.e. Tutto quello, che è nel mon do, è concupiscenza de la carne, & concupiscen za de gli occhi, & superbia de la uita. Il terzo danno consiste in questo, che per queste cupidità si oscura il retto giuditio de l'animo perche gli huomini, accecati da le tenebre di cotali cupidità, tutte le cose, che essi desiderano, giudicano essere honeste, & preclare. Oltra di ciò per cagione di questa concupiscenza si uie ne a opprimere & conculcare la parola di Dio, la quale èseminata ne gli animi nostri da quel grande agricoltore Dio. perche appresso S. Marco si legge, che alcumisono, che si seminano ne le spine: & questi iono quelli li quali ascoltano la parola di Dio: & dipoi entrando li tranagli del secolo, gl'inganni de le richezze, & le concupiscenze intorno a l'altre cose, sossoca-

Ad.Ro.s.

Tac.i t.loan.a.

Marc.4.

DEL SETTIMO PRECETTO. 487 no la parola, & cosi diuenta infruttuosa. Hora quelli, li quali sopra tutti gli altri sono offesi da questo uitio pe la cupidità, sono quelli li quali si dilettano de' tratteni menti poco honesti, ouero che con poca moderanza attendono a li giuochi. Et questi il Parocho dee con mag gior diligeza eshortare a l'osseruanza di questo precet to. Oltra di queilo, debbono essere a ciò ammoniti la mercatanti, liquali desiderano che uenga la carestia di tutte le cose, & norrebbono solo essi comprare & nende re:& se altri sono, che ciò faccino, l'hanno per male;accioche per cotal modo possano essi uendere le lor mercantie piu care, & quelle d'altri comprare a piu uil pregio. Ne la qual cosa peccano ancora coloro, liquali desi derano, che gli altri siano poueri; accioche per tal modo essi o nendendo, o comprando nengano a fare guada gno. Peccano ancora in questo quelli foldati, liquali de siderano che si facci guerra, accioche cosi possano sura re. similmete quelli medici, li quali desiderano, che ué ghino del'infermità aslai. Li Legisti, Dottori, Aunocati & fimili; li quali appetiscono, che si truonino molti, che litighino, & che si multiplichino le cause & li litigij tra gli huomini.Gli artefici ancora, liquali di guadagno auidi defiderano, che nenghi la penuria di tutte le cofe, che al uitto, o al uestito sono necessarie, accioche per tal modo faccino gran guadagno. Peccano ancora grauemente in questa forte di peccato quelli, li quali fo no auidi & desiderosi de l'altrui lode & gloria, non senza qualche detrattione & offesa de la sama del prossimo. & massimamente ciò auuiene, quando quelli, che la defiderano, sono huomini da poco, & di niun ualore, pe roche la fama & la gloria è proposta per degno premio de la uirtu & de la industria, & non da la dapocagine, & infingardagine.

liro sican

वी व्याप्ताति

notire vi.

cupility

li occhi:

income.

meneret:

報告はより

1 2001

-

er rias a

: Go.a.

1.50

....

Parity I'm

191111

The same

112 13

A Printer

erya li profit

, la ciii-

J. 12.7/2

che ala iono ai enaheztiona-

10

HH 4 DE

E l'offitio & esercitio Pastorale è puraffai necessaria a la salute del popolo fedele l'istruttio ne de l'oratiõe Christiana:di cui la forza & la proprietà è necessario che molti no intédano, fe la pia & fedele diligenza del Pastore no la insegna,& dimostra. Perilche dee il Parocho mettere una particolare cura nel far si, che gli uditori suo i intendano quello, che si debba dimandare a Dio, & in che modo. Hora tutte le parti di una necessaria oratione cotiene in se ql la dinina oratione, ne la quale Christo nostro Signore uolse notificare a gli Apostoli, & per mezo di loro & de li loro successori poi a tutti élli, che riceuessero la Chri stiana religione, se parole & sentenze della quale bisogna p cotal modo ritenere ne l'animo, & ne la memoria, che a ogni uoglia nostra l'habbiamo pronte & apparecchiate. Et, accioche in questo trattato de l'Oratione no manchi a li Parochi modo & facoltà d'istituire li fedeli Christiani;quelle cose, che ci son parse piu opportune & connenienti, si sono in questo luogo addotte, & proposte; le quali habbiamo ritratte da quelli scrittori, la cui dottrina & copia in questa materia è sommamé te lodata.perche l'altre cofe, se pure farà dibisogno, li Pastori potranno trarre da li medesimi fonti.

#### DE LA NECESSITA DE L'ORATIONE.

RIMIERAMENTE aduque si dee ssegnare, quato sia l'oratione necessaria il cui pcetto no folo ci è stato dato per modo di consiglio, ma ancora ha sorza di un comandamento necessario: il che ci dichiaro il nostro Signore Giesu Christo con quelle parole: Oportet semper orare: Eisogna sempre orare. Questa necessità di orare la dimostra ancora la Chiesa issessa nel principio che ella sa, & quasi un proe-

48 9

mio de l'oratione del Signore, dicendo: Praceptis saluta ribus moniti, of divina institutione formati, audemus dicere . Da gli salutiseri precetti ammoniti, & da la dinina istitutione informati, habbiamo ardire di dire. Essendo aduque l'oratione necessaria a li Christiani, & essendo il Signore da li discepoli stato pregato con quelle parole: Domine doce nos orare: Signore infegnacia orare: allhora il figliuolo di Dio gli ordinò la forma di orare, & infieme gli diede speranza di douer impetrare quelle cose, che dimandassero. Et egli stello su un chiaro documento de l'oratione, la quale non folo usaua assiduamente, ma ancora perseuerana in quella alcune nolte tutta la notte.De la qual fanta opera gli Apostoli poi non man carono di dare precetti a coloro che si conuertiu a noa la fede di Giesu Christo, Perilche S. Pietro, & S. Gio.co molta diligéza eshortanano a quella li denoti Christia ni. Et di questa usanza ricordenole l'Apostolo in molti Inoghi eshorta li Christiani a quella salutifera necessi tà di orare. Oltra di questo noi habbiamo bisogno di ta ti bent, & di tante commodità necellarie a la conseruàtione de l'anima, & del corpo, che ci fa mestieri rifuggi re a l'oratione, come a quella, che sia una ottima in ter prete delli nosti i bitogni, & che possa impetrare qlle co fe, delle quali habbiamo bisogno. poche, conciosia che Dio no fia obligato ad alcuno, noi no poriamo far altro che dimadare co l'orationi le cole, di cui habbiamo bifogno:laqual oratione egli ci ha cocessi come necessario iltruméto per ottenere tutto qllo, che desiderassimo: & massimamente che sappiamo ritrouarsi alcune co fe, le quali senza l'aiuto diumo non potiamo impetrare ne ottenere.perche hanno le sante orationi uirtu di discacciare grandemente li demonii . & che sia il nero, si truoua una certa forte di demonij, che non fi discaccia se no col digiuno, & co l'oratione. perilche si priuano di una gran facoltà d'impetrare, & riceuere da Dio do ni fingolari, coloro, fiquali non hanno quella confueru dine & esercitio di orare dinotamente, & attentamète, perche

Luc. II

Luc. 6

Math. 176

ecessa-Christo empre

legnare,

certonó

uraffaine. e l'istroni

torzaki o intedan

Total Same

the branch

The state

.....

and and

ms in magar

NAC THE

1101.00

Commit.

TOUR.

Diog-

mg

perche, se nogliamo impetrare quel che desideriamo, non solo ci sa bisogno, che la dimanda sia honesta, ma ancora che sia assidua l'oratione.peroche, come ben dis fe S.Girolamo, egli è scritto, che a ciascuno, che dimãda, sarà dato. Se adunque a te non è dato, per quelto non ti è dato, perche tu non dimandi.dimandate adunque, & riceuerete.

Luc.19

# DE L'VTILITA DE L'ORATIONE.

Tha questa necessità congiunta seco una gio condissima utilità, la quale produce frutti abo 🕏 dătissimi, la copia de' quali prenderanno li Pa stori da li sacri Theologi, quando fara loro di bisegno compartirgli al lor popolo Christiano. noi di tata copia ne habbiamo scelti alcuni, li quali habbiamo giudicato effere molto conuenienti & commodi a questi nostri tempi. Il primo frutto adunque, che di qui si cana, è questo, che metre che oriamo, honoriamo Dio, essendo l'oratione un segno di religione, la quale ne le sacre lettere è assomigliata a l'incenso. & però disse il Profeta: Dirigatur orașio mea sicut incensum in conspectu tuo, Sia la mia oratione indirizzata come l'incenso nel tuo cospetto. & però noi in questo modo confessiamo essere soggetti a Dio, il quale conosciamo & predichiamo auttore di tutti li beni, nel quale solo risguardiamo, & lui solo habbiamo per resugio & per aiuto de la nostra salute. Questo frutto ci è ancora ricordato dal Profeta con quelle parole: Innoca me in die tribulationis: cruam te, & honorificabis me. Inuocami nel giorno de le tue tribulationi: & io te ne trarrò, & tu mi honorerai. Segue hora un'altro frutto de l'oratione degnissimo & giocondissimo: & questo è, che da Diosono esaudite le nostre 5. Agostino, preghiere.perche, secodo che disse S. Agostino, l'oratio ne è la chiane del cielo.imperoche, dice egli, ascende il prego, & la misericordia di Dio discende:se bene alta è la terra, alto il cielo, ode però Dio la lingua de l'huomo

177

M

m

do

di

71,

ne

Pfal. 140.

Pfal.46

fideriamo,

neita, ma

me bendi

che dini.

Fet dien:

idate adin.

02:00:

n seeth w

o nel ni

mo elis

lichiami

iamo, å

l non:1

Profett

on u. C

rionia-

ue ho-

locon-

nostre

pratio

ide il

iltae

ome

ui.

di cui ha tanta forza l'offitio de l'orare, & e di tanta uti lità, che per quella noi conseguiamo la grandezza de li doni celesti. Er, che ciò sia il nero, noi con quella impe triamo, che ci conceda per duce & adiutore lo Spirito fanto:conseguiamo la conservatione de la fede, la difesa da li mali:per quella schistamo le pene;ne le tentatio ni ci è dato l'aiuto di Diorriportiamo del Diauolo uittoria. Et finalmente ne l'orazione si ritruoua un cumulo di un gandio fingolare, onde cofi diceua il Signore: Petite, & accipietis, ut gaudium ue strum sit plenum: Dimandate & riceuerete, accioche cofi fia il nostro gaudio per- Ioan. 16 fetto. Ne si puo in modo alcuno dubitare, che la benignità di Dio non sia pronta a satirfare a le noltre dimade ilche confermano molte auttorità & testimonianze de la facra scrittura: le quali perche ciascuno le puo ne dere per se stesso, solo ne addurremo una per esempio, tratta dal Profeta Isaia, il qual dice: Tune inuocabis, & Do minus exaudiet:clamabis, & dicet, Ecce adsum: Allhora inuocherai, e'l Signore ti esaudirà: griderai, & dirà, Ecco ch'io son presente. & altrone . Eitque antequam clament 163.65. ego exaudiam: adhue illis loquentibus ego audiam. Et auuerra che prima che effi gridino, io gli efaudiro; & mentre che ancora parleranno, io gli udirò. Gli esempi di coloro, che con l'oratione hanno pregato Dio, & hanno impetrato quel che hanno uoluto, perche sono quasi infiniti, & auanti a gli occhi di ciascuno, gli lascieremo. Ma, dirà alcuno, a le nolte anniene pure, che noi non otteniamo da Dio quello, che con l'oratione gli diman diamo. E ucrissimo: ma allhora Dio procura massimamente la nostra utilità, ouero perche ci concede altri doni maggiori, & piu degni, onero perche quello, che dimandiamo, ne utilità ci arreca, ne ci è necessario; anzi, se ce lo concedesse, sorse ci sarebbe o superfluo, o da noso.Imperoche diffe S. Agostino, alcune cose Dio ci s. Agostine, nega, perche ci è propitic; le quali ci concede, quando ci e irato. A le nolte ancora auniene, che ne l'oratione fiamo cosi negligenti, & tepidi, che noi illessi, che preghiamo,

ghiamo, non intendiamo, ne consideriamo pure quel che diciamo. Hora, essendo l'oratione un salire, che sa la mente in Dio, se ne l'oratione l'animo, il quale dee indrizzarsi a Dio, se ne ua uagando, & senza attentione o diuotione alcuna si madano à caso suori le parole, co me diremo noi mai, che questo uano snono di parole, & queito si fatto strepito di noci possa esser detta Oratio ne Christiana? Non è per tato cosa marauigliosa, se Dio non si piega a la nostra uolontà:concrossa che noi istessi quasi dimostriamo no uolere quello, che domadiamo, con la negligenza de la nostra oratione, & con la poca arcentione a quel che diciamo:ouero perche dimandiamo cose a noi nocenoli. Per il contrario, a quelli, che attendono con diligenza a ciò, che dimandano, affai più è concesso, che non dimandano a Dio. Il che testificò l'Apottolo ne l'Epittola a gli Efefij. Et fi dichiara il me desimo con quella similitudine del figliuolo prodigo: il quale penso tra se itesso douere impetrare assai, se il padre l'hauesse raccolto in luogo di un seruo mercenario. Ancor che, quando folamente penferemo bene, il benigno Dio ci moltiplicherà la fua gratia, non folo con l'abondanza & copia de li doni, ma ancora co la prestez za del donarci quel che ci dona.ilche ci manifestano le dinine lettere: ne le quali si truona quel modo di dire: Desiderium pauperum exaudiuit Dominus. Il Signore ha esaudito il desiderio de'poneri : peroche Dio preniene, & si fa auanti a gl'interiori, & taciti pensieri, & desiderij de'bifognofi,non aspettando la uoce loro . A questi si aggiugne un'altro frutto: & questo e, che ne l'oratione noi esercitiamo & accresciamo le uirtù de l'animo, & massimamente la fede.perche, si come quelli debitamé, te non orano, li quali no hanno fede a Dio perche diffe l'Apostolo: Quo modeinuocabient, in quem non crediderunt? Come inuocheranno colui, nel quale non hanno creduto ? cosi li fedeli, quanto più attentamente orano, tanto maggiore & pincerta fede hanno, che Dio

habbia di loro cura, & pronidenza : la quale principal-

no

do.

cha

810

mi

011

titi

801

che

Ro

file

rec

me

liq

mo

dia

101

43

toil

LII.

120

Co

mente

Luc.ig.

Pfal. 9

id Ro. 10.

Mile Just

re, den

gralecte

attention

Parole, ti

Clauret.

CC 2 0 12

and the second

Panis I san

MILE I

ever man reply the

Water Contract

were therefore

Monthly State A

es\_athmat.

August and and a second

T MINGHALL

- Marie -

......

A 6 Line 2

Andrew A

Limber L

it. The

the dille

world His

no crc-

te ora-

e Dio

ncipal-

nte

mente ricerca da noi, che, rimettendo in quella ogni nostra necessità, in questo modo dimandiamo poi ciascu na cofa. E ben uero, che potrebbe Dio, senza che noi di mandassimo, ne pare ci pensassimo, abondantemente donarci ogni cosa nel modo, che a gli animali prini di ragione prouede di tutte le cose, che iono necessarie al mantenimento de la uita loro: ma il nostro benignis fimo & ampreuolissimo padre nuole da li figliuoli esfer inuocato; unole, che noi, con debito modo ogni giorno dimandando, con piu fiducia lo preghiamo; uuole, che impetrando le cose che dimandiamo, di giorno in giorno piu manifestiamo & predichiamo la sua benignità uerso di noi . Si accresce ancora in noi la charità orando.peroche conoscendo noi, lui estere auttore di tutti li nostri beni & utilità, l'abbracciamo co quanta maggior charit, che ci è possibile. Et cosi come gli amati co il ra gionare & conversare insieme più si accendono ne l'amore:cosi parimente li giusti & diuoti huomini quanto piu spesso, mandando preghia Dio, & implorando la sua benignità, quasi con lui ragionano, tanto di maggior le titia in ciascuna oratione ripieni piu ardentemente sono incitati ad amarlo & honorarlo. Et p questo nuole, che facciamo que efercitio de l'oratione; accioche in qsto modo accesi di desiderio di dimadare quello, che de fideriamo, có quelia affiduità & cupidita ueniamo a fare canto frutto, & a procedere tanto auanti, che finalmente siamo degni; che ci siano concessi quei benefitij, li quali prima il nostro debole, pouero, & angusto animo non poteua pur capire. Vuole ancora, che noi inten diamo, & confessiamo, (come e in nerrea) che, se siamo abandonati da l'ainto de la celelte gratia, per noi istessi & per uirtu nostra propia non potiamo conseguire cosa alcuna. & per queito con ogni noitro animo, & con tutto il cuor noitro attendiamo a l'oratione. Et nagliono af fai quelle armi de l'orationi cotragli acerbiffimi auner farij de la nacura humana. & però ben diffe S Hilario: Concra il Diauolo & le fue armi deuemo côbattere con illuono

DE LE PARTI, ET GRADI 494 il suono de le nostre orationi. Oltra di quetto riceniamo un'altro nobilissimo frutto de l'oratione; & queito è, che, essendo noi inclinati al male, & a narij appetiti di libidine per il uitio de la nostra natura inferma, egli pa tisce & sopporta esser concetto da noi ne le nostre cogitationi, accioche, mentre che cosi lo preghiamo, & pur ci sforziamo di meritare li suoi doni, ueniamo a riceuere la nolontà de l'innocenza, 8: quella purghiamo da ogni macchia, togličdo da noi ogni peccato. Finalmete, fecodo l'opinioe di 3. Girolamo, l'oratione refilte a l'ira di Dio. & per questo diffe il Signore a Moise: Lascia mi fare; mentre che egli con le sue orationi lo impediua, che non castigasse il suo popolo con quelle pene, che uoleua dargli perche non è cosa alcuna, che tanto miti ghi & plachi l'adirato Dio, o che tanto facci ritardarlo, quando gia è apparecchiato a percuotere gli scelerati peccatori, & che tanto lo ritiri dal suo surore, quanto fanno le preghiere, & l'orationi de gli huomini giusti & diuoti.

QU

Mat

qui

Miri

ch

HI

mi

000

occ una Per dut

fon

qui

cel

ted

tro

lof

DC

#### DE LE PARTI, ET GRADI DE L'ORATIONE.

Auendo gia dichiarata & esposta la necessità, & utilità de l'oratione Christiana; bisogna ho ca, che il popolo fedele sappi, di quante & qua li parti sia composta questa oratione e perche l'Apostolo testifica, che questo conuiene a la perfettione di questa opera, ne la Epistola a Timotheo:ne la qua le eshortando a l'orare diuotamente & fantamente, adduce diligentemente tutte le parti de l'oratione; doue dice: Obsero, primem omnium sieri obserrationes, orationes, possibulationes, gratiarism actiones pro omnibus hominibus. Io ui prego, prima a tutte l'altre cose, che si faccino le osse crationi, le orationi, le dimande, & che si rendano gratie per tutti gli huomini. Hora, quanto sottile differenza sia tra tutte queste parti, se li Parochi gindi-

r.Ad Timo

Bxo d. 32.

DE L'ORATIONE.

to riceria.

; & quan

April - mary

Mid the

odite co.

miles y wine

samely district

A THE STREET

the care showing

- randbiblio

and of the second right

ne albigina nestyppiants i

m die oblighten

W Late the major of

anecei

DI.OSTA.

ante Mich

e . perill

perietti-

melacu

mente, al-

ne; dola

chines . f.

. IOL

o le out

rendano

fortile

Parochi

495 giudicheranno che la sua dichiaratione habbia da esser giouenole a li popoli, tra tutti gli altri nadano a legge re santo Hilario, & santo Agostino. Ma, perche due 10no principalmente le parti de l'oratione, la dimanda,& il rendere gratie, da le quali come da capo deriuano tutte le altre, habbiamo giudicato non doucre in modo alcuno lasciarle indietro. Imperoche noi ce ne andiamo a Dio, accioche cofi dandogli il debito culto, & la ueneratione conueniente, ouero impetriamo da lui qualche cosa, ouero de' benefitij, de' quali continuamé te da la fua benignità fiamo ornati, & arricchiti, gli ren diamo gratie. Ambedue queste necessarie parti de l'oratione Dio stesso per la bocca di Danid proferi con Psal.49. quelle parole: Inuoca me in die tribulationis: eruam te, & honorificabis me. Inuocami nel giorno de le tue tribulationi, & io te ne trarrò, & tu mi honorerai. Et chi è quello che non sappi, quanto bisogno noi habbiamo de la diuina liberalità, & bontà, purche a la fomma pouertà & miseria de gli huomini uoglia risguardare? Et quanto fia la dinina nolontà nerfo l'humana generatione beni gna, quanto sia larga uerso di noi la sua benignità, tutti coloro lo conoscono, li quali non fiano priui & de gli occhi,& de la mente. Percioche doue noi giriamo gli occhi, doue noi ci riuoltiamo con la mente, ci scuopre una marauigliosa luce de la diuina bontà & benignità. Perche qual cofa hanno gli huomini, che no fia proceduta da la liberalità di Dio?& se tutte le cose altro non fono che doni suoi & presenti de la dinina bontà; per qual cagione tutti gli huomini con tutte le loro forze il benignissimo & liberalissimo Dio co somme lodi no celebrano & no gli rendono infinite gratie?

Et ambidui questi officii, cioè quello, per il quale si dimanda a Dio qualche cofa, & quello, per ilquale gli rédiamo gratie, hano molti gradi, de'quali uno è de l'al tro piu alto, & piu perfetto. Accioche adunque il popo lo fedele non folo facci oratione, ma ancora ufi ottima mente quello offitio de l'orare, li pasiori gli proporran

DELLE PARTI ET GRADI no qual sia il perfetto modo, & la regola di orare, & a quella con quanta maggiore diligenza porranno eshor teranno li popoli. Ma quale è egli questo ottimo modo & questo sommo grado de l'oratione? Quello è per cer to, ilquale usano gli huomini deuoti & giusti, li quali fidati ne lo stabile fondamento di una uera fede, per al cuni gradi di una ottima mente, & della oratione peruengono a quel luogo, dal quale possono contemplare la infinita potenza di Dio, l'immensa sua benignità, & sapienza:doue ancora uengono in una certissima sperãza di douere conseguire & tutto quello, che allhora dimadano, & finalmente quella copia di quei beni inespli cabili, li quali a coloro ha promesso Dio douer donare, che dinotamente con il cuore il dinino ainto dimande ranno. Con questi, come con due ale, alzata al cielo l'anima, con un ardente defiderio se ne peruiene a Dio:il quale poi sommamente ringratia & honora, come quel la che da lui habbi riceuuti grandissimi benesitij. Di poi con una fingolar pietà & ueneratione, come un figli uolo unico farebbe al suo cariffimo padre, con gran fidu cia ogni lua necessità gli narra, & espone. & questo modo di orare, che confiite nel mandar fuore la uoce, dimo strano le sacre lettere, perche disse il Profeta. Es undo in conspectueius orationem meam, & tribolationem meam ante ipfum pronuncio. Io nel cospetto suo mando suore la mia oratione, & auanti a lui proferisco la mia tribulatione. laqual noce, Effundere, ha questa forza, & fignifica, che colui, che se ne ua a orare, riente ritiene in se, nien te occulta, ma ogni cofa, che ha dentro al cuore, manda fuore, & manifelta, con gran fiducia ricorrendo nel seno del suo amantissimo padre Dio; perche a questo ci eshorta la dottrina celeste con quelle parole: Efundite coram illo corda uestra. Palefate avanti di lui, in the hauete nel cuore: Et altrone. Iasta super Doing communication. Getta ogni tuo pensiero adosso al signore. Li questo grado di oratione significò Santo Agollino in quel libro, che è intitolato, Ez-

m

110

no

ca

10

fe

chiridion:

Pfal.141.

Pfal.61.

Pfal. 54.

DI

Otare, û 1

innu color

imo ma

ic eperca

La li Cui.

ide ja

----0:6-6-

STREET,

and the state of the state of

no de la como co

manus mangaling

ene e regigio de Laboración

Ja. 40. V.

grigoriagas (191

ودرازيمون

. CO. T. A. . .

de listeair ...

LUCC

in Eth

Walls alle

The second

BOLLAL MALL

& Barren

The state of the s

had be be about

Des Ton La

beek of the

E 717012

are cil

4.54 /14

ero ado:

fignation

to a En

497

chiridion: doue dice: Quello, che la fede crede, la speranza & charità dimanda . Vn'altro grado è quello di coloro, li quali da mortali peccati aggrauati & opprefsi, nondimeno con quella fede, che e detta fede morta, pure, si sforzano solleuarsi, & salire a Dio; ma perche hanno le uirtu debilitate, & quasi morte, & per la loro debolissima fede non si possono leuare da terra, ma riconoscendo puregli loro peccati, & tormentatida la propia coscientia, & dal dolore de li falli commessi, humilmente da quel luogo lontano, oue si trouano de li loro peccati dolenti & pentiti, da Dio dimandano de li lor errori il perdono & la reconciliatione & la pace : l' oratione di questi tali ottiene appresso Dio il suo luogo; perche sono le loro preghiere ascoltate; anzi che questi tali huomini il misericordioso Dio liberalissima mente inuita dicendo. Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis. & ego reficiam uos . Venite a me tutti noi, che sete affaticati, & aggranati. & io ni recrearò. Del numero di questi tali huomini su quel publicano, il quale non hauendo ardire di leuare gli occhi al cielo, nondimeno usci, disse Christo, del tempio più giustificato, che il Fariseo. Vn'altro grado è quello di coloro, li quali ancora non hanno riceuuto la luce de la fede, nondimeno, accendendo la dinina benignità quel poco di lume naturale, che hanno, si fentono gran demente eccitare al desiderio & a la cupidità de la uerità, la quale dimandano con feruenti orationi a Dio di conoscere & imparare : li qualise perseuerano lungamente in questa uolontà, da la clemenza di Dio non è questo loro desiderio rifutato. Ilche si manifesta esser uero con l'esempio di Cornelio centurione. peroche a niuno, che tal cosa in uerità & di cuore dimandi, sono serrate le porte de la diuina beniguità. L'ultimo gra do è quello di coloro, li quali non folo non fi dolendo de le loro sceleratezze & iniquità, ma ancora aggiugnendo peccati a peccati, non si uergognano pero spesie uolte a Dio dimandare perdono di queifalli, ne

Matth. II.

Luc. 18.

...

498 DI QUELLE COSE, CHE SI

li quali uogliono perseuerare. Questi huomini ritrouan dosi in tale stato, non douerebbono pure hauere ardire di domandare a gli huomini, che gli perdonassero, non che a Dio L'oratione di questi tali non è da Dio ascoltata. & che sia il uero, cosi si legge di Antiocho: Orabai au tem hic scelestus Dominum, a quo non esse misericordiam consecutare. Pregana questo scelerato il Signore, dal quale non donea conseguire misericordia. Per la qual cosa debbo no essere grandemète eshortati quelli, li quali si ritruo uano in si grane miseria, che, lasciata al tutto, & da se di scacciata ogni uolontà di peccare, ueramente & con il cuore si riuoltino a Dio.

## DI QUELLE COSE, CHE SI DEBBO-NO DIMANDARE.

A perche nel dichiarar poi ciascuna petitiõe, im particolare si dira al luogo suo quel che si debba & quello che no si debba dimandare; in osto luogo balterà aunertire li sedeli cosi in

cuno da

uniuersale, che gli huomini dimandino a Dio cose giuste & honelte; accioche, se forse qualche cosa domandas fero, che non fosse conueniente, non fossero esclusi & re prouati con quella rispolta: Nescitis, quid petatis: Voi non fapete quello che ni dimandiate. & tutto quello, che ret tamente si puo desiderare, è lecito ancora dimadare. La qual cosa quelle magnifiche & pienissime pmelle del Si gnore ci manifestano : Que deunque volueritis, petetis, & fies nobis: Dimandarete quello, che uorrete, & ui sarà concesso.perche egli promette di douere concedere tutte le cose, che domindaremo, perilche il primo desiderio nostro riuolgeremo a quella regola, per la quale prima ogni nostro studio & desiderio riuolgeremo a Dio, che è un sommo bene: dipoi, quelle cose desidereremo, le quali grandeméte e: posson cógiugnere a Dio, ma que .le che de lui ci C, cino, o che ci arrecchino qualche engroue de dinideres da ini, non debbono in modo al-

Mareb. 10.

Marc.g.

Ioaa.151

DEBBANO DIMANDARE. cuno da noi effere desiderate ne cercate, & di qui si può intendere, in qual modo dopò quel sommo & persetto bene l'altre cole, che son dette beni, si debbono desiderare, & dimandare a Dio padre nostro . peroche questi beni del corpo, che son detti beni esteriori, come è la sa nità, la forza, la bellezza, le ricchezze, gli honori, la gloria, percio che bene spesso porgono facoltà & materia al peccato; (& di qui auuiene, che non al tutto con uera pieta & a noiti a falute fon dimandati) tal domanda si deue sare con quelle determinacioni & conditioni, cioe che cotali cofe commode a la uita nostra si dimandino, quando ci sono necessarie; & finalmente in tale oratione il tutto si rimetta a Dio. Imperoche a noi è lecito il dimandare a Dio con preghi & orationi quelle cose medesime, che Iacob, & Salomone dimandarono. perche in questo modo pregò il gran Patriarcha: Si dederis mihi panem ad wescendum, & westimentum ad induendum, erit mihi dominus in Deum: Se tu mi darai tanto pane, che io mi nutrisca, & il uestimento da ricoprirmi, allhora il Signore sarà il mio Dio. & Salomone prego Dio con quelle parole; Tribue tantum nictui meo Pron. necessaria: Concedemi solo quelle cose, che al uitto mio fon necessarie. & quando poi per benignità di Dio ci è proueduto tanto da Dio, che potiamo nutrir ci & uestirci, allhora è cosa conueniente ci ricordiamo di quella eshortatione, che cifa l'Apostolo dicendo : Qui emunt, tanquan non possidentes, & qui utuntur boc mundo tanquan non utantur : præterit enim figura huius mundi . Quelli che comprano , fiano come le niente possedessero: & quelliche si seruono di questo mondo, come se non se ne seruissero : perche la figura di que- psal.66 sto mondo passa. Il proseta disse: Dinina si affluant, nolite cor apponere. Se le richezze ui abondano, non ci uogliate mettere l'animo . Il frutto & l'uso de le quali è solamente nostro, ma però in tal modo, che con gli altri le douemo comunicare & compartire, si come dal uero maestro Dio hauemo imparato. Se noi habbiamo II 2

EST

ini ricrony

lucre atom

illero, m

a Dio alco.

tho:Orgin

althony an Lleualer

i. (U. 1 Can.

Tank It was

-----

- Dans

AN A PROPERTY

Telat Telepolitics

o digorna

w. byalis of

m:Norm

La Calenda

مطرع الاعالماء

melie Can

carried a

and the 

a control

ale nama

Dio, che

emo, le

12 9116 -

maiche odo al-

700 PER QUALIPERSONE

habbiamo fanità, se abondiamo de gli altri beni esterni, & del corpo; ricordiamoci, che ci sono stati concessi, ac cioche con quelli piu ageuolmente potessimo seruire a Dio, & con li medesimi souuenire al prossimo nostro. Gli beni poi, & gli ornamenti de l'ingegno, come sono le arti, & le dottrine, solo con questa conditione ci è le cito domandare, se debbono esserci a gloria & honore di Dio, & a nostra salute: ma silo che senza conditione o determinatione alcuna in ogni modo deuemo desiderare, cercare, & dimandare a Dio, si come di sopra dice mo, è la gloria di Dio, & successiuamente tutte quelle co se, che ci cogiungono co quel sommo bene, come è la se de, il timore di Dio, l'amore, de le quali cose ne la espli catione de le dimande si tratterà piu pienamente.

### PER QUALI PERSONE SI DEBBA PREGARE.

AVENDO già conosciute & intese quelle cose, che si debbono dimadare, dee hora inse gnarfi il popolo fede quali fiano quelle perfo ne, per le quali si debba pregare. Et côtiene in se l'oratione la petitione, e'l rédiméto di gratie: & però prima tratteremo de la petitione. Si dee adunque orare per tutti senza eccettuare, o escludere o nimici, o diuer se nationi, o contrarie religioni. perche, o sia l'huomo ni mico, o sia da te lontano, & straniero, o sia infedele, pure ti e prossimo : il quale perche per comandamento di Dio deuemo amare; di qui segue, che ci bisogna pregare per lui : ilche fare è offitio di amore, per questo ci mani ferta & fignifica quella eshortatione, che ci fa l'Apostolo dicendo: Obsecra sieri oranones pro omnibus hominibus: Vi prego che si faccino orationi perturti gli huomini. Ne la quale oratione primieramente si debbono diman dare quelle cose, che contengono in loro le salute de l'anima; dipoi quelle, che sono gione coli al manteaimento del corpo. & deuemo quello offitio de l'ora-

tione

ad Ti.z.

i esterni.

iceffi, ac

Seruite:

io noito

omeim

ine ciele

&bone:

Condition

ALCO VARIABLE

Dan Chi

il citi

THE STATE OF

in advert

marrage marrage

6392

Photos.

1. j.

1.500

exper

ic oran

0 4111

190100

sie nu.

ente di

regare

I mar!

potto-

13:15

mini.

man

e de

nte-

OTA-

16

tione prima fare per li Pastori de le anime. la qual cosa l'Apostolo ci insegna có il suo esempio. perche egli scri Ad Col.4 ue a li Colossensi, che faccino oratione per lui; accioche Dio gli apra la porta de la predicatioe. Et il medesi mo fa a li Theflalonicenfi. & ne gli atti de gli Apostoli e scritto, che da la Chiesa si facea per Pietro Apostolo oratione cotinoua. Delquale offitio fiamo ancora istrutti & ammoniti da S.Bafilio ne'libri, che fa de li costumi, doue dice, che per quelli si dee pregare, li quali son pro posti a predicare la parola de la nerità. Nel secondo luo go douemo pregare per li principi, secondo che il mede fimo Apostolo uuole, perche non è chi non sappi quanto fia utile al publico l'hauere li principi pietofi, & giusti. Dee per tanto essere pregato Dio, che quelli, li quali fono a gli altri huomini su piori, tali siano, quali sa di bisogno estere. Si trouano esempi di huomini fanti, per li quali siamo istrutti, che noi ancora preghiamo per li principi buoni, & giutti.peroche quelli ancora hanno bi fogno de l'altrui.il che non è stato ordinato senza la di uina uolontà, accioche no si leuino troppo in superbia; poiche intendono, che anche a loro son necessarii gli aiu ti de li inferiori. Ci comandò anche il Signore, che pregassimo per quelli, che ci calunniano & perseguitano. Oltre di ciò per testimonio & auttorità di S. Agostino è cosa homai celebre, & nota, che questa consuetudine è stata presa sino da gli Apostoli di fare orationi & noti per quelli, che sono alieni & diuisi da la Chiesa, pregădo che a li infedeli si doni la fede : che li cultori de gli idoli fiano liberati da l'errore de la loro impierà:che li Giudei, sgőbrata la caligine de gli animi loro, riceuano la luce de la uerità:che gli heretici, ritornando a la fani tà, siano istrutti de pcetti de la Catholica dottrina ; che gli scismatici có un modo di uera charità cógiúti di nuo uo fi unischino a la comunione de la nostra santissima madre Chiefa, da la quale fi fono ribellati & diuifi . Et quanta forza habbino le oratiói per cosi fatte cause mã date a Dio, si manifesta p molti esempii di huomini di

 $\mathbf{H}$ 

3

tutte le forti:li quali ogni giorno tolti da la potestà del Diauolo, & de le tenebre, Dio trasferisce nel regno del figlinolo de la sua charità: & done prima erano nasi d'ira, gli fa uasi di misericordia. Ne la qual cosa, niuno di retto giuditio può dubitare, che l'oratioe de gli huomi ni giusti & deuoti non uaglia assai.l'orationi poi, che si fanno per li morti, accioche fiano liberati dal fuoco del purgatorio, hanno hauuto principio, & origine da la dot trina de lo Apostolo. De la qual cosa su detto a bastáza, quando si ragionò del sacristio de la messa. A quelli, li quali peccano di quei peccati che son detti peccati in spirito santo, o che stanno nel peccato ostinati fino a la morte, poco frutto & poco giouaméto si arreca o con le orationi,o con li uoti:nondimeno conuiene a la charità Christiana, & pregare per quelli, & con lacrime sforzar si di rédere Dio uerso di loro placato & beniguo. Le ese crationi poi de gli huomini santi, le quali usaro uerso gli huomini empii & scelerati secondo la opinione de li padri antichi, è cosa certa che ouero sono profetie de le cose, che loro doueano auuenire, ouero sono satte cotra il peccato, & non cotra gli huomini peccatori; accioche p mezzo di quelle la malignità del peccato fi uenific a distruggere, & mancasse; & gli huomini peccatori restaf fero salui, & senza danno. Ne l'altra parte de l'oratione rendiamo a Dio infinite gratie per li infiniti & immorta li suoi benesitii, li quali sempre ha satto, & continuamé te concede al genere humano.

Ma principalmente facciamo questo offitio di rende regratie a Dio per cagione de li suoi santi ne la quale o pera noi diamo a Dio lodi singulari, & per cagione de le loro uittorie, & trionsi, li quali per sua benignità hano acquistati & riportati & de gli interni & de gli esterni ni imici. A questo si riferisce quella prima parte de l'angeli ca salutatione, quando noi l'usiamo in luogo di oratione dicendo, Aue Maria, grasia plena; Dominaes tecum: benedistatis in mulicribus. Dio ti salui Maria, piena di gratia; il Sign. è teco: benedettassei tu tra tutte le done.

perche

to

CO

ta

di

In

ili

lic

pc

SI DEBBA PREGARE. perche allhora & lodando Dio, & ringrariandolo, lo ho noriamo, & celebriamo, che habbi uoluto la fintifi.ma uergine sua intemerata madre arricchire copiosidimamente di celesti doni: & insieme con l'istessa Vergine ci rallegriamo & congratuliamo de la fua fingulare felicilà. Et ragioneuolmente la fanta Chiefa di Dio ha aggiù to a quelto rendimento di gratie ancora le preginere,& la imploratione de la fantissima madre di Dio, co la qua le noi deuotamente & supplicheuo!méte ce ne ricorres fimo a lei, accioche con la sua intercessione reconciliasse Dio a noi peccatori, & ci impetrasse quei beni, che ci sono necessarij & a questa uita, & a l'eterna. Noi aduque sbanditi in questo misero esilio, sigliuoli di Eua, che habitiamo questa ualle di lacrime, deuemo assiduamete inuocare la madre di miscricordia, & l'auuocata del popolo fedele, accioche ella preghi per noi peccatori, & con questa oratione impetrare da lei aiuto & soc corso; de la quale niuno se non empiamente & sceleratamente può dubitare, che li suoi meriti apresso Dio sia no prestantissimi, & che ella habbi una somma uolonta digiouare a l'humana generatione.

101-

UTAGE

nulpe: I hum.

o, L

washing

N or Strong

San San

700 - 72 M

or factoria

\* \* C &

an char

end. te:

of white Thomas .

and wife

rence

:1.00

120

10

mini)

geli

ore

m:

di

ne.

#### CHI DEBBA ESSER PREGATO.

HE Dio sia gllo, che da noi debba essere pregato, & che il suo nome debba ester inuocato, l'istessa natura, che ne le humane menti e inser ta, lo parla & manifeita, non pure lo infegnano le diuine lettere, ne le quali ci è concesso udire l'istesso Dio, che comanda dicendo: Inuoca me in die tribulationis; Pfal. 140 Inuoca me nel giorno de le tue tribulationi. Et qui per il nome diDio ci bisogna intédere le tre persone. Dopo lui ricorriamo a l'aiuto de'sati, che sono i cielo; a li qua li che si debbano indirizzare le oratio nostre, e cosa co fi certa ne la chiefa di Dio, che gli huomini buoni & giu sti no ne possono in modo alcuno dubitare, laqual cosa pche al suo luogo è stata esplicata, a filo rimettiamo li IIParochi.

504 CHI DEBBA ESSER PREGATO. Parochi, & tutti gli altri. Ma accioche ogni errore de gli huomini ignoranti sia tolto uia, sarà conueniente in fegnare al popolo fedele, che differenza fia tra il modo d'innocare Dio, & li santi perche noi non dimandiamo ainto a Dio & a li fanti con il medefimo modo; essendo che noi preghiamo Dio, che ouero egli ci conceda il be ne,o ci liberi dal male;ma da li fanti, pche sono amici & fauoriti di Dio, dimandiamo, che uoglino prendere il patrocinio nostro, & difenderci, & che da Dio impetrino quelle cose, de le quali habbiamo bisogno. & di qui nascono due dinerse formule di orare, che noi usiamo, peroche, quando facciamo oratione a Dio, propiamente diciamo, Miserere nobis: habbi di noi misericordia. Audi nos: Ascoltaci, esaudiscici. Ma quando noi preghiamo un santo, diciamo, Ora pro nobis, Prega per noi : quantunque sía ancora lecito, però con un'altro rispetto, dimandare & pregare li fanti, che di noi habbino misericordia, come quelli, che sono grandemente misericordiosi, potiamo per tanto pregarli, che mossi a compassione del nostro misero stato ci aiutino apresso Dio con il lor fauore, & con le loro orationi. Nel qual passo & nel qual modo di orare dee purassai ciascheduno guardarsi di no attribuire quello, che è propio di Dio, ad alcun'al tri. Anzi, che, se a le nolte susse uno che ananti a l'imagi ne di qualche santo dicesse l'oratione del Signore, dee allhora dirla con questa intentione, & hauere nel dirla questo sentimento, di dimandare a quel santo, che insie mel seco preghi Dio, & in suo fauore & commodo dimandi a Dio quelle cose, che ne la oratione del Signore si contengono, & finalmente che sia a Dio uno inrerprete de li suoi desiderij, & un mezo & uno intercessore appresso di Dio perche santo Giouanni ne l'Apocalisse ci insegnò, che li santi apresso Dio questo offitio fanno per noi.

Apo.S.

### DE LA PREPARATIONE CHE SI DEE FARE AVANTILORATIONE.

ATO errore!

enient

ail mi

mandia O; Clia

ncedaj: 000 2000

A to broke the

Tree je

of the last

i dinesi. The second

OFTE MAN TO

anguard.

1

THE VIEW OF THE PARTY NAMED IN

aba is

and h

Winds.

alth.

2.110.

ore, L

The a

chem

10101

Sur.

DINTE.

CELLS.

ocalily

family

I legge ne le facre lettere. Ante orationem pra- Eccl. 18. para animam tuam , & noli esse quasi homo , qui tentat Deum: Auanti l'oratione prepara l'anima tua,& non nolere essere come un'huomo, che tenta Dio.perche colui tenta Dio, il quale, orando bene, ope ra male, & mentre che parla con Dio, l'animo suo ua errando & uagando lontano da quello, che dimanda ne le orationi. Per la qual cosa importando tanto, có qual animo & dispositione di cuore uno faccia oratione a Dio, li Parochi infegnino a li loro deuoti uditori le uie & li modi di orare. Sarà adunque il primo grado a l'ora tione un'animo ueramente humile,& rimeflo, & infieme il riconoscimento de' suoi peccati, per li quali cono fca colui che fe ne ua a pregare Dio, lui non pure no effere degno di impetrare da Dio cosa alcuna, ma che ne anche meriti di appresentarsi per sare oratione auanti al suo conspetto. Di quelta si fatta preparatione fanno le sacre lettere assai spesso mentione, ne le quali si legge ancora: Respexit in orationem humilium, & non spreuit preces eorum. Harifguardato l'oratione de gli humili, & non ha dispregiato le loro preghiere. & altroue : Oratio humiliantis se nubes penetrabit: L'oratione di colui, che si hu Ecc. 35. milia, penetrerà le nuuole. Ma oltra di questo, a quel li Pastori, che haranno cognitione & dottrina, occorre ranno innumerabili luoghi a questo medesimo proposi to, & di questo istesso ientimento: & pero non ne addur remo piu, giudicando cio non estere necessario. solamé te non uoglio che lasciamo adietro dui esempii:li quali se bene ancora altroue noi toccammo, nondimeno, perche fanno molto a quelto propolito, addurremo ancora in questo luogo. Quel publicano e homai a ciasche duno notissimo, il quale standosi da lontano non ardiua pur alzare gli occhi da terra . Ancora quella donna peccatrice è manisesta, la quale co le sue lacrime, mossa dagran

DE LA PREPARATIONE

da grã dolore, lauò li piedi del suo Signore Giesu Chri sto. Ambedue questi hanno dichiarato apertamente, quanto aiuto & auttorità a l'oratione Christiana arre-

chi l'humiltà.

Segue dopo questa prima preparatione una certa afflittione di animo, la quale si sente ne la ricordanza de li commessi errori, ouero un certo dolore, ilquale habbiamo solo, pche no ci potiamo dolere. & se il penitete facedo oratione no fente ambidui questi dolori, o alme no que ultimo di no si potere dolere, no potra giamai da Dio impetrare pdono de li suoi falli. Ma pche alcu ne sceleratezze si ritruouano, le quali impedi cono gra demente & prohibiscono, che Dio codescenda a le noftre dimade, & ci esaudisca, come è l'homicidio, e'l fare ad altri niolenza & inguria, pò debbono gli huomini, che da Dio nogliono essere ascoltati, astenersi da si fatta crudeltà, & nioléza. del qual fatto così parlo Dio per bocca di Isaia: Cum extenderitis manus uestras, auertan oculos meos a uobis: & cum multiplicaneriiis orationem, non exaudiam; manus enim nestra sanguine plena sunt. Quando noi slenderete le nostre mani, io rinolgero gli occhi miei da uoi; & quando uoi multiplicherete l'oratione, non ui esaudirò; perche le nostre mani sono piene di sangue. Si dee fuggire l'ira, & le contese, le quali ancora purassai impedifcono, che le nostre orationi non fono esaudite. de le quali si legge quel passo de l'Apostolo. Volo uiros orare in omni loco, leuantes puras manus, sine ira, & disceptatione. Voglio, che gli huomini faccino oratione in ogni luogo, alzando al cielo le lor mani pure, senza ira, & co tesa alcuna. Bisogna ancora, che noi auuertiamo molto bene, che ne le ingiurie non fiamo implacabili uerto al cuno.perche mentre che in tal maniera saremo disposti non potremo mai con le nostre orationi condurre Dio a perdonare a noi.peroche ci disse; C:m stabitis ad orandis dimittite si quid habetis. Quado noi starete a fare oratione, perdonate, se ingiuria alcuna hauete riceuuto: Et poi; Si non dimiferitis hominibus, nec pater nester dimittet nobis

Ifa.y

1. ad Tim. 2

Matth.6

G

IJť

mi

TC

Her

ſe,

uu

TO

Ile CCI

AVANTI L'ORATIONE. peccata uestra. Se noi non perdonerete a gli huomini, ne il padre nostro perdonerà a noi li nostri peccati. Ancora douemo guardare di non esser duri & disamoreuoli a li bisognosi . perche contra questi tali huomini fono dette quelle parole. Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis & iffe clamabit, & non exaudietur. Chi ferra le orecchie sue al grido del pouero, egli ancora griderà & non farà esaudito. Ma che diremo noi de la superbia? La quale quanto grandemente offenda Dio, ce lo mani festano quelle parole. De s superbis resistit, humilibus autem die gration. Dio refiste a li superbi, & a gli hu- 12c.4. mili da la fua gratia. Che diremo del dispregio de le 1. Petr. 5 dinine parole? contra'l quale parlando Salomone dille. Qui declinat aures suas ne audiat leges, oratio eiros erit execrabilis. Colui, il quale rimuone gli orecchi fuoi per non Prou.28 udire la legge, pregherà, & la sua oratione sarà essecrabile. Nondimeno non diciamo noi che non fi poffa pregare Dio che ci uoglia perdonare una ingiuria fat ta, uno homicidio, una incondia, una illiberalità di crit deltà usata uerso li poucri, una superbia, un dispregio de le parole dinine, & finalmente gli altri fi fatti er rori & sceleratezze commesse. E ancora a questa preparatione del'animo nostro a orare necessaria la fede, la quale mancando, non si ha cognitione ne de la onnipotenza del fommo & celeste nostro padre, ne de la sua mifericordia. Onde però nasce tutta la fiducia di colui che fa oratione, si come bene ci insegno il nostro signore Giesu Christo, quando disse. Omnia, quacumque petiericis in orazione, credentes, accipietis. Tutte le cose, che ne l'oratione dimanderete con fede, le riceuerete. Di questa fede scriise S. Agostino nel suo trattato De urbis domini, in questo modo. Se la fede manca, l'oratione è perduta. Et però questa è la somma a chi uuole debitamente fare oratione, si come già habbiamo detto, che noi siamo in fede fermi & ben stabiliti. Ilche dimosttò l'Apostolo per il luogo contrario, dicendo: Quo modo inuocabunt in quem non credidernni? Come Rom. 10

ief. Ch.

Callegran

lana arra

i certiji.

CH 11:

Alder of the state of

4. Tana 4

And Shall

\* \* J.,,

\*\*\*\*\*

Mercal Strain St

1) " " 24

Ri nazigi. Ri ya jila

" Life

e spij jen ji e kasa ichin

a man

المالية المالية

ILLIE

10 18/13 i Epid.

n ogni

المكارا

110.10

rioal

nolli ,

Dio

man

ne,

100;

0018

inuo-

inuocheranno mai quello, nel quale nonhanno creduto? Fa adunque bisogno, che noi crediamo accioche potiamo orare, & ancora accioche quella fe de non ci manchi, con la quale utilmente oriamo. peroche la fede è quella, che manda le orationi a Dio & le orationi poi fanno, che, tolta uia da noi al tutto ogni dubitatione, sia innoi la fede stabile & ferma. A quelto eshortana santo Ignatio quelli, che nolenano andare a fare oratione a Dio, dicendo: Non nolere essere ne l'oratione con l'animo dubio: Beato e colui, che non dubiterà. il perche nolendo noi impetrare da Dio quello, che desideriamo, la sede è a ciò di grandissima importanza. & insieme molto ci gioua a questo, l'hauere una speranza certa d'impetrare quello, che di mandiamo .ilche ci ricordò S. Iacomo, quando difse: Postulet in side nihil hæsitans. Dimandi in sede senza dubitatione alcuna. Et molte sono quelle cose, ne le quali ci doniamo confidare facendo questo offitio di orare : prima la buona uolontà,& benignità di Dio uer so di noi, la quale ci dimostra, quando ci comanda, che noi lo chiamiamo Padre, accioche cosi intendiamo esfere luoi figliuoli. E certamente quasi infinito il numero di coloro, iquali pregando Dio hanno ottenuto quel lo, che dimandauano. Ci è quel principale & fommo intercessore Christo nostro signore, il quale sempre è preparato & presto a l'aiuto nostro: del quale cosi si legge apresso S. Gio. Si quis peccauerit, advocatum habemus apud patrem, Iesum Christum iustum. & ipse est propiriatio pro peccatis nosiris. Se alcuno di uoi peccherà, hauiamo l'annocato apresso il padre, Giesu Christo giusto: & il medesimo e la propitiatione per li nostri peccati. & l'Apoitolo Pauolo diffe: Chriftus Iesus, qui mortuus est, immo qui co resurrexit, qui est ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pronobis. Christo Giesu, il quale è mor to, anzi che è ancora rifuscitato, il quale e a la destra di Dio, il quale ancora intercede per noi. Ancora scriuendo a Timotheo difle : I nus emm Deus, & unus mediator

Iscars.

r. Ioan. 2.

Rom. S.

.Tim.s.

10

le l

hijs.

p20

dice

Eg.

di 3

bili

100

que

cor

fper

trei

00:

ura

per

Hob

bis .

AVANTI L'ORATIONE.

anno ca

iamo a.

quela

e origin

onia [

101111:

Of Farm

DE USAL.

- - - Seg.

eronikasiona a Omengasiona

1 1 1 2 0 10 4 market.

o ingo

to star in a real

to restant

Ser.

....

...

property ...

handlet.

The file

illio C.

X IONI

iempt.

ile coil.

Charles his

e eli po

pecce.

Critic

li not.

efter a Gi

an Din

e e moi

defui

ra fci-

nediati

Dei

Dei de hominum homo Christus Iefus: Perche uno è Dio & un mediatore di Dio & de gli huomini Christo Giefu huomo. Et a li Hebrei disse: Vnde debui: per omnia frairi. Ad Heb. 2. bus assimilari, ut misericors sieret, & fidelis ponissex ad Deum: Onde doueua in ogni cofa a li fratelli allomigliarfi, accioche cosi diuentasse misericordioso, & fosse fedel pon tifice appresso Dio. per la qual cosa aupenga che noi fiamo indegni d'impetrare: nondimeno per la dignità del nostro ottimo interprete & mediatore Giesu Christo douemo grandemente sperare & confidarci, che Dio ci habbi a concedere tutte quelle cose, che dimanderemo per mezo suo con debito modo. Finalmente lo Spirito fanto è de la nostra oratione auttore: il quale hauendo noi per guida, è necessario che siano le noitre preghiere esaudite . perche come disse l'Apostolo, Accipinus spiritum adoptionis filiorum Dei, in quo clana. Ad Rom. 8; mus, Abba pater. Habbiamo riceuuto lo spirito de l'a... dottione de figliuoli di Dio;nel quale gridiamo, Abba padre. Il quale spirito è quello, che in questo offitio di orare soccorre a la nostra infirmità, & aiuta la nostra ignoranza in questo esercitio de l'orare : anzi che egli dice. Ipse postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus: Egliè, che dimanda per noi con gemiti inenarrrabili. & fe a le nolte alcuni fi ritruouano, che stiano in qualche dubio, & non si conoschino essere cosi bene sta biliti & confermati in fede, 'allhora usi quelle parole , che differo una uolta gli Apostoli : Domine adange Luc. 17. nobis fidem : Signore accrescici la fede . & queile di quel cieco. che disse . Adissia incredulitatem meam; Soc- Mare.9. corri a la mia incredulità. Ma allhora & di fede & di speranza fortificati, & ripieni, massimamente impetreremo da Dio tutte le cose da noi desiderate, quando a la legge & uciontà di Cro si conformerà ogni nostramente, og ametra operatione, & ogni oratione. perche egli ci dulo : Si ma feritis in me, co mo ba mea in nobis many count; que demone and neritis peteris co feet nobis : Se uoi starete in me, o. le mie parole itaranno in uoi,

gio REGOLA, ET MODO.

noi, dimanderete tutto quello, che uorrete, & ui sarà concesso. Benche a questa facultà d'impetrare ciascuna cosa da Dio, principalmente sia necessaria, come già habbiam detto, la dimenticanza de le ingiurie, & la beneuolenza, & una amoreuole & benesica uolontà uerso li prossimi.

### REGOLA, ET MODO DI ORARE.

MPORTA assai sapere il modo, nel quale habbiamo a fare oratione, perche beche l'ora trone sia un bene utilissimo, nondimeno, se no è be fatta, non è punto groueuole, onde spesso

auuiene, che noi non impetriamo quello, che dimandia mo, perche disse S. Iacomo, male lo dimandiamo. Insegneranno adunque li Parochi al popolo fedele, qual sia l'ottima regola, & modo di pregare Dio, & di orare così

in prinaro, come in publico. Questi precetti de l'oratio ne Christiana, & come dee esser fatta, ci sono stati inse-

gnati da Christo nostro signore. Si dee adunque prima orare in spirito, & uerità: perche il celeste padre cosi sat ti cerca & uuole che siano quelli, che lo pregano, cioè che orino in spirito, & uerità, & in questo modo ora co-

lui, il quale ora con un intimo & ardente affetto di animo:dal quale modo di orare spirituale non escludiamo

noi l'oratione uocale, ma bene giudichiamo, che il prin cipal luogo s'habbi ragioneuolmente a dare a quella oratione, & offecratione, che procede da uno acceso &

& ueliemente animo; la quale Dio ascolta, a cui tutti li nostri occulti pensieri sono palesi, se bene con la bocca

non si proferisce. In questo modo udigli interiori preghi di Anna, madre di Samuel de la quale si legge, che

piangendo orò, & che solo muoucua le labbia. In quetto modo orò Dauid, il quale disse. Tibi dixu cor meusm: exqui

finit te factes mea. A te disse il mio cuore : la mia faccia ti ha cercato. Cosi fatti esempi si ritruouano ne i libri sa-

cri in molti luoghi.

Yac.4.

Ioan.4.

1.R sg. 1.

Pfal. 26.

Ha

ne

III

ne

le

6.1

pe

12,

nu,

die

1110

Ora

gas

enin

Q

le,

ille

glia

1 pad

diar

fce !

foa

1110

913

2, 300

HARAS STURE

....

Therewise .

Total and

The way

WALK COME

\*\*\*\*

an une grandings

10 T 10 TO 5 E 10 F/8

aller or n

and the

1000 200 J

bels marrie

e 1 di.

1300

III IL

nlin

rion pl

550,-1

nque

un: 63

faccu.

libilia

Ha bene ancora la oratione nocale la fua propia utilità,& necessità.perche ella è, che accende l'animo, & infiamma la religione, & la denotione di quello, che ora. il che scrisse già santo Agostino approba con queste S. Agostino parole: A le nolte noi eccitiamo fernenteméte noi istes fi & con parole & co altri fegni, per accreicere il nostro fanto defiderio. A le uolte fiamo sforzati da un uchemete defiderio de l'animo, & da una feruente deuotioe a esplicare có parole quello, che habbiamo ne l'animo. perche efultando l'animo nostro di letitia, è ancora co sa conueniente che la lingua esulti: & e similmente honesto, che facciamo a Dio un perfetto sacrificio del cor po & de l'anima. Il qual costume si conosce chiaro che osteruarono gli Apostoli & ne gli Atti Apostolici, & ne l'Epistole di S.Pauolo in molti luoghi. Ma perche si truouano due modi di orare, uno priuato & un publico: ne l'oratioe prinata ufiamo le parole, accioche co quel le si accretca l'interiore affetto, & la denotione:ne la pu blica poi, la quale e stata istituita in certi ordinati tépi per eccitare la denotione de'popoli Christiani, & la pie tà, & religione, no si può in modo alcuno restare di pro nunciare le parole, & le uoci. Ma questa consuetudine di orare in spirito, propia de gli huomini Christiani, gli in fedeli non offernano: de li quali così parlo il Signore: Orantes nolite multum loqui , sicut E mici faciunt : putant enim Matth.6. quod in multiloquio suo exaudiantur nolite ergo assimilari eis . scit enim pater uester, quid opus sit uobis antequam petatis eum: Quando fare oratione, non uogliate dire molte parole, come fanno li Gentili. perche essi pensano, che per il lor molto parlare habbino da effere esauditi.non uo gliate adunque aflomigliarui a quelli : perche il uostro padre fa quello, che ui bisogna, prima che gli lo diman diate. & uietando la loquacità, non folo non prohibisce le lunghe orationi, le quali procedono da uno acceso animo, & da una feruéte deuotione, & desiderio, ma ancora con il suo esempio ci eshorta a quel modo di orare, ilquale non folo le notti integre confumò ne le orationi.

Manh.6.

orationi, ma ben tre uolte replicò la medefima oratione.& pò ci bisogna solo tlatuire & deliberare, che Dio. non si piega a esaudirci per un uano suono di parole. Ne li Hippocriti orano con l'animo & di cuore. dal costume de quali ci rimuoue il nostro Signore Giesu Christo con queste parole. Cum oratis, non eritis sicut hypocrita, qui amant in synagogis to in angulis platearum stantes orare, ut uideantur ab hominibus, amen dico uobis: receperant mercedem fuam . Tu autem cum oraneris, intra in cubiculum tuum, & clau so ostio ora patrem tuum in abscondito : & pater tuus, qui uidet te in abscondito, reddettibi. Quando uoi fate oratione, non farete come gli hipocriti, li quali si dilettano di orare ritti ne le sinagoghe, & ne li cantoni de le piazze accioche cosi siano ueduti da gli huomini. In uerità ui dico, che costoro hanno riceuuto la lor mercede; Ma tu, quando farai oratione, entra ne la tua camera, & serrata la porta prega il tuo padre ascosamente: & il tuo padre, che ti uede di nascosto, ti renderà la mer cede. Quella, che in questo luogo è detta la camera, si può transferire al cuore de l'huomo : nel quale non basta entrare, ma bisogna ancora che si serri, accioche non uenga a entrare o infondersi, da la parte di suore qualche cosa ne l'anima, onde possa l'integrità & perfet tione de l'oratione essere impedita & uiolata, perche allhora il celeste padre, il quale perfettamente conosce & nede la mente di tutti, & risguarda le loro occul te cogitationi & pensieri, satisfa a le preghiere di quello, che ora, &gli concedetutto quello chegli dimanda.

Ricerca ancora l'oratione l'assiduità: la quale di qua ta sorza & uirtù sia, lo mostrò il sigliuolo di Dio co l'e sempso di quel giudice, ilquale non emendo Dio, ne portado rispetto o riuerenza alcuna a gli huomini, uin to però da la assiduità & diligenza di una uedoua, sinal mente satisfece a le sue dimande. Deuemo per tato ma dare a Dio orationi continoue. ne si hanno però a segui re ne imitare coloro, li quali poi che hanno una o due

nolte

la Office. , che Ju

parole la dal con.

ieiu Ji

a hip in

inter Day

W. M. .

or p sy

the state of the s

40 July 1

17 (17e) aki ku khiss

n new breeze

min or some a

TE C.

12 & P.

ta, pa

nte C.

loro C.

egnich.

alecis

Dioc

0 Day: 1

mini она, Е

tito

oale

naoi nolt: nolte fatto oratione a Dio, & no hanno impetrato quel lo, che domandano, fi-stancano ne l'oratione, & non pare che piu la possino seguitare, perche in questo fi pietolo ofitio non fi dec mai l'entire l'anchezza alcuna. la qual cola ci infegna & manifesta l'auttorità di Christo & de l'Agottolo. & se pure auuiene, che a le uolte manche ano la nolontà di orare, allhora fi dee a Dio dima Mare la uirtu de la perieueranza. Vuole ancora il figliuolo di Dio, che noi madiamo al padre l'oratione no ttra in nome suo, la quale per il suo merito & per la gra tia di tanto intercellore niene a confeguire una tale efficacia & uirtu, che dal celefte padre merita effere efau dita . Perche appresso san Gio. egli stesso ci disse quella parole. Ansen amen dico ushis, si quid petieritis parrem in nomme 10an. 16. meo, dabit urbis . I sque modo non peristis quidquam in nomine meo : petite, & ascipicis, n: gandiam nestrum j.t plenum : In uerità, in uerità ui dico, che se al padre in mio nome co La alcuna dimanderete, ue la concederà. Sin qui non ha uete in nome mio dimandatata cosa alcuna: dimadate, & riceuerete; accioche così il nostro gaudio sia pieno.& altrone: Quodeumque perieritis patrem in nomine meo, hoc faciam. Tutto quello, che in mio nome dimanderete al padre, io ue lo concederò . Imiriamo quello ardente defiderio che hanno dimostrato gli huomini santi nel fa re oratione. Et deuemo congiugnere con l'oratione il rendimento de le gratie a esempio degli Apottoli, li quali sempre osservarono questa tal consuetudine, si co me si puo uedere ne le epistole di Pauolo Apostolo. Ancora il digiuno & l'elemofine deuemo accompagnare a l'oratione. Et dee per certo il digiuno spetialmente accompagnarsi a l'oratione.peroche coloro, che sono aggrauati dal cibo, & dal benere, hanno la mente di manie ra oppressa, che no postono ne risguardare a Dio, ne pur pentare quello, che importi fare oratione. Segue dopo questo l'elemosina: la quale anch'ella ha grande có giuntione co l'oratione. perche chi sarà mai quello, che ardisca affermare, esser in lui charità, il quale hauendo

514 DE LA ORATIONE.

il modo & le facoltà di souvenire & far del bene a quel pouerino, che uiue de l'altrui elemosine, non dia al suo prossimo & al suo fratello ainto alcuno ? ouero co qual parole colui, che sia priuo di charità, dimanderà a Dio ainto? se già allhora no dimadasse a Dio il perdono de' suoi peccati, & insieme supplicheuolméte la pregasse, che gli concedesse la charità. Perilche non senza diuina sapieza è stato ordinato, che co questi tre rimedij triou uenitse a la salute de l'huomo. Percioche aunenga che noi peccando onero offendiamo Dio, onero utoliamo li profilmi, ouero danneggiamo noi stessi; con le sacre orationi ueniamo a renderci placato Dio; con le elemofine satisfacciamo a le offese fatte a gli huomini; co il digiuno purghiamo le macchie de la urta nostra. Et se bene tutti questi tre rimedij giouano a ogni sorte di peccato, nodimeno sono appropiati & accommodati a questitre peccari particulari, che detti habbiamo.

# PATER NOSTER, QVIESIN CAELIS.

ADRE NOSTRO, CHE SEI NE' CIELI. Cóciosia che quella formula de l'oratió Chri ftiana, che Giesu Christo ci diede, sia in modo ordinata, & habbi un processo tale, che, prima che si ue iga a le preghiere, & a le dimande, si debbano usere alcune certe & determinate parole i luogo di pemio, mediate le quali co denotione andadocene a Dio, ral cosa potiamo ancor sare comaggior siducia: però sa rà oshtio del Parocho dichiararle tutte distintaméte & chiaramete, accioche cosi il popolo fedele se ne uada co piu prontezza a l'oratione, & conosca, & intenda, come ne l'oratiõe ha da ragionare & trattare có il padre Dio. Questo proemio adunque, se tu consideri a se parole, è breuissimo; ma se tu ben pondererai le cose, che si contengono in quelle parole, lo trouerai granissimo, & pie nissimo di altissimi misterij. Et quanto a la prima uoce, la quale

ne a que

digalio

10 co qual

era all

rdonote

116671

to de the state of the state of

L. Cran

May a married

A SHARE THE China in

M.T.

II.

told by branch

Lubberry

SIN

CIEL

in City

---

The state of

ر در قال لها آيا

Ging gire

باللادة

PULI

MAN SAG

1260

a Welk

eDia.

ole, e

con-

(pic

oce,

la quale per comadamento & istitutione di Dio usiamo in questa oratione, questa è, PATER . Perche quantun que il Saluatore nostro hauesse potuto incominciare qsta oratione, con qualche altra parola, che hauesse contenuto in se piu maesta & grandezza, come per esempio, se hanesse detro, Creatore, o, Signore, nondimeno egli nolse queste cosi fatte noci lasciare indietro, le qua li hauriano potuto arrecarci timore, & quella parola nolse usare, la quale cagiona amore & fiducia a coloro che orano & dimandano a Dio qualche gratia. Perche qual cofa è piu gioconda, che questo nome, Padre ? Il quale solo ci fignifica & risuona ne le orecchie nostre in dulgenza, & charità. Hora per quali ragioni quello nome di Padre connenga a Dio, gli porgeranno facoltà di infegnarlo & mostrarlo al popolo fedele quei luoghi che di sopra si son trattati de la creatione, de la gouerna tione, & de la redentione, imperoche hauendo Dio crea to l'huomo a fua imagine & fimilitudine, la quale ne gli altri animali non hauea impressa, per questo singolar do no, del quale uolse ornare l'huomo, a ragione è ne le scritture diuine chiamato Padre di tutti gli huomini, an cora de gli infedeli, no pure de'fedeli. Da la gouernatio ne ancora potrà cauare un'altra ragione, per la quale è detto padre. & questa è, che, prouedendo egli & rifguar dando sempre a la utilità de gli huomini, co uno sperial modo di una fingulare cura, & prouidenza, usa uerso di noi la paterna charità.

Ma accioche ne l'esplicare osta materia, & nel dichia rare questo passo, il popolo intenda & conosca piu chiaramente la paterna cura che ha de gli huomini, par con ueniente che si debba dire qualche cosa de la cuttodia de gli angeli, ne la cui tutela sono gli huomini, & a la cui guardia fono raccomandati da Dio.peroche per pro uideza di Dio è stato a gli angeli dato & comesso questo negotio, che custodiscano il genere humano, & che sem pre siano presenti a ciascheduno particolar huomo, accioche non riceuino qualche graue danno. peroche fe

come li padri, quado li loro figliuoli hanno da fare qual che faticoso & pericoloso uraggio, danno loro guide & guardie, che in ogni pericolo gli diano aiuto & iouueni mento: cosi parimente il celeste nostro padre in questo camino, per il quale ce ne andiamo a la celeste patria, a ciascheduno di noi ha pposto un'angelo, da l'aiuto & diligéza del quale difesi & guardati potessimo schifare quei lacci, che da li nostri anuersarij ci sono ascosamente tesi, & quelli horribili impeti, che cotra di noi fanno, ribartessimo, & da noi discacciassimo, & con si fatte guide tenessimo la dritta strada, accioche qualche errore dal nottro fallace nimico postoci ananti, non ci potesse trarrefuor de la uia, che ne conduce al cielo. Et per mol ti esempij si uede chiaro di quanto giouamento sia que sta cura & singolar prouidéza che Dio ha de gli huomini, la cui esecutione è commessa a gli Angeli, li quali so no di natura tale, che è tra la divina & la humana. Gran copia di si farti esempij ci propongono le sacre lettere, le quali testificano, come bene spesso per diuina benigni tà è auuenuto, che gli Angeli in psenza de gli huomini hanno fatte cose maratiigliose, per le quali fussimo aunertiti & istrutti, come innumerabili altre cose simili, le quali no sono nedute da noi, sono operate da gli Angeli, a grouaméto, & utilità nostra. & che sia il uero, l'an gelo Raffael datto da Dio a Tobia per compagno & gui da del fuo uiaggio, lo conduffe la doue andar douea, & lo ricondusse a le propie case saluo:al quale diede ancor soccorso che no fosse deuorato da uno gran pesce : & in fieme gli insegnò, quanta nirtù si ritronalle nel fegato, nel fiele, & nel cuore di quel pesce. Egli su che discacció il demonio, & legata & impedita ogni fua forza & potestà, fece si che a Tobia non puote ser nocuméto alcuno, Egli fu che al giouinerro Tobia insegno qual suste il ue ro & legitimo uto del matrimonio. Egli fu che al uecchio Tobia uc padre, de gli occhi priuo rende la luce. Quell'angelo ancora, che libero Pietro principe de gli apoltoli, porgera copiosa materia, per istruire il fedel

Tob. 56.

Tob. 12.

Teh.IB.

Ad. 130

gregge

are qual

Sarre

OULTE

n quen

ie patrii

l'auto:

o schie

. Wint.

and some

and banks

m de jaries

---

May 1 May 1

e , . Lessin Jh e

-----

Milde U.

at theretal

and to be to be

in the said

ille da

- 10 pm;

E. The

6:0.1.

10 di ...

Mill. J.

EMIL

a l'in

1210)

Jack.

i pott.

icumo,

ell ut

uecuce.

211 del gregge del maraniglioso frutto che ci niene da la cura & cuitodia de gli angeli, qui li Parochi dimostrerano co me l'ágelo illustrasse le tenebre del carcere, & tocco so lo il fiaco di Petro lo fuegliaffe dal sono, coe feioglieffe le catene, da le quali fi staua legato, & ropesse tutti li lac ci, come lo ammonisse che si leuasse in piede & prese le fue calze & gli altri uestiméti si inuiasse dopo di lui:quã do ancora integneranno come dal medefimo angelo Pie tro fosse liberamente per mezzo le guardie tratto di carcere, & finalmète aperta la porta fusse lasciato in luo go sicuro. Di fimili esépij, come già si è detto, è ripiena la historia sacra; p li quali noi intendiamo, quata sia la grandezza & forza de benefitij che a gli huomini dona Dio, usando a ciò gli angeli per mezzani & per messaggi & interpreti, li quali no folo fono da lui madati per cagione di alcuna cofa prinata & determinata, ma fin dal principio del nostro nascimento, sono stati preposti a la cura nostra & ordinati in aiuto de la salute di ciaschedu no huomo particolare. Da fila diligéte dottrina feguirà una utilità grade & questa fara, che le meti de gli udito ri si eleuerano, & si ecciterano al riconoscere & uenera re la paterna cura & prouidéza di Dio uerfo di loro . & in questo luogo il Parocho loderà & predicherà le ricchezze de la benignità di Dio uerso il genere humano, il quale auuenga che fin dal primo padre de l'human'ge nere & del nostro peccato, fino a questo giorno habbia mo offeso con innumerabili peccati & sceleratezze, no dimeno egli pur ritiene & conferna la charità nerso di noi, ne lascia o depone quella spetiale & diligente cura che ha di noi.il quale se alcuno giudicasse che si scordas se de gli huomini, è ueramente stolto, & sa a Dio ura in giuria, & una contumelia indegnissima. Ecco che Dio si adira con il popolo d'Israel per la bestemmia di quella géte, la qual péfaua effere da Dio stata abadonata : per- Ex od, 17. che cost si legge ne l'Esodo: Temaverunt dominim dicentes , est ne Deus in nobis , an mon > Hanno tentato il fignore dicedo, e egli Dio in noi, o no? Er aprella Frechiel fo idegna P V

12: 1

Ezech.3

Ma-49.

sdegna Dio con il medefimo popolo, perche hauea detto : Non uidet dominus nos, dereliquit dominus terram . Il signo re non ciuede, il fignore ha abandonato la terra. Si deb bono adunque li Christiani con queste cosi fatre auttorità rimuouere da quella nefanda opinione, per la quale pensano alcuni che Dio si possa scordare de gli huomi ni. A questo proposito si puo udire il popolo Israelitico apresso Isaia, doue si lamenta di Dio, & da l'altra parte Dio, che refuta la sua stoita, querela con una benigna si militudine. perche si legge in quel luogo: Dixit Syon: dereliquit me dominus, & dominus oblitus est mei. Cui Deus: Numquid oblivisci potest mulier infantem suum, ut non miseveatur filio uteri sisi : E: si illa oblita fuerit, ego non oblitisscar vii : ecce in manibus meis descripsi te. Disse Syon : Il Signore m'ha abandonato : e'l fignore si è scordato di me . A cui Dio rispose: Hor puo' la dona scordarsi del suo bam bino, si che non habbi sempre misericordia del figlinolo che è uscito del suo uentre? Et se pure ella se ne scor dasse, io non mi scorderò però mai dite. ecco che ne le mie mani ti ho descritta . Per li quali luoghi & passi se bene questa cosa chiaramente si conferma, nondimeno accioche ancora al popolo fedele al tutto si persuada, che non puo mai uenire tempo alcuno, nel quale Dio deponga la ricordanza de gli huomini, onde non usi uerso di loro tutti gli offitij de la paterna charità, li Parochi cercheranno di confermare questa uerità con l'esempio de li primi huomini, li quali dopò che hebbero spregiato & niolato il dinin comandamento, quando che tu senti che acerbamente sono stati accusati & con quella horribil sentenza condannati, Maledicia terra, in opere tuo, in laboribus comedes ex ea cunctis diebus uitæ tuæ o spinas, & tribulos germinabit tibi, & comedes herbas terræ: Maladetta la terra ne la tua opera, ne le tue fatiche mangierai di quella tutti i giorni de la uita tua, ípine & triboli ti germogliera, & mangierai l herbe de la terra. Quando tu li uedi scacciati dal Paradiso, & per torgli al sutto ogni speranza di ritorno, quado leggi che ne l'en-

Cen. %

auea det. 115.00

13.3163 te auto.

er la qui eli hue

LILC Sand Las

- 1.37

The State

"Ny best 2

he doe 18

and and and

the majority

Make make bay

January B

W. Marie

Joseph Land

nitery na

ale Dio

non III

magend :

Spren one

A ......

. . Company

1 3 3

1

Heid Will!

S 12772 :

SIM

ined

terra.

chal

cn-

trata del paradifo è collocato un Cherubino, il quale ha Gen. 3. in mano una spada di fuoco agilissima: quando tu intédi che da Dio uendicatore de le sue ingiurie quelli sono afritti & sbattuti da tutte le parti da moleftie interiori, & efteriori : non crederesti tu che l'huomo non hauesse piu rimedio alcuno, & che la fua cofa fosse al tutto spacciata, & la sua salute disperata > Non crederesti che non folo foile spogliato d'ogni dinino ainto, ma ancora espo sto a qual si uoglia ingiuria? Nicadimeno in tanti giuditij de l'ira & uendetta di Dio pur si mostrò & apparue fopra di loro una luce de la diuina charità, perche dice: Fecit dominus Deus Adæ & uxori eius tunicas pellice as , & induit eos. Fece il Signore Dio ad Adamo & a la sua consorte le toniche di pelle, & di quelle li uesti. Ilche fu per certo un grande argomento, che Dio per alcun tem po mai non era per mancare a gli huomini. La forza e'l sentimento di quella sentéza, che è, che per qual si uogli ingiuria, che gli huomini faccino a Dio, no maca pero mai il fuo amore nerfo il genere humano, espresse Dauit con quelle parole: Numquid continebit Deus in ira misericordias sisas? Hor pensiamo noi che Dio ne la sua ira habbi a ritenere le sue misericordie? Queito mede fimo fentimento esplicò Abacuch, parlando con Dio con queste parole: Cum iratus fueris, mifericordiæ recordaberis: Quando tu tisarai adirato, ti ricorderai de la mi sericordia. Quello ancora dichiaro Michea con queste parole: Quis Deus similis tui? qui aufers iniquitatem; & transfers peccaum reliquiarum hareditatis tuæ: non immittes ultra fisrorem suum : quoniam volens misericordiam est : Qual Dio e simile a te ? il quale togli la iniquità, & trasferisci il peccato de le reliquie de la tua heredità:non mo strerà piu il suo furore: perche egli unole la misericordia . & per certo che cosi è la cosa, che allhor che noi giudichiamo effere al tutto ruinati & spogliati di ogni diuino aiuto, allhora mailimamente ci ua ricercado & di noi ha cura Dio p sua diuina botà , pche ne la sua ira ritien la spada de la giustitia, ne mai cessa di diffondere & ipar-

\$ . 4.7.7 W

120

& spargere sopra di noi li infiniti thesori de la sua mise ricordia. La creatione adunque & la gouernatione han no una gran forza per dichiarare quello spetiale modo, che Dio tiene ne l'amare & custodire il genere humar o.nondimeno l'opera de la redentione de l'huomo è talmente a le due prime superiore, che il beneficentissimo Dio & padre nostro ha non poco illustrata la sua fomma benignità uerfo di noi , hauendola accresciuta con questo terzo benefitio. Per la qual cosa il Parocho a li suoi spirituali figliuoli insegnerà, & spesso a li loro orecchi inculcherà qua prestatissima charità nerso di noi, accioche cosi intendano, come essendo stati redenti in un maraniglioso medo, sono dinentati figlinoli di Dio:perche diffe Giouanni : Dedit eis potesiatem filios Dei fieri. Gli dicde potestà di farsi figlinoli di Dio. & poi. Et ex Deonati sunt, Et son nati di Dio. Per la qual cosa il battesimo, il quale noi habbiamo per un primo pegno & una ricordanza de la nostra redétione, è detto sacramêto di regeneratione.perche indi na ciamo figliuoli di Dio.onde disse il Signore stesso: Quod natum est ex spiri in, spiritus est: Quel che è nato di Spirito, e spirito. &, Oportet mes nasci denme. Vi bisogna nascere di nuono. Anco ra Pietro Apostolo disfe: Renati nun ex semine corruptibili, sed incorruptibili per uerbum Dei uiui. Rinati non di seme corruttibile, ma incorruttibile per la parola di Dio uino. Per l'efficacia & nirth di quessa redentione, habbiamo ricentro lo Spirito santo, & siamo stati fatti degni de la gratia di Dio . per il qual dono fiamo adottati in figlinoli di Dio, fi come l'Apostolo Panolo scrisse a li Romani quando disse: Non accepisisseiritum servintis iterian in timore sed accepisits spiritum adopiienis filiorum : in çuo clamanus, Abba pater. Non i.auete niceunto lo spirito de la seruitu in timore, ma haucce riceunto lo spirito de la adottione de figliroli · nel quale chiamiamo, Alba podre. L'efficacia le forza de la quale adortione dichiaio san Gionan-

Tean. 3.

I.Per.T

Ad Rom. 8.

1-Ioan.3

In cen quelle parole: Fidese, gralem charitatem dedia

\*

cho

dre

lid

cali

2 0

fret

m

pic

uit

112

far

13

al

re.

far

CIU

fan

die

tal

fer

60

li

fe

n

alliamie

tionehan

tiale me

(nere)

elhuor

t nefice.

fiate la

1000

1 Profi

ella de la

and they be

H we may

Care In

Date

----

To file

Welle C

more !

or a. Ach

THE COLL

à di Du

centure.

ie Pur

ef .

MIN E

Non Li-

re, m

reinv

ovana dică pis mebis pater, ut fili Deinominemur, de simus. Vedete, qual charità ci ha mostrato & donato il nostro celeste padre, che noi fiamo nominati, & in uerità fiamo figliuo. li di Dio. Dichiarate queste cose, si dee ammonire il po polo Christiano, quanto egli scambieuolmente sia obligato a l'amoreuolissimo suo padre, accioche per tal modo uenga a comprendere, quale amore, qual pietà, quale obedienza & ueneratione sia tenuto rendere al creatore, gouernatore, & redentor suo, & con quale speranza & fiducia bisogni inuocarlo. Ma qui, per ammaestrare l'ignoranza, & indrizzare la peruersa opi nione di coloro, li quali giudicano che solo le cose, che felicemente succedono, & un prospero corso de la uita sia un chiaro fegno & argumento, che Dio conserua & mantiene l'amor fuo uerfo di noi; ma quando poi fiamo eser citati da Dio con auuersi auuenimenti, & co grane calamità, dicono questo essere un segno di uno animo nimico uerfo di noi, & che la diuina uolonta è al tutto alienata da noi.bisognerà per tanto dimostrare, che, quando la mano del fignore ci percuote, ciò no fa per inimicitia che habbi con essi noi,o per male che ci uoglia, anzi che il Signore, quando ci percuote, ci sana, & che la piaga, che ci uiene da Dio, e la nostra me dicina . perche Dio castiga li peccatori, accioche con ral disciplina & flagello li facci migliori, & con il presente castigo li liberi da un sempiterno danno . perche pel, 18. egli uisita per certo con la uerga le nostre iniquità, & con le percosse li nostri peccati, ma non pero rimuoue da noi la sua misericordia. Debbono per tanto esser li fedeli ammoniti, che in cosi fatti castighi riconoscano la paterna charità di Dio, & sempre habbino & ne la memoria, & ne la lingua quel bel detto del patientissimo Giob. Ipse unlnerat, & medetur; percutit, do manus eius sanabun.t. Egli è che ferisce, & medica; percuote, & le sue mani saneranno. debbono essere auuertiti, che ufino quelle perole, le quali in persona del popolo Ifraelitico scriffe Hieremia: Castigasti

Tob. 11.

me, o eruditus sum quasi insenculus indomitus; converte me, o conuertar:quia tu dominus Deus meus. Tu mi hai castigato, & io ne son uenuto iltrutto quasi un giouenco indomi to. Connertimi, & mi connertirò; perche tu sei il mio Signore Dio. Che si propongano l'esempio di Tobia, il quale hauendo in quella piaga de la cecità conosciuta la mano di Dio, che lo percoteua, esclamò: Benedico te do mine Deus Israel, quia tu castigasti me, & su saluasti me . Io ti benedico Signore Dio di Israel, perche tu mi hai cassigato, & tu mi hai saluato. Ne la qual cosa debbono li se deli grandemente guardarfi di non pensare, che, quando incorrono in qualche incommodo, o che sono afflitti da qualche calamità, Dio tal cosa non negga, & non - conosca : perche egli è che dice : Capillus de capite uestro non peribit. Vn capello del nostro capo non andera male. anzi deuono consolarsi con quelle dinine parole, che si leggono ne l'Apocalisse Ego, quos ano, arguo, & castigo. Io quelli, che amo, riprendo, & castigo. Ferminfi, & fi quietino in quella eshortatione, che l'Apostolo fa a gli Hebrei: ne la qual gli dice con le parole del sauio: Fili mi , noli negligere disciplinam domini , neque satigeris, dum ab eo argueris: quem enim diligit dominus, caftigat; flagella autem omnium filism, quem recipit. Dipoi . Si extra disciplinam estis adulterini estis, & non filii patres quidem carnis nostræ, eruditores habuimus, & revelamur eos: non multo magis obtempe rauimus patri spirituum, & uinemus? Figlinolo non uolere dispregiare la disciplina del Signore:non ti paia fatica, quando da lui sei ripreso: perche quello, che Dio ama, lo castiga; & ciascuno che egli prende per figliuolo, lo flagella. Dipoi segue Pauolo. Hora se uoi non sete da lui castigari, & percossi, sete adulterini, & no figli uoli. Noi habbiamo hauuto li nostri padri carnali, che ci hanno istrutti, & noi gli honoranamo, & gli portanamo riuerenza:hor non obediremo affai piu al padre no ttro spirituale, & cosi nineremo?

Lnc.21

Apoc. 3.

AdHeb. 12. Prou. 3. per

10:1

Ch

tu

tion di L

con uti

UST

ſe:

man

tol.

gno

ban

Meis

tea

III I

ra f

neu

[all

tion

luri

101

( lu

inueri: he è

li cita inco inc

tu fei :-

di To

i cong:

B. Talen

No. of Page

tra office and proper transference and proper a passage

w1 112 [ ]

State of the state

the beauty of a

to M. Herbild ...

what has a

6 b c

La Del William

The state of

ally d.

122

mi mi

1 mg - 16/10

TINES.

431 172

Indiana.

BI PATE AND CO

e may !

La P.J.

LI Mis

Milit

m21,17 70.Ta.

afren

Quando tutti noi innochiamo il padre, & lo diciamo Noitro, siamo con tal parola aunertiti, che per dono & per ragione de la dinina adottione di necessità segue, che tutti li fedeli sono tra di loro fratelli, & che tra di loro fraternamente si deuono amare: perche così disse Christo: Omnes uos fratres esti: unus est enim pater uester, Matth.23 qui in cælis est. Tutti uoi sete fratelli perche uno è il pa dre nostro, il quale è in cielo. perilche ne le loro epitto le gli Apottoli ancora dimandano tutti li fedeli Christiani, fratelli. Onde si uiene a fare quella necessaria illa tione, & consequenza, che per la medesima adortione di Dio non solo tutti li fedeli siano tra loro congiunti con una fraterna amicitia, ma perche l'unigentto figliuolo di Dio è nero huomo ancora, fiano nominati, & in uero fiano fuci fratelli, perilche ne la epiftola a gli Hebrei parlando l'Apottolo del figlinolo di Dio, cofi ferifse: Non confunditur frances cos novare, dicens: Nunciabo nomen tuun fraribus meis . Non si consonde chiamarli fratelli, dicendo. Io manifesterò il ruo nome a li miei fratelli . ilche tanto auanti haues David predetto del Signore nostro Giesa Christo.similmete cosi appresso l'E uangelista parla Christo a le donne: Ite, minciare fratribus psalar meis, ut east in Galileam : ibi me videbumt. Andate, & auisa- Matth. 28 te a li mici fratelli, che se ne nadano in Galilea, & quiui mi uedranno. Le quali parole è chiaro che allhora furono dette, quando già da morte rifulcitato fi haueua acquistata l'immortalità;accioche no susse chi pen saise che quella fratellaza fusse macata per la resurrettione, & per la falita fua in cielo.perche non folo la rcsurrettione di Christo non fece mancare questa cogiun tione & charità, ma noi sappiamo che da la Sede de la Matth.25 fua maiesta & gloria, allhora che egli giudicherà tutti gli huomini, che mai sono stati, sono, & saranno, nominera fratelli ancora quelli, che tra li Christiani faianno fati minimi, & inferiori atutti. & come puo egli effere, Ad Rome

Ad Heb.

che noi non fiamo fratelli di Christo, siamo detti coheredi ?perche egli è il primogenito costituito herede ditutte le cose, & noi si amo li secondigeniti, suoi cohe redi, secondo la misura & quantità de si celesti doni, & secondo la proportione de la charità, con la quale noi ci siamo eshibiti ministri & coadiutori de lo Spirito san to, il quale è quello, che si spinge & accéde a le uirtu, & a le opere utili, & fante; accioche cofi fidati ne la fua gra tia, ci mettiamo con gran fortezza nel combattimento, che si sa per guadagnarsi la salute. il quale poiche co sapienza & costanza haueremo condotto a fine, & trappas fato tutto il corso di questa nostra uita, dal nostro celeste padre riceueremo quel giusto premio de la corona, ilquale è proposto & costituito a tutti quelli, che terran no il medefimo corfo. perche come ben diffe l'Apostolo: Non iniustus est Dens, ut oblinis catur operis nostri, & dilectionis: Non e ingiusto Dio, che s'habbi maia dimenticare de l'opera nostra, & de l'amore.

Ad Heb. 6.

Hora, quanto noi douiame con tutto il cuore proferire questa uoce, Noster, ce lo dichiara S. Giouanni Chrisostomo: il quale dice, cheDio nolentieri ascolta il Christiano, il quale non solo lo prega per se stesso, ma ancora per altrui : & questo, perche, il pregare per se, è propio de la natura ; il pregare p altrui, è de la gra tía.a pregar per se, ci sforza la necessità, paltri ci eshor ta la fraterna charità. Dopo le quali parole soggiunse: E piu gioconda a Dio quella oratione, la quale ci fa fare la fraterna charità, che quella che si proferisce per necessità. In questa si importante materia de la salutifera oratione dee il Parocho ammonire & eshortare tutti di qualunque età, di ogni stato & ordine, che di questa comune& fi aterna amicitia ricordeuoli piaceuolmente & fraternamente uiuano tra di loro, ne sia chi insolente mente si uoglia preferire a gli altri, peroche auuenga che ne la Chiesa di Dio siano dinersi gradi & ossitij, no dimeno quella uarietà di gradi & offitij no toglie p mo do alcuno, ne fa macare la cogiutioe de la fraterna ami-

citia:

gerf

the

non:

le h

Chr

eco.

ment

chef

juno.

A. I

peto

mie

iore

achr

& co

010

un'a

non

icati

ifia

i,fiai

2,11

spilt

in Ch

indui

her y

in Ch

haus

ito i

ico,

na.p

cons

ita i

lare

o destro

to here.

i.iuoico

elti dur.

1 CH2

Som.

3 411

and in

ter tageria.

P/11/24

and the same

Maraga Maraga

make a makeut

at Tong

des males

B10 07 0 011

S. Great

ort day also

na= | 3 | -3

mercial.

i edilir

E Property

Man la chie

T. C. C.

Har decide

Ja week in

TO ALL PARTY

COOLES.

TIGOR:

e authery

finj, n

he pm.

rna amb C.112:

citia: fi come nel corpo de l'huomo il nario uso, & li di uersi officij de le membra, non cagiona in modo alcuno, che o quelta o quella parte del corpo perda l'offizio, o'l nome di membro. Mettiti inanzi a gli occhi uno, il qua le habbi una potestà regale, se adunque questo tale sarà Christiano, non farà egli fratello di tutti quelli, li quali feco fon congiunti ne la Christiana communione? certa mente si.per che cagione? perche no è altro Dio quello, che fa nascere li Re, & si ricchi, che quello, per il quale fono li poueri, & alli che fi uiuono fotto la potestà de' Re,ma e un medesimo Dio,padre & signore di tutti. & però è una stessa nobiltà di ciascuno, quanto a lo spirituale nascimeto, una medesima dignita, uno istesso sple dore; cociofia che tutti dal medefimo spirito & dal me desimo sacramento di fede siamo nati figliuoli di Dio, & coheredi de la medefima heredità. Ne un Christo per loro Dio, hanno quelli, che sono ricchi, & abondanci: un'altro quelli, che son poueri, & di bassa conditione, non con altri facramenti iono confecrati a Dio & fantificatione altra heredità aspettano del celeste regno. Tut ti siamo fratelli, & come ben disse l'Apostolo a gli Efesi, siamo tutti mébra del corpo di Christo, de le sue carni, & de le sue offa. Ilche medesimamente significo ne la epittola a li Galati dicendo : Omnes filii Dei estis per fidem Ad Gal. 3. in Christo Iefis : quicumque enim in Christo bapuzati estis , Christi induistis : non est Iudæus, neque Græcus, non est seruus, neque liber, non est masculus, neque famina: omnes enim nos unum estis in Christo Iesu. Tutti sete figliuoli di Dio per la fede, che hauete in Christo Giesu: perche tutti uoi, che in Christo sete battezati, di Christo ni sete uestiti. Non è Giudeo, ne Greco; ne feruo, ne libero; ne maschio, ne femina.perche tutti uoi fete una cosa istessa in Christo Giesu. Bisogna, che li Pattori de l'anime diligentemente & con gran cura trattino queste cose; & debbono in questa materia fermarsi & dimorarui con ogni diligenza. perche questo è un luogo accomodato no manco ad ecci tare & confermare li poueri, & abietti huomini,

che al raffrenare, & reprimere l'arrogaza de li ricchi & potéti. Al quale incomodo de gli huomini accioche por gesse l'Apostolo ainto, tato esaggerana gsta fraterna cha rità, & la inculcana a le orecchie de li fedeli. Quado du que tu, o Christiano, debbi a Dio mandare gste tali ora tioni, ricordati che allhora te ne uai a Dio come un figliuolo al padre. Onde quado tu incominci la tua oratio ne & proferisci quella parola, PATER NOSTER, pen sa in che luogo la soma benignità di Dio ti habbi eleua to, poi che ti ha comandato che tu no uada come feruo al Sign a tuo mal grado, & timido, ma che ricorri coe fi gliuolo al padre, uolotariamete & pieno di ficurtà. Ne la quale ricordaza & péliero cólidera da l'altra parte có quato affetto & co quata denotione tu debbi orare. pò che tu hai da studiare di mostrarti tale, quale si coniene essere ad un figliuolo di Dio, accioche le tue orationi & le tue operationi no fiano indegne di quella divina stir pe, de la quale il benignissimo Dio ti ha noluto far degno. A quelto si fatto offitio ci eshorta l'Apostolo, quan do dice: Estote eryo initatores Dei, sicut silii carissimi: Siate imitatori di Dio, come figliuoli carissimi; accioche così posta di noi ueramete dire l'Apostolo quello che il medefimo scriffe a li Theff. Oes nos filii lucis eftis, & filii diei, Tutti uoi sete figliuoli de la luce, & figliuoli del giorno.

Ad Eph. 5.

1.ad The. 5.

QVI ES IN CAELIS.

CHE SEI NE' CIELI. E comune & costate opinio ne di tutti alli, che sentono bene di Dio, che Dio sia in ogni luogo, & tra tutti gli huomini: Ilche no si dee inte dere che egli, come se fosse diuiso in parti, co una parte occupi un luogo, co l'altra ne tenga & disenda un'altra. Imperoche Dio è spirito, ne si puo in modo alcuno diui dere. Perche chi sarebbe mai quello, che ardisse circoscriuere Dio co li termini di luogo alcuno, coe si farebbe se susse stato se sun un solo & termina to luogo? Auuéga che egli di se stesso dica: Nuquid non calii et terra ego impleo? No empio io il cielo & la terra le qual parole si debbono in tal modo intédere, che Dio il

Hier. 2 %.

cielo &

lent

10.17

tede

iotti

grad

min

mid

mae

li,ne

2,

then

fente ta,bi

folo

tutte che,

l'ani

duci

Chr

10 112

¢ in

anco re.Ir

al'u

gini

eli nat

accioche.

frate

in Qui

t gitte

O COM 11.4111

SOSTE Principa so

THE BUTTON

Many Mary

that retries

o de la proposición de la constanta de la cons

W 1 1 1 1 1

Jak Cher

engine White-st

r.oni. Litelgi

0.1.

, OCT

an Illian

0 2000

ordine C.

ochia)

actermi

Negrido

la terrais

che Dio

cielos

cielo & la terra & tutte le cote, che dal cielo & da la ter ra fono coprese, co la fua uirtu & poteza abbraccia & co tiene, ne egli da alcun luogo è cotenuto: pche egli è pre fente a tutte le cose, o creadole, o create cosernandole, no ritenuto da paese alcuno, ne da cofini alcuni i tal gui sa circoscritto, & definito, che però no si ritroui i ogni luogo co la sua natura, & poteza. Ilche espresse il S. pro fera Danid co quelle parole: Si ascendero in c.eli, tis illic es. Plal. 1:8. Se ascederò ne' cieli, tu sei quiui. Ma quatuque in tutti li luoghi, & in ciascuna cosa Dio si ritruoui presente, da niŭ termine (come detto habbiamo) ristretto; nodimeno ne le facre scritture affai spesso si legge, che egli ha la sua staza in cielo.ilche noi sappiamo ester stato fat to.imperoche offi cieli, che noi neggiamo, fono una par te del modo nobilissima, & sempre si mategono incorrotti, & sono superiori a gli altri corpi & p uirtu & per gradezza & p bellezza, & hano li loro stabili & determinati moniméti.accioche aduque Dio eccitasse gl'ani mi de gli huomini a coteplare la sua infinita poteza, & maesta, la quale massimaméte riluce ne l'opera de cieli,ne le sacre scritture testifica com'egli habita ne cieli, & pariméte spesse nolte manifesta, (come in nero è) che niuna parte del modo si ritruoua, la quale da la pre fente natura & potestà di Dio no sia copresa & cotenuta, béche in questa tal cogitatioe li fedeli Christiani no folo fi pporrano auati l'imagine del comune padre di tutte le cose, ma ancora di Dio che regna in cielo; accio che, douédo fare oratione, si ricordino che la méte & l'animo si ha da riuolgere al cielo; & quata speraza & fi ducia gli arreca il nome di padre, tato gli aggiunga di Christiana pietà & humiltà quella prestante & eccellé te natura, & quella dinina maestà del padre nostro, che è in cielo.le quali parole propongono & determinano ancora a quelli, che orano, quello che si debba dimada re.Imperoche ogni nostra dimada, la quale s'appartéga a l'ufo & necesfità di questa nostra uita, se ella no è con giunta con li beni celesti, & se a quel fine non è indriz-

zata,

Ad Col. s

Nata, è al futto uana & indegna d'un'huom Christiano. Onde li Parochi auertiranno li deuoti & pietosi udito ri di questo modo di orare. Et questo cosi fatto auertimento consermerano con quella auttorità de l'Aposto los Si consurrexistis cum Christo, qua sursum sum quarite, ubi Christus est in dexiera Deisedens; qua sursum sum sum qua super terram. Se uoi con Christo sete resuscitati, cercate le cose, che sono in alto, doue è Christo, che a la destra di Dio si siede; le cose, che sono in alto, gustate, non quelle, che sono sopra la terra.

## PRIMA PETITIONE. SANCTIFICETVR NOMEN TVVM.

m.

P3

hu

SIA fantificato il nome tuo. Quello che da Dio dimandar si debba, & con che ordine cio s'habbia a fare, il maeitro stesso & fignore di tutti ha insegnato & co mandato.imperoche essendo di ogni nostro pensiero & desiderio l'oratione nostra ambasciatrice & interprete, allhora rettamente & ragioneuolmente dimandiamo, quando l'ordine de le nostre dimande segue a l'ordine de le cose, che si debbono desiderare : & ci ammonisce la uera charità che tutto l'animo & studio nostro indrizziamo a Dio: il quale percioche solo è in se stesso, fommo bene, ragioneuolmente con uno spetiale & sin gulare amore dee effere da noi amato. Ne si puo di cuo re & unicamente amare Dio, se il suo honore & la sua gloria no si prepone a tutte le cose & a ciascuna natura, imperoche tutti li beni & nostri, & d'altrui, & finalmen te tutte quelle cose, che con il nome di bene sono dette, auéga che da quello fiano procedute & discese, fimil mête cedono a l'iltello fommo bene. Onde accioche co bello ordine procedesse la nostra oratione, il Saluatore ordinò& istitui questa petitione del sommo bene, come principale & capo di tutte le altre petitioni, infegnado ci, che, prima che noi dimadiamo quelle cose, che a noi o al proffimo nostro fanno dibisogno, deuemo pregare per quelle, che a l'honore & gloria di Dio son propie & pertiChristian

rictofin

facto auch

de l'A

CHETT!

and, lather 11/11/20

Later & Cont

140, 14m

V. Itti

0 123 6

Salli.

A ANNIE AL

Tallian

CA Line

washing a

10 5011

o ein lei:

ipetiale.

er produ

onore All

ene fond:

CHEE!

6 1000 C

1. Jan

io bene, i.

al, integr.

ie,cheat

no pregu

n propie.

pertinenti, & a Dio esporre & manifestare l'affetto noftro & desiderio, che di tal cosa habbbiamo. il che facen do, uerremo a restare ne l'offitio de la charità; la quale ci insegna, che piu amiamo Dio, che noi stessi, & che prima dimandiamo quelle cose, che desideriamo a Dio, dipoi quelle che bramiamo a noi. Et perche il defiderio & le petitioni nostre sono di quelle cose, le quali ci man cano, ne a Dio, cioè a la fua diuina natura, puo aggingnerfi cofa alcuna; ne la diuma fostanza per ueru modo riceuere accrescimeto, auuenga che in un modo inespli cabile sia ricchissima di ogni perfettione, & nulla le ma chi;però bisogna intendere, che quelle cose, che noi dimandiamo a Dio, & pertinenti a l'honor suo, solo si aypartengono a la sua esterna gloria. derche noi desideria mo & dimadiamo, che il nome di Dio fia tra le geti piu noto & manifesto, che il suo regno sia ingrandito, & am plificato; & che ogni giorno piu genti obedifcano al diuin nome.le qualitre cose, cioè il nome, il regno, & l'obedienza;non s'appartengono a la natura & a la perfettione di Dio, ma gli sono eshibite esteriormente da gli huomini. Ma accioche piu chiaramente s'intenda, che forza habbino queste tre prime petitioni, & quello che amportino, s'apparrerà al Pastore di ammonire il popol fedele, che quelte parole, Sient in calo & in terra, fi poffono referire a ciascheduna de le tre prime petitioni, co me dire, Sia santificato il nome tuo, si come in cielo, cosi in terra; similmente, Venga il regno tuo, si come in cielo, cosi in terra; ancora, Sia fatto la tua uolontà, si come in cielo, cosi in terra. Et quando noi dimandiamo che il nome di Dio sia santificato, uogliamo intendere che la sătità & la gloria del diuin nome sia accre sciuta.nel qual luogo il Parocho auuertirà & insegnerà li deuoti uditori, che il Saluator non dice, che nel medesimo modo sia in terra santificato, nel quale è santisicato in cielo, cioè che la fantificatioe terrena agguagli in grandezza la celeste: perche questo no puo in modo alcuno auuenire;ma che ciò sia fatto per charità, & con Pfal. 110.

un'intimo affetto di animo: auuenga che fia cofa chiara & certissima che il dinin nome per sua natura no hab bi dibifogno di fantificatione alcuna, essendo fanto & terribile, si come l'istesso Dio per se stesso & p sua natura è santo; ne a lui possa in modo alcuno accrescere santità alcuna, de la quale eternamente non sia stato ripieno. Nondimeno percioche in terra gli è dato affai minore honore, che non si conuiene, & a le uolte ancora è offeso con bestemmie & scelerate uoci, di qui è, che noi desideriamo & dimandiamo, che con lodi, honori, & gloria sia celebrato a simiglianza de le lodi, honori, &de la gloria, che gli son date nel cielo, cioè, che cosi lo honore & culto suo si ritruoui ne la mente, & ne l'animo, & ne la bocca, & ne le parole de gli huomini, che gli diano ogni neneratione & interiore & esteriore; & conogni celebrità honorino l'eccelfo, puro, & gloriofo Dio, ad imitatione de li superni & celesti cittadini. peroche fi come gli ipiriti celefti con un fommo confenfo, con gloria, & con lodi inal zano Dio, cosi preghiamo che il medefimo fi faccial mondo, & che tutte le genti & nationi conolcano, honorino, & rineriscano Dio, accio che non si truoui homo alcuno, che non accetti la Christiana religione, & tutto a Dio dedicandosi, no cre da, che da lui derini ogni fonte di santità, & che niente si ritruoua puro o santo, che non habbi origine da la san tità del diuin nome . perche teilifica l'Apostolo, che la Chiesa è stata mondata nel lauacro de l'acqua, ne la pa rola de la uita. Et questa parola, De la uita, fignifica il nome del padre, del figlinolo, & de lo Spirito fanto, nel quale siamo battezati, & fantisicati . Per la qual cosa, conciosi i che niuna purgatione, niuna monditia, o inte grità di alcuno possa essere, sopra il quale non sia prima stato innocato il nona di Dio; però desideriamo, & dimandiamo a Dio, che ogni generatione di huomini, sgombrate le impure tenebre de la infedeltà, & illustra ta de li raggi del divino lume, conosca si fattamente la forza di questo nome, che in quello folo cerchi la

uera

Ad Ephe. 5.

colacti

ara non

io fanto:

p fua nr.

elcere i

יוו סוגונ

cin of

11:0211:

916

bes a law

o disposite se.

i, di

on....

671075 ....

. J. . . . .

Caral

all Ville

e respiration

into Dili

Tall Lynn

Sichery

ginetia-

110.0,00

qua, ne la:

in, o int

and prim:

THE , a

momin

villuitra

tamente

cerchili

uera

uera fantità, & cosi nel nome de la fanta & individua Trinità riceuendo il facramento del battefimo, per uirtii de la mano & gratia di Dio riceua la perfetta fantiti . Fa ancora quelto noltro defiderio & dimanda non manco al proposito di coloro, li quali macchiati di peccati & sceleratezze hãno perduta la pura integrità del battefimo, & la itola de la innocenza, onde è auuenuto, che in quelli miteristimi huomini l'impurissimo spirito di nuono habbi collocata la fina fede . Defideriamo adunque & preghiamo Dio, che in quelli ancora fia fan tificato, cioè che ritornando al cuor loro, & a la fanità, con il facramento de la penitenza ricouerino la perdu ta fantità, & se stessi faccino nn puro & santo tempio & albergo a Dio.preghiamo finalmente che Dio a le mé ti di ciascheduno mostri il suo lume, con il quale possano nedere come ogni dato ottimo & ogni dono perfetto, che dal padre de' lumi descende, e stato concesso a noi per uirtu di Dio . Con il quale da lui riconoscia- Iac. 1, mo hauer riceuuta la temperanza, la giustitia, la uita, la falute, & finalmente tutti li beni de l'anima & del cor po, gli esterni, li nitali, & li salutiferi: dal quale, come la Chiefa predica, procedono tutti li beni. fe il Sole con la sua luce, se le stelle con il lor mouimento & corfo giouano punto a l'humana generatione: se noi da quelto sparso aere siamo nutriti: se la terra con l'abon danza de le biade & di tutti li frutti mantiene la uita di ciascheduno: se per l'opera de' magistrati ci godiamo de la tranquillità & quiete: & questi, & similialtri beni innumerabili ci sumministra l'immensa benignità di Dio, ne sol queste, ma ancora tutte quelle cose, che li filosofi dissero cause seconde, deuemo interpretare, che fiano come certe mani di Dio fatte maranigliosamente, & accommodate a l'uso nostro, per le qualici compartisce li suoi beni, & li distribuisce in ogni parte. Ma quello che in questa petitione grandemente impor ta, e, che tutti conoscano & reneriscano la santissima sposa di Giesu Christo, & madre nostra, che è la LL

1X.

Chiefa,ne la quale fola è quello abondantisfimo & per petuo fonte, nel quale si purgano & lauano tutte le mac chie de'nostri peccati, del quale si cauano tutti li sacraméti di salute & di santificatione: per liquali come per certe celesti sittole, & canali da Dio e in noi sparsa quella rugiada & liquore di fantità, a la qual sola, & a quelli li quali nel suo grébo & ne le sue braccia stringe, & ritiene, s'appartiene l'imploratione & innocatioe di quel santo & puro nome, che solo sotto il cielo è a gli huomini stato dato : nel quale bisogna che ci saluiamo. Ma in questo luogo li Parochi siano diligenti & questo passo grandemente si ingegaino di esaggerare, cioè che s'appartiene al buon figlinolo non folo pregare il padre Dio con parole, ma ancora in fatti & con le operes sorzarsi che in lui risplenda la santificatione del dinin nome. Et piaceffe a Dio, che non fusiero di quelli, li quali dimandando con quelta petitione assiduamente quella santificatione del nome di Dio, quanto e in loro, con lifarti l'offendono & contaminano : per colpa di quelli ancora Dio è maledetto & bellemmiato. con-Ad Rom 2. tra li quali disse l'Apostolo : Nomes Dei per uns blasphematur inter gentes. Il nome di Dia è per cagione noltra l'estemmiato tra le genti. & appreilo Ezechiel leg-Exech. 35. giamo: Ingressi sunt ad gentes, ad quas introierunt, & pol-Liserant somen sault um meinn, cum diceretur de cis: populus domilite est, & de terra cius egressi sunt. Sono andati tra le genti, a le quali entrarono, & hanno macchiato il mio santo nome, quando di loro si dicena : quello e il popolo del Signore, & questi sono che sono ulciti de la terra di Dio, perche quale è la unta & come sono li costumi di coloro, che fanno professione di religiosi : cosi la sciocca & ignorante moltitudine suol giu-

dicare & de la religione, & de l'auttore di quella. perilche quelli, che uiuono secondo la religione Christiana, la quale hanno accertata & ricenuta, & a la sua regola indrizzano I oratione & le loro ope-

Att.4.

rationi, questi tali porgono una grande occasione & faPETITIONE.

mo & pe:

tte le mi.

il lilace.

Come ne

Est follo

-1116id.

single later

or healt When I

1.4.1.

A company of

Same along

winds I Ly

. . . . . .

J. Join.

11.24 12.2

the second

p displaying a

in a street of a second

S. Julia

1711

white burn

1000

THE PARTY OF

till wille

Third .

letone

17 , 5

opealione

íd-

& facoltà ad altri di lodare il nome del celeste padre, & di celebrarlo con ogni honore & gloria. Imperoche l'istesso signore ci ha dato questo ossitio di eccitare gli huomini con chiare opere di uirtù a le lodi & celebratione del nome diuino: a li quali in questo modo parla appresso l'Euangelista: Sie luceat lux uestra coram hominibus, su videam opera nestra bona, Eglorificent patre uestran, qui in calis est: Così risplenda la luce uostra in presenza a gli huomini, che ueggano le uostre opere buone, & glo rischino il uostro padre, che è in cielo. e'il principe de gli Apostoli disse. Conversationem uestram inter gentes habentes bonam, si ex bonis operibus uos considerantes glorificent Deum. Huuendo tra le genti la uostra conversatione buona, accioche da le buone opere considerando uoi glorifichino Dio &c.

## SECONDA PETITIONE.

## ADVENIAT REGNVM TVVM.

VENGA IL REGNO TVO. Il celefte regno, il quale in questa seconda petitione dimandiamo a Dio, è tale, che a quello si riferisce & termina tutta la predicatione de l'Euangelio : perche da quello incomincio san Giouan Battista a eshortare a la penitenza, quado dille: Panitentiam agite, appropinquabit enim regnum calorum. Fate penitenza: perche si aunicinerà il regno de'cieli. Ne d'altronde fece il cominciamento de la fua predicatione il Saluatore del genere humano. Et in quello salutifero sermone, nel quale a li suoi discepoli nel monte mostro le strade, che conducono a la beatitu dine, quasi proponendo l'argomento del suo ragionamento fece il suo principio dal regno de cieli, dicendo: Beati pauperes spiritus, quoriam ipsorum est regnum cxlorum. Bezzi li poueri di spirito, perche di quelli e il regno de'cieli. Anzi che a quelli, che pare defiderauano ritener-I. L. 3

Marth. 5

I.Petr. 2

Matth. 3

Matth.4

Martin 5

Luc.4.

Matth. 10

Luc. 3

AG.8

ritenerlo tra di loro, addusse per cagió de la sua necessa ria partita quelle parole: Et aliis ciuitatibus oportet me euan gelizare regnum Dei quia ideo missus sum : Mi bisogna ancora predicare a le altre città il regno di Dio; perche p questo sono stato mandato. Et questo medesimo regno poi comando a gli apostoli che predicatiero. Et a colvi, che gli hauea detto di uolere andare a sepelire il suo padre, rispose: Tu nade, amuncia regnum Dei. Tu nanne, & annuncia il regno di Dio. Quando poi fu risuscitato da morte, per quelli quarata giorni, ne li quali apparue a gli apottoli, parlaua del regno di Dio. Per la qual cofa li Parochi tratterano con grandissima diligenza queito luogo de la feconda pottulatione, accioche cosi li fedeli uditori conoscano, quanta forza & necessità fi ritruoui in questa seconda petitione. Et primieraméte a l'esplica re qua cosa dottaméte & sottilméte darà loro grade oc cassone& facultà il considerare, che quantunque sia que sta petitione cogiunta con tutte l'altre, nodimeno ci co madò il Sign.che ancora la facessimo teparata da l'altre, accioche cofi quello, che dimadiamo, cerchiamo co un grande affetto & con sommo studio. Perche egli ci disse: Quærite primum regnum Dei & institiam eius: & hæc omnia adiicientur uobis. Cercate prima il regno di Dio, & la sua giustitia: & tutte queste cose ui saranno aggiunte. Et per certo che in quella dimanda si contiene tata essi cacia, & copia de li celesti doni, che ella abbraccia tutte quelle cose, che sonnecessarie al conferuare la uita & spirituale, & corporale. Et come diremo noi colui essere degno del nome regale, il quale no habbi cura di qlle cole, ne le quali si cotiée la salute del regno? Hora se gli huominisono de la coteruatioe del regno loro folleciti & diligenti;co quanta cura & prouideza, si l'ee credere, che il Re de i Re conserui & cultodisca la unta & la salu

te de gli huomini? In questa petitione adunque del regno di Dio si comprédono tutte quelle cose, de le quali in questo nostro peregrinaggio, o piu tosto esilio habbia

Matth 6

mo dibisogno, le quali Dio benignamente promette do nerci

10

ni

h

të

81

to

CI

to

CII

W,

na necess

The eng

ing ancom

the p que

16,110 pt.

a colling

a ho s.

L. Saute.

- complete and of the

4. 3 3 1313 i ili

A ...

he he he

THE MINISTER OF THE PARTY OF TH

4 4

\*\*\*

eres Lange

Secretary of

The gar.

1. 18 .

Note at 11 miles

en in we per just and seed to be a

The same

10 mm

i dit

1.3.00

t,

- -

guali

abbia

te do CI

uerci concedere.perche immediatamente foggiunse ql le parole : E: hec omnia adiicientur uobis : Et tutte queste co se ui sarano aggiute. Ne le quali parole chiaramete ma nifestò, lui estere quel Re, che a l'human genere copiofaméte, & abodanteméte fumministra tutte le cose ne la conderatione de la infinita benignità del quale tutti eshortò il profeta Dauid, quando canto: Dominus regitme, Plal. 28. dy nibil mibi deerit. Il Signore mi regge, & niente mi macherà. Ma non basta il dimadare con uehemeza il regno di Dio, se co la petitione nostra non accopagniamo tutte quelle cose, le qualisono come istruméti da cercarlo & ritrouarlo.perche quelle cinque uergini stolte, certo è, che có grá defiderio & affetto d'animo dimádorno qsto regno, dicedo ofte parole. Domine, Domine, aperinobis. Si gn. Signore, aprici.ma pche no haueano feco quelle co se, che aiutassero la loro dimada, furono escluse. Ne cio fu fatto senza ragione. pche qlla è senteza uera, detta p bocca di Dio: Non omnis, qui dicit mihi, Domine, Domine, intra bit in regnii calorii: No ciascuno, che mi dice, Signore, si gnore, entrerà nel regno de'cieli. Per la qual cosa li Sacerdoti curati & Paltori de le ase da gli abodatissimi so ti de le sacre scritture attignerano qle cose, lequali pos fono a li fedeli eccitare l'animo e'l defiderio del regno de'cieli, & che la misera & calamitosa coditioe de lo sta to nostro pogano lor anati a gli occhi, le quali cose talméte li comnouano, che bé cofiderado & riducendofi al cuore loro, si mettano a memoria la soma beatitudine, & álli inefplicabili beni, de li quali l'eterna cafa del no stro padre Dio è abodate, pche noi siamo esuli & habita tori di quel luogo, nel quale ancora habitano li demonij:l'odio de quali contra di noi non fi puo in modo alcuno mitigare:perche son nerso l'human genere molestiffimi & implacabili. Che diremo noi de le domettiche Ad Galge & intestine guerre, lequali tra di loro fanno cotinuamé te il corpo & l'anima, la carne & lo spirito? p le quali de uemo sempre temere di non cadere in terra. Ma che diciamo noi, che deuemo temere?anzi che subito caderé

Ad Roin.y

La qual moleitudine di miserie ben conoscendo l'Apo stolo disse: Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mor tis huins? O infelice a me huomo, chi mi libererà mai del corpo di queita morte? Questa infelicità del noftro genere, auenga che per se stessa si conosca, nondimeno, comparandola a le altre nature, & a le altr e cose create, asiai piu ageuolmente si potra intendere. In quel le,o fiano priac di ragione,o di fenfo, ancora di rado ue diamo auuenire, che mai natura alcuna torca da le sue propie operationi del fento, o del moto, che le e naturale, si che si parta dal suo proposto & istituito fine. Que sto talmente apparisce ne le bestie saluatiche, ne li pesci & ne gli uccelli, che non fa di bisogno altrimente tal co sa manisestare. Et se tu risguardi al cielo, non intendi essere uerissimo quello che già disse Dauid. In æternum domine nerbuas tuum permanet in c.elo. O Signore in eterno la tua parola nel cielo è permanente. Perche il cielo è agitato da un cotinouo monimento, & da un perpetuo raunolgimento, tal che non si parte pure un minimo, pu to da quella legge, che gli è stata ordinata da Dio. Se tu conderi la terra, & tutto l'altro uninerso, uedrai chiaro, che onero niuna fua parte mai manca,o, te pure ciò auniene, si nedrà in cose minime. Ma il miserissimo huomo speisissime nolte inclampa; & se pur pesa a cose buone & giuste, di rado le esequisce: molte nolte quelle buo ne opere, che ha preso a fare, abadona, & diipregia: quel la ottima intelligeza, che dianzi gli piacque, subito gli dispiace, & quella refutado trascorre & casca in dishone sti configli, & a se stesso nocenoli. Quale è adunque la cagione di questa miseria, & inconstanza ? Il dispregio che si ha de le dinini ispirationi, percioche noi serriamo

le orecchie a le diume ammonitioi, ne nogliamo a quei Iumi alzare gli occhi, cheDio ci mette innanzi:ne alcol tiamo il nostro celeste padre, che ci comada cose si falu rifere. Per la qual cosa douranno li Parochi attendere a far fi, che auati a gli occhi de li lor popolifedeli mett,

no le

Pfal. 118

10 277

lo l'An

or popular.

Teran

a dair.

1,00

in ti

Sea Dil

Lun - Mile

464 166

S. Integral

garant.

re age,

en harde

es ar, e less bee

F. 1. 12.

LineO.

Car all

10 1115

C. T.

Cilian Elican

Manager Miles

gaguet |

cuicol

i talu

ndere

men

no le miserie de l'huomo, & manisestino le cagioni di tal miserie, & dimostrino la sorza de li rimedij, al sar le quali cose non gli macherà modo & facoltà, la quale ap prenderanno da S. Giouan Chrisostemo, & da S. Agost. & principalmete da quelle cose, che noi habbiamo trat tate ne l'espositione del Simbolo, peroche, conosciute quelle, chi sarà di quelli, che ne li peccati si truouano, che con l'aiuto de la preueniente gratia di Dio, a esem pio di sil prodigo sigliuolo, no si ssorzi leuarsi, & rizzar si & appresentarsi nel cospetto del celeste Re & padre?

Esplicate queste cose, paleseranno qual sia la utile & fruttuosa petitione de li fedeli, & quello, che con queste parole dimandiamo a Dio, massime che'l uocabolo del regno di Dio, fignifica molte cose, la dichiaratione de le qualinon sarà inutile a l'intelligenza de l'altre parti de la scrittura, & sarà necessaria a la cognitione di quetto luogo. Vna comune fignificacione aduque del re gno di Dio, & che si ritruoua frequéremète ne le sacre lettere, è quella, per la quale si dimostra non solo quella potenza, la quale Dio ha ne l'università di tutti gli huomini & di tutte le altre cose create, ma ancora la ,fuidenza, con la quale il tutto regge, & modera, perche diffe il profeta: In manu eius sunt connes sines terre. Ne la fua mano fono tutti li confini de la terra.per li quali co fini si intendono ancora quelle cose, che sono occulte, & nascose ne le interiori parti de la terra, & di turte le altre cose. Questo medesimo nolse significare Mardocheo con quelle parole: Domine Dens, rex omnipotens:in ditione enim tua cuncta funt positae, & non est qui tux possit resiste re woluntati. dominus omnium tu es , nec est qui res. stat maiestate tue. Signore Dio, Re onnipotête, ne la tua fignoria tut te le cose son poste, & non e chi a la tua uolonta possa refiltere. Tu mi ditutte le cole Signore, ne è chi refista a la tua maiestà.

Ancora con questa parola, Regno di Dio, si dichiara quella precipua & singolare proudenza, con la quale Dio cuttodisce & gouerna gl'huomini giusti, & fantisde la qual

P[al.94

Heft. 13.

1

100

int

17

Labili

7, 13 7 l'.

Sin!

2707

l'aè

den.

no.

aitte

ded

1110

alle

Cho:

Limo

1 020

la,ne (Stal

la qual propia & diligentissima cura intese Dauid, qua Pfal. 22. do diffe: Dominus regit me, & nihil mihi deerit. Il Signore mi regge, & niente mi mancherà. Et da Isaia su detto: Domi Ifa. 33 mus rex noster, ipse saluabut nos. Il Signore è nostro Re, & egli ci faluera. Ne la quale regal potenza di Dio auéga che con un peculiar modo in questa uita si ritruouino quei santi & giusti huomini che detto habbiamo, nondi Ioan. 18. meno Christo nostro Signor ammoni Pilato, che il suo regno non era di questo modo, cioè che no ha origine da queilo mondo, che è stato creato, & ha da mancare. peroche in quel mondo, nel quale habbiamo detto, fignoreggiano gl'Imperatori, li Re, le Republiche, li Duchi, e tutti quelli, liquali o desiderati da tutti, & eletti, sono proposti al gouerno de le città, & de le prouincie, ouero per forza,o con inginrie hanno occupato la fignoria. Ma Christo nostro Signore è stato costituito Re da Dio, come disse il profeta: Il cui regno, secondo quel Pfal.2 lo, che disse l'Apostolo, è giustitia: perche egli dice: Regnum Dei est instinia, co pax, co gandinm in Spiriu fancto. Il regno di Dio è giustitia, pace, & gaudio i Spirito santo. &regna in noi Christo Signore nostro p mezo de le uir tù interiori, fede, speranza, & charità. per le quali uirtù noi in un certo modo di questo regno diueniamo parti, & a Dio in un certo peculiar modo soggetti, al suo culto & ueneratione siamo consecrati.accioche, come dis-Ad Gal.2 fe l'Apostolo; lo uiuo, ma hormai non uiuo io, ma uiue in me Christo; cosi a nos sia lecito dire, Regno io, homai non io, ma regna in me Christo. Et è questo regno detto giustitia, perche con la giustitia di Christo nostro Signore è stato costituito. & di questo regno cosi appres Luc. 17 fo san Luca parlo il Signore: Regnum Dei intra vos est: Il regno di Dio è entro di uoi, perche quantunque Giesu Christo per sede regni in tutti quelli, li quali sono con tenuti nel gremio, & nel seno de la santissima madre Chiefa, nondimeno con uno spetial modo regge quelli, liquali di una eccellente fede, speranza, & charità do tati si sono dati a Dio, come pure & uiue membra fua.

-9:0013

ctto-[.

TOR

)10 at

Ittlig :

San Dan

e kale til

A La Mile A La Mile

parti,

OCH. T.C.

gam graden dem dariosi

10 9 112

1

noin:

100.1

Grefu

0.000

idre

iel-

do

bra

fua. & in questo si dice essere il regno de la gratia di Dio.

Ancora è il regno de la gloria di Do, idel quale il fignore nostro Christo apresso san Mattheo parlo, quando disse: V enite benedicti patris mei , possidete paratum uobis regnum a constitutione mundi . Venite benedetti dal mio Matth.35 padre, possedete il regno a noi apparecchiato da la costitutione del mondo. Il qual regno medesimo quel ladrone apreño san Luca, riconoscendo le sue sceleratezze, marauigliofamente desideraua, dicendo: Domine memento mei dum veneris in regnum tuum . Signore, ricordati di me, quando tu peruerrai nel tuo regno. San Giouanni ancora fa mentione di quello regno, quando dice aprello lui Christo: Nifi quis renatus fin - 10an. 2 ritex aqua, & Spirisa sancto, non potest introire in regnam Dei: Se uno non farà rinato di acqua & di fpirito fanto, non puo entrare nel regno di Dio. Ancora ne par lo l'Apottolo a gli Efefij: Omni: fernicato , a.t immi n- Ad Epli. ; dus , ant avarus , quod est la derven ferrines , non habet hereditatem in regno Christi, & Des. Ninno fornicatore, o inmondo, o anaro (il che è una seruità de gli idoli) ha Pheredità nel regno di Christo, e di Dio. Al medefimo proposito fanno alcune similitudini di Christo nostro Signore, con le quali parla del regno del cielo. Ma è necessario prima porre il regno de la gratia. perche no puo effere, che in alcuno r egni la gloria di Dio, fe prima non ha regnato in quellola gratia del medefimo. Et è la gratia, per quello che ne disse il Saluatore istesso, un fonte di acqua, che sale in uita eterna . Ma Ioan. che diremo noi essere la gloria altro, che una certa gratia perfetta & affoluta? Peroche finche fiamo uestiti da questo fragile & mortal corpo, mentre che in questo cieco pellegrinaggio & efilio erranti, & deboli ciritrouiamo, lontani dal nostro Signore, spesio inciampiamo & cadiamo, scacciado da nos l'aiuto del regno de la gra tia, nel quale ci appoggiauamo. Ma poi che ci risplenderà la luce del regno de la gloria, il quale è perfetto, ci con

ci conserueremo fermi & stabili in perpetuo.perche al-Ihora ogni mancaméto & incommodo haura fine, ogni nostra infermità confermata si fortificherà, & finalmen te Dio istesso regnerà & ne l'anima, & nel corpo nostro. la qual cosa piu ampiamente è stata trattata nel simbolo, quando si parlò de la resurrettione de la carne. Espo ste adunque le predette cose, le quali ci dichiarino il co mune senso & significatione del regno di Dio, si dee ho ra dir quello, che propiamente si dimandi per quella pe titione. Dimandiamo per tanto da Dio, che il regno di . Christo, che è la Chiesa, si accresca, che li infedeli si riuoltino a la fede di Christo nostro Signore, & al ricene re la uera cognitione di Dio, & li Giudei & li scismatici & gli heretici ritornino a la sanità, & si riducano a la comunione de la Chiesa di Dio, da la quale si sono ribel lati:accioche cosi si uerifichi, & si conduca al fine quello che per bocca d'Isaia disse il Signore: Dilata locum tentorii tui , & pelles tabernaculorum tuorum extende : longos fac funiculos tuos, & clauos tuos confolida. ad dexteramenim & ad læuam penetrabis : quia dominabitur tui , qui fecit te . Allarga il luogo del tuo padiglione, & distendi le pelli de' euoi alloggiamenti : allunga le tue funi, & conferma li tuoi chiodi: perche tu penetrerai a la destra & a la siniltra: percioche quello, che ti ha fatto, ti signoreggierà. Et il medesimo in un'altro luogo ditie: Ambulabunt gentes in lumine tuo, & reges in splendore ortus tui : leua in circuitu oculos tuos, & nide: omnes isti convregati sunt, nenerunt tibi. filii tui de longe meniunt, & filie tue de latere surgent. Le genticamineranno nel tuo lume, & li Re ne lo splendore del tuo nascimento: alza intorno gli occhituoi, & nedi : tutti questi si son congregati, son uenuti a te: li tuoi figliuoli uerranno di lontano, & le tue figliuole sorgeranno da canto. Ma perche ne la Chiesa si truouano di quelli, li quali con le parole confessando Dio, & con li fatti negandolo, mostrano hauere una fede informe, ne li quali per il peccato il demonio habita, & come ne le sue propie stanze signo-

14.540

Ifa.6.05

Ad Tit.1.

reggia

111

抽為

nent.

MING

1111

HILL

Lip

111

Et

2)

100

runi

1 (0)

herr

wii: k

1,911

mile

non

diqu

comp nech

ama

Elico

Dile

The.

Unde

delan

10

perde:

tine .(~

X Engla

TO TEM

nel in

Course !

MITA PRIME

Tall Car

a. beken

8 - 1-1-\* -- | |--

HAG DA

of Jan

do America

LANE.

ariota, a e

Walle.

7. 1

المالية المالية

ojema.

Zali:

HALL MAN

Marine

\* W . 125 Free Wo

rabra () 

10 21 10

ogill i

1200 ercher

e pare

Holts

ccaton

fierry

reggia in loro; per questo domandiamo ancora, che a quelli néga il regno di Dio, per il quale, sgoorata ogni caligine di peccati, & illustrati da li raggi de la dinina luce, fiano restituiti ne la pristina dignita de' figliuoli di Dio. Preghiamo ancora, che il celeste pidre, tolti nia dal suo regno tutti gli heretici, & scismatici, & da gllo scacciate tutte le offese & le capioni de' peccati, cosi pur ghi & netti l'anima de la sua Chiesa, la quale a Dio pia mente & fantamète dado il culto, fi goda una quieta & tranquilla pace. Finalmente dimadiamo, che solo in noi fi uiua, & folo regni Dio; accioche per l'aumenire la mor te non habbi in noi luogo; ma che ella sia assorta ne la uitttoria di Christo, nostro signore; il quale, destrutto & diffipato ogni principato de li nimici, ogni potesta, & ogni uirtu, fottometta al fuo imperio tutte le cofe.

Et harano cura li Parochi d' insegnare li loro popoli fedeli, (ilche a la natura di questa petitione si appartiene ) da quali cogitationi, pensieri, & meditationi iltrut ti possano a Dio mandare quelle denote preghiere. Et primieramente gli eshorteranno, che bene risguardino & contemplino la forza e'l ientimento di quella fimili tudine, che il Saluatore introdusse, quando disse: Simile est regnum cælorum thesauro abscondito in agro: quem qui innenit homo, abscondit, & prægandio illins nadit, & nendit univer sa,que habet, & emit agrum illum. Il regno de' cieli e fimile a un tesoro nascosto in un campo: il quale quel' huomo che lo truoua, asconde, & per il gaudio, che ha di quello, se ne ua, & uende tutte le cose, che ha, Er compra quel campo. Peroche quello, che conosce, le ricchezze di Christo nostro signore, cosmi dispregiera tutte le altre cose a comparatione di quelle ; a costui le facoltà, le ricchezze, la potenta par mano mili. Peroche niente e, che a quel iommo & presisto reforo pol Saparagonarsi, anzi che posta stare al cospetto suo. Onde quelli, a li qualifarà concetto conoscere tal cosa, esclameranno con l'Apostolo: Comia derimertura se ad phil.; ci, & arbitror ut Stercora, ut Christum lucinjariam. Tutte

lecole

le cose stimai dannosc; & le giudico uilissime per guada gnar Christo. Questa e quella nobile margarita enageli ca, a la quale colui che Ipéderà tutti qlli denari, che ha raccolti, con hauer uenduti tutti li suoi beni, godera la sempiterna seatstudine. O felici noi, se Giesu Christo ci mostrasse tanto del suo lume, che noi potessimo uede re quella margarita de la diuina gratia, có la quale egli regnane'suoi perche & tutte le cose nostre, & noi stessi uederemmo, accioche, comprata quella, la confernassimo: perche allhora potremmo fenza alcun dubio dire, Ad Rem. 8. Chi ci separerà mai da la charità di Christo ? Et se noi

Ffd.64. s.ad Cor. 2.

uogliamo sapere, qual sia la prestate eccellenza del regno de la gloria, ascoltiamo il profeta, & l'Apostolo, che di quella parlarono con le medefime uoci : Oculus non ui dit neque auris audinit neque in cor hominis ascendit, qua prepara wit Deus iis, qui diligunt illum. Occhio non uedde, ne orec chia udi, ne uenne in pensiero di huomo mai la gradez za di quelle cose, che ha Dio preparato a quelli, che lo amano. Et ci giouerà molto a impetrare quello, che dimandiamo, fe noi da noi istessi considereremo, chi noi fiamo, croe flirpe & progenie di Ada, di ragione discacciati & sbanditi dal paradifo. La indignità & peruerfità de' quali richiederebbe un fommo odio di Dio, & pene sempiterne. Onde allhora bisognerà che l'animo nostro fi humilij, & abbaffi : & cofi fara la nostra oratione pie- mq na di una Christiana humistà: & al tutto di noi stessi dif Mic fidati, in guisa di quel publicano ricorreremmo a la mi- toil fericordia di Dio, & tutto quello, che habbiamo da la tret fua benignità, riconoscendo, a lui renderemo gratie im alcu mortali, il quale ci habbi donato il suo spirito, nel quale fidati habbiamo ardire di gridare a lui, Abba padre. 105 Apprefio, confidereremo & penferemo con gran cura & of diligenza, quel che fare o schifare si debba, accioche lon

Luc. 18.

Rom. 8.

Matth. II.

al celette regno pothamo pernenire . perche non fiamo da Dio stati chiamati a l'otio, & a la pigritia : an-

ziche egli ci diffe: Regnum calorum uim patitur, & uiolani rapium illud . Il regno de' cieli pate forza , & li

uiolenti

100

intre:

717

1,970 nen (-

----

10 mm WE SERVED

TO THE SEC.

See . .

17.

(Outro)

ii. Vii.

into an design

mo.c.

of the

9.7421

10, 01

imon.

THE

Till Ilea

Mois

Jana:

no etili-1

10,000

1300 pi

10 CH.

JCC10C

enon itia: E , 0 22, 14

olenn

uiolenti lo rapiscono. Et altroue: Si uis ad uitam ingredi, Matth. 19 ferua mandata. Se tu unoi entrare a la nita eterna, offerua li comandamenti. Non basta dunque dimandare il regno di Dio, se gli huomini insieme no ci mettano ogni loro studio, & opera peroche è necessario, che noi siamo adiutori, & ministri insieme de la gratia di Dio nel tenere que l'corso, con il quale si peruiene al cielo. Dio non ci abandona mai, il quale ci promesse di douere se pre essere con essi noi:talche a questo solo deniamo hauer l'occhio, di non abandonare & Dio, & noi istessi. Et sono per certo di Dio tutte quelle cose, che sono nel re gno de la Chiesa, per le quali egli la uira de gli huomini difende, & conterua, & ci cagiona la sempiterna salu te. Sono di Dio le moltitudini degli Angeli, le quali noi con gli occhi non uediamo. Et e di Dio questo uisibil dono de' facramenti, ricchissimo di celeste uirtù. In queste cose è stato costituito da Dio a noi tanto aiuto. che non solo potiamo ester securi da l'acerbissimo regno de nostri nimici, ma ancora ci è concesso atterrare, & conculcare l'istesso tiranno, & li nefandi suoi seguaci. Per la qual cosa a l'ultimo dimandiamo feruentemé te a lo spirito di Dio, che ci comandi, che tutto quello, che facciamo, lo facciamo si come piace a la sua nolotà. & che tolga uia & destrugga l'imperio di Satanasso, che in quello estremo giorno non habbi in noi potestà alcu na:che Christo uinca, & trionsi:che le sue leggi per tut to il mondo habbino uigore, & auttorità, che li fuoi de creti, & ordinationi siano osseruate, che non si truoui alcuno che lo abbandoni o tradisca, ma che tali si mostrino tutti gli huomini, che senza paura o timore alcu no s'appresentino auanti al cospetto del Re, & Dio, & cosi prendano quella possessione del celeste regno, a lo ro ne la eternità ordinata, & costituita, doue si godano beati con Christo una eternità sempiterna.

ech

200

HOLD

Here

nio

prai

lira

210

te

rit

mo ni:

ueg

m

m

to

ni

te.

bi

Ce

u;

G

### TERZA PETITIONE.

#### FIAT VOLVNTAS TVA.

Matth.y.

5 I A fatta la tua uolontà. Essendo stato da Christo nostro fignore detto: No ois, qui dicit mibi, domine, domine, in trabit in regnum extorum sed qui facit untante patris mei, qui in cælis est, ipse intrabit in regnum cælorum. Non ciascheduno, che mi dice, fignore, fignore, entrerà nel regno de' cieli:ma chi fa la nolonta del padre mio, che è ne' cieli, quello entrerà nel regno de' cicli. Tutti quelli, che in quel celeste regno desiderano peruenire, debbono a Dio dimandare, che sia fatta la sua nolontà. Et però nel suo propio luogo è posta questa petitione, essendo fubito dopo la dimanda del regno celeste. Ma accioche li fedeli intendano, quanto ci fia necessario quello, che noi dimandiamo in questa preghiera, & quanta moltitudine di falutiferi doni conseguiamo, impetrado quel lo, che in esta si dimanda, dimostreranno li Parochi, da quali miserie, & calamità l'human genere fusse oppresso per il peccato del nostro primo padre. Imperoche Dio dal principio impresse un naturale appetito del propio bene a tutte le cose create, accioche per una cer ta loro naturale inclinatione cercassero & desiderassero il lor fine, dal quale non mai torcano, o si partano, se qualche impedimento di fuore non gli è opposto. Et fin dal principio fu ne l'huomo questo appetito del fin suo, che è Dio, auttore, & padre de la sua beatitudine, & tanto piu nobile & eccellente, quanto egli era di ragione dotato, & di configlio. Et questo amore, che con loro è naturalmente generato, hauendo conferuato tutte le altre creature priue di ragione: le quali si co me, hono che dal principio furono create, per natura rurono buone, cosi in quello stato & conditione si confernarono, & fino a hoggi fi conferuano: il mifero genere humano ritenne il fuo corso primo: perche non folo

PETITIONE

oda C-

W. C. A.

7770

1. 12

13m

Strie.

Lane.

----

nes pron

Charles !

Jan Value

nde oppr

Imperac

perito i

per und

- flution

1.1110.

ppolta, l

ipetito i

District.

o eoli eti-

more, Ci confer-

qualific.

er natus ne fi con-

ilero et che non fole

folo perdette li beni de la original giustitia, de li quali da Dio era stato arricchito, & ornato, sopra ogni uirtù de la fua natura, ma ancora ofcurò quello iludio & defiderio de la uirtù, che ne l'animo suo era p natura inscrto. & però diffe il falmo : Omnes declinaverunt , simul inuti- Pfal. 52. les facti funt : non est qui faciat bonum , non est us que ad unum. Tutti hanno declinato, & insieme son fatti inutili: non è chi facci bene, non è pure un solo.perche il sentimen to & la cogitatione del cuore humano fono inclinati al male fin da la sua adolescenza, talche di qui si puo agenolmente comprendere, che niuno per se stesso può ha uere gusto di cose, che a lui siano salutifere, ma che tutti sono riuolti al male. & perche innumerabili sono le prane cupidità de gli huomini, mentre che fono facili a l'ira, & a quella son trasportati con acceso desiderio, & a l'odio, a la superbia, a la ambitione, & quasi a ogni sorte di male : ne li quali mali auuenga che continouamen te ci ritrouiamo, nondimeno (tale è la somma miseria de la nostra humana conditione) molti di quelli mali si ritruouano, che noi non giudichiamo mali. ilche ci dimostra una notabile & singolare calamità de gli huomi ni : li quali accecati da le loro cupidità & libidini non ueggono, che quelle cose, che essi si imaginano essergli gioueuoli, sono il piu de le nolte pestifere, anzi che a ql Ii pernitiofi mali fono precipitofamente trasportati come a un defiderabile bene, & quelle cose, che iono ucra mente buone, & honeste, come contrarie hanno in horrore. Questa falsa opinione & corrotto giuditio detesta Dio con quelle parole : Veh qui dicitis malum bonum , & bo Isa 50 num malum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras, ponentes dulce in anarum, & amarum in dulce. Guai a uoi, che dite il male bene, & il bene male, giudicando le tene bre luce, & la luce tenebre, giudicando l'amaro dolce, & il dolce amaro . Accioche adunque mettano auanti a gli occhi nostri le nostre miserie, fogliono le facre lettere assomigliarci a quelli, che hanno perduto il uero senso del gusto : onde nasce, che si suggono

dal cibo, che a loro darebbe salute, & quello appetiscano, che loro è contrario, & dannoso. Ancora ci fanno fimili a li infermi . perche si come quelli, se prima non discacciano la infirmità, non possono esercitare gli offitij, & le opere de gli huomini sani, & gagliardi, cosi parimente noi no potiamo esequire quelle operationi, che a Dio son grate, senza l'aiuto de la diuina gratia. & se pure essendo noi talmente disposti, operiamo alcu ne cose, sono leggieri & al conseguire la celeste beatitu dine di poco, o di niun momento. Ma amare, & honora re Dio non potremo giamai, si come si conuiene, se da l'aiuto de la diuina gratia a ciò non siamo solleuati. perche è cosa si grade, & si alta, che noi che ci giaciamo in terra, non la potiamo conseguire con le nostre huma ne forze. Ancora quella è una comparatione attissima & conuenientissima per significare la misera conditione de l'human genere, per la quale fiamo detti fimili a li fanciulli, li quali lasciati al suo arbitrio, si muouono inconfideratamente a tutte le cose, fiamo ucraméte noi fanciulli, & imprudenti, tutti dati a scherzi, a parlari leg gieri, & a uane operationi, se da l'aiuto diuino siamo abandonati. Perche con tali parole ci riprende la sapien za : V sque quo paruuli diligitis infamiam, & stulti ea, que sibi sum noxia, cupient? Fin quanto o fanciulli amerete l'in fantia, & gli stolti le cose a loro noceuoli desidereran-1.2d Cor.14 no? Et l'Apostolo ci eshorta pure in questo modo: Nolite pueri effici sensibus: Non nogliate dinentare fanciulli con li sensi. Benche noi ci troniamo in maggior nanità & errore, che non fa quella età fanciullesca, la quale se bene è lontana da la prudenza humana, può nondimeno a quella con il tempo per se stessa peruenire: ma a la diuina prudenza, la quale è necessaria a la salute, noi nó potiamo pur aspirare senza opera & aiuto di Dio. perche se l'aiuto di Dio non ci susse presente, resutaremmo quelli, che son ueramente beni, & cosi ruinaremmo in una uolontai ia morte. Ma se uno, sgombrata con l'aiuto di Dio ogni caligine de l'animo suo, nedesse queste

113

ţio

du

ile

bo

it

311

m

mileric

Prou. r.

Sap.cap.1.

CL TIE

imar:

ing str

141,0

Bragett.

Lall Out

nd market 

Wiley Con

we're direct

Market Control

tening or man new entiring the

9 and 10 and

THE SERVE

Arrage of

en grand

miletie Likewing

indiana i

1300 in

17/11

CAE Ja

-2.11

Winds.

oil.

Tarana.

Laborate .

1100

1777

1111

DOLLO

por-

11110

OIR

14-

ite

miserie de gli huomini, & tolto da lui quello insensato Matth. 11 stupore, cominciasse a sentire la legge de le sue mébra, & riconoscesse le cupidità de li sensi a lo spirito ripugnati, & cofi ben confiderasse ogni inclinatione, che la natura nostra ha al male: come non potrà cottui con un ardente defiderio a questo male, dal quale fiamo per ui tio de la natura oppressi, & aggrauati, cercare un rimedio opportuno, & defiderare alla falutifera regola, a la quale la uita de l'huomo Chriftiano fi dee indrizzare, & conformare.

Quetto è adunque quello, che dimandiamo, quando preghiamo con quette parole, Fiat uslumtas tua; Sia fatta la tua nolontà, peroche, per hanere discacciata da noi l'obedienza, & spregiata la nolomà di Dio, essendo caduti in queste miserie; un sol rimedio a tanti mali ci è stato proposto da Dio, & questo è, che uiuiamo a qualche tempo conformi a la uolontà di Dio, la quale peccando dispregiamo, & tutte le nostre operationi & penfieri misuriamo con quella regola de la uolontà diuina: ilche accioche potiamo confeguire, supplicheuolmente dimandiamo a Dio, Fiat unlimitas tua. Et questo debbono coloro ancora dimandare istantemente, ne gli ani mi de'quali già regna Dio,& che già da li raggi del diuin lume sono illuttrati, per benefitio de la cui gratia obediscono a la uolontà di Dio. li quali se ben sono in tal modo disposti & preparati, nondimeno le propie cupidità glisono cotrarie per la inclinatione al male, che ne li sensi de gli huomini è inserta, talche se bene siamo tali, nondimeno grandemente deuemo temere di noi Iac. 14: stessi, stando noi in questo luogo, che astrarti & allettati da le concupiscenze, le quali militano ne le nostre menti, di nuouo non torciamo da la uia de la falute. Del qual pericolo il Signore nostro Giesu Christo ci auuerti con quelle parole. Vigilate, & orate, ut non intretis Matth. 16. in tentationem . spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. Vigilate, & orate, accioche non entriate in tentatione. lo spirito per certo è pronto, ma la carne è in-

uolonta.

ferma.perche non è ne la potestà de l'huomo, ne ancora in quello, che è per gratia di Dio giustificato, talmen te hauere gli affetti de la carne domi, che non mai poi in lui si possano eccitare perche la gratia di Dio sana be ne la mente di quelli, che sono giustificati, ma non sana la carne . De le quali cose scrisse l'Apostolo : Scio enim quia non habitat in me, hoc est in carne mea b.num. Perche io co nosco, che non habita in me, cioè ne la carne mia cosa buona, peroche come prima l'huomo perdette la giustitia originale, da la quale come da un freno le sue cupidi tà erano rette & gouernate, non puote di poi la ragione in modo contenerle che quelle cose non desideratsero, che ancora fono ripugnanti a la ragione: onde l'Apostolo scrisse che in qlla parte de l'huomo habita il peccato, cioè il fomite del peccato; accioche cosi noi intendessimo, che quello non dimora appresso di noi per qualche tempo, aguisa che farebbe un sorestiero, ma che, fin che niniamo, si ferma perpetuamente ne la habitatione de le membra, come habitatore del nostro corpo. Essendo adunque noi combattuti continonamente da li domestici & intestini nostri nimici, ageuolmente conosciamo, che denemo risuggire a l'ainto di Dio, & da lui domandare, che in noi sia fatta la sua

Si dee ancora far si, che li fedeli sappino, qual sia la forza di quella dimanda. Nel qual luogo, lasciare molte cose, che da li dotti scolaitici de la volontà di Dio utilmente & copiosamente si disputano, diciamo, qui la uolontà prendersi per quella, che sogliono dire uolonta di segno, cioè per quello, che Dio comanda, o ci ammonisce che facciamo, o che ci guardiamo di fare. Onde per questo nome Volontà nel presente luogo tutte quelle cose sono comprese, le quali ci son proposte per acquillare la celeste beatitudine, o siano cose pertinenti ala fede o ali coffumi : finalmente tutte quelle, le quali il Signore nostro Christo o per lui sttesso, o per la sua Chiesa ci ha comandato che faccia:

Ad Rom.7.

int

inte

Q

VIII.

chè

da

fe

e anco.

taime,

main.

diana:

nenz

: Sasa

Their:

o course [

10 to 10 10

entitle in

Name .

dules exile

50 10 10 50 10 10 10

\*\*\*\*

G. C.

Will.

1, 125

LIN

12111

TO TOWN

1 1100

110, Ç.:

irê Lu-

Mia, 2

10 411

e how

1:000ocole

tutte

r lui

012-

0,

mo, o prohibito che lasciamo di fare. de la qual uolontà in tal guisa scriffe l'Apostolo : Nolite sieri imprudentes , sed Ad Eph. ; intelligentes, que sit voluntas Dei: Non vogliate diventare imprudenti, ma intelligenti, qual sia la uolontà di Dio. Quando noi aduque preghiamo dicedo, Fiat noluntas tua, Dimandiamo primieramente che il celeste padre ci coceda facoltà di obedire a li diuini comandamenti, & di feruire a lui in fantità & giustitia tutti li giorni nostri, che secondo il cenno & uolontà sua operiamo tutte le cose, che noi osferuiamo, tutti quelli offitij, de li quali ne le sacre lettere siamo ammoniti, che, hauendo lui per guida & attore, tutte le altre cose operiamo, che a coloro si appartengono, li quali non son nati per uclontà di carne, ma per uolontà di Dio, segui tanto l'esempio del nostro Signore Giesu Christo, il quale si fece obediente fino a la morte,& a la morte de la croce,che noi fiamo apparecchiati piu tosto ogni cosa patire, che partirci un minimo punto da la sua uolontà. Ne alcuno fi ritruoua, che da l'amore & desiderio di questa diman da sia piu ardentemente acceso, che colui, a cui è concesso il risguardare & intendere la somma dignità di q1 li, che obedifcano a Dio: perche cossui intende, esser ue rissimo quel che si dice, che il servire a Dio, & l'obedire a lui, è un regnare. Ciascuno (disse il signore) che farà la uolonta del mio padre, che è in cielo,, egli è mio fratello, mia forella, & mia madre, cioè io fono con lui con tutti li legami di amore & beneuolenza cogiuntissimo. Niuno è quasi tra gli huomini fanti & giusti, che a Dio non habbi instantissimamente dimandato il dono singu lare di questa petitione.& tutti questi tali hanno usato bellissime & preclarissime orationi, ma bene spesso sono state uarie: tra li quali noi uediamo l'eccellente & soauissimo Dauid, che dimanda tal cosa in diuersi modi:perche hora dice: I imam dirigantur nia mea ad cu- Pfal. 118. stodiendas instissicationes tuas: Voglia Dio, che le mie nie si indirizzino a custodire le tue giustificationi. A le uolte : Deduc me domine in semitam mandatorum tuorum: Condu-MM

Conducemi ne la uia de'tuoi comandamenti. Qualche uolta: Gressius meos dirige secundum eloquium tuum, co mon dominetur mei omnis iniustitia. Drizza li miei passi secondo il tuo parlare, & non mi signoreggi mai ingustitia alcuna. A questo proposito fanno quelli altri luoghi: Da mihi intellectum, ut disan mandata tua: Dammi intelletto, accioche io impari li tuoi comandamenti. Iudicia tua doce me: Insegnami li tuoi giuditij. Da mihi intellectum, ut sciun testi nonia tua: Dammi intelletto, accioche io intenda li tuoi testimonij. Et spesso con le me desime parole tratta & ridice la medesima sentenza. Ii quali luoghi diligentemente debbono essere aumertiti, & esplicati a li sedeli, accioche cosi tutti intédano, quata copia forza di cose utili sia ne la prima parte di que sta petitione.

COI

the

par

out

che

dir

ec

nat

eile

del

20

no

tra

fce

hu

C

Ad Gal. 5.

Ad Ro. 2

Ad Ko.

Ad Ro.13

Secondariamente, quando noi preghiamo Dio, che sia fatta la sua nolotà, detestiamo le opere de la carne, de le qualiscrisse l'Apostolo: Manifesta sunt opera carnis; que sunt fornicatio, immunditia, impudicitia, luxuria. Sono le opere de la carne manifeste, che sono la fornicatione, l'immoditia, l'impudicitia, la lusturia. Et altroue disse: Si secundum carnem uixeritis, moriemini. Se uoi uinerete secondo la carne, ni morrete. Et dimandiamo, che Dio ci lasci quelle cose condurre a fine, che il senso, la cupidità, & la imbecillità nostra ci persuade, ma che con la sua nolonta moderi la nostra. Da questa tal uolontà sono molto lontani gli huomini, che fi dilettão de li piaceri carnali, li quali ne la cura& pen fieri di cose terrene sono fissi: perche questi tali precipitosamente da la loro libidine sono trasportati al goderfitutto quello, che desiderano, & in quel frutto de la lor prana cupidità pongono la loro felicità: talche quello ancora dicono esser beato, che gode & ottiene tiuto quello, che desidera. Noi per il contrario dimandiamo a Dio, si come disse l'Apostolo, di non fare la cura de la carne ne li nostri desiderij, ma che sia fatta la fua nolontà. Quantunque non cosi di leggieri ci conduciamo

· Car

li tem.

Tul:

luor

TLIT.

Maria.

The same

---

் வீருக்கு எ கையுக்கு

7.4

. 0.1

Do. in

on bearing

THE REAL PROPERTY.

1. 300

1: 1:01

in alg

e.che

Mill.

2. Di

and of the second

1 7 7 59 4 1 1 10

1700

11 00-

grant AS Section AS

nine.

TENC

M.M.

101-

a.d

duciamo a pregare Dio, che a le nostre cupidità non so disfacci:perche con gran difficultà a quelto potiamo in durre l'animo: conciosia che dimandando noi tal cosa, in un certo modo habbiamo in odio noi stessi :ilche an cora a stultitia attribuiscono quelli, che tutti sono attac cati al corpo. Ma noi per amore di Christo uoletieri so steniamo di essere detti stolti:il quale fu, che ci disse : Si Matt. 16. quis walt post ine venire, abneget semetipsum . Chi uuol nenire Luc.9 dopo me, nieghi se stello: & massime sapendo noi, che è molto piu utile il desiderare quello, che sia retto, & giusto, che conseguire & ottenere quello, che fia discrepante & alieno & da la ragione, & da la uirtù, & da la legge di Dio. Et certamente che colui è a partito assai peggiore, il quale è peruenuto a possedere quello che temerariamente & per impeto de la libidine defiderana, che colui, il quale non ha confeguito quello che ottimamente cercaua hauere. benche noi non solo dimandiamo che a noi non sia concesso quello, che spotaneamente desideramo, quando che il nostro desiderio è corrotto & guasto, ma che ne anche quello ci sia donato, che a le uolte dimandiamo, come se susse bene, essendo male istigati a ciò per persuasione & instinto del demonio, il quale finge essere un'angelo di luce. Parena quel defiderio & gusto di Pietro, principe de gli apostoli, giustissimo & pienissimo di pieta, quando egli pur si sforzaua di far si, che Christo quel configlio & de liberatione riuocasse, che hauea di andare a la morte:& nondimeno il fignore aspramente lo riprese: perche da gli humani fensi, & non da la diuina ragione, era guidato, & mosso. Qual cosa potea mostrare piu amore uer so il signore di quella dimanda, che quelli due fanti huomini Iacomo, & Giouanni fecero, quando adirati co tra quelli Samaritani, che il loro maestro non haucano uoluto alloggiare, lo pregauano che comandasse, che de scendesse il fuoco dal cielo, il quale consumasse quelli huomini crudeli & inhumani? nondimeno furono da Luc. Christo riprefi co quelle parole: No itis, cuius spiritus estis. MM

filius enim hominis non uenit animas perdere, sed saluare. Voi no sapete, di che spirito uoi ui siate : perche il sigliuolo de l'huomo non è uenuto per dannare l'anime, ma per faluarle. Ne folo, quando quello che defideriamo, è male, ouero ha spetie di male, deuemo pregare Dio, che sia fatta la sua uolontà: ma ancora, quando in uerità non è male, come quando la nolontà fegue quella prima incli natione de la natura, defiderando quelle cofe, che conferuano la natura, & quelle schifando, & refutando, che pare che le fiano contrarie. Perilche quando fiamo nenuti a quel termine, che noi uogliamo dimandare qualche cosa di questa sorte; allhora con tutto il cuore dicia mo, Fiat uoluntas tua. Imitiamo quello istesso, dal quale habbiamo riceuuta & la salute, & la disciplina de la salu te, il quale comosso dal natural timore de la sua acerbis fima morte, nodimeno in quello horrore, che hauea, na to da un fommo dolore, conformò la fua uolontà a quel la del padre, dicendo : Non mea usluntas, sed tua fiat . Non la mia fia fatta, ma la tua uolontà . Ma è hoggi marauigliosaméte corrotto & guasto il genere de gli huomini, li quali se bene a la loro cupidità haranno fatta forza,& l'haranno l'ottoposta a la uolontà diuina, nodimeno sen za l'aiuto di Dio, per il quale fiamo difesi dal male, & in drizzati al bene, non potiamo schifare li peccati. Deuemo adunque a questa oratione hauere ricorso, & a Dio dimandare, che egli sia quel che ci aiuti a ridurre a per fettione quel bene, che è cominciato in noi; che gli scor retti moti de la cupidità raffreni & deprima; che gli appetiti nostri renda obedienti a la ragione; che finalmen te facci conformi noi tutti a la sua uolontà. Preghiamo ancora, che tutto il mondo riceua la cognitione de la nolontà di Dio; accioche il dinino misterio, ascoso dal principio de secoli & de le generationi, dinenga noto & manifelto apresso ciascheduno.

Dimandiamo ancora la forma e'l modo di questa obe dienza, cioè, che si indirizzi a quella regola, la quale in cielo seguño gli angeli beati, & che osserua tutto l'altro

choro

964

121

cho

èni

noit noit

ren

no (

11

Igu

mē

m

111

CO

ei

re. Veiri

1110101

la peril.

no, tri

10,6

TITI C

Palli.

a maga an malakan a

a report of some

a mys

de trakete

7.10.61

nale, si in :i.Dene.

, SaDa

the Shi

anoro L

ita obe

palein

l'altro

choro de le anime celesti;accioche si come quelli spora neamente & con sommo loro piacere seruono a la diuina maestà, cosi parimente noi uolentieri obediamo a la uolontà di Dio nel modo, che egli uuole. Et per certo che ne l'opera & ne lo studio, con il quale a Dio seruia mo, da noi ricerca Dio un fommo amore, & una eccellé te charità talche se ancora per speranza de li celesti pre mii tutti a lui ci dedicassimo, nondimeno non per altro l'habbiamo a sperare, se non perche a la dinina maestà e piaciuto, che noi entrassimo in quella speranza: talche ogni nottra (peraza dee appoggiarfi & confidarfi in quel nostro amore uerso Dio, ilquale per mercede de l'amo re nostro ha proposta l'eterna beatitudine. Perche sono alcuni, li quali amoreuolmente seruono a uno, nondime no cio fanno per cagione del premio, al quale indrizzano quell'amore. Sono oltra di quelto alcuni altri, li qua li solamente da charità commossi, & da pietà, non rifguardano ad altro che a la bonta & uirtu di colui, che sernono, a la quale pensando, & di quella maranigliandosi, si giudicano beati d'essere fatti degni di adoperarsi per loro. Et questo significano quelle parole, che a le pri me sono aggiunte, che dicono,

# SICVT IN CAELO, ET IN TERRA.

SI come in Cielo, & in terra. Perche noi douemo grandemente sforzarsi di esser obedienti a Dio, si come habbiam detto che sono quelle beate menti. le lodi che meritano questi diuini spiriti nel fare quell'ossitio di una somma obedienza, narra Dauid in quel salmo: che comincia: Benedicite domino omnes uivitutes eius, ministri eius, qui facitis uolumatemeius. Benedite il Signore tutti uoi suoi ministri, & le uirtù sue, che sate la sua uolontà: Et se alcuno, seguitando san Cipriano, interpretasse quelle parole in questo modo, dicendo, In cielo, cioè ne buoni, & ne giusti & pierosi huomini; in terra, cioè ne li tristi, & ingiusti, & empii: noi approuiamo ancora la sua opinione, che s'intenda per il cielo

Pfal.102.

TERZA

il cielo lo spirito, per la terra la carne; accioche cosi & tutti obedifcano a la nolontà di Dio, & tutte le creature in ciascuna cosa. Contiene ancora questa petitione il rédimento di gratie. Imperoche noi ueneriamo la sua fantissima uolonta, & di un gradissimo gaudio pieni, co fomme lodi & gratulationi celebriamo tutte le sue ope re, come quelli, che sappiamo certo, che egli tutte le co se ha fatte bene. Imperoche essendo cosa manifesta, che Dio è onnipotente; di qui necessariamente segue, che noi intendiamo & fappiamo, come tutte le cofe sono sta te fatte a un suo cenno. Et perche noi ancora affermiamo, che egli è fommo bene, come è in effetto, però con fessiamo, che tutte le sue opere sono buone; essendo che egli habbi compartita a tutte la sua bontà. Et se ben noi non potiamo penetrare in tutte le cose, & intenderella dininaragione, in tutte però, lasciata ogni ragione di ambiguità, & deposta ogni dubitatione, quel detto de l'Apostolo confessiamo uerissimo, Essere inin uestigabili le sue uie. Ancora spetialmente osseruiamo per un'altra cagio-

to

(C)

SI 136

191

199

101

11.12

100

101

1131

1010

k da

no t

neni

Clon.

21311

to,fe

loca

no pl.

eau

PA

NO.

quel

lifor

le pe haq

AdRo.11.

ne la uolota di Dio; & questa e perche da lui del suo ce leste lume siam sattidegni.peroche hauendocitratti de AJ Colof. I. la potestà de le tenebre, ci ha trasportati nel regno del figliuolo de la sua dilettione. Ma accioche ne l'ultimo luogo si dichiari quello, che s'appartiene a la meditatione di questa petitione, ci bisogna ritornare a quello, che nel principio si toccò, cioè, che il popolo fedele nel proferire questa petitione dee esser co l'animo humile & basso, reputado seco istesso qua forza de la cupidità, che ne la natura nostra è inserta, la quale è repugnate a la diuina uolontà, confiderando che in quello offitio è da tutte le nature superato, de le quali cose èscritto.

Pfal.118.

Omnia seruiunt tibi: Tutte le cose ti seruouo. Dipoi, che egli e grademete debole, & infermo: talche no pur può fare opera alcuna a Dio grata, ma ne anche cominciare, se dal divino aiuto no è sollevato. Ma perche niete è piu magnifico, niente piu prestante, che seruire a Dio, & ninere

che co:

le cre.

a pent

Ling

10 bis.

eleis

\*\*\*

iel lieu

Section of

egno del

Littime

medit.

i quelle

edelent o humi:

enpidia rugaite: office:

per, cht

ш-рио

incla-

iete e Dio,

re

& ninere secodo le sue leggi & precetti si come habbiadetto, qual cosa a l'huomo Christião esser puote piu de fiderabile, che il caminare ne le uie del Signore? che il no raunolgersi mai p l'animo, ne mai prédere a fare cofa alcuna, che da la diuina nolotà fia discrepate?& accio che in tal uita fi eserciti, & co piu diligeza osserui quel tale istituto, cerchine li sacri libri gli esempii di coloro a li quali ogni cota fuccesse male, non haucdo li cosigli loro coformati a la dinina nolota. Finalmete fiano li fe deli am icitrati, che sépre si quietino & riposino ne la sé plice & affoluta uolontà di Dio. Colui, che in piu basso luogo giudica effere, che la sua dignità o grado nó ricer ca, sopporti la fua codicione co patientia, ne lasci p que fto il fuo ftato, ma fi resti in quella nocatione, ne la qua le è stato chiamato, & fortomerta il suo propio giuditio a la nolotà di Dio:il quale assai meglio ci pronede, che noi no fapremo defiderare. Se da la pouertito macamen to di robba, se da infermità di corpo, se da persecutione, ie da altre molestie siamo aggrauati, & eppressi "douemo tenere per certo, che niuna di quelle cose ci può au uenire senza la nolota di Dio, la quale e la perfetta ragione di ogni cosa: & pero che noi non douemo troppo grademète perturbarci, ma sopportare có animo inutto, sempre hauédo quelle parole in bocca: Sia fatta la uo lotà di Dio. & quell altre del beatissimo Iob : Sicut domino placuit, ita factum est: Come al Signore e piaciuto, così è auuenuto: sia il nome del Signore benedetto.

Tob. I

PANEM NOSTRVM QVOTIDIANVM DA NOBIS HODIE.

IL PANE NOSTRO QVOTIDIANO DA A NOI HOGGI. La quarta petitione, & le altre, che a quelto feguono, con le quali propiamente dimandiamo li fouuenimenti & a l'anima, & al corpo, si referiscono a le petitioni di sopra dette imperoche l'oratioe del Sig. ha qsto ordine & modo, che a la postulatione de le cose diuine

al corpo & al mantenimento de la uita. Perche, si come gli huomini si riferiscono & riuolgono a Dio, come a lo ro ultimo fine:cosi li beni de l'humana uita nel medesimo modo sono indrizzati a li beni diuini li quali sono & da essere desiderati & dimâdati,o pche cosi richiede. l'ordine diuino, ouero perche noi habbiamo di mestieri di quelli tali aiuti a l'acquisto de'beni diuini : accioche da quelli souvenuti, conseguissimo quel fine, che ci è sta to proposto: il quale si conticne nel regno & ne la gloria del celeste padre, & ne l'osseruare & esequire quei precetti, li quali noi sapiamo che sono secondo la noló tà di Dio.onde tutta la forza & ragione di questa petitione deuemo referire & indrizzare a Dio, & a la sua gloria. L'offitio adunque, che li Parochi uerso li loro au ditori hauranno da usare, sarà tale, che essi intendano, che nel dimandare quelle cose, che s'appartégono a l'u so, & frutto de le cose terrene, deuemo tutto l'animo & studio nostro indrizzare a l'ordinatione di Dio, ne mai partirci da quella in parte alcuna. Peroche circa quello che disse l'Apostolo: Quod oremus, sicut oportet, nescimus: Noi no sappiamo pregare si come sa dibisogno: noi erriamo grandeméte in queste dimade de le cose terrene, & caduche. Debbono duque quei beni essere dimadati, come fa dibilogno dimadargli:accioche, se noi dimadassimo qualche cosa disordinatamente, non hauessimo da Dio quella risposta : Nescitis, quid petatis . Voi no sapete, quello ui dimádiate.Il segno certo di giudicare, qual sia buo na, & qual trifta dimanda, farà il configlio, & il proposito del dimandatore. Perche, se uno dimanda cose terrene con quell'animo, che egli al tutto le giudichi beni, & in quelle, come nel suo desiderato fine, quietandosi, no si curi di altro, ne, haunte olle, cerchi altro; costui S. Agostino. p certo no ora, coe bisogna. imperoche disse S. Agostino Noi no cerchiamo quette cose téporali, coe beni nostri, ma come cose a noi necessarie. l'Apostolo ancora ne la epistola a li Corinti insegna, come tutte le cose, che

i,il di,

1100

TOTAL COLUMN

nin(

jyno

"10 O 113

1500

1100 celt

oer c

mol

re S

lira i

Acue

quali

12 13

pero Harl

haue

tion

Con

tati lop

lapr

to d

fent birth:

in go

list to MALE

s'appar-

Ad Ro. 3.

Matth. 20

artergo

ie, fign

.come.

el mel

Chal

07.7

Ot It.

New Waggers

Page Lawrence

en Lavagar

tion and my

112 m

in a, a

d'a disease

Dio,ree.

Mili

e man ka

6: **\*:** 13/20 2,80

110,000

modif

pete.gii

112 12

1000

4 . sk. 7.

Part.

170; CO.L.

Agolur.

nolt:

ra ne li

le, chi pars'appartégono a gli usi necessarij a questa nostra uita, bi fogna referire a gloria di Dio. perche, o che mangiate, diffe, o che beuiate, o che facciate qual fi uoglia altra co sa,il tutto fate a gloria di Dio . Ricorderanno li Parochi, quanto fiano necellarie le cose esterne per potere hauere il uitto, & mantenere quelta uita. ilche ancora maggiormente conolceranno, se si farà comparatione di quelle cose, le quali furono necessarie al uiuere del primo padre del genere humano, & dopo di lui agli altri huomini.perche quantunque egli hauesse hauuto bi fogno di cibo, per riltorare le forze, in quel nobiliffimo stato d'innocenza, onde egli ruino, & per sua colpa tutta la sua posterita : nondimeno tra le nostre & le sue necessità è gran differenza. perche egli non hauria haunto bisogno de le nesti per ricoprirsi il corpo ; non del tetto per ricourarsi sotto di quello, non de le armi per difendersi, non de li remedij per la sanita, non di molte altre cose, de l'auto de le quali noi per sostenta re & defendere la debolezza & fragilità di questa nostra natura, habbiamo mancamento. gli saria stato ba steuole a conseruarsi la uita immortale quel frutto, il quale gli haurebbe prodotto quell'albero felicissimo de la uita senza faticha sua, o de'suoi descendenti. Ne però in tante delitie del paradiso deueua l'animo suo starsi otioso, il quale Dio in quella stanza di piacer haueua collocato per operare: nondimeno niuna opera tione gli sarebbe stata molesta, niuno esercitio non giocondistimo, & suavissimi frutti haurebbe sempre ripor tati de la coltinatione di quelli felici giardini : ne mai l'opera, o la fua speranza l'haurebbe ingannaro. Ma la prole de' suoi posterinon solo è stata prinata del frutto del uitale albero, ma ancora con quella horribil fentenza condennata: Maledictaterra, in opere tuo, in la. Gen. 3. boribus comedes ex ea cunctis diebus uita tua : spinas & tribulos germinabit tibi , & comedes herbas terræ . in sudore uul sus tui uesceris pane tuo, donec reuertaris in terram, de qua umpour es : quia puluis es , & in puluerem reuerieris ; Ma-

2

gulat

Lion

apre

Hett

1001

le'fi

nesh

odon

70,01

ingt

Ec

o fee

in qu

101 d

are le

a cof

hee

laco

quello

ita de

lite no

Willy!

l'edi-

ledetta fia la terra ne l'opera tua : ne le tue fatiche man gierai di quello, che ella produrra tutti gli giorni de la pq uita tua : ti germogliera ipini & triboli : & mangierai l'herbe de la terra : nel sudore del tuo nosto mangieraj il tuo pane, finche ritorni ne la terra, de la qual fotti pre fo. perche tu sei poluere, & in poluere ritornerai. A noi adunque sono auuenute tutte le cose al contrario di quello, che sarebbe stato, se Adam fusie thato obediente a la parola di Dio: onde si son tutte le cole rinoltate & cangiate in pessimo stato. Nel che si ritruoua una cosa molestissima, che bene spesso dopo una infinita fatica, & dopo un gradissimo sudore & spesa non segue frutto alcuno, quando egli anuiene, che li frumenti, che buoni habbiamo feminari, dinentano cattini, & fuaniti, onero sono oppressi da l'asprezza de l'herbe inutili, & saluatiche, che tra loro crescono, o da pioggie impetuose, da uento, da grandine, da arfura, da una ruggine percofsi & atterrati perdono, talche le fatiche di tutto l'anno in un picciolo tempo per qualche calamità & tempestà del cielo, o de la terra ritornano in niente. Ilche auuiene per la grandezza de'nostri peccati, per li quali ira to Dio non benedice le opere nottre, ma resta stabile & ferma contra di noi quella horrenda fenteza, che nel principio pronuntio contra di noi. Li Paffori adunque molto attenderanno, & metteranno gran cura a trattare questo luogo; accioche con sappia il popolo fedele, che gli huomini trabboccano per colpa loro in co fi fatte angultie & milerie: accioche intenda ancora, co me gli bifognera fudare, & affaticarfi, fe quelle cofe uor rà procurarsi, le qualiglisono necessarie al uiuere. Ma le a le nostre fatiche Dio nó darà la fua benedittio ne, ogni nostra speranza & sforzo sarà uano & fallace . perche chi pianta, è niente : & chi annaffia, è niente: ma Dio, ilquale l'accrescimento concede. Etil profeta diffe; Nisi dominus ædisicaverit domum, in uanum laborauerunt, qui adificant eam. Se il Signore non edificherà la casa, in uano si saranno affaticati quelli, che

Gen. J.

s. Cor. 2.

Pfal. 126.

Jan Jan

Cam L

to man

quality.

and or and

AL W. Tell.

TO THE SECOND

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

of all tylian

mana, que mana brese

a mineraw.

n italian Sistematur a s dables of

and the later of

and Indicate to

il, itti.

int like

21110

Giora L

13000

Las Luja -

Sta Malayar

JECO.

The state of

ind to Ilin

int a Li

111 22

non edi:

11,6 l'ed-

l'edificano. Infegneranno adunque li Parochi, come fo no quasi innumerabili cose, le quali se ci mancano, oue ro noi perdiamo la uita, ouero uiuiamo con afflittione, & moleitia.imperoche conoiciuta che farà questa neces fità, che habbiamo de le cofe, & questa debolezza de la nostra natura, il popolo Christiano sarà sforzato andar fene al suo celeste padre, & da lui parimente dimandare li terreni & celesti beni. Imiterà quel figlinolo prodi go, ilquale hauendo in quella lontana regione incomin ciato a hauere bisogno, & ne la sua estrema same non hauendo pure chi gli desse le silique, che gli porci man gianano, finalmente ritornando in se stesso, pure intese, & conobbe, che il rimedio a tutti i mali, da i quali era oppresso, non d'altronde, che dal suo padre, doueua aspettare. Nel qual luogo ancora con maggiore fiducia Luc.15 se ne andrà il popolo fedele a l'oratione, se nel pensiero & cogitatione, che hauerà de la diuina benignità, si ricorderà come le paterne orecchie sempre a le noci de' figlinoli stanno aperte. imperoche mentre che egli ci eshorta a dimandare il pane, ci promette ancora di douerlo concedere abondantemente a chi rettamente lo domanderà, perche infegnandoci come lo dimandia mo, ci eshorta a dimandarlo, eshortandoci ci spinge, & spingendoci ci promette, promettendoci ci conduce in una speranza di douere certissimamente impetrare.

Eccitati adunque & infiammati gli animi del popolo fedele, fegue a dichiarare quello, che si dimanda in questa petitione: & prima, qual sia quel pane, che noi dimandiamo. Si dee adunque sapere, che ne le sacre lettere con questo nome di pane si significano molte cose, ma principalmente due, prima tutto quello, che e nel uitto & ne le altre cose, le quali noi usiamo a la conservatione de la vita, & del corpo: dipoi tutto quello, che ci è stato concesso per dono di Dio, per utisità de la uita, de lo spirito, & de l'anima, & per la salute nostra. In questo luogo adunque dimandiamo gli aiuti,& souuenimenti di questa uita, che meniamo in

api

te I

coli

110

men.

Giel

ine

Hin

gibo

tra

di

de

(0)

Sig

fad

per ler

be

ue

tit

Re

ci

ce

fte

€0

ha

le

ad Deum

terra secondo l'auttorità de li padri santi, li quali in tal modo hanno sentito, & dichiarato. Per la qual cosa non debbono effere ascolrati coloro, liquali dicono, che a gli huomini Christiani non è lecito da Dio diman dare li terreni beni di questa uita. Perche a questo errore sono contrarii oltra la comune opinione di tuttili vadri, molti essempi si del nuono, si del necchio testamento, perche Iacob, uoltandosi a Dio, cosi lo prega: Si fuerit dominus macum, & custodierit me in uia, per quam ego ambulo, & dederit mili panem ad noscendum, & ue stimentum ad induendum reversusq. fuero prospere ad domum patris mei, erit mihi dominus in Deum: & lapis iste, quem erexi in titulum, uocabitur domus Dei, cunctorumq, quos dederis mihi, decimas offeram ubi . Se il Signore farà meco, & mi custodirà ne la uia, per la quale io camino, & mi darà il pane da mangiare, & il uestimento da coprirmi, & se io ritorne rò con prosperità a la casa di mio padre, il Signore mi sarà Dio: & questa pietra, che io ho ritto intitolo, sarà chiamata casa di Dio. & di tutte le cose, che tu mi darai, ti offerirò le decime. Salomone ancora dimandaua un determinato aiuto a la fua uita, quando diceua. Mendicitatem, & divitias ne dederis mihi. tribue tantum victui meo necessaria. Non mi dare ne mendicità, ne ricchezze.dammi solo quelle cose, che al uiuere mio sono necessarie. Mache diremo noi, che il Saluatore del genere humano ci comanda, che dimandiamo quelle cose, lequali ciascheduno affermerebbe richiedersi a l'uso & necessità del corpo nostro? disse egli: Orate ut no siat suga uestra in hieme, uel sabbatho. Pre gare, che la fuga uostra no steruega il uerno, ouero il sab batho: Et che diremo noi di san Iacomo, il quale disse quelle parole. Tristatur aliquis uestrum? oret. æquo animo est? psallat. E alcuno di noi afflirto, & mal contento? facci oratione. sta contento? canti . Che diremo noi de l'Apostolo, il quale cosi a li Romani parlaua:

Objecto uns frates per dominum nostrum Iesum Christum, &

per caritatem sanci i Spiritus, ut adiunetis me in orationibus pro me:

Gen. 28

Prou. 30.

Matth.24

Iac. 5.

Ad Ro.15.

quilin

a qual-

all dio

Dio c-

1 Ollin

TE de

White .

Co. John

A. Pray

Marine !

CHARLES TO

12. 2

t property.

Burn - sin i burn - sin i

Till reserve

antign or c

200

TUAL EL

d marely cold

7. 875 . B

ne meni cheal

00 FOL O الله الله

ING IT

corposi

Part de ser

onen-

1 0112

Sa. Ellina

al conti

dremi

parla

ition, ibus pri ad Desa

ad Deum, ut liberer ab infidelibus, qui sunt in Iudea. Io ui prego fratelli per il Signore noltro Giesu Christo, & per la charità de lo Spirito santo, che uoi mi aiutiate ne le orationi nostre che fate al Signore, accioche cosi sia liberato da quelli infedeli che si ritrouano ne la Giudea. Per la qual cosa auuenga che a li fedeli sia stato da Dio concesso, che dimandino questi souuenimenti de le cose humane, & sia stato dal nostro Signore Giesu Christo insegnata questa persetta sormula di ora re: non ci resta homai dubbio alcuno, che questa non sia una de le sette petitioni. Dimandiamo ancora il pane quotidiano, cioè le cose necessarie al uitto : talche per queito nome di Pane intendiamo tutto quello, che ci sia bastante, & necessario, ouero siano uestimenti, per coprirci, o cibi per nutrirci, & questo cibo o sia pane, o carne, o pesce, o qual si uogita altra cosa. peroche uediamo che Eliseo usò quello modo di parlare, quando egli ammoniua il Re, che prouedesse il pane a soldati Assirij, a li quali su data una gran copia di diuersi cibi . Sappiamo ancora, che dal nostro Signore Giesu Christo è scritto, che egli entrò in casa d'un certo principe di Farisei il giorno del sabbatho per mangiare il pane : con la quale uoce ucdiamo essere significate tutte quelle cose, che al cibo, & al beueraggio sono necessarie, & pertinenti. Per hauere ancora una affoluta fignificatione di questa petitione, bisogna molto bene anuertire, che per que-Ro nome di pane non si deue intendere una abodate & esquisita copia di cibi, o di nestimenti, ma una necessaria & semplice sufficienza, si come scrisse l'Apostolo: Habentes alimenta, & quibus teganur, his conten- 1. Tim. 6. ti simus: Se noi habbiamo gli alimenti, & tanto che ci copriamo, deuemo contentarci. & Salomone, come prouer. jo. habbiamo detto, prego Dio, che solo gli concedesse le cose al suo uiuere necessarie. A queita frugalità & parsimonia, che habbiamo detto, siamo eshortati con quella uoce, che subito segue. perche quando

tro

me!

ILD

nil

mli

chi

qui

no

fi:

211

21

AST.

bi

(3

pr

00

noi diciamo, Nostrum, noi dimandiamo tanto pane che ci basti a le nostre necessità, & non che ci auanzi. onde noi non lo diciamo nostro, perche noi lo potiamo procacciare da noi stessi con la nostra opera & industria senza l'aiuto di Dio, ma perche ci è necessaria, & perche ci è concesso da Dio, padre di tutti, il quale con la fua prouidenza nutrisce tutti gli animali. Et però disse David : Omnia a te expestant, ut des illis escam in tempore: dante te illis, colligent: aperiente te manum tuam, omnia, implebuntur bonitate. Tutte le cose da te aspettano, che tu dia loro l'esca al tempo: & quando tu la darai, essi la riceueranno: & quando tu aprirai la tua mano, tutte le cose si riempieranno di bontà. Et in un altro luogo: Oculi omnium inte sperant domine, & us das illis escan in tempore oportuno. Gli occhi di tutti sperano in te Signore, & tu dai loro l'esca nel tempo oportuno. E detto ancora pane nostro per questa cagione, perche ragioneuolmente da noi dee essere acquistato, & non procacciato con ingiuria, con fraude, o con furto. Imperoche le cose, che noi acquistiamo con trifli modi, & con arti ingiuste, non son nostre, ma di altri; & bene spesso ci arreca qualche calamità o la acquisto loro, o la possessione, o almeno il perderle. Ma poi per il contrario ne li guadagni honesti & fatico. si de gli huomini giusti, secondo la sentenza del profeta si ritruoua gran tranquillità & felicità. Imperoche disse egli : Labores manusm tuarum quia manducabis, beatus es , & bene tibi erit . Perche tu mangierai de le fatiche de le tue mani, beato sei, & harai bene . A quel liancora, che con una giusta fatica cercano il uitto, promette Dio il frutto de la sua benignità con quelle parole: Enittet dominus benedictionem super cellariatua, & Super omnia opera manuum tuarum , benedicetque tibi . Manderà il Signore la benedittione sopra le tue dispense, & sopra tutte le opere de le tue mani, & ti darà la sus benedittione. Ne solo dimandiamo a Dio, che ci sia le to & concesso godere con l'aiuro de la sua benignità

Pfal. 183.

Pfalit 17.

Deut. 28.

PETITIONE.

paned

171.00

11mo-

indu-

12,82 San College Etpero

f Mint and the man

George Service Jes

t there is

West Age

N SENSON

and a

waste ju

Lings.

all bloom

LII. L

12:20 1

a sala a

i in

12/16

PRETARE .

market Sain

40 64

Agua

al cutto,

on que l'

12000

Man-

pente,

lara la

, che

la lui

I, I

temente.

benignità quello, che col nostro sudore & uirtù ci habbiamo acquittato, (perche quello ueramente è detto no ftro ) ma ancora gli dimandiamo, che ci dia una buona mente, accioche le cose, che giuttamente habbiamo acquistate, potiamo ancora usare giustamente & pruden-

### QVOTIDIANVM.

QVOTIDIANO. Sotto questa uoce ancora si contiene quella fignificatione de la frugalità & parfimo nia, de la quale poco fa ragionammo. perche non dimandiamo un moltiplicato o delicato cibo, ma solo quello, che satisfacci a la necessità de la natura : talche in quetto luogo douriano uergognarfi coloro, li quali, perche hanno in fattidio li cibi communi, uanno inuettigando & con ogni diligenza cercando esquisitissime torti di uiuande, & di uini pretiosi. Sono ancora con questa uoce, Quotidiano, ripresi coloro, a li quali quelle horrende minaccie propose Isaia quan Ias.s. do disse: Væ qui congiungitis domum ad domum, & agrum agro copulais usque ad terminum loci : nunquid habitabitis uos soli inmedio terræ? Guara noi che congingnete una cafa a l'altra, & un campo a l'altro fino al termine del luo go. Hor credete uoi habitare soli nel mezo de la terra ? Peroche la cupidità di tali huomini è insatia- Eccle. 5. bile : de li quali cosi scrisse Salomone : Auarus non implebitur pecunia. L'auaro non si empirà di denari. A proposito di questo fa ancora quel detto de l'Apostolo: Qui uolunt divites fieri, incidunt in tentationem, & in laqueum Diaboli: Quelli, che uogliono diuentare ricchi, cascano ne la tentatione, & nel laccio del Diauolo. Appresso, lo diciamo Pane quotidiano, perche quello mangiamo per rifocillare & ristorare l'humor uitale, ilquale per forza del uitale calore quotidianamente si consuma. Finalmente un'altra ragione, per la quale si dica quotidiano, è questa, perche assiduamente si dee dimandare, NN

dimandare, accioche cosi perseueriamo in questa confuetudine, di amare, & di honorare Dio, & che al tutto ci persuadiamo, si come è uero, che la uita, & la salute nostra tutta dipende da Dio.

DA NOBIS.

DA a noi . Niuno è, che non intenda, quanta materia quette due uoci porgano al'eshortare li fedeli, che piamente & fantamente offerumo & honormo l'infinita potenza di Dio, ne la cui mano sono tutte le coie, & che detellino quella nefanda ollentatione di Satanasso, il qual disse : Mihi tradita sunt omnia, &, cui volo, doilla. A me sono state date tutte le cose, & le do, a chi io noglio. Peroche essendo tutte le cose comparti te per uolere d'un solo Dio, sono ancora dal medesimo & conservate & accresciute. Ma quisdirà qualcheduno : qual necessità hanno li ricchi di dimandare il pane quotidiano, abondando di tutte le cose ? Hanno quella necessità di pregare Dio in questo modo, non perche fiano loro concesse quelle cose, de le quali per benigni tà di Dio hanno abondanza, ma accioche non perdano quelle, de le quali abodano. Onde, si come scriue l'Apo stolo, di qui imparino li ricchi a non uolere troppo altamente presumere & sperare ne la incertezza de le ric chezze, ma in Dio uiuo, il quale è quello che ci concede abondanteméte tutre le cose, perche di quelle ci go diamo. Di quelta necessaria peritione adduce S. Giouan Chrisottomo una necessaria ragione, & è questa, che non folo dimandiamo, che a noi il cibo sia sumministra co, ma che la mano del Signore sia quella, che ce lo por ga:la quale comunicando una gioueuole & utilitlima ef ficacia al pane quotidiano, fa si che il cibo sia giouenole al corpo, & il corpo ferua a l'anima. Ma per qual cagione diciamo noi, Danobis, da a noi, con il numero del piu, & non, Da:niii, da a me, con il numero del meno? per che è propio de la Christiana charità di non essere folo sollecito di se stesso, ma di affaticarsi ancora per il prossimo, & procurando la utilità propia ricordarsi an-

Luc.4.

2.Ad Ti.6.

(011)

con che

not

ui

10.

2101

fur

fe

m

&

ielti (C).

ieales Klafa

1,94

\*\* \*\*\* \*\*\*

Living 13

Service Services

6. 64.

War .

\$ 6 x 10 1/4

And the same

Teg ring

and ...

M M P P NI

2 +74's

1000

1000

LC is

Later Line

Bina 125

a blattered

00.000

A STATE OF THE PERSON NAMED IN

A diament

10. ...

120 4

meno:

effere

per il

11 211-

1.0

cora di quella de gli altri. A qto si aggiugne, che quei doni, che sono concessi da Dio a qualcheduno, non per questo gli sono donati, accioch'egli solo li possegga, & goda, o che in quelli si uiua delitiosamente; ma accioche con gli altri comunichi & compartisca tutto quello, che gli auanza oltra la sua necessità, perche dicono S. Ambr. & S. Basilio: E de gli affamati quel pane, che tu ritieni: è de gl'ignudi, quel uestimento, che tu tieni rinchiuso. E il prezzo, & la liberatione de'miseri quel danaio, che tu ascondi sotto terra.

Ambr. dal gran Bafilio nel fermo.81

HODIE.

HOGGI. Questa noce ci annertisce & ci ricorda la comune infermità.perche chi è quello, il quale se bene con l'opera di lui folo nó spera poter prouedersi di qllo che a la sua uita sia necessario per un tempo lungo, alme no non si confidi di ritrouare il uitto per un giorno solo? Ma ne anche nuole Dio concederci, che habbiamo questa fiducia; poi che ci ha ancora comandato, che a lui dimandiamo il cibo, che ci bisogna giorno per giorno. Et questo modo di dire è stato ordinato per una ragione necessaria, che è tale. perche tutti habbiamo biso gno del pane quotidiano; però ancora ciascheduno dee ogni giorno dire l'oratione del Signore. Queste cose ba stino, quanto al pane, che preso per bocca nutrisce & so. stenta il corpo: il quale essendo comune a li sedeli & a li infedeli, de li giusti & de li rei, è compartito a tutti per marauigliosa bontà di Dio, il quale il suo sole sa nascere sopra li buoni, & sopra li tristi; & pione sopra li giusti & ingiusti &c.

Resta hora il pane spirituale: il quale ancora dimandiamo in questo luogo, per il quale son significate tutre quelle cose, le quali in questa uita son richieste a la salu te & conseruatione de lo spirito, & de l'anima, perche si come di molte sorti è il cibo, con il quale si nutrisce sossenta il corpo: così parimente non è di una sorte sola quell'esca, la quale mantiene la uita de lo spirito & de l'anima. Et che sia il nero, la parola di Dio è un cibo de l'anima.

Matth. 5

Pron.

Amos. &

l'anima: & però disse la Sapientia: Venite, comedite panem meiam, & bibite uinum, quod miscui uobis: Venite, mangiate il mio pane, & beuete il uino, che io ui ho meschiato. Et quando egli auniene, che Dio toglie a gli huomini la facoltà di udire questa parola, ilche suol fare quando egli è troppo grauemente offeso da li nostri peccati, si dice che allhora il genere humano è oppresso da la fame : onde cosi si legge apresso Amos : Enittam famem in terram, non famem panis, neque sitim aqua, sed audiendi uerbum domini: Io manderò la fame in terra, non la fame del pane, ne la sete de l'acqua, ma la fame di udire la parola di Dio. Et si come quello è un se gno certo de la uicina morte, quando gli huomini non possono prendere il cibo, o preso ritenere : cosi è un gra de argumento di hauere a perdere la falute, quado oue ro gli huomini non cercano la parola di Dio, ouero, fe pur l'hanno presente, non la possono comportare, & ma dano fuore contra Dio quella noce piena di impietà: Re cede a nobis : scientiam viarum tuarum nolumus. Partiti da noi: non nogliamo la scientia de le tue nie. In questo furore di animo, & in quella cecità di mente si ritruoua no quelli, li quali, dispregiati quelli catolici Vescoui, & Sacerdoti, che a loro sona proposti legitimamente, & partendo da la santa Romana Chiesa, se ne sono andati a sottomettersi a la disciplina de gli heretici, corrutto-

Tob.zr.

ri de la parola di Dio.

10.5.

E ancora pane il Signore nostro Christo, il quale è ci bo de l'anima : perche egli di se stesso dice : Ego sum panis viuns, qui de calo descendi. Io sono il pan viuo, il qual sono disceso di cielo. E cosa incredibile, di quanto piacere, & letitia qito pane riempia le anime de'giusti, allhora quando maggiormente sono afflitti, & sbattuti da le molestie, & incommodi di questo mondo. Esempio di tal cosa ci e quel santo choro de gli Apostoli, de li quali è scritto: Illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii. Quellise ne andauano allegri dal consperto del cocilio. Sono di cotali esempi ripieni li libri de le ui

Ad. 5

120

CHA!

OH

MI P

Qui

lnog

nei

del

121

chi

ta &

chi

ftia

29

lec

me

no

set

ter

bo

dit

29

te de'fanti huomini: & di questi gandij interiori, che sen tono li buoni, cosi parla Dio. Vincenti dabo manna abscon\_ Apoc.s

ditum. Al uincitore daro una manna ascosa.

merry.

I : Te

e tou

tiglie:

ma fill

12 11 0

Of Corns

U.L.

- 10 Mg

Milita Integral

er er

e ya ay

and in

10 2

del merci

1 0112 1

e see se

1.1.1.

ent, L

canist

Supplement

14 7 9 TH

in party

The en J. W.

A STATE OF THE STA

Fism.

i., de

besta

ecco. lem

Ma principalmente è il pane nostro l'istesso Christo si gnore nostro, il quale si contiene sostantialmente nel sa cramento de la Eucharillia. Questo inciplicabile pegno de la fua charità ci diede, quando doueua ritornar al pa dre, del quale egli diffe: Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo. Chi mangia la mia carne, & beue il mio fangue, in me dimora, & io in lui . & altroue : Accipite , & manducate . hoc est cor- Matth.26 pus meum. Prendete, & mangiate. questo è il mio corpo. 1.Cor. 11. Quelle cose, che a la utilità del popolo sedele saranno utili,& pertinenti, li Parochi potranno cauare da quel luogo, dal quale particularmente habbiamo trattato de la uirtu & natura di questo sacramento. Et è questo pane detto pane nostro, perche è propio de gli huomini fe deli, cioè di quelli, li quali congiugnendo la charità có la fede lauano con il sacramento de la penitenza le mac chie de'loro peccati. Quelli, non lasciando mai la ricor danza di esfere figliuoli di Dio, riceuono questo dinino facramento, & lo honorano con quanta maggiore fantità & ueneratione possano.

Perche poi sia detto Quotidiano, due ragioni sono chiare.la prima è, perche ne li facri misteri de la Christiana Chiesa quotidianamete si offerisce a Dio, & si da a quelli, che dinotamente & fantaméte lo dimadano. La feconda è, perche ogni giorno si dee riceuere, ouero almeno in tal modo uiuere, che ogni giorno, quanto sta a noi, potiamo esfer degni di riceuerlo. Qui coloro, che sétono il contrario, & pensano che solo dopò un lugo in teruallo di tempo debba mangiarfi questo salutifero ci bo de l'anima, ascoltino quello, che di ciò dice S. Ambrogio. Se questo pane è quotidiano, perche lo pren- lib. 5. de sa di tu dopo che è passato l'anno? Ma in questa petitione cramenti. a qllo spetialmente debbono essere eshortati li fedeli, cap.4. che poi, che rettamente ogni loro configlio & industria

NN

Pfal. 54

harano posto ne l'acquistarsi & puedersi le cose necessa rie, lascino in man di Dio l'esito di ogni loro negotio, & conformino ogni loro defiderio a la fua uolontà ilquale non permetterà in eterno, che il giusto fluttuil, peroche oueroDio concederà loro quelle cose, che gli dimă dano, & cosi uerranno a conseguire quello, che desidera no; ouero non gli cocederà; & quello sarà un certissimo argumento, che quello, che Dio ha negato a gli huomi ni giusti, non era loro ne utile, ne salutifero; il quale piu cura ha de la salute loro, che non hano essi medesimi.Il qual luogo potranno li Parochi ordinare, esplicando & dichiarando tutte quelle ragioni, le quali sono state dot tamére addotte da S. Agostino ne la epistola, che scrisse a Proba. L'ultima cosa, che si harà d'auuertire nel tratta re questa peritione, è questa, che li ricchi si ricordino, che le loro ricchezze & facultà riconoscano hauere riceunte da Dio; & pensino, che non per altro sono stati ar ricchiti di tanti beni, se non perche li compartiscano & distribuiscano a li bisogni. A questo proposito fanno quelle cose, che ne la prima epistola a Timotheo da l'A s.ad Tim.6. postolo sono disputate.onde li Parochi potranno hauere una gran copia de li diuini precetti, con li quali utilmente & gioueuolméte possano illustrare questo luogo.

4be

TIE C

G

2:201

1576

2011

C

020

THS.

:12

pecc

do d

un:

peri

tafo

che ete

che

mo Sid

fer ca,

pa

bin Di

COL

201 pe

g. Agostino

a Proba ue

epift. 121

doua.

## QVINTA PETITIONE.

ET DIMITTE NOBIS DEBITA NO-STRA, SICVT ET NOS DIMITTI MVS DEBITORIBVS NOSTRIS.

ET RILASCIA A NOI LI DEBITI NO-STRI, SI COMENOI GLI RILASCIAMO A LI DEBITORI NOSTRI. Effendo tante le cose, che ci significano, l'infinita potenza di Dio esser congiù ta con una ugual sapienza, & bontà, talche, in qualunque luogo noi riuogliamo gli occhi, e'l penfiero, fi ritruouaofe me

1660

ntaile,

tuil pt

egli-

ne defi.

(em)

1811-

The stan

Distant.

A SPANSON

......

137 44 . 1 1164 144 14

MAN MANO

o inceo.

TI

US.

11 1

(10)

eco:

cong.

113/116-

ero, I 111

ritruouano certissimi segni de la sua immensa potenza, & benignità; niente è per certo, che maggiormete mani festi il suo sommo amore, & la sua ammirabile charità uerso di noi, che l'inesplicabile misterio de la passione di Giesu Christo, onde scorse a noi quel perpetuo & abo date fonte p lauare le macchie de nostri peccati, dal qua le noi desideriamo essere & lauati, & purgati per benignità & aiuto di Dio, quado a lui dimadiamo, Dimitte nobis debitanostra: Rilascia a noi li nostri debiti. Et con tiene queila peritione una certa fomma, & una raccolta di quei beni, de li quali il genere humano è stato p Gie su Christo arricchito perche questo ci insegnò Isaia, quando disle: Dinittetur iniquita: domui Iacob & iste omnis fru 112.27. Etus ut auferaur peccatum eius. Sarà rilasciata la iniquità a la casa di Iacob: & questo è tutto il frutto, che il suo peccato le sia tolto.Ilche ancora dimostrò Dauid, quan do dille, quelli ester beati, li quali puotero riceuere gl salutisero frutto, con queste parole: Beati quorum remissa sunt iniquitates: Beati quelli, de' quali sono li peccati stati perdonati, perilche debbono li Pastori accuratamente & diligentemente confiderare & dichiarare il senso di questa postulatione, la qual noi conosciamo hauere tan ta forza a farci acquistare la celeste uita.&c.

Entriamo hora in un nuouo modo di pregare.percioche fin qui habbiamo dimandato a Dio non solo li beni eterni, & spirituali, ma li caduchi & quelle commodità, che si richiedono a questa nostra uita:ma hora preghiamo, che ci liberi da li mali & de l'anima, & del corpo, & di quella uita, & de l'altra, che è sépiterna. Ma perche se uogliamo impetrare quello, che dimandiamo, si ricer ca, che sia da noi dimandato con retto modo & ordine, pare che hora si habbia a dire, in che maniera quelli hab bino a essere disposti, che di tal cosa uogliano pregare Dio. Ammonirano dunque li Parochi il popolo fedele, come primieramente è necessario, che colui che unole andare a dimandare a Dio questa cosa, riconosca il suo peccato: dipoi, che di quello si doglia; finalmente, si

perluada,

Gen.4. Matth.17.

persuada, che Dio unol perdonare a quelli, che, hauendo peccato, sono nel modo da noi detto disposti, & preparati, accioche forse a quella acerba ricordanza & rico noscimento de' suoi peccati non seguisse quella dispera tione del perdono, che già occupò l'animo di Cain, & di Giuda, li quali s'imaginarono & giudicarono che solamente fusse uendicatore, & punitore, & no insieme mi fericordioso, & mansueto. In questa petitione adunque bisogna che siamo disposti in tal modo, che, riconoscen do con dolore li nostri peccati, ce ne ricorriamo a Dio, come a nostro amorenole padre, & non come seuero giu dice; lal quale dimandiamo, che non proceda uerso di noi secondo la sua giustitia, ma secondo la sua misericor dia. & agenolmente ci condurremo a nolere riconoscere il nostro peccato, se noi ascolteremo l'istesso Dio, ilqua le ne le facre lettere ci anuisa & ammonisce. Et che sia il uero, si legge appresso il Profeta Dauid: Omnes declina werunt, simul inutiles facti sunt : non est, qui faciat bonum, non est usque ad unum. Tutti hanno declinato, & insieme son fatti inutili: ne è chi facci bene, non è pure un solo. Nel medesimo sentimento parlo Salomone, quando disse: Non est homo instus in terra, qui faciat bonum, & non peccet. Non è in terra un'huomo giusto, che facci bene, & non pecchi. A questo proposito fa ancora quell'altro luogo. Quis potest dicere, mundum est cor meum, purus sum a peccato? Chipuò dire, il mio cuore è mondo, io sonnetto da peccato? Il medefimo fu scritto da san Gionanni per ritrarre & rimuouere gli huomini da l'arroganza con queste parole: Si dixerimus, quia peccata non habemus, ipsi nos seducimus, & ueritas nobis non est. Se noi

900

116

1111

n C in:

.. 17 ile!

:20

mit

\*....a II

gig!

Fig. 1

alore

: llak

alege dor Jame

mala

Init

Ono:

Tab

Trei

No, S

ado (

ume auch

Prou. 2

Eccl.7.

Pfal. 13. 53.

s.loan. s

diremo di non haner peccati, ci inganniamo, & non è in noi ucrità. Et Hieremia disse: Dixisti, absque peccato sim, innocens ego sum: & propterea avertatur suror tuus a ieHr.s. me. Esce ego iudicio contendam tecum eo quod dixeris, non peccaui. Tu hai detto, io sono innocente, & senza peccato: & perquelto il tuo furore sia lontano da me. Ecco che io norrò contendere teco in giudi-

he, haut,

11, 800

nza ko

lla di 🍇

i Cain

no che

miem:

e divin

III O MANA

Dayler Film

THE THE

ous, a

a fole. Ni

ando dijit

non percet.

e, Enon

יטוו סינוני

100 4760

fonati-

GIORIST

il.com

14 開始

, Se th

& nort

THE PARTY

777 19041

gir, nan

fenza

no di

indi-

tio, perche tu hai detto, io non ho peccato. Le cui sentenze di tutti costoro coferma l'istesso Christo Signore nostro, il quale per bocca loro le haueua già pronuntiate. Et fa questo con l'ordine & con il modo di dimandare, che ci da, con il quale ci comada, che noi cofelliamo li nostri peccati. Percioche l'auttorità del Cócilio Mile uitano ci prohibisce, che altrimente interpretiamo que sto luogo, con tali parole: Chi dira, che quelle parole de l'oratioe del fignore, ne le quali diciamo, Rilaicia a noi li nostri debiti, non siano dette da gli huomini santi & giulti ueramente, ma folo per humiltà, fia anathema. Perche chi potria mai comportare, che uno facci oratio ne, & mencifca non a gli Luomini, ma a Dio ? il quale con le labbia dice a se stesso, che unole, che gli sia perdonato, & poi con il core afferma non hauere debiti, li quali gli debbano essere rilasciati? Ma ne la necessaria ricognitione de peccati no basta ricordarsi di quelli leg giermente.perche è necessario, che quella memoria ci fizacerba, ci punga il cuore, ci ftimuli l'animo, & ci imprima nel cuore dolore. Per la qual cofa li Parochi trat teranno questo luogo con diligenza, accioche così li fedeli uditori non folo fi ricordino de li loro peccati, & sceleratezze, ma che se ne rammentino con molestia,& dolore, accioche, sentendosi interiorméte commossi, se ne uadano al padre Dio, dal quale supplicheuolmente chieggano, che gli uoglia cauare qlli acutifimi ftimuli de'lor peccati, che gli sono fissi & penetrati il cuore. Ne solamente si fudieranno mettere auanti a gli occhi del popolo fedele la bruttezza de peccati, ma ancora la indignità & le spurcitie de gli huomini:poi che, no essendo noi altro che una puzzolente carne, & che una fomma abominatione, habbiamo ardire in modi si nuoni & incredibili offendere quella incomprensibile maestà di Dio, & quella inesplicabile grandezza; & massime elsédo da lui creati, liberati, & adornati & arricchiti d'in numerabili & grandissimi benesitij: & questo perche?ac cioche alienati dal padre noltro Dio, il quale e un somlo2n.14.

Ad Eph.6

16.26.

2 30 Cor. 3.

P(21. 37

mo bene, per una dishonoratissima mercede del peccato ci oblighiamo al Dianolo in una miserissima seruitù. Perche non si può esplicare, quanto crudelmente il De. monio fignoreggi ne gli animi di coloro, li quali, scoffo da loro il suau egiogo di Dio, & rotto l'amabilissimo no do de la charità, co il quale lo spirito nostro è legato al padre nostro Dio, si sono riuoltati a uno acerbissimo nimico.il quale solo per questo ne le sacre lettere è detto principe & rettor del mondo, & principe de le tenebre, & Resopra tutti li figlinoli de la superbia. Et in quelli, li quali sono oppressi da la tirânide del Demonio, si può neramente accommodare quel derto d'Isaia: Domine Deus noster, possederunt nos domini absque te. O signore Dio nostro, li fignori ci hanno posseduto senzate. & se non ci muoue l'hauer rotto li patti de la charità, muouanci almeno le calamità & miserie, ne le quali siamo caduti per il peccato . perche si uiola & offende la santità de l'anima, la quale noi sappiamo essere sposata a Christo: fi profana quel tempio del signore, il quale se è contaminato, contra li fuoi contaminatori difle l'Apostolo: Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus: Se alcuno molerà il tempio di Dio, Dio lo manderà in ruina. Sono innumerabili li mali, li quali il peccato arreca a l'huomo. La qual peste quasi infinita Dauid espresse con queste parole: Non est sanitas in carne mea a facie ir x tux: non est pax ossibus meis a facie peccatorum meovum. Non è sanità ne la carne mia da la faccia de la tua. ira: non è pace a l'ossa mie da la faccia de'miei peccati. Et ben conofceua egli la forza di questa piaga, poiche confessaua, che ogni sua parte era offesa dal pestifero peccato . peroche il neleno del peccato era penetrato ne l'ossa, cioè hauea infetta la ragione, & nolontà, le quali sono parti de l'anima molto solide & ferme. Questa con cotagiosa & pernitiosa peste manifestano le facre lettere, quando dicono li peccatori zoppi, fordi, muti, ciechi, & di tutte le membra stroppiati, & impediti. Ma oltra quel dolore, il quale egli sentina per la

MCZ.

per

pea

DIJ.

100

1/2

111

....D

:III

1127

.....

المدان

1. L

1.01

11.0

F112

771113

10 m

nono.

:cnz

quali

LIFT LEFT

NIACO.

dair!

:Dio

all lig

Taha

mit

m,E

J. Ld

HIM

12,0

1 ferre

nte il

alike

Dime:

18830

i fin

Bran in

hamine hallen

Lin Lina

A Library

Residence of

and a second

I dinade

a Caponia

A ALLE

incress

ing Deni

minien

in Dec-

Die Die

1577

司制造

n de lata

PELES

1,56

PEIL

Toll Care

10,000

Mant.

eftano.

, fort

imp!

a per ii

grauezza de suoi peccati, piu ancora si rămăricana Dauid per l'ira di Dio, la quale egli conoscena essere per il suo peccato accesa contra di lui. Imperoche gli scelerati combattono con Dio, da le sceleratezze de quali egli uiene incredibilmente offeso: & però disse l'Apostolo: Ira, & indignatio, tribulatio, & angustia, in omnem animam hominis operantis malum . L'ira, l'indignatione, la tribulatione,& l'anguitia sopra ogni anima de l'huomo, che opera il male, perche se bene passa l'attione del peccaro, il peccato però resta & quanto a la macchia, & quato a la obligatione de la pena, che gli si deue: al quale sempre foprattando l'ira di Dio, lo fegue nel modo, che fa l'ombra il corpo. Essendo per tanto Dauid ferito da si fatte punture, era eccitato al dimadare il perdono de' fuoi falli. Li Parochi per tanto proporranno a li sedeli udi tori l'esempio del suo dolore, & il modo di questa dottrina, cauato dal quinquagesimo salmo; accioche così ad imitacióe del pfeta possano essere ammaestrati, & qual fia il nero fenso del dolore, & qual fia la nera peniteza, & come debbono hauere speranza d'impetrare perdono de li loro errori. Quanta utilità contenga questa tal dottrina, per la quale impariamo a dolerci de' peccati, ce lo manifestano quelle parole, che dice Dio appresso Hieremia: il quale eshortando il popolo d'I rael apenitenza lo ammoniua, che considerasse bene quei m.li, li quali feguono il peccato, dicendo : Vide, quia malum de Hier .2. amarum est reliquisse te dominum Deum tuum , & non esse imore mei apred se, dicis dominus Deus exercitusm. Vedi, che egli è cosa tritta & amara, che tu habbi abandonato il Signore Dio tao, & appresso di te non sia il timore di me, dice il signore Dio de gli eserciti. Tutti quelli, li quali non hanno in loro quelto necessario sentimento de la ri cognitione & del nolore de' peccati, appresso li profeti Isaia, Ezechiel, Zacharia sono detti hauere un cuor du- Brech 36. ro, & di pietra, & di diamante : perche fono a guifa di Zach.7. una piecra, non mollificati, o inteneriti da dolore aleuno, & non hanno tentimento alcuno de la lor uita, cioè

de la filutifera ricognitioe di loro stessi. Ma accioche il popolo, spauetato da la grauezza de peccati, no si dispe ri di potere impetrare il perdono de'Iuoi errori, li Paro il chi dourano co ofte ragioi ridurlo a la speraza, che Chri tto noitro fignore ha dato a la fua Chiefa potestà di rila att sciare li peccati, si coe si dichiara ne l'articolo del sacro fanto fimbolo. Et in quella petitioe ci ha infegnato, qua ta fusse la bota & liberalita di Dio uerso l'humana gene ratioe, poiche, se Dio no fosse proto & parato al pdonare li peccati i qlli, che fi pentono, no ci harebbe mai ordinata quella formula di pregare, p la quale dicessimo: alle Dimitte nobis debita nostra: rilascia a noi li debiti nostri. Per into ilche deuemo tenere ne l'animo nostro per fermo che dan egli ci habbia a compartire la paterna mifericordia, poi mil che co tali pghi ci ha comadato che la dimadiamo.Percioche fotto quella petitioe si cotiene senza alcu dubio sale uno intedimento cosi fatto, che Dio è talméte disposto uerfo di noi, che pdona uoletieri a quelli, che ueramete si pentono perche Dio è gllo, cotra il quale noi pecchia no mo, rimouedo da noi ogni obedienza, l'ordine de la cui men fapieza noi pturbiamo, il quale, quato è in noi, offendia ale mo, & che con fatti & con detti è da noi niolato: & con rido tutto cio quello stesso è il nostro beneficetissimo padre, ieno il quale potendoci perdonare tutti li noltri errori, non enm folo ci ha manifestato ciò noler fare, ma ancora ha spin-210 r to gli huomini a dimandargli perdono, & gli ha infegna to le parole, con le quali ciò donessero fare. Per la qual cofa non puo alcuno dubitare, che in nostra potestà non fia, co l'aiuto suo ricociliarci la gratia di Dio. Et perche questa tellificatióe, che la dinina nolotà sia cosi nolta & inchinata al perdonare, accresce la fede, auméta la spe ranza, infiama la charità; e molto coueniéte ornare que sto luogo co alcuni testimonij de la santa scrittura, & co l'esempio di quelli huomini a li quali, essedosi petiti di granissimi peccati, Dio cocesse pdono. & perche habbia mo trattato quelta materia, per quato coportana la dot trina che s'infegnaua, nel proemio de l'oratione presen

Dio.:

wee è

Trock

Tala

al pe

Mun

Cing.

1, 11

),chil

bing !

0 461

The sale

or other day

din - year

a com di

de la serie de Recemberation

a a significant

eural e jese unideren

Developed i

en la lie

Distribution .

M. IV.

no patr

1.0.1.

-

THE STATE OF

Jan ile

(Number

Eph

olem.

CITAL

100

ipėda.

2 1100

12/26

e pre

pr.d

te, & ancora in quella parte del simbolo, che tratta de la remissione de peccati: da quei luoghi préderano li Paro chi qlle cose, che parerano loro pertineti a l'iltruttione digito: l'altre cose poi canerano da li fonti de le dinine lettere : & isieme seruino gl modo, & istituto, il quale habbiamo giudicato douerfi ufare ne le altre petitioni: accioche così intendano li fedeli allo, che in alto luogo fignifichino li debiti;accioche inganati forse da l'ambiguità de la uoce, no uenissero a dimadare qualche cosa dinerfa da quella, che si dee diniadare. Bisogna p tato sa pere, che noi no dimadiamo, che ci sia rimesso & rilascia to il debito, che habbiamo di amare co tutto il cuore, co tutta l'anima, & co tutta la mente nostra, del qual siamo tenuti a Dio, & la folutione del qual debito è necessaria a la salute. & se bene nel nome di debito si cotiene l'obe diéza, il culto, la ueneratione, & cosi fatti offitij, no però dimadiamo di no estere piu tenuti & obligati a quelli, ma preghiamo, che ci liberi da li peccati, onde cosi l'in-Charles . terpreto S. Luca, il quale in luogo di debiti pose peccati perche nel cometterli siamo obligati a Dio,& siamo te nuti a le douute pene, le quali paghiamo o satisfacédo, o patédo.Di tal forte debito fu quello, del quale Christo fignor nostro parlò per bocca del profeta dicendo: Quæ non rapui, tunc exoluebam . Allhora pagai quelle cose, che io non hauea rapito. Per la qual sentenza detta dal uerbo di Dio si può intédere, che non solo noi siamo de bitori, ma che no habbiamo il modo di pagare: cociosia che il peccatore no possa in uerun modo sodisfare per se stesso: & però deuemo rifuggire a la diuina misericordia di Dio.a la quale perche la giustitia è uguale, & de la quale è grande esecutore, si douerà usare per prego & patrocinio nostro la passióe del Signore Giesu Christo, fenza la quale niuno mai impetrar puote il perdono de suoi peccati; da la quale, come da un fonte, è deriuata ogniuirtu, & forza, & ragione di sodisfare. Perche quel prezzo, che il nostro Signore Christo pagò in cro ce, & che a noi è poi communicato | mediante li facramenti

méti applicatici, o nel riceuere in effetto essi sacraméti, o hauédo noi il desiderio & affetto di riceuerli, è di tâto ualore, che a noi impetra & opera tutto qllo, che noi dimadiamo p questa petitione, che è, che ci siano pdonati li nostri peccati. Nel qual luogo no pghiamo solamétep peccati leggieri, & facili a impetrar pdono, ma p si peccati graui, & mortali: la qual petitioe, rispetto a la graui tà de le nostre sceleratezze, no harà essicai alcuna, se qlla no pnderà dal sacraméto de la peniteza, il quale sia da noi riceuuto o i essetto, o p desiderio, coe si è detto.

Et diciamo, che li debiti sono nostri, assai dinersamen te che prima no dicemo il pane nostro, peroche quel pa ne è nostro, essendoci cocesso per dono di Dio: ma li peccati sono nostri, & nostra è la colpa di quelli, perche gli habbiamo comessi per propia uolotà: liquali no haureb bono natura o forza di peccato, se no fussero uoluntarij. Noi adunque, hauédo in noi la colpa di quei peccati,& quelli confessando, per purgare tali peccati, dimadiamo la clemeza di Dio come a tal cosa necessaria. Nel che non ci scusiamo di cosa alcuna, ne la cagione de nostri falli diamo ad alcuni altri, si come fecero li primi huomini Ada & Eua:ma noi stessi, se saremo sauii, li manife. steremo, pregando Dio có quella oratione di Dauid pro feta, il quale diffe: Non declines cor meum in uerba malitia, ad excusandas excusaiones in peccasis. Non piegare il cuor mio in parole di malitia,a escusarmi de li peccati miei.

Ne diciamo, Rilascia a me, ma a noi: & questo, perche la fraterna amicitia & charità, la quale si ritruoua tra tutti gli huomini, dimanda a tutti noi, che, essendo solle citi de la comune salute de prossimi nostri, quando per noi sacciamo oratione preghiamo ancora p loro. Que sto costume di orare, datoci da Christo nostro signore, & dipoi riceuuto & osseruato sempre da la Chiesa di Dio, hanno riceuuto sempre massimamete gli Apostoli, & su rono auttori, che gli altri ancora lo usassero. Et di questo ardente affetto & cupidità del pregare Dio per la sa lute de prossimi habbiamo un chiarissimo esempio & di

Moife

at in

Dett!

ctora

hrift

don;

Gen. 3

Pial. 140.

PETITIONE.

mie

Ledin.

ine rati

e pdou

To he

01/202

1 11 

S 102 Janes

A Marie In

1.16.2

THE REAL PROPERTY.

P.T.D.

himadi Danip

Na. 100 f

10001

elto, pri

TELCU.

legge.

012cl

rioll, b

Etdig

peri

Moise nel uecchio testamento, & nel nuouo di Pauolo: de'quali l'uno in tal guisa pregaua Dio . Aut dimitte eis Exed. 32, hanc noxam : aut , si non faces, dele me de libro tuo : Oucro tu perdona loro questo errore: ouero, se tu non lo unoi fa re,scancellami del tuo libro. L'altro disse in questo mo do: Optabam ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis: Io desiderana estere diniso da Christo p li miei fratelli.

Ad Rom.

## SICVT ET NOS DIMITTIMVS DEBL. TORIBVS NOSTRIS.

SI COME ET NOI RILASCIAMO A LI NO-STRI DEBITORI. Quella parola, Siem, si puo intedere in due modi.perche, si, ha forza di similitudine, cioè fignifica, che noi dimidiamo a Dio, che si come noi rimettiamo le ingiurie & le contumelie a quelli che ci hanno offesi, cosi egli a noi perdoni li peccati nostri. E ancora una nota di conditione : & in questo fignificato Christo nostro signore interpreta que nostra formula di orare, quando dice : Si enim dimiseritis hominibus peccata corum, dimittet & wobis pater wester cælestis peccata uestra: si autem non dimiferitis hominibus, nec pater uester dimittet uobis pec cata uestra. Perche se uoi perdonarete a gli huomini li peccati loro, il uostro padre celeste donerà a uoi li uostri difetti:ma se non perdonerere a gli huomini, ne il padre uostro perdonerà a uoi li peccati uostri. Ma le uno & l'altro senso contiene in se la necessità di perdonare. Si che, se noi uogliamo, che Dio conceda a noi il perdono de peccati, è necessario che anche noi perdo. niamo a quelli, da li quali habbiamo riceuuto ingiurie. perche in tal modo ricerca Dio da noi la dimenticanza de le ingiurie, & un mutuo, & scambieuole affetto, & a. more. talche Dio rifiuta & dispregia li doni, & li sacrifitij di coloro, che non fi sono ricociliati E ancora stabilito per legge di natura, che noi ci mostriamo tali uerso de gli altri, quali noi defideriamo che gli altri fiano uer so di noi.Onde colui sarà temerario & sfacciatissimo, il quale dimandi a Dio, che uoglia lasciare di esequire la

Matth 6a

Luc. 17.

Matth. 5. Ad Ro.12

Prou. 25.

Marc. 12.

pena del suo fallo, & mente egli ritiene l'animo nimico nerso il prossimo suo. Per la qual cosa debbono esfere pronti & parati al perdonare coloro, li quali hanno riceuuto ingiurie. conciosia che siano spinti a ciò da questa formula di orare. Et appresso san Luca tal cosa ci comanda Dio, dicendo: Si peccauerit in te frater tuus, corripe illum: & si pænitentiam egerit, dimitte illi : & si septies in die peccauerit in te, & septies in die conversus fuerit ad te, dicens, penitet me, dimitte illi. Se il tuo fratello peccherà in te, riprendilo &: se eglise ne pentirà, perdonagli: & se sette uolte il giorno peccherà in te, & sette uolte si riuolgerà a te, dicendo, me ne pento, perdonagli. Et ne l'enangelio di san Mattheo è scritto cosi: Diligite ini... micos uestros: amate li uostri nimici. Et l'Apostolo, & auanti lui Salomone scrisse: Si esurierit inimicus tusus, ciba illum: si site, potum da illi. Se il tuo nimico haura fame, cibalo; se ha sete, dagli beuere. Et appresso san Marco euangelista si legge : Cum statis ad orandum, dimittie, si quid habetis aduersus aliquem : ut & pater nester, qui in cælis est, diminat uobis peccata uestra. Quando uoi state a fare oratione, perdonate tutto quello, che uoi haucte contra qualche persona, accioche il padre nostro, il quale è in cielo, perdoni a noi li nostri peccati. Ma perche per nitio de la depranata & corrotta natura niente si sa da l'huomo piu malageuolmente, che il perdonare l'ingiurie a chi ha fatto ingiurie a lui: li Parochi mettino ogni forza de l'animo & de l'ingegno loro a far si, che muouino & pieghino gli animi de fedeli a questa facilita & misericordia tanto necessaria a l'huomo Christiano . & qui si fermino assai nel tratrare i luoghi de le sacre lettere; ne le quali si ascolta Dio, che ci comanda, che perdoniamo a li nimici. Mostrino, come è ucrissimo, ch'egli è un grande argomento, che l'huomo sia figliuolo di Dio, quando agenolmente perdona le inginrie, & ama con il cuore li suoi nimici, perche in quell'atto de l'amare li nimici si manisesta & risplende una sembianza che habbiamo

ger

endo

digo.

tett

1711

· graff

great C

;:d0!

din C

1001

111

ne d

mend.

ai,de

igni.

mmal

retani onde:

colcus

ami

alco

plic

ne inch

taal

con

che

titi

103

luo

fuo

in

non born:

11

la cion

aula

Car Dill

· Pipe

1111

Confidence

in the

12 / n

- - - E

Ja Ja Ka

100

C DECKE

1

101

1 4.2.

1716 [6]

ic, the

J. Page

0110110

ment,

10 1 lui

ling.

cellm

eleu.

110015

mi. 1000

12010

3101

I Al-120biamo con il nostro padre Dio, il quale si riconcilio il genere humano a lui contrarijssimo & nimicissimo, ha uendolo redento da l'eterna morte có la morte del suo figliuolo. & fia la fomma di tutta quelta eshortatione & precetto quello imperio del nostro Signore Giesu Chri sto, il quale no potiamo recusare senza nostra soma ucr gogna & dano. Dice adunque : Orate pro persequentibus & Matth. 5. calumniantibus nos, ut sitis filii patri; nestri, qui in cælis est: Ora te per quelli, che ui perseguitano & calunniano, accioche uoi siate figliuoli del padre noltro, che è ne' cieli. Ma in quetto luogo si ricerca una prudenza de li Pastori non mediocre, accioche forse qualcheduno, intesa la difficultà, & la necessità di questo precetto, non si dispe rasse de la sua salute. peroche sono alcuni, li quali intendendo che debbono con una nolontaria oblinione por fine a l'ingiurie, & amar quelli, che gli hanno offesi, desiderano tal cosa, & con tutte le lor forze s'ingegnano di farla: ma fi accorgono, che non puo in loro mancare ogni ricordanza de le ingiurie : perche gli reltano pure ne l'animo alcune reliquie de la nimicitia onde si sentono sbattere da graui tempeste de la soro coscienza, temendo, che non hauendo semplicemente & in uerità deposte le nimicitie, cosi non obediscano al comandamento di Dio. Qui adunque li Pattori esplicheranno, come le passioni & inclinationi de la carne & de lo spirito sono contrarie. perche la carne è inchinata a la uendetta ; la ragione de lo spirito è data al perdonare, & di qui tra di loro è una perpetua confusione, tumulto, & risti. perilche dimottreranno, che non si dee disperare de la salute, se bene gli appetiti de la nostra corrotta natura reclamano & contraria no a la ragione, purche lo spirito stiasermo ne l'osficio suo, & ne la uolontà di rimettere l'ingiurie, & amare il fuo proffimo. Et perche si truouano forse alcuni, li quali non poten

do disporre ancora l'animo a far si, che scordati de le ingiurie amino li loro nimici, onde spauentati non dicono

inoti

oftro

Inid

ida.

ri m

:10 11

Office of

tat

mlil

1911

Jane 1

100

Giefu

11162

me fu leuic

lider

ferm no l

med

nite

foil

noli

fern

deu

tano

fcar

bro

dil

dicono ne la oratione del Signore quella conditione, che di sopra habbiamo esposta; qui li Parochi addurran no due ragioni, per le qualigli rimuouino da cofi dannoso errore. Prima diranno, che, qualunque sedele fa questa oratione, la fa in nome di tutta la Chiesa, ne la quale è necessario che siano alcuni huomini giusti, & pij li quali hanno a li loro debitori rilasciati quei debiti, de li quali qui si sa mentione. A questo si aggiugne, che, dimandando tal cosa a Dio, dimandiamo ancora tutto quello, che noi denemo fare in cotal peritione per impetrarla . perche noi dimandiamo il perdono de' peccati, & il dono de la uera penitenza. Dimandia mo, che ci sia concessa facoltà di un dolore interiore. Preghiamo di potere hauere in horrore li peccati, & quelli confessare al sacerdote in uerità, & con denotio ne. & però essendo ancora necessario il perdonare a: coloro, che ci hanno fatto qualche male, o dato qualche danno, quando noi preghiamo Dio che ci perdoni, preghiamo ancora, che ci dia facoltà di riconciliarci a quelli, che habbiamo in odio. & però debbono essere rimossi da tale opinione quelli, li quali son commossi da un uano & prano timore di non rendersi con questa ora tione Dio pin irato. & per il contrario si debbono ancora eshortare al frequétare l'uso di tale oratione, per eut dimandino al padre Dio, che gli conceda quell'animo, per il quale perdonino a quelli, che gli hanno offeh, & amino li nimici loro.Ma accioche quella preghiera sia al tutto fruttuosa, primieramente in quella si dee porre questa cura, & questa consideratione, che noi a Dio supplicaman, & da lui dimandiamo perdono, il quale non fi da se non a colui, che si pente. per la qual cola ci bitogna essere ripieni di quella charità, & pietà, la quale si richiede che habbino tutti quelli, che fi pentono, & che a quelli massimamente conuiene con le lacrime purgare li propij peccati & sceleratezze: le qualli debbono confiderare, come te le hauessero auan zi a gli occhi. Con quelta cogitatione dee essere cogiuta

dirion,

addum

cofice

le fecel.

eia,nei

ula, dip

i detri

Teatharn

20,000

TO MICH

PE-2013

Bress In

- 14 [1]

N. S. P. PART

il génue

Children .

and ellere

amodida

ueita ora

010 21-

one, per 15/13].

CIRCLE TO

precina.

1100

ne noil

ord, l

lagun

& P.C.

li, che

of con

ie:le

211211 giúta la cautela difuggire per l'aunenire tutte quelle cose,ne le quali èstata qualche occasione di peccare, & che ci potrebbono dare qualche occasione di offendere il nostro padre Dio. In questi pensieri si riruouaua Dauid, quando diceua: Et peccatum meum contra me est semper: Et il mio peccato mi è sempre inanzi a gli psal.6. occhi. Et altroue: Lauabo per singulas nocles lectum meum, & lacrymis meis stratum meum rigabo: Lauero ogni notte il mio letto, & con le lacrime righerò il luogo, doue io mi giaccio. Oltra di questo propongasi ciascheduno & consideri l'ardentissimo desiderio & feruore, che ne l'oratione haueuano quelli, li quali da Dio con li lor preghi impetrarono il perdono de li loro pec cati : si come su quel publicano, il quale stando da lungi per la uergogna, & per il dolore, & tenendo fissi gli occhia terra, tolo si batteua il petto, dicendo quelle parole: Deus, propinius esto mihi peccasori. Dio, sij proprio a me peccatore. Come fu ancora quella donna peccatrice, la quale stando dietro al Signore nostro Giesu Christo, quelli piedi, che ella con le sue lacrime hauea lauati, con li fuoi capelli asciugando baciana. Co me fu finalmente Pietro principe de gli Apostoli, il qua le uscito fuora pianse amaramente. Dipoi si dee ben con siderare, che, quanto gli huomini sono piu deboli, & infermi, & piu inchinati a le infermità de l'anima, che sono li peccati, tanto hanno bisogno di piu & di piu spesse medicine. Et sono li remedij de l'anima inferma, la pe nitenza,&l'Eucharistia. Quette aduque si applichi spes fo il popolo fedele. Dipoi l'elemofina, fi come infegnano le sacre lettere, è una medicina attissima a sanare l'in fermità de l'anima. Onde quelli, che desiderano usar deuotamente quella oratione, quanto piu possono aiutano li bisognosi: perche, quanta forza cio habbi a lo scancellare le macchie de peccati, n'è testimonio nel libro di Tobia il santo angelo del Signore Rafael, ilqual Tob.12. disse: Elemosina a morte liberat, & ipsa est, que prorgat peccata, & facit inuenire misericordiam, & uitam aternam. La elemosi-

bocch

peggi peno

11 1

Geli

HOR

mo 1

1110

int in

ine TIME

paro

cino no n

Ors

IC1

200

ra

CO

Dan. 3

na libera da morte, & esla è che purga li peccati, &fa tro uare misericordia & uita eterna. Ne è teltimonio Daniel, il quale così ammonina il Re Nabuchodonosor: Peccata tua elecmos ynis redime, & misericordiis iniquitates parperum. Satisfa, & liberati da li tuoi peccati con la elemo fina, & da le tue iniquità con le misericordie che sarai a li poueri. Et è un'ottima donatione, & un modo di fare misericordia persettissimo, la oblinióe de le ingiurie,& una buona uolontà nerso di quelli, li quali ti hanessero offeso o ne la tua roba,o nel tuo honore,o nel tuo corpo,o di qualcheduno de'tuoi. Qualunque adunque desi dera, che Dio sia uerso di lui misericordioso, al'istesso Dio doui tutte le sue inimicitie, & rimetta ogni cosa & ogni offesa,& co ogni affetto di animo preghi per li suoi nimici, & cerchi ogni occasioe di fare loro seruttio. Ma perche tutta questa materia su trattata, quando dichiarã mo il luogo de l'homicidio;a quello rimettiamo liParo chi; li quali però concludano con questo fine questa peri tione, che niuna cosa è,o si puo imaginare piu ingiusta, che colui, che essendo con gli huomini duro & ostinato talche non si mitiga con alcuno, unole & dimanda che Dio fia uerlo di lui mansueto & benigno.

## SESTAPETITIONE.

## ET NE NOS INDVCAS IN TENTATIONEM.

ET NON CLINDVRRE IN TENTATIONE Egli è cosa certa, poi che li figliuoli di Dio hanno impe trato perdono de li loro peccati, quando accesi di defiderio di dare a Dio il nero culto & neneratione, folo bramano il celeste regno, & facendo uerso Dio tutti gli offitij & opere di pieta dependono tutti da la sua pa terna uolontà & prouidenza, che allhora maggiormente l'annerfario de l'human genere ritruoua contra di lo ro unte le sue arti, & prepara tutte le sue machine, per

le qua-

ti. Hy

lonio di

odonois

Minds of the

E La elem

chefara:

100 0174

Ding.

Clients

C. Cal Ola

and was the

0.1.10

0,000

1 mas 1 10

The M

0

and Man

The Park

Comin,

à dimpio

nuncia che

SKOIT

the mil

fi di de.

me, folo

) o tutti

1012 p.3

men-

dilo per 100

le quali possano esser'unti & espugnati li serui di Dio: talche si dee dubitare, che essi mutati di parere non tra bocchino di nuouo ne'peccati, & non diuentino assai peggiori.che non erano prima.De li quali poi fi potreb bono giustaméte dire quelle parole del principe de gli Apottoli: Melius erat illis, non cognoscere niam institua, quam post agnitionem retrorsum conserti ab eo, quod illis traditum est sancto mandato. Meglio era a quelli non conoscere la uia de la giustitia, che dopo l'hauerla conosciuta riuol gersi indietro da quel santo comandamento, che loro era stato dato. Per la qual cosa dal nostro Signore Giesu Christo ci è stato dato il precetto di questa petitione, per la quale noi ogni giorno ci raccomandiamo a Dio, & dimandiamo la sua paterna cura, e'l suo aiuto, non dubitando punto, che, s'egli aunenisse mai, che noi fustimo abandonati dal diuino patrocinio, subito presi,saremmo ritenuti ne li lacci del nostro astutissimo nimico. Ne solo in questa regola di orare ci comandò, che domandassimo a Dio, che non patisse, che fossimo condotti ne la tentatione, ma ancora in quelle parole, che disse a li sacri Apostoli, essendo già uicino a la morte, quando, hauendo detto loro che era no mondi, gl'istrui che facessero questa opera dicendo. Orate, ut non entretis in tentationem: Orate, accioche non entriate in tentatione. la quale ammonitione essende Matth.26 stata di nuouo replicata dal nostro fignore, pone a li Pa rochi un peso, & un'obligo a essere diligenti a eccitare il popolo fedele al frequente uso di questa preghiera accioche, essendo dal Diauolo nostro nemico a ogni ho ra preparati a gli huomini pericoli fimili, potendo folo Dio discacciare da noi li demonij, a lui dimandino con tinuamente: Ne nos inducas in terrationem: Non ci lasciar condurre in tentatione. Et allhora conofcerà il popolo fedele, quanto habbi bisogno di questo diuino aiuto, quando si ricorderà de la sua debolezza & ignoraza, quando gli ritornerà a memoria quella sentetia di Chri Matth. 36. fto nostro Signore, che dice: Spirirus quidem promptus

bbi

ontr.

gond

110111

attric

1,11

18 CIP

mire

九边

nomi

dia.n

piri

elm

1011

Int C

di ini

יקי טו

appe

0000

der

.110

le a

far

tan

int

Din

Sp

91

12

hab-

est, caro autem insirma: Lo spirito è per certo pronto, ma la carne è inferma : quando gli uerrà in mente, quanto graui & pericolosi aunenimenti possano accadere a l'huomo per impulso del Demonio, se non sono sostenuti da la destra del diuino aiuto. Et qual piu chiaro esem pio si puo ritrouare de la humana infermità, che quello del facro choro de gli apostoli? li quali hauendo prima tutti un grande animo, al primo terrore, che loro occor se, abandonato il Saluatore si suggirono? Auuenga che ancor piu manifesto sia quello del principe de gli iposto li:il quale hauendo mostrato singulare amore & ardore uerso Christo nostro Signore, quando poco auanti di se stesso fidatosi disse: Si oportuerit me mori tecum, non te negabo: Se mi bisognerà morir teco, non ti neghero: subito sbigottito da la noce di una feminuccia, con giuramento affermo di non conoscere pure il signore perche in quella sua somma prontezza d'animo non gli correspon deuano le forze'. Hora se huomini santissimi per fragilità de l'humana natura, ne laquale fi fidauano, peccaro no si grauemente; che non debbono temere gli altri, li quali da la santità di quelli si truouano lontanissimi è Per la qual cofa proponga il Parocho al popolo fedele le battaglie, & li pericoli, ne li quali ci ritrouiamo di có tinouo, mentre che l'anima è in questo corpo mortale, essendo combattuti da tutte le parti da la carne, dal mó do,& da Satanasso. Quello che possa in noi l'ira, & la cupidità, chi è che con suo gran danno no sia sforzato a prouarlo? Chi è, che da si fatti stimuli non sia offeso? Chi non sente queste punture? Chi non è acceso da le lo ro ardente faci? Sono per certo tanto uarij colpi, tanto diuersi gli assalti, ch'egli è cosa difficilissima non riceuere qualche graue piaga. Et oltra questi nimici, che habitano & uiuono con essinoi, sono ancora quelli nostri nimici acerbissimi, de li quali è scritto: Non est nobis colluctatio aduersus carnem, & sanguinem, sed aduersus principes, & potestates, adsersiss mundi rectores tenebrarum harimi, contra spiritualia nequisia in calestibus. Non

Matth.26

Matth. 26.

Ad Eph.s

ronto, m

e, quezo

dere 1 !.

lotten.

liato elen

che queli;

miq oice

1000 OCC

linemes de

gegi: poin

te y moore

2022716

i, huhama

1210:11000

guitanes.

e perchein

acelerros 1.

ni peringi.

mo, occare

glialai, li

tions final o'a fedele

umo dico

mortale,

ne cal mó

l'ira, kla

a storzato

fia offeiol

Sodalelo

סותבז, וק

non nit-

mici, che

11211 10-

An est

aduer-

enebra-Non 120.

habbiamo a combattere contra la carne, e'l sangue, ma' contra li principi, & potestà, contra li rettori di questo mondo de le tenebre, cotra li nimici spirituali pieni di iniquità p priuarci de le cose celesti. Perche a le guerre interiori, che habbiamo, si aggiugono gl'impeti esterio ri, & le impressioni de li Demonij, li quali & apertamete ci percuotono, & per uie ascose penetrano ne l'anime nostre:talche a gran fatica da quelli ci potiamo guardare. Quelli, dice l'Apostolo, principi per la eccellenza de la loro natura: (perche per natura son superiori a gli huomini, & a tutte le altre cose create, & sensibili) & Li chiama ancora potestà, perche non folo la natura loro è superiore, ma ancora la potestà. Et son nominati rettori del mondo de le tenebre, perche non reggono un mondo chiaro & risplendente, cioè gli huomini buoni, & pij ma uno oscuro & caliginoso, cioè quelli, li quali accieca ti da le spurcitie & da le tenebre di una trista & scelera ta uita, si dilettano del Dianolo che li coduce a le tenebre. Chiama ancora li Demonij nimici spirituali, pieni di iniquità, pche si truoua la iniquità de la carne & de lo spirito. flla iniquità, che e detta carnale, accende lo appetito a le libidini, & a li piaceri, li quali si coprendo no con li fensi. le iniquità spirituali tono li mali desiderij, & le praue cupidità, che si appartengono a la supe riore parte de l'anima: le quali sono tanto peggiori de le altre, quanto la mente & la ragione è piu alta & prastante, che no è la carne Et perche questa iniquità di Sa tanasso principalméte risguarda a prinarci de la celeste heredita, pero disse l'Apostolo, Incalestib. Onde si puo intendere, che grandi sono le forze de'nostri nimici, l'a nimo inu:tto.uno smisurato & infinito odio uerso di noi si puo nedere, che fanno con essi noi una perpetua barta glia, talche tra quelli e noi no puo essere pace alcuna, ne triegua. Quanto ancora fiano audaci, lo dichiara la uoce ittessa di Satanasso apresso il profeta, il quale dice: In cælum conscendam : Io me ne andro in cielo. Nel paradiso assali li primi haomini : ando cotra li profeti : cerco di

Luc. 22

offendere gli Apostoli:accioche, si come dice il Signore appresso l'Euangelista, li criuellasse, come si fa il frumen to. Et finalmente non hebbe rispetto di andare a la pre -fenza di Christo nostro Signore. Ilperche Pietro Apostolo espresse la sua insatiabile cupidità, & la sua gradissi ma diligéza, quando disse: Aduersarius nester diabolus tanquan leo rugiens circuit, quærens quem deuoret. Il Dianolo no - ftro anuertario, come un leone rugiente si aggira, cercã do chi possa dinorare. Quantunque non Satanasso solo tenta gli huomini, ma a le uolte molti demonii insieme funno impeto contra un'huomo folo. Ilche cofesso quel demonio, ilquale dimandato da Christo Signore noftro, che nome fuffe il fuo, rispose , Legio mihi nomen eft : Il mio nome è legione: cioè, una moltitudine di demonii, la quale affliggeua quello infelice, & misero. Et di quel l'altro è scritto: Assumit septem alios spiritus secum, nequiores se, jo intrantes habitant ibi : Prende seco sette altri spiriti.

MOI

ado

Man. many l

7,110

1210

In E

Ji:

tuato

heri

Etal

nop

glie

N

petil

tion

tion

néz

che

10.1

che

fol

Te !

impeti

Matth. 12.

1. Per. 5.

Luc. 18

piu scelerati di lui, & entrando habitano quiui.

Moltisono, liquali, percioche in Ioro non pruouano, ne sentono gl'impulsi, & gl'impeti de li demonii, pensano che questa cosa non sia uera. Questi tali, non è marauiglia, che da li demonii non fiano combattuti; poiche spontaneamente a loro si sono donati, ne si ritruona in questi pietà, non charità, non nirtù alcuna degna di huom Christiano: onde auuiene, che questi siano tutti in potenza del Dianolo, ne bisogna, per farli cadere, che usi tentatione alcuna, ne gli animi de' quali si dimora, si come essi uogliono. Ma quelli, che si sono dedi cati a Dio, facendo in terra una uita celeste, questi piu de gli altri sono combattuti da gli assalti di Satanasso: questi crudelissimamente ha in odio:a questi a ogni mo mento di tempo tende insidie. è piena l'historia de la sa cra scrittura di huomini santi, liquali quantunque hauessero l'animo fermo & deliberato di persenerare nel bene operare, nondimeno o perforza, o con frode ha finalmente peruertiti Adam, Dauid, Salomone, & altri, liquali farebbe difficile a numerare, puarono li uioléti

il Signon

ailfrom

realiza

ietro ya

Cua grić.

C. Dolls in

Diano.cu

making Cont

can do ide

ani intene

coletto quel

Signore no.

is comment. di demoni,

o. Endique

TO TROUBLE

Corneries,

попета.

ittiti: poi-

e i rittio-

una degna

francetur-

malı fidi.

iono dedi

questi più

511111100

1 0511100

is delali

ague ha

rare nel

ode ha

Yaltri,

ijoleti

101

impeti,& le callide astutie del demonio, al quale non si puo refiltere con configlio, o con forza humana. Chi farà dunque, che si tenga sicuro, sidato nel propio aiuto? Et però dinotamente & in nerità fi dee da Dio dimada re che no ci lasci tétare sopra qllo, che noi potiamo, ma che facci ancora, che de la tétatiõe cauiamo utile, poté dola noi sostenere. Et qui li fedeli debbono esser cofermati, & eshortati, se alcuni fossero, che p debolezza di animo, ouero p nó conoscere bene quello, che importa qta cosa, temessero la nioléza de li demonij, sentédosi agitati & sbattuti da le tépeste de le tentationise ne ri fuggano in quo porto de le orationi. Peroche Satanasso co tutta la sua forza, & pertinacia, & co il capitale odio, che ha uerfo il genere humano, no puo quanto, ne quan to lugaméte norrebbe, tétarci, o molestarci; ma ogni sua potestà è gouernata dal céno, & pmissione di Dio. E no tissimo l'esempio di Giob: del quale Satanasso no hareb be pur tocco cosa alcuna, se al Diauolo no hauesse detto Iob. 16 Dio: Ecco che tutto quello, che ha, è in mano tua. & poi per il cotrario, se non hauesse soggiunto il Signore: Solo ti prohibisco, che ne la sua persona non adoperi la tua forza: a un sol colpo del Dianolo subito egli con le sue ricchezze, & co li suoi figlinoli sarebbe ito in ruina. E talmente legata la forza de li diauoli, che n'harebbo no pur potuto entrare in quei porci, de li quali scriuono gli euangelisti, se Dio non gli ne hauesse permesso.

Ma, per intendere bene la forza & efficacia di questa petitione, bisogna dire quello, che qui significhi, tentatione; & quello, che uoglia dire, essere indotto in tenta tione. Tentare, adunque unol dire, fare pruoua & esperiéza di colui, che è tétato, accioche da lui cauado allo, che desideriamo sapere, in tal modo intendiamo il uero.il qual modo di tentare non puo cadere in Dio. Perche qual cosa è che Dio non sappi > & pero difle l'Apo- ad Hob. Rolo: Omnia nuda & aperta sunt oculis cias. Tutte le cose a gli occhi suoi sono nude, & aperte. Vn'altra sorte di teta re si ritruoua: & questa è, quando fasendosi da la lunga fogliano

Matth. 3. Marc. 5

1100

non

9000

dati

no &

melle

gint

joit.

in

10 8

1111

31000

SAD

.......

inju

1110

1100

at ch

no fu

Dioch

olter

oen t

a D

do it:

n.Si

độ nă

Man

rade

dolp

lire (

poil

9mid

die

fogliamo inuestigare una cosa diuersa da quella, che di mostriamo noler fare con le parole. Et questo si puo fare in buona & in mala parte. In buona parte si fa, quando in tal modo si niene a tétare la nirtù di qualcheduno, accioche cosi conosciutasi, & intesasi, quel tale ne riceua commodo; & honore, & l'esempio suo sia proposto a gli altri per essere imitato : & finalmente, accioche per quello tutti fiamo eccitati & mossi a lodare Dio. & que sto modo di tentare solo conviene a Dio. L'esempio di questa tentatione è nel Deuteronomio, doue si legge: Tentat uos dominus Deus nester, ut palam siat, urum diligatis Deum, an non. Vi tenta Dio, accioche manifesti, se uoi amate Dio, o no. Nel qual modo si dice ancora che Dio tenta li fuoi, quando con carestie, o infermità, o con altre forti di calamità gli trauaglia . il che fa per prouare la patientia loro, accioche, cosi siano esempio a gli altri, qual debbia essere l'offitio e'l debito del Christiano. In questo modo leggiamo essere stato tentato Abraam, che immolasse il figliuolo. per il qual fatto, su uno esempio singolare di obedienza, & di patientia, del quale gli huomini in sempiterno si hauessero a ricordare. Per la medesima cagione su detto a Tobia: Quia acceptus eras Deo, necesse fuit, ut tentatio probaret te: Perche tu eri accetto a Dio, fu necessario, che la tentatione ti prouasse. Sono gli huomini tentati in mala parte, quan do son persuasi & spinti al peccato, o a la rouina loro.& questo è propio offitio del Diauolo : perche egli tenta gli huomini con animo d'ingannargli & farli precipitare: & per questo è ne le sacre lettere detto Tentatore. Et in alte tentationi hora con stimuli interiori pugendo ci, & percuotendoci, usa per sue ministre le passioni & li mouimenti de l'anima nostra; hora sbattendoci, & esagi tandoci esteriormente, usa le cose esterne, o le prospere per farci insuperbire, o le auuerse per farci disperare : a le nolte usa alcuni huomini pessimi per suoi esplorato ri,& satelliti,& principalmente gli heretici, li quali sedendo ne la catedra de la pestilenza uanno spargendo se

Dent. 13

Gen. 13.

Tob.13.

Matth.4.

PETITIONE.

lla, chedi

of puet.

! fa, quar. lchedum

le ne rice.

tropollo1

acochere. Dog. & e.e.

Commod.

THE COLD

100 11. 112.

Crache Dio

12. 0 con al.

TICH THE TOPS

izio aglial.

el China

ato tencio

al into fu

cientia, del

a mord-

obis: Quia

: Perche

tatione u

arte, cuan

ina loto,&

egli tenti

precipi-

entatore.

i pügendo

Hom XI

i, & elagi

prospere

mare: 2

plorato ualife.

Ti.

mi mortiferi di male dottrine, accioche cosi qili, li qua li non fanno differenza alcuna tra le uirtu, & li uitij,& non conoscono queste da quelli, huomini per loro ittesfi dati & inchinati al male, metre che in tal modo uacil lano & minacciano ruina, gli faccia precipitare. Et dicia mo ester indotti in tentatione, quando noi cediamo a le tétationi, & ci lasciamo da quelle uincere. Et in duoi modi siamo indotti in tentatione, prima quado rimossi da lo itato noitro trabocchiamo in quel male, nel quaie qualcheduno ci ha fospinti tentandoci. & in cotal modo. niuno è indotto in tentatione di Dio. peroche Dio nonè ad alcuno auttore del peccato: anzi che egli è, che odia tutti quelli, che operano le iniquità. & cosi si legge ancora appresso S Iacomo: Nemo, cum tetatur, dicat, quo niam a Deo tentatur : Deus enim intentator malorum est : Niuno, quando è tentato, dica effere tentato da Dio: perche Dio non è tentatore de'mali. Si dice ancora che colui ci induce in tétatione, il quale, se bene egli non ci teta, ne fa opera alcuna, accioche noi siamo tentati, nondimeno si dice costui tentare, perche, potendo prohibire, che ciò non auuenga, ouero che da le tentationi non fia mo superati, non l'impedisce. In questo modo latcia Dio che siano tentati gli huomini giusti, & buoni, ma sostentandogli con la sua gratia, non gli abandona. E ben uero, che a le nolte per giusto & occulto giuditio di Dio, pche cosi meritano le nostre sceleratezze, essen do stati lasciati ne le propie nostre forze, cadiamo a ter ra. Si dice ancora, che Dio ci inducce in tentatione, qua do noi qi beneficij, che egli ci ha dati per falute no tra usiamo male a nottra danatioe, & dissipiamo la ricchez. za del nottro portre, a guifa del prodigo figliuolo, niuen do Influrio amente, & nogliamo fatisfare a tutte le nofire cupidità, perilche aci potiamo dire quello, che l'A postoio aiffe de la legge . Inventum est michi , mendaum, Ad Rog. quod era ai uitam : boc esse ad mortem. Se etrousco, che quel comandamento, ch'era flato dato per darci la uta, ha operato la morte. Vno esempio molto a propo-

iente

10.20

one,I

attut

MIL.

A. CHATT

10, ch

TICL

IId!

alleg

madi

tei

danqu

unio

MIN

) ced

11, 5

TEC

Perl

THE

mie

1,ab

e Ital

erch

more

Non t

an te

quelti

ruam,

el'a

uta,

ole:

ecch:

idun

liamo

Ezech. 16.

sito di questa cosa è la cità di Hierusalé·la quale, come testifica Ezechiel, Dio haucua arrichita di ogni sorte di ornamenti : talche Dio per bocca di quel profeta disse : Perfecta eras in decore meo, quem posueram superte. Tu cri perfetta ne l'ornamento mio, che io haueua posto sopra dite : Et nondimeno quella città , colma & ripiena di beni diuini, non solo non usò quei benefitij per acquistarsi la beatitudine, per cagion de la quale gli hauca ri ceuuti, in tal modo a Dio mostrandosi grata, che di leiera stato tato amorenole, ma ingratissima, deposta ogni speraza, che uerso il suo padre Dio douea hauere nel ri pensare solo a li celesti frutti, si godena lusturiosamente & dissolutamente l'abodanza de le cose terrene, che ha ueua presenti.la qual cosa Ezechiel nel medesimo capi tolo trattò con molte parole. Perilche sono nel medesi mo modo ingrati uerfo Dio quelli huomini, li quali qlla abondante materia, che Dio ha concessa loro di operare bene, per permissióe sua rinolgono a li peccati. Ma qui bisogna considerare diligenteméte questo costume de la diuina ferittura : la quale a le uolte có alcune paro le fignifica la permissione di Dio:le quali se propiamen te son prese, pare che ci manisestino una attione in Dio. Et che sia il uero, ne l'Esodo si legge: Indurabo cor Pharamis. Indurerò il cuore di Faraone. Et appresso Ilaia, Exceca cor populi huius. Accieca il cuore di questo popolo. Et a li Romani scrisse l'Apostolo. Tradidit illos Deus in passiones ignominia, & in reprobum sensum. Dio gli diede in preda a le passioni ignominiose, & a un sento repro bo. Ne li quali luoghi, & altri fimili, fi dee intendere, che tal cosa non e stata al tutto fatta da Dio, ma solamente permessa. Tra tutte queste cose non sarà difficile a sapere quello, che in quelta parte de l'oratioe noi dimandiamo. perche noi non preghiamo di non effere in modo alcuno tentati, effendo la uita de gli huomini una tentatione sopra la terra. Et è la tentatione utile &

fruttuosa a l'huomo, perche ne le tentationi noi cono-

sciamo noi stessi, cioè le forze nostre, & però ci humi-

Efo.47.

 iale,cone

ni forta

eradif

u. Tue

outo fonc

ricienic

net acqu.

an haucan

a, chille

ate point aga

nuncir ocin

ur. Dunence

rena de la

enting an

onel mede

1010 (1006-

pears. M

tire contine

1:0000 010

propiumen

one in Dio.

an or Pine

rello lian,

letto popo-

100 1411 Dill

no gli diete

ento repo

e intende

10, mile

a fara diff.

oratiófisi

non ellere

12001101

e unit &

ol conde ci hum! 1100

liamo ancora fotto la potente mano di Dio, & uiril mente combattendo aspettiamo la immarcescibile corona de la gloria. Perche & colui, che combatte ne l'agone, non e coronato, se legitimamente non harà combattuto. Et si come disse santo Iacomo. Beatus, uir qui suffert tentationem; queniam, cum probatus fuerit, accipiet coronam uisa, quam repromisit Deus diliventibus se . Beato quell'huomo, che lostre le tentationi. perche, poiche sarà stato prouato, riceuerà la corona de la uita, la quale Dio ha promesso a quelli, che l'amano. Et se pure a le nolte li nimici nostri con le tentationi ci premono, ci sarà grande allegierimento, se penseremo, che habbiamo per no-. Ad Heb.4 stro adiutore un Pontefice, il quale puo compatire a le nostre infermità, che è stato tentato in ogni cosa. Che adunque qui dimandiamo? Accioche dal dinino aiuto abandonati, ouero ingannati non acconsentiamo a le tentationi, ouero da le medesime sbattuti & assitti non gli cediamo: preghiamo, che la gratia di Dio ci sia concessa, & presente, la quale, quando le propie nostre forze ci mancheranno, in tanti mali ci ricrei & conforti. Per la qual cosa deuemo & generalmente dimandare l'aiuto di Dio in tutte le tentationi, & nominatamenmente, quando fiamo afflitti da le tentationi particolari, ci bisogna rifuggire a l'oratione. Il che leggiamo esse re stato fatto da Danid quasi in ogni sorte di tentatione perche ne la tentatione de la bugia cosi pregaua il Signore: Ne auferas de ore meo ueroum ueritatis usquequaque. Non torre da la bocca mia le parole de la uerità per al cun tempo. Ne la tentatione de l'auaritia pregaua in questo modo: Inclina cor meum in testimonia tua, go non in aua ritiam. Inchina il cuore mi o ne li tuoi testimonij, & non ne l'auaritia. Ne le tentationi de le cose uane di questa uita, & de le lusinghe de la cupidità usaua queste parole: Auerte oculos meos, ne uideant uanitatem; Riuolgi gli occhi miei, che non ueggano la uanità. Dimandiamo adunque di non obedire a le cupidità, & che nel soste-

Pfal.r18.

mere le tentationi non ci manchino le forze, & non ci su perino le fatiche, & che non ci partiamo, & non trauiamo de la uia del Signore: che così ne le comodità, quato ne le prosperità seruiamo & manteniamo la modera za & costanza de l'animo: & che Dio no lasci parte alcuna di noi, che sia abandonata & prina de la sua tutela dimandiamo finalmente, che conculchi & opprima Satanasso sotto li nostri piedi.

Dent. 6.

Resta hora, che il Parocho eshorti il popolo sedele a quelle cose, le quali in questa oratione massimamente sa bisogno considerare, & meditare. Ne la quale questo sarà un'ottimo modo, se conoscendo noi quanta sia la infermita de gli huomini, non ci sideremo puto ne le sorze nostre: & così, collocata ogni speranza de la nostra salute ne la benignità di Dio, nel suo aiuto sidati, an corche ci ritrouiamo in grandissimi pericoli, haremo: però l'animo grade & fraco, & massime ripesando quanti di quelli, che hanno hauuto tale si eranza, & tal animo, Dio habbi liberati da le aperte fauci di Satanasso. Hor nó è egli uero, che Giosef, circondato d'ogn'intor

Gen. 39. 41

Dana J.

no da le ardenti faci de la infuriata donna, da un sommo pericolo liberato inalzò a una somma gloria? Non con seruò egli libera Susanna, oppugnata da li ministri di Satanasso, allhora che era già piu che mai uicina a essere uccisa per le ingiuste & nesande sentenze? Et che marauiglia poi, che il suo cuore, come dice la scrittura, hauea siducia nel Signore? E molto celebrata la lode, & la gloria di Giob, il quale trionso del mondo, de la carne, & di Satanasso. Molti sono gli esempi simili, per li quali il Parocho diligentemente douera eshorta re il Popolo sedese a questa cotale speranza & sidutia. Ripensino ancora li sedeli, qual guida & capitano habioo ne le tentationi de' loro nimici, certo, che hanno

Christo nostro Signore, il quale riportò si gloriosa uitto.

Luc. 14.

ria da cotale combattimento. Egli fu, che ninse il Diauolo. egli è quel più ualoroso, che sopranenedo superò. I, & pri

orto del

appaicin

D. Etne

gore, & c

Jene la fi

deni fac

atali]

Jouals

the de

the col

t.nemia

diogni

mita ripi

releme,

Acolina

a,noi gie

£0, & co

ciu noit

PER CHERICA

maligna

haparol

no. Etfi

ino,col

e fatich

tnenza.

mintres

totriate

in quell

rerfarii.

unno re

None

de le qu

Ca;niu

tentati

PETITIONE.

ondifa

trang.

a,qi

nodti

teala

turely,

ima Ji.

teleles

limen:

ileque.

uanti fi

incone le

de lang.

idata

haring.

ndo quan

12 304

папано.

gn into:

fommo

Von con

ridi Sa

a effeit

ić mir

12, 12

oce, a

, dela

mill,

3000

1112

10 bi-

MO

113-

quelforte armato, il quale ancora spogliò de le sue ar-> mi, & prino de le sue spoglie. De la sua uittoria, che ri portò del mondo, si legge appresso S. Giouanni: Confidi te, ego uici mundum: Confidateui, che io ho uinto il mondo . Et ne l'Apocalisse è scritto, che egli è il leone uincitore, & che uincitore è uscitto fuori per uincere; perchene la sua uittoria diede ancora a li suoi deuoti & cultori facultà di uincere. L'Epistola, che l'Apostolo ad Heber. scriue a li Hebrei, è piena de le uittorie d'huomini san ti, li quali per fede hano uinto li regni, hano serrate le bocche de'leoni, & le altre cose, che quiui seguono. Da queste cose, che in tal modo leggiamo essere state operate, ueniamo in confideratione di quelle nittorie; le quali ogni giorno gli huomini di fede, di speraza, & di charità ripieni, riportano de le guerre così interne, co me esterne, che gli fanno gli demonii: le quali sono tăte, & così notabili, che, se is potessero nedere con gli oc chi, noi giudicheremmo, che niente ci auuenisse piu spesso, & con maggior gloria nostra. De la uittoria di questi nostri nimici cosi scrisse S. Gionani: Scribo uobis iu venes, quoniam fortes estis, et uerbun Deimanet in uobis, et nicistismalignum. Scrino a noi gioneni, perche noi sete forti, & la parola di Dio resta in noi, & hanete ninto il mali gno. Et si uince Satanasso non con l'otio, col sonno, col uino, có li conuiti, & có le libidini, ma có l'oratione, có le fatiche, con le astinenze, con la constanza, có la con tinenza, & castità. Vigilate, et orate, disse il signore, ut Matth. 26. non intretis in tentationem. Vigilate, & orate accioche non entriate in tentatione. Quelli, che usano si fatte armi in quella battaglia, sbaragliano & rompono gli auuerfarii. Perche il Diauolo fugge da coloro, che gli fanno refistenza.

Nondimeno in queste uittorie de gli huomini santi, de le quali habbiamo parlato, niuno fia, che fi compiac cia;niuno insolétemente si insuperbisca,o si uanti, talche condi co le sue forze potere sostenere le nemiche tentationi, & impeti de li Demonij. No può far questo Pp

Ioan.ic.

Tac.4.

la nostra natura, & la humana debolezza.le forze, con indilin le quali atterriamo li ministri di Satanasso, ci son coces suchim 1. Reg. 1. fe dà Dio, il quale è quello, che fa le nostre braccia for ti a guifa di un'arco di rame; p beneficio del quale l'ar Pfal. 17. co de li forti è l'ato superato, & li infermi sono stati cin ti di gagliardia:il quale a nei di la protettione de la fa luterla cui deltra e quella, che ci piglia & fostiene, che infegna a le man noit, e a guerreggiare, & a le nostre di ta a cobattere : fi che a un folo Dio p la uittoria deuemo esfere obligati et a lui redere gratie; il qual solo se haueremo per del enfore, et per guida, poriamo effere a. Cor. 15. uincitori.ilchefece l'Apostolo; et pero diffe; Des autem gratias, qui dedit nobis metoriam per dominum nostrum Iefum Christian . Tratie rendiamo a Dio, il quale ci ha

ci manischa quella celeste noce ne l'Apocalisse, che dis Ic;Fista eft falus, et sirtus, et regnum Dei nostri, et potestas Chri-Apoc. 12. fti eins, quia profectus est accusator fratrum nostrorum, et ipsi nice

vunt eun propter sanguinem agni E fatta la salute, & la uirtu, &il regno del nottro Dio, & la potettà del suo Christo; perche e stato discacciaro l'accusatore de'nostri fratelli, & essi l'hanno superato per il sangue de l'agnel-

dato uittorio per mezo del noltro fignore Giefii Chri-

Ro. Il medefimo Christo, auttore de la nostra uittoria,

Apoc.17. lo . Il inedefimo libro teitifica la uittoria, che il fignore nortro Giesa Christo porto del mondo, & de la carne, in quel luogo, doue dice: Hi cum agno pugnabunt, etagnus uincet eas; Questic ombatteranno con l'agnello, & l'agnello limnera. Queste cose bastino, quanto a lacausa, & al modo di uincere. le quali cose poiche saranno esposte, proporranno li Parochi al popolo fede-

> da li quali potranno addurre dinini testimonij, pur trat ti dal medesimo libro de l'Apocalisse, doue si legge; Qui vicerit, non laedetur a morte secunda; Chi vincera, non farà offeso da la seconda morte. Et in un'altro luogo; Qui vicerit, sic nestietur nestimentis albis, et non delebo nomen

> le, come da Dio sono preparate le corone, & a li uinci-

tori è costituita una grandezza sempiterna di premij;

Apo.c. 23.

eins

h libro

UTTE 1829 9

manti al

noco dopo

Giouanni

ni, et for

102 colon

ini. Et

בשנון שונה

Jr. Chi

mo. fi

onone

ia de l'an

de beni,

Annua.

in beni.

MALIB

mione fi

il figline

mianco

quelto

tire di

gli huo

go, che

adunqu

fermo (

in bren

petitio

quello

the ur

re,aut

guard

te que

SEI

PETITIONE

noce

CCLID:

itiz

Lilic

dela

ne, d

ottre:

Light To Can

D. Top

Taile.

Shake de

Char.

Landing

, del

1406

digal

liuu,

Chrising

auf fri

ignel.

l Agno

100

SIMA

greld

name:

0 ....

111111

1. E.L.

II lead port.

non

min a

eius de libro uitae. Chi uincerà, in tal modo farà uestito di uestimenti bianchi, et non scancellerò il suo nome dal libro de la uita : Et poi : Confitebor nomen eius coram parre meo, et coram angelis eius, Confessero il suo nome auanti al padre mio, et auantia gli angeli fuoi. Et poco dopo l'iltesto Dio et signore nostro cosi parla a Giouanni, Qui vicerit, faziam illum columnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius. Chi uincera, lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, et piu non uscirà fuori. Et poi dice, Qui nicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo, sicut et ege tsici, et sedi cum patre meo in throno eius. Chi uincerà; gli concederò federe meco nel mio trono, si come io uinsi, et sedetti con il mio padre nel fuo trono. Finalmente, poiche hebbe dichiarata la glo ria de'fanti et quella perpetua moltitudine et copia de' beni, de liquali si goderanno in cielo, soggiunse, Qui micerit, possidebit hase. Chi uincerà, possederà que- Apoc.13. iti beni.

#### LIBERA NOS A MALO. SED

MALIBERANOI DAL MALE. Questaultimape titione si può agguagliare a tutte le altre, con laquale il figliuolo di Dio conchiuse questa dinina oratione, di cui ancora uolendo mostrare la uirtù, et essicacia, usò questo modo di parlare allhora, quando, douendosi par tire di uita, pregana il suo padre Dio per la salute de gli huomini, onde disse: Rogo, ut serues eos amalo, Io ti pre go, che tu li coserui dal male. Questa formula di orone adunque, la quale et per comandameto ci diede, et con fermo con il fuo esempio, come con un compendio ha in brenità raccolto la forza et la propietà de le altre petitioni. peroche, poi che noi haueremo impetrato quello, che si contiene in questa preghiera, secondo che uuole san Cipriano, niente più ci resta da dimanda re, auuéga che qui una uolta dimandiamo, che Dio ci guardi dal male:ilche impetrado, siamo sicuri cotra tut te quelle cose, che il Diauolo e'l modo unno machina-

mi, fubit

mal cofa f

ISAN PART

kerchera

nu quali

pimita a

He & pri

boo effer

amente po

Fouali (

brilto uf

ofero. P

omo de l

adefimo

me:il qu

ilberafie

into il no

Memmo

er gradi i

dele gli

mle la rol

o pericoli

ndierro

poltinel

mali.

mandame

quale ci c

milreg

ano le l

II, tutto

udaque

mus me

e foggi

iere deli

commodi,

do. Perilche, essendo questa petitione di tanta importa minodi za, di quata habbiam detto, douerà il Parocho mettere meruel una somma diligentia ne l'esplicarla a li fedeli. Et son miemb differenti tra di loro questa petitione, & quella, che s'è detta di sopra di quelta: che per quella dimandiamo la liberatione de la colpa, & per questa de la pena: & non ha bisogno homai piu il popolo fedele, che gli sia detto, quarto egli sia oppresso da incommodi & calamità, & quanto habbi bisogno del celeste aiuto. perche a quante & quanto graui miserie sia soggetta la ni ta de gli huomini, oltra che cofi li facri come li profani scrittori hanno copiosissimamente trattato di questa materia, non è quafi alcuno, che non lo sappi & per pruoua, & per esperienza di lui, e di altri. perche ciascheduno crede esser uero quello, che gia lascio scritto Giob, esempio di parienza: Homo natus de muliere, breui uiuens tempore, repletur multis mis ris : qui quasiflos egre ditur, et conserieur, et fugit welm umbra, et numquan in eodem statu permanet. L'huomo nato di donna, il qual uiue un breue tempo, è ripieno di molte miserie, il quale come un fiore spunta suore, & si logora preito, & sugge a guifa di un'ombra, ne mai nel medefimo stato si man tiene. Er che mai non passi pure un giorno, nel quale non si possa considerare & notare qualche sua propia miferia, o incommodo; ce ne fa testimonianza quella uoce di Christo nostro Signore : Sufficit diei malitia sua. Basta al giorno la sua masitia. Auenga che la conditio ne de l'humana natura ci manifesti & dichiari quella ammonitione, che Christo nostro Signore ci fece, per la quale ci integnò, che era dibisogno prendere ogni giorno la sua croce, & reguitare lui. Si come adunque ciascheduno ben si accorge, quanto sia faticosa & peri colofa quella noltra uita. cosi ageuolmente si persuaderà al popolo fedele, che da Dio si dee dimandare la liberatione di tutti li mali, massimamente che per niuna cofa piu fono gli huomini indotti a orare, che

per cupidita, & per iperaza di effer liberi da quelli in-

Job. 14.

Manb.

Luc.s.

E

ches

diam

Cna:{

eglit Cal.

D. DE.

ta bo

limi. Equeb

is per l

de ou.

cin,

A CIM

I III age

ale co-

nigge li man

quale

ropia

pell

1 21.

00100

UCL

e,per

OTH

P.L.

Will.

Ilia-

arc

commodi, da li quali sono oppressi, ouero che gli siano per uenire adosso.imperoche ne gli animi de gl'huo mini è inserta questa propietà, che, ritrouandosi ne li mali, subito se ne ricorrono a l'aiuto di Dio. sopra la qual cofa si legge : Imple facies eorum ignominia, et quaerent nomen menn domine. Riempie le faccie loro d'ignominia, & cercheranno il tuo nome o Signore. Ma segli huomini quasi per loro stessi se ne uanno ne li pericoli, & calamità a innocare Dio, certo è, che da quelli, a la cui fede & prudenza è stata commessa la loro salute, debbono esfere massimamente insegnati, come tal cosa ret tamente possano fare. Peroche non mancano di quelli, li quali contra il comandamento del Signore nostro Christo usano ne l'oratione un ordine contrario & pre postero. perche quello, che ci ha comandato, che nel giorno de la tribulatione ce ne ricorressemmo a lui, il medefimo ci ha ordinato & prefisso l'ordine de l'oratione: il qual volse, che, prima che lo pregassemmo che ci liberasse dal male, dimandassemmo che susse santificato il nome di Dio, & che uenisse il suo regno & chie dessemmo quell'altre cose, per le quali quasi come per gradi si peruenisse a questo loco. Ma sono alcuni, che se gli duole il capo, un fianco, un piede, se gli ua male la robba; se da li loro nimici temono o minaccie, o pericoli, ne la fame, ne la guerra, ne la peste, lasciati indietro quei gradi de la oratione del Signore che son postinel mezo, solo dimandano di esser'liberi da quei mali. A la qual confuerudine repugna ancora il comandamento de l'istesso Signor nostro Christo, per il quale ci dice : Querite primum regnum Dei : Cercate prima il regno di Dio. si che quelli, li quali rettamente fanno le loro grationi, quando pregano di esser liberi, tutto quello riferiscono a gloria di Dio. Cosi Dauid a quella preghiera, che fece, Domine ne in surore tuo Psal.6. argua me: Signore non mi riprendere nel tuo furore : soggiunse la ragione, per la quale mostro lui essere desiderosissimo de la gloria di Dio : onde disse : Pp Quia

mimente

ncorane

ia, che h

jiuto alcu

ineleggi.

none ce

elero un

andimen

the nog

ando il b

mmo la l

onoi, ch

nogni n

nelta col

teper le

me, per

midarfi.

liocchi d

ubenigni

umerano

iono stati

tola orați

moria di t

tenti di u

le è tale

quantur

Maueriant

bulationil

Signore

tions.

Segu

tu,& na

tendano

essere al

chesono

hotlon

Pfal. 50.

Quia non est in morte, qui memor sit sui : in inferno autem quis con fitebitur tibi? perche ne la morte non è, chi si ricordi di te: & ne l'inferno chi ti loderà > Il medefimo ancora, pregando Dio che gli facesse misericordia, soggiunse quelle parole: Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur: lo insegnero à gl'iniqui le tue uie, & gli empis à te si convertiranno. A questo salutifero modo di ora re, & à l'essempio del profeta debbono essere eccitati li fedeli uditori, & infieme eller ammaestrati, quanta dif gartific ferenza sia, tra le orationi de li infedeli, e de gli huomini Christiani dimandano istantemente quelli ancora di Dio, di potere essere liberi & risanarsi da le infermità, da le ferite, & che sia loro concesso di uscire de gl'imminéti mali; ma pógono però la principale sperãza di ottenere quella liberatione ne si remedij, che so no stati ritrouati o da la natura, o da la industria de gli huomini.Et ch'è peggio, ogni medicaméto, che sia lor dato da qual si voglia persona, ancora che sosse coposto co incato, o malie:o per opera de li demonij, senza reli gione alcuna se gli applicano, purche sia loro dimostra ta qualche speraza di sanità. Assai dinerso è il procede re de Christiani, liquali & ne le infermità, & in tutte le cose aunerse ogni loro refugio & ainto de la loro salute pógono in Dio, & quel folo confessano, & honorano per auttore di ogni bene, & per loro liberatore; & quel la uirtù che per dare la fanità si ritruoua ne li remedij naturali, sanno per certo esfergli stata cocessa da Dio; & giudicano che tanto debbono giouare a li infermi, quanto norrà l'istesso Dio perche da Dio è stata data a l'humana generatione la medicina, per laquale sanasse le infermità. & di qui nacq; quella uoce de l'Ecclesiastico. Altissimus creauit de terra medicina, et uir prudens non abhorrebit eam; L'altissimo de la terra ha creato la mede cina, & l'huomo prudéte non la schiferà. Quelli adun que, liquali hanno dato il nome a Christo, & a lui si so no obligati, non pongono ogni speranza, di ricuperare la fanità, in quelli rimedij, ma si considano masimamen-

Becl. 38.

ordidi noce,

man.

emp

0:07

itati

Man of

dia.

inco. Iniainede

eleci.

i degli e lialor

cipulo

ozirdi

moin

:00000

unele

ofalu-

orano

ique

medi

Dio;

Series

dell

211

FRI

14

mamente in Dio, auttore de la medicina, perilche sono ancora ne le sacre lettere ripresi quelli, liqual i per sidu cia, che hanno ne la medicina, non ricercano da Dio aiuto alcuno, anzi che quelli, che uiuono secondo le di uine leggi, si astengono da tutti quelli remedij, liquali non e certo essere stati trouati da Dio:& se bene hauessero una certa speranza di sanità, se quelli usassero, nondimeno da quelli figuardano, come se fossero incati, o artificij de li demonij. & bisogna eshortare li fede li, che uogliano fidarsi in Dio, perche per questo ci comandò il beneficentissimo signore, che noi dimandassemmo la liberatione de li mali, accioche considerando noi, che egli ce l'ha comandato, in quello ponessem mo ogni nostra speranza d'impetrare. Molti esempi di questa cosa sono ne le sacre l'ettere, accioche quelli, che per le ragioni poco si possono persuadere a sperare bene, per la moltitudine de gli esempi siano ssorzati a confidarsi. Abraam, Giob, Loth, Giosef, Dauit sono ne gli occhi di ciascuno, testimonij esficacissimi de la diui na benignità. Le sacre lettere del nuouo testamento ne numerano tanti di quelli, che di grandissimi pericoli sono stati liberati per l'esficacia di una diuota & pietosa oratione, che la cosa non ha bisogno di far memoria di tali esempi. solamente adunque saremo contenti di una auttorità & sentenza del profeta; la quale è tale, che è potente a confermare ciascheduno, quantunque infermo, & debele.diffe adunque; Clamauerunt iusti, et dominus exaudiuit eos, et ex omnibus tribulationibus eorum liberauit eus, Gridorono ligiusti, el Signore gli esaudi, & li libero di tutte le loro tribulationi.

Segue hora, che diciamo, qual sia la uirtù, & essicacia, & natura di questa petitione, accioche li sedeli intendano, che noi in questo luogo non dimandiamo di
tendano in questo luogo non dimandiamo di
essere al tutto liberati da li mali, perche sono alcuni,
che sono comunemente giudicati mali, liquali piu soche sono comunemente giudicati mali, liquali piu sono gioueuoli a coloro, che li patono, si come su quello
no gioueuoli a filmolo,

Pfal.35

Di Cor.12.

Itimolo, il quale era dato a l'Apostolo, accioche con l'aiuto de la dinina gratia si facesse perfetta ne l'infermità la sua uirtù. Questa loro uirtù, & efficacia essendo conosciuta, non solo li giusti non dimandano a Dio, che siano loro tolti li masi, ma sentano in essi un sommo diletto & giocondità. Et però folo preghiamo di ef fere liberi da quei mali, liquali non possano arrecarea l'anima utilità alcuna, gli altri in uerun modo non uogliamo che ci siano leuati, purche da quelli ci uenga qualche salutisero frutto. Quella sorza ha adunq; que sta oratione, de la quale si tratta, che noi dal peccaro li berati, siamo ancora liberati dal pericolo de la tentazione, da gli interiori & esteriori mali; cioè, che noi sia mo sicuri da l'acqua, dal fuoco, da la saetta; che la gran dine non moca a le biade; che non siamo molestati da carestia, da seditioni, da guerre. Dimandiamo a Dio, che rimuoua da noi le infermità, la peste, le ruine, la cattiuità, le prigioni, l'esilio, li tradimenti, le insidie, & tutti gli altri cosi fatti incommodi, dali quali suole l'humana uita essere massimamente spanentata, & oppressa: finalmente, che ci tolga tutte le cagioni de'pec cati & sceleratezze. Ne solo preghiamo, che Dio ciliberi da questi, che son mali per comune consenso di tut ti gli huomini,ma ancora da quelli,che quasi tutti con fessano ester beni, come sono le ricchezze, gli honori, la sanità, la gagliardia, questa istessa uita. Dimadiamo dico, che non ci si rinoltino a male, & dannatione de l'anima nostra. Preghiamo ancora Dio di non essere oppressi da una subita & repentina morte, di non prouocare contra di noil'ira di Dio, di non hauere 2 patire quei supplicii, che a li rei sono apparrechiati, di non essere tormentati dal fuoco del purgatorio, dal quale piamente & santamente preghiamo che gli altri siano liberati. Quelta petitione & ne la Messa & ne le Letanie cosi interpreta la Chiesa, cioè che con quella noi preghiamo Dio, che ci liberi da li mali passati, pre ienti, & futuri.

Etfi

Etfid

gionità d

non cine

grafanno

in liberat

Jenor Dei

in figure

muicin

mitta lo

on Chri

berati da

to pelleg

dimcom

Mia. S

limali qu

coloro, ch

he fi cont

le: Seco

me suffe

naffaili

confolati

Dio libe

condotti

& falui.

fancin]

& a Da

fi come

famma.

Ance

condo c

Agoltin

pade!"

to, il q

glihuo

io, che

ber cas

PETITIONE.

tol ns.

elly.

Die

fon.

) die

caren

)A 110.

Menta

Cool

Mu-

milia

hear

mil

a Dio,

100 3

ific b

int

800-

deper

all.

ditut

COL

nort,

1300

acd.

Tora Cons

101

O.C.

dil

Et si dee auuertire, che non ci libera da li mali la be, nignità di Dio in un modo folo: onde prohibifce, che non ci nengano adosso quelle calamità, che già ci soprastanno, nel modo che leggiamo che quel gran Iacob fu liberato da li nimici, li quali contra di lui haucua concitati la strage fatta de i Sichimeli.& però fi legge: Terror Dei inuas it omnes per circuitum ciuitates, et non sunt aussi persequi recedentes. Il terror di Dio entrò in tutte le cir conuicine città, & non hebbero ardire seguitarli ne la partita loro. & certamente che tutti li beati, li quali. con Christo regnano in cielo, per aiuto di Dio sono liberati da tutti li mali,ma noi,che ci ritrouiamo in que sto pellegrinaggio, non unole che siamo sciolti da tutti gli incommodi, ma da alcuni ci libera, & in alcuni ci Iascia. Sono ancora a guisa di una liberatione di tutti li mali quelle consolationi, che Dio a le uolte porge a coloro, che sono oppressi da le cose auuerse. Con queste si consolaua il profeta, quando dicena quelle parole : Secundum multitudinem dolorum meorum consolationes Pial. 35. ma latificauerunt animam meam. Secondo che fono stati affai li dolori, che ho haunti nel cuor mio, cofi le tue confolationi hanno rallegrato l'anima mia. Ancora Dio libera gli huomini da li mali, quando, essendo condotti in qualche gran pericolo, li conferna integri, & falui. ilche leggiamo essere auuenuto a quelli tre fanciulli, che furono gettati ne la fornace ardente; & a Daniel , il quale non offesero punto li leoni, si come li fanciulli ancora non surono niolati da la

fiamma. Ancora è detto specialmente malo il demonio, secondo che uogliono Bafilio magno, Chrifoftomo, & Apostino : & questo, perche è stato auttore de la colpa de l'huomo, cioc di ogni sua sceleratezza, & peccato. il quale ancora usa Dio per ministro nel castigare gli huomini scelerati, & peccatori. Peroche Dio è quel Io, che da a gli huomini tutto ql male, il quale patono per cagione de'loro peccari. Et álto fignificano le facre lettere,

SESTA

Ifa. 45.

lettere, quando dicono: Si erit malumin ciuitate, quod dominus non fecerit? Sarà mai male alcuno ne la città, che no habbi fatto il signore? Et ancora Ego dominus, et non est alter, formans lucem, et creans tenebras, faciens pacem, et creans ma lum. Io fono il fignore, & non altri, che formo la luce, & creo le renebre:che fo la pace, & produco il male. E detto ancora il Demonio malo, perche, quantunque noi non l'habbiamo mai offeso, nondimeno egli fa contra di noi una perpetua guerra, & ci perseguita con un' odio capitale. Et se anoi, che siamo armati di fede, & ricoperti d'innocenza, non puo nuocere, nondimeno non si resta mai di tentarci con li mali esteriori, & di moleftarci, & affligerci in qualunque modo: & per questo preghiamo Dio, che ci uoglia liberare dal malo, cioe dal Demonio. Et diciamo . Dal malo, & non da li mali, perche tutti li mali, che ci so fatti da li nostri pros fimi, li riceuiamo dal Demonio, & a lui fogliamo attribuirli, come a quello, che ne è auttore, & che gli spinge a farli. & per questo ancora non douremmo adirarci cotra li prossimi nostri: anzi che tutto l'odio & l'ira nostra deuemo riuolgere cotra del Demonio, dal quale gli huomini son psuasi & spinti al fare le ingiurie. Et però, se il prossimo tuo in qualche cosa ti haurà offeso, quado tu fai oratione a Dio padre, pregalo, che non so lo liberi te dal male, cioè da quelle ingiurie, che dal tuo prossimo ti sono fatte, ma che ancora il tuo prossimo stesso liberi da la mano del Dianolo, per impulso del quale gli huomini sono indotti a fare frodi.

Finalmete si dee sapere, che se ne le nostre orationi, e uoti, che facciamo a Dio, no siamo liberati da li mali, deuemo però co patieza sopportare le cose, che ci premono, rédédoci certi, che piace a la diuina maiestà, che noi tali cose toleriamo patientemente. Per laqual cosa non si conuiene ne sdegnarsi, ne dolersi di Dio punto, che no esaudisca le nostre preghiere: ma tutto quello, che ci interuiene, bisogna referire a la sua nosota, & al suo comandamento, giudicando quello esserci utile, &

faluti-

falutifei a noi pa gnati li f questo co jopporta

l'Aposto.

pone: Tone: Per nel regni i Christia

che Chr la fua glo il ferno cofa brut

delicate i quel prec tato da l Dei,ifraei

di Ginda di Ginda mia? Se

ragioni ritroua li,fe no

no,com almeno constan

tormét Bagella

ti degn cofi dif dianim

me grati Super els

PETITIONE falutifero, che a Dio piace che cosi sia, & no quello, che a noi pare altrimente. Debbono finalméte essere inse gnati li fedeli uditori, che, métre che si ritrouano in questo corso de la uita, debbono essere apparecchiatia fopportare ogni sorte di calamità, & d'incomodi no so lo uolontieri, ma ancora allegramente. Et però disse l'Apostolo: Omnes, qui pie uolunt uiuere in Christo Iesu, perse cutionem patientur. Tutti quelli, che uogliono uiuere pia- 2.2d Tim.; mente in Christo Giesu, patiranno persecutioni. Et al troue: Per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei: Per molte tribulationi bisogna che noi entriamo Ad.14. nel regno di Dio. Et di nuono. Nome haec eportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam suam? Non fu bisogno, che Christo patisse queste cose, & cosi entrasse ne la fua gloria ? Perche non è conueniente, ne giusto che il serno sia maggiore del suo signore, si come ancora è cofa brutta, fecondo S.Bernardo, che le membra fiano delicate sotto un capo spinoso. Ci è proposto a imitare quel preclaro esempio di Vria, ilquale esendo eshortato da Dauit, che si riducesse in casa sua, disse : Arca 2.Reg. 12. Dei, Ifrael, et Issda, habitant in papillionibus: et ego ingrediar domin mean? L'arca del fignore, e'l popolo d'Ifrael, & di Giuda, habitano ne'pauiglioni: & io entrerò in casa mia? Se noi uerremo a fare oratione, istrutti da queste ragioni & meditationi, ne guadagneremo questo, che ritrouadoci noi d'ogn'intorno cinti & circodati di ma li, se no saremo conseruati inuiolati, & senza dano alcu no, come quei tre fanciulli restarono intatti dal fuoco, almeno, come li Magabei, sopporteremo li casi auuersi constanteméte & fortemente : ne le cotumelie & ne li torméti imiteremo li facri Apostoli; liquali battuti & flagellati si rallegrauano oltra modo, di essere stati fatti degni di patire contumelie per il nome di Giesu. & cosi disposti & preparati, con somma letitia & piacere di animo cateremo co il profeta : Principes perfecuti funt plal. 118, me gratis, et a nerbis tuis formid autte or meum: laetabor ego super eloquia tua, sicut qui inmenit spolia multa: Li Principi ienza

lai.

725 701

e.E

aque

COD-

de, L

IN

, Adi

C.B.

mio,

ight

. poi

NAME OF

11-17

Im

e Fr

cio,

110

SESTA

senza causa mi hanno perseguitato, et il mio cuore ha temute le tue parole. Io mi rallegro sopra li tuoi parlari, come quello che ha ritrouato molte spoglie.

AMEN.

Questa noce, Amen, (fi come in nero è) chiamò 5. Girolamo nel comento, che egli fa sopra S. Mattheo, il signacolo de l'oratione del Signore. Perilche, si come noi aunertimmo nel principio li fedeli, de la preparatione, che si deue far prima che uadano a fare questa diuina oratione, cosi hora habbiamo giudicato di douer fare, si che conoscino, et intendeno la causa, et la ragione de la conchusione, et del fine di questa oratio ne. Perche non è di pir importanza l'incominciameto con diligéza de le fante et diuine orationi, che il finirle diuotamente & religiosamente. Sappi dunque il po polo fedele, che molti fono & abondanti quei frutti, li quali noi riceuiamo dal fine de l'oratione del Signo re : ma quello, che è abondantissimo & giocondissimo fopra tuttigli altri, è l'impetratione di quelle cose, che habbiamo dimandare: de laqual cosa di sopra si è de to a bastanza. Et non solo in questa ultima parte de l'oratione impetriamo, che le nostre orationi siano esaudite;ma ancora otteniamo alcuni altri doni affai maggiori,& si preclari, che no si possano esprimere con parole. Percioche hauendo gli huomini ne le orationi, che fanno, colloquio con Dio, si come dice S. Cipriano, in un certo modo inesplicabile la dmina maestà si niene ad anuscinare a quello, che ora, piu che non fa a glialtri: ilquale ancora adorna di singolari doni: talche quelli, che deuotamente fanno oratione a Dio, pos fono in un certo modo effere affomigliati a coloro, che si acostano al suoco, li quali, hauendo freddo, si riscaldano; se hanno caldo, uengono in maggior feruore, cosi parimente quelli, stando auanti a Dio, secondo la misura de la pietà & de la fede che hanno, diuentano piu ardenti:perche l'animo loro s'infiamma a la gloria di Dio,

10,8101 thene I Einibus. delatua Moile, 1

mento, (

mofulg corifgu: dequel 00,10 E amaiest moion no

pitaro 1 dileinic atédono rieta hor ino qua on beati

hchiaris obaffez: nquella k, touer in u qui naf

fi comme to, che e no gli pr alaloru

Mcora, c togradi, & quanto Larfatto

(omincia KINE! udiede

tomici Don B, sitth PETITIONE.

105,

0,1

ome

12.

If 1

id.

,ela

1110

II:D fri-

1150

TIL,

1000 imo

e,che

e to

10-

11-

120-

102

OII,

1111-

111

13

di Dio, la mente loro fi illustra in un modo marauiglio fo, & sono al tutto ripieni di doni celesti & diuini.peril Pfal.20. che ne le sacre lettere si legge : Præuenisti eum in benedi-Hionibus dulcedinis. Tu l'hai prenenuto ne le beneditioni de la tua dolcezza. Esempio di ciò a tutti è quel gran Moife, il quale partito da la confernatione & ragiona- 2.2d Cor. 3. mento, che fatto hauea con Dio, risplendena di un di uino fulgore si fattamente, che gli Israeliti non poteua no rifguardare gli occhi fuoi, & la fua faccia. Per certo che quelli, che con feruente affetto fanno le orationi loro, in maranigliofo modo fi godono de la benignità Pfal. 5. & maiesta di Dio, disse il profeta : Mane astabo, et videbo, quoniam non Deus uolens iniquitatem tues; La matina pertépo staro in piedi, & uedro, che tu non sei Dio che tu uo gli le iniquità. Queste cose quanto piu conoscono & intédono gli huomini, có táto piu uchemente culto & pietà honorano Dio, & ancora tato pin gii Camete gustano quanto sia suane il Signore, & quanto ueramente son beati tutti quelli, che sperano in lui. Dipoi da quel la chiarissima luce illustrati cosiderano, quata sia la lo ro baffezza, & quata è la maiestà di Dio. onde ci fu da ta quella ucrissima regola da santo Agostino: Nouerim te, nouerimme: Che io conosca te, che io conosca me. Et di qui nasce, che non si fidado de le propie forze, tutti S.Agoffina fi commettono a la benignità di Dio, no dubitando pu to, che egli, abbracciatili co quella fua paterna charità, no gli prouegga aboditemete di tutte quelle cose, che a la lor uita & falute faranno necessarie. Et di qui nasce ancora, che si riuolgono a rendere gratie a Dio, & tan to gradi, quato poflano imaginarfele con l'animo loro, & quante con le parole sprimere. Ilche leggiamo hauer fatto il gra Dauid:il quale hauedo in tal modo incominciato il suo prego; Salua me fac, ex omnibes perfequen Plat.7. tibus me; Saluami da tutti qlli, che mi perseguitano:cosi gli diede il fine; Cofuebor domino secundii institia eius, et salla nomini Domini altissimi Io lodero il Sign.secodo la sua giu Ritia, & salmeggierò nel nome de l'altissimo Sig. Sono funili

fimili preghi di fanti innumerabili:de li quali il comin ciaméto è pieno di timore, il fine & la cochiusione mo Itra buona speranza, & una gioconda letitia. Ma è cosa maranigliosa, quanto in questo modo di orare le preghiere di Dauit fiano de l'altre piu notabili, & chiare. Et che sia il uero, tutto turbato di timore hauédo cosi Pfal. 3 incominciato a orare: Multi infurgunt adversum me: multi dicunt animae meae non est salus ipsi in Deo eius: Molti si leuano contra di me; molti dicono a l'anima mia, il suo Dio no lo falua: cofermato dipoi & ripieno di gaudio, poco dopo suggiuse: Montimebo millia populi circundantis me. Non temero, se bene le migliara di populi mi circo dassero.In un'altro salmo ancora, poiche si fu lamenta to de la fua miseria, finalmente fidato in Dio, si rallegra mirabilmente per la speranza de la sempiterna beatitudine, dicendo: In pace in id ipsum dormiam, et requie-Pfal.4. scam; In pace in quello istesso dormirò, & ripose-Plal.6. rommi. Che diremo noi di quell'altre parole? Domine ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me: Signore non mi riprendere nel tuo furore, & ne l'ira tua non mi castigare. con quato timore & spanento do uemo credere che il profeta le dicesse? Et per il contra rio poi quelle che seguono, con che lieto animo & pie no di fiducia? Discedite a me (dice) omnes, qui operamini iniquitate : quonia exaudiuit dominus uoce fletus mei. Partiteui da me uoi tutti, che operate la iniquità:perche il figno re ha udito la noce del mio pianto. Et quando temena Pira & il furore di Saul, co quanta humiltà & fommiffione implorana l'ainto di Dio? quando dicena. Dens Pfal. 53. in nomine tuo salmum me fac, et in uirtute tua indicame: Dio nel nome tuo fammi faluo, & giudicami ne la tua uirtù. Et poi nel medesimo salmo con tanta siducia & alle grezza soggiuse : Ecce.n.Deus adiunat me , et dominus susce-

ptor of animae meae. Perche ecco che Dio mi aiuta, e'l fi-

gnore difende l'anima mia. Et però colui, che unol fare

le facre oraționi, fortificato di fede & di sperăza uada

fene al padre Diojaccioche cofi no fi diffidi in modo al

usemi d [habbia enore fi Spirit

logno. Et in

la dinun

liqual u niche le mhca u plamet

ato, con neitata Chiefa d do fi dio

iride la Sed libers alacerd gli huor to. Ne

perche r dirifpo fignore. calolo

fpoltag la dim parola ta inte

fatto. A Aquila porta,

che no detto: stato c

timen tinthi

PETITIONE.

607

cuno di potere conseguire quello, di che egli ha dibi-

fogno.

Opin

coh

Mart,

0 00

ind.

ilfm

udio,

901011; 1.0100

linii.

on or all the

TIME.

1011

LUTE:

relui

ento di Contil

o & pic

er mini

TULP

[ [ep

enen.

III.

1. Ju

: Do

111

1 1 2

1/2

16-

iic.

1111

02

Et in questa parola, Amé, che si mette ne l'ultimo de la diuina oratione del signor si ritruouano come molti semi di quelle cose, & di quelle cosiderationi, le qua li habbiam dette. Et si spesso ne la bocca del nostro si gnore si senti questa uoce hebrea, che è poi piaciuto a lo Spirito santo, che ne la Chiesa di Dio si confermasse. la qual uoce ha in un certo modo questo fignificato: Sap pi che le tue preghiere sono state etaudire, perche ci significa una rispolta, che fa Dio, quando dà licentia gratiosamete a colui, che ha impetrato quello, che ha uoluto, con l'oratione. Questa tal significatione & senten za e itata approuata da la perpetua confuetudine de la Chiefa di Dio:la quale nel facrificio de la Messa, quan do si dice l'orazione del signore, non vuole che li mini stri de la Messa, a li quali è commesso che rispondano Sed libera nos amalo, dicano, Amen: ma l'ha riseruato al sacerdote: il quale essendo interprete di Dio, & de gli huomini, risponde al popolo come Diol'ha esaudi to. Ne però questo rito è commune a l'altre orationi, perche ne le altre il ministro ha comissione & ordine di rispodere, Amen: ma è solo propio de la oratione del fignore.perche ne l'altre preghiere, che fi fanno, fignifi ca folo il cosenso, & il defiderio: ma in questa è una risposta, per la quale si manifesta, che Dio ha cosentito a la dimanda di quello, che fa oratione. Et è stata questa parola Amen, damolti uariamete interpretata. Li settan ta interpreti l'hano tradotta co questo uerbo, Fia. sia fatto. Altri hanno uoluto che fignifichi, Vere, ueraméte. Aquila la interpreta. Fideliter, fedelmente, ma poco importa, che in quelto, o in quel modo fia stata esposta. pche noi intendiamo hauer quella forza che habbiamo detto:cioè che per quella il sacerdote conferma essere stato concesso quello, che si dimandana. Del quale sentimento e testimonio l'Apostolo ne la epistola ali Corinthij, doue dice : Quotquot promissiones Deisunt, in illo est;

2. Cor. 1.

ideo per ipsiam, Amen, Deo ad gloriam nostram. Tutte le promesse di Dio son promesse ueraci, & si contengono nel uerbo affermatino BA, & però si esequiscono uerificandosi la parola, Amen, che vuol dire, Sia fatto. & questo fi fa per benignità di Dio a gloria nostra. Si può ancora quelta uoce accommodare a noi, ne la quale si contiene una certa confermatione di quelle petitioni, che fin qui habbiamo usate, la quale insieme sa attenti coloro, che attendono a le sacre orationi. Peroche spesso aunie ne, che ne l'oratione gli huomini distratti in uarie cogi tationi, sono trasportati altrone: & però con un sommo affetto dimandiamo con questa unce, che tutte le cose sian fatte, cioè ci siano concesse, che auanti habbiamo dimandate. Ouero diciamo, che piu tosto hauendo gia conosciuto, & compreso che già habbiamo impetrato tutte le cose, & accorgendoci che la uirtù del dinino aiuto ci è fauoreuole insieme con il profeta cantiamo: Erce enim Deus adiunat me, et dominus susceptor est anime mea. Ecco che Dio mi aiuta, & il Signore riceue l'anima mia. Ne dee alcuno dubitare, che Dio non si muoua nel nome del fuo figliuolo, & in quella parola, la quale egli si spesso uoste usare. Il quale sempre, come bene dice l'Apottolo, Exauditus est pro sua reuerentia; Fu esaudito per la fua riuerenza.

Acerbit

Christo

ACOLICO

dinati O

Acque ha

te del Bi

telimo.

acqua pr

fimo di

l'Acqua de

cra con

l'acqua de

confact.

acqua s'i

uino ne

u,& per

iel'Acqua

noniu li peddan Adamo

le nos Adamo i peccas

Adamo in flar or l'Adulter bifca. l'adulter l'adulter mente l'adulter l'adulter

aght ad

Pfal.53-

Ad Heb. 5.

### IL FINE.

# INDICE DEL

| ▲ Gli Abbati è tal uol-                                             |
|---------------------------------------------------------------------|
| ta permefio ammi-                                                   |
| nistrare gli ordini                                                 |
| minori. 338                                                         |
| minori. 338<br>l' Acerbità de la passione di                        |
| Christia                                                            |
| l' Acolito, e'l suo offitio, & or-                                  |
| dinatione. 380                                                      |
| l'Acque hanno il termine. 34                                        |
| l'Acqua che si conserua nel fon-                                    |
| te del Battefimo, non è il Bat-                                     |
| tesimo. 171                                                         |
| l'Acqua prese la virtu dal Batte-                                   |
| fimo di Christo. 181                                                |
| fimo di Christo. 181 Pacqua del Battesimo si consa-                 |
| cra con il Chrisma. 200                                             |
| l'Acqua del Battesimo quando si                                     |
| confecta 201                                                        |
| l'acqua s'ha da mescol are con il<br>uino nell' Eucharistia, & quan |
| uino nell' Euchariffia,& quan                                       |
| ta. & perche. 226                                                   |
| fe l'Acquanon fi mescolasse con                                     |
| il uino nell'Eucharittia, fi ta-                                    |
| rebbe pure il sacramento. 226                                       |
| Adamo cadendo fu cagione de                                         |
| le nostre miserie.                                                  |
| Adamo ha fatto deriuare il fuo                                      |
| peccato in tutta la postericà.                                      |
| 28                                                                  |
| Adamo in Paradiso non deuena                                        |
|                                                                     |
| PAdulterio quante cose prohi-                                       |
| hisca 340                                                           |
| l'adulterio quel che fia. 440                                       |
| l'adulterio quel che sia. 440<br>l'adulterio perche sia principal   |
| mente illetato. 441                                                 |
| Padulterio arreca uergogna .                                        |
| 444                                                                 |
| a ali adulti non potendo hauere                                     |
| il battefimo basta il desiderio.                                    |

Hone

fire.

incon' oncis che fi

o anui-

the con

formo

Omuno

dun

ertlizo:

10Hant

nleegi nedia

ito per

187

l'Afflitioni che auuengono,nascono per il peccato de lo spergiuro & de la bettemmia. 400 amen quel che significhi. anien perche risponda il Sacerdo amen ci da forza di impetrare & perche. l'amor del prossimo quanto sia amare il prossimo ancor chenimico è necessario amar Dio di cuore, come si pos-Gl'Angeli furono creati da Dio gl'Angeli dal principio de la lor creatioe furono dotati di gra gl'Angeli fanti , non fono stati mai senza l'amor di Dio. 34 gl'Angeli hanno scienza. gl'Angeli fon potenti. gl'Angeli perche son chiamati uirtu, & efferciti del fignore. gl'Angeli ribelli di Dio. gl'Angeli son custodi de gli hue gl'Angeli han fatti molti beneficij a gl'huomini. l'anima di Christo hebbe tutte le gratie. l'anima di Christo senti doloci. l'animo che dee hauere chi cer-526 ca Dio. gl'Apostoli perchebattezauano nel nome di Giesu.

l'appetito di tutte le cose create

del

## TAVOLA

| del proprio bene. 544                       | l'acqua & perche.                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| l'appetito del fin suo è naturale           | il battesimo è stato figurato &               |
| ne l'huomo. 544                             | uroferato                                     |
| l'arte del dipingere, ritrarre, &           | il Battesimo ha la sua forma.                 |
| scolpire non è prohibita. 377               | 174                                           |
| gl'articoli della fede. 18                  | ***                                           |
| Articolo primo.                             | apprello i Greci                              |
| 18. 48. 16. 69. 81. 88. 96. 104             | il Battesimo si puo dare in tre               |
| 121.127.139.                                | mode                                          |
| gl'Articoli perche ben cofi det-            |                                               |
| ti. 19                                      | parte del corpo ma il capo fo                 |
| Ascensione di Christo. 81.87                | 10                                            |
| l'assentatione è prohibita. 468             | Nel Battesimo si proferisce la                |
| l'assolutione a chi si dee dare &           | forma infigura con il langui                  |
| a chi no. 309                               | torma insieme con il lauamé-                  |
| astutia de gl'Heretici. 9                   | 4//                                           |
| atti del penitente nel facramen-            | il battesimo è stato istituito da             |
| to de la penirenza. 272                     | Christo & quando. 177                         |
| l'auaritia quanto fia deteftabile           | il battesimo & perche su preso<br>da Christo. |
| 563                                         |                                               |
| gl'auuenimenti di Christo son               | Al battefimo di Christo fu pre-               |
| due. 88                                     | il battefimo quando fadi anti-                |
| auuertimenti al Parochi. 12                 | il battesimo quando suste publi-              |
| gl'arricoli del fimbolo quello              | -/3                                           |
| che ci dimostrino. 24                       | il battesimo possono ammini-                  |
| auuertimenti a Parochi nel di-              | ftrar tutti gli huomini, here-                |
| chiarar le scritture. 16                    | tici, Giudei, infideli, & le do.              |
| auuertimento a gl'auuocati &                | il harrefimo non nua laca                     |
| procuratori. 422                            | il battesimo non puo dare cia-                |
| auuertimento a gl'accusatori.               | scuno con solenni cerimonie.                  |
| 462                                         |                                               |
| auuertimento. 168                           | il battefimo ha li suoi ministri              |
| Del BATTESIMO. 168                          | ordinati tra loro. 181                        |
| il Battefimo dee effer perfetta-            | il battesimo è necessario a turri.            |
| mente conosciuto dal Chri-                  | il bassafima fi dan Jawa I; fan               |
| fliano. 168                                 | il battesimo si dee dare a li fan-            |
| il Battefinio quado fi celebri.168          | Nel harroffma halla Ja Galada                 |
| il Battesimo quando si dee predi            | Nel battesimo basta la fede de                |
| care & infegnare. 169                       | genitori ali fanciulli. 186                   |
| il Battesimo quel che significhi.           | il battesimo a gl'adulti si dain              |
| 109                                         | vn'altro modo, che a li fan-                  |
|                                             | ciulli. 186                                   |
| il Battesimo è detto con molti<br>nomi. 169 |                                               |
| /                                           | al harrasma can she disposition               |
| 11 Battefimo quel che sia. 170              | no byles and are                              |
| 11 Battefimo quando fi facci per-           | ne fi dee andare. 188                         |
| il Battelimo ba per sua materia             | il battesimo quando si possa da-              |
| and the rest of the midealie                | reagli stolti. 188                            |
|                                             | Nel                                           |

Nel bis la batte la b

### TAVCLA

guidio k

u for

da forma in management in mana

a anin,i.e. min,i.e. .,& k.e.d.

100 100 100

in michi

a fedi a life of the control of the

| TAV                                 | CLA                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Nel barrefimo è necessario ha-      | li. 60z                                |
| uer la fede per conteguir la        | la beatitudine perche è detta vi-      |
| .0.2                                | ta eterna. 140                         |
| al battef mo procede la peniten     | la beatitud no in speraza di que       |
| za de peccaci per confeguir la      | fiavira done confifte. 140             |
|                                     | la beartendine non fi perde mai        |
| il battesimo ci ·libera da ogni     | 7 :- 1                                 |
|                                     | la beatien line oue confifte. 143      |
| il battefimo fa figurato. 192       | la be ititudine effentiale que co-     |
| Nel battetimo ci fi perdonano le    | firt . 343-145                         |
| pene de' peccati. 193               | la bearitudine accidentale one         |
| al battezzato no s'impongono        | consiste. 146                          |
| le opere l'it isfattorie. 195       | la beautudine come si possa ac-        |
| il battefinio non rimette le pene   | quistare. 17:147                       |
| giuditi di. 193                     | Beneficio fingolare ricenuto da        |
| il battenmo ci libera da le pene    | Carino.                                |
| del peccaro originale. 193          | beni effentiali & accessorii. 48       |
| il battelimo perche non ci libe-    | benignità di Dio nel perdonare         |
| ra da le miserie de la uita hu      | i peccari. 131                         |
| mana. 194                           | 1 marris wicounty ner la reden-        |
| il battesimo perche non ci ridu     | tione. 520                             |
| ce lo stato d'Adamo prima           | .11 Delli-tellipolati, oc cialificoris |
| che peccaife. 194                   |                                        |
| il battefimo ha li suoi effetti &   | 479.556                                |
| quali fiano. 196                    | It bent numant it mutizzano a it       |
| il battefimo non fi puo reitera.    | dinini. 556                            |
| re. 167                             | Te Bellie il bollollo Accidere 423     |
| il battefimo no fi rinuoua quan-    | . la bugia se annouera fra le false    |
| do si batteza vno con condi-        | relillionianze.                        |
| tione.                              | la buota il promotice nei prom-        |
| il battelimo con conditione a       | bir il falso testimonio 467            |
| chi si dee dare. 198                | la bugia permiciola dec enter mat      |
| il barrefimo ci apre il Cielo. 19 ! | fimamente fuggita. 479                 |
| il battesimo ha le sue cerimoni     | la bugia per tener co e p. sans        |
| ridotte a tre capi. 200             | ) ta. 4/9                              |
| il battesimo in qual tempo ii an    | la bugia e cosa empia. 470             |
| ministri.                           | o da la bugia processo                 |
| Nel battesimo si fanno alcune d     | 1. Lunia malri danni & quali           |
| mande & quali.                      | i fiano. 473                           |
| nel hartefimo quel che figninch     | a online l'Adamo' carriono le          |
| la velle bianca che ii da. 20       | 4 La Caudita d'Adams, 5                |
| nel battefimo quali nomi fi deb     | 1: = 7 : (1                            |
| bano iportare al battezato.20       |                                        |
| Ta halfaminia di Dio & de Sai       | 1. 05                                  |
| ti è peccato gravissimo. 29         |                                        |
| 1: heari come vergano Dio. 14       | Carrier .                              |
| li beati son liberi da tutti li m   | a 2 Chri-                              |
|                                     |                                        |

| Christo.                             | le cerimonie & atti de la confe    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Cagioni del Giuditio vniuerfa.       | sione istituiti da la Chiesa       |
| . le, essendos fatto il particola-   | 287                                |
| re. 69                               |                                    |
| Li canti lasciui eccitano la libi-   | LA CONFIRMATIONE                   |
| dine. 446                            | quando fi amministri.              |
| Il capo de la Chiesa uisibile e il   | la confirmatione perche è cost     |
| Vescono di Roma.                     | detta. 206                         |
| Il Carattere è effetto di tre sacra  | la confermatione è sacramento.     |
| menti. 166                           | 2 06                               |
| Il Carattere de sacramenti che       | la confirmatione è diuerla del     |
| effetto facci. 166                   | battelimo. 207                     |
| 11 Carattare de l'ordine sacro.      | la confermatione perche fia isti   |
| 341                                  | tuita. 207                         |
| La charita Christiana ha cura del    | la confermatione è ifituita da     |
| prossimo. 564                        | Christo. 209                       |
| La cherita di Dio è diuersa da       | la confermatione ha per sua ma     |
| quella del prossimo. 416             | teria il Chrisma, & perche.        |
| La charità di Christo verso di       | 209                                |
| noi. 48                              | la confermatione ha la forma       |
| La casa quel che fignifichi . 482    | & qual fia. 211                    |
| Castita maritale & vedouile.         | Della confermatione qual fia il    |
| 443                                  | principio. 211                     |
| il catechismo perche sia stato co    | A la confermatione si danno i      |
| peflo. 10                            | Padrini . 212                      |
| li cibi delicati & superflui, non fi | la confermatione che età ricer-    |
| hanno a dimandare . 25;              | ca.                                |
| il Cielo & la terra quel che figni   | la confermatione non è facramé     |
| ficano.                              | to necessario. 213                 |
| le chiaui del regno del cielo son    | la confermatione non fi dee la-    |
| commesse a la Chiesa. 122            | sciar indietro. 213                |
| le chiaui de la Chiesa per lor vir   | la confermatione quando hebbe      |
| tu rimettono i peccati. 286          | principio. 213                     |
| le cerimonie de sacramenti si pos    | a la confermatione dee precede-    |
| fono tralasciare senza pecca-        | re la confessione. 214             |
|                                      | a la confermatione si dee andare   |
| le cerimonie perche s'ufino ne fa    | digiuno. 215                       |
|                                      | la confermatione conferisce la     |
| le cerimonie del Battefimo si ri.    | gratia. 215                        |
| ducono a tre capi. 200               | la confermatione ha gli suoi ef-   |
| le cerimonie de la confirmario-      | fetti & quali . 215                |
|                                      | a confermatione imprime il cha     |
| le cerimonie de la Messa non son     | rattare. 216                       |
|                                      | a confermatione quando fi am-      |
| le cerimonie de la peniteza. 3/2     | ministra. 217                      |
|                                      | la chiefa quel che fignifichi, 105 |
|                                      | la chiela è detta in molti modi    |
|                                      | &                                  |

la chi la

la tela a Chija

TIOM

ion e r char

10 intigra å mar

a la frei an a qual an an a fi desso:

in dini is a

| IAV                                 | OLA                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| & perche. 106                       | a la chiefa sono comesse le chia-   |
| la chiefa ha due potestà. 107       | ui del Regno del Cielo. 122         |
| la chiefa trionfante & la militan   | Ne la chiesa è la remissione de     |
| te. 107                             | peccati. 123                        |
| la chiesa militante contiene li     | le circostanze se hanno a confes    |
| buoni & li tristi. 107              | fare & quali. 192                   |
| la chiesa è nota & manifesta.       | Concettione di Christo. 48          |
| 108                                 | coditioi di corpi resuscitati. 136  |
| la chiesa è stata figurata. 109     | conditioni de la confessione. 291   |
| la chiesa esclude tre sorti di huo- | la confessione quanto sia degna.    |
|                                     | 285                                 |
| /                                   | la confessione è utile e necessaria |
| le chiese particulari son dette     | & perche. 285                       |
| chicle.                             | la cofessione qu' fu istituita. 185 |
| la chiesa fignificano li Prelati.   |                                     |
| 110                                 | la confessione rimette li peccati   |
| la chiesa significa la moltitudine  | per uirtù de le chiani, a chi no    |
| de buoni.                           | fusse perfettamente contrito.       |
| la chi esa ha le sue proprietà &    | 286                                 |
| quali fieno.                        | la confessione è utile. 286         |
| la chiefa e una.                    | la confessione qual natura & for    |
| la chiefa e fanta.                  | za habbi. 287                       |
| la chiefa è catholica.              | la confessione è detta accusatio-   |
| cherico quel che fignifichi. 328    | ne & perche. 287                    |
| la chierica onde fia deriuata.      | la confessione come si definisce.   |
| 318                                 | 287                                 |
| la chierica usò prima san Pietro.   | la confessione è istituita da chri  |
| 129                                 | fto & quando, 287                   |
| la chierica quel che fignifichi.    | la confessione a chi fia necessa-   |
| 329                                 | ria. 289                            |
| la chiefa è detta univerfale. 115   | la confessione quando s'ha da fa    |
| la chiesa uera come si conosce.     | re & da chi. 290                    |
| 115                                 | la confessione è de li peccari mor  |
| la chiefa è detta Apostolica. 116   | tali. 291                           |
| la chi esa è stata figurata. 116    | la confessione non è de li pecca-   |
| la chiesa perche s'ha da credere.   | ti ueniali, ma fi debbono con       |
|                                     | festare. 291                        |
| De la chiesa è stato autor Dio.     |                                     |
| Delactifela e Italo autor Dio.      | & diligenza. 292                    |
| ta chiafa a la chiani del Regno     | la confessione non è ualida quan    |
| la chiefa a le chiani del Regno     | do si lascia un peccato adie-       |
| del Cielo.                          | tro nolontariamente. 293            |
| a la chiefa è concessa la auttorità | la confessione dee ester nuda &     |
| di rimettere li peccati. 117        |                                     |
| Ne la chiefa son communi tutte      | femplice. 294                       |
| le opere buone.                     | la confessione dee ester segreta.   |
| la chiefa è come un corpo. 120      | la son feet one des effer from an   |
| De la chiefa sono membra li pec     | la confess one dee effer frequen-   |
| catori. 120                         | rc. 194                             |
|                                     | 2 3 la                              |

Creat places in the creat in th

CH3 ca. christo ca. christo con christo christ

| pa confessione ha il suo ministro la conversione del pane & del ui-<br>j & qual sia. 295 no, ne la carne & nel sangue<br>l'confessore che qualita debba di Christo come si facci.<br>hauere. 296 423 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| il confessore quel che debba of- la contritione & confessione de                                                                                                                                     |
| seruare nel penitente. 297 peccati precede al riceuer l'eu                                                                                                                                           |
| il cofessore è auuertito come pos chariftia. 452                                                                                                                                                     |
| sa giouare al penitente. 258 la contritione deuono hauere in                                                                                                                                         |
| confecratione del facerdote. 335 ogni tempo. 276                                                                                                                                                     |
| la conscientia si dee bene esami - la contritione quel che sia & in                                                                                                                                  |
| nare. 204 quel che conilità. 276                                                                                                                                                                     |
| il consenso è causa efficiente del la contritione contiene dolor &                                                                                                                                   |
| matrimonio. 343 quale. 276                                                                                                                                                                           |
| il cosenso del matrimonio si dee la contritione e detta detesta-                                                                                                                                     |
| esprimere con parole che signi tione de peccari, & perche.                                                                                                                                           |
| ficano il tempo presente. 277                                                                                                                                                                        |
| la contritione onde sia detta.                                                                                                                                                                       |
| il confenso d'on solo, nel matri. 277<br>monio non basta. 344 la contritione è detta in piu mo-                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                      |
| nio, non uale il pentirsi. 345 a la contritione dee accompa-<br>Nel consenso consiste il matrimo gnarsi la uolonta de confessan                                                                      |
| min or you not named to the                                                                                                                                                                          |
| all comercial C                                                                                                                                                                                      |
| confideratione che debbon fare due cofe. 282                                                                                                                                                         |
| i Parochi. la contritione impetra il perdo                                                                                                                                                           |
| confideratione pietosa ne la mor no de peccati. 284                                                                                                                                                  |
| te di Christo. 62 la communioe de santi quel che                                                                                                                                                     |
| la consolatione de giusti sono fignisichi. 118                                                                                                                                                       |
| come la liberatione de mali. la communione che hano li chri                                                                                                                                          |
| 601 Itiani tra loro. 119                                                                                                                                                                             |
| la concupifcenza 'rimane ne' bat coront preparate a quelli che um                                                                                                                                    |
| tezati ma non è peccato. 188 cono le tentationi. 591                                                                                                                                                 |
| le concupiscenze che si prohibi. Il co pi de fanti non harano tut                                                                                                                                    |
| fcono del nono, & nel decimo . till medefimo lame. 137                                                                                                                                               |
| precetto che differenze habbi- il corpo di chrillo e neramente                                                                                                                                       |
| no tra loro. 477 ne l'eucharitia. 154                                                                                                                                                                |
| concupiscenza quel che sia. 47 9 le cose iono aisibili o innisibili.                                                                                                                                 |
| la concupiscenza che è prohibi- 35                                                                                                                                                                   |
| ta, da molti non è fuggita. cole sensibili di due sorti. 150                                                                                                                                         |
| 487 cole facre di diuer fe forti. 152                                                                                                                                                                |
| conuenienze de la morte di chri le cote util non si debbono desi-                                                                                                                                    |
| fto. 60 derare. 583                                                                                                                                                                                  |
| conuenienze del Giuditio uniuer le cose esterne come siano necessa                                                                                                                                   |
| fale. 90 rie. 557                                                                                                                                                                                    |
| conuenienze del terzo precetto crapula nutrifce la libinine. 445                                                                                                                                     |
| con gl'altri. 440 la creatione de l'animerto. 73                                                                                                                                                     |
| cred-                                                                                                                                                                                                |

2800

131

It I will

estion

. Callet

indust:

4 14 1

Section 12

and Landing

Street Section

111 111

tale of the last

1220

a market

par a ...

on the second

1.1.6

XPAT POR

Service .

. 4

and the

10 0

113

01C.11d

10, -

71

130

14

. .

43 chrifto come & perche discese a Creatione de gl'Angeli. creatione de gl'animali & de le l'inferno. prante. 35 christo ha redento tutti gli huo creatione de l'huomo. 35 mint. la creatione è commune a tutte christo refuscito per propriauir le divine persone. 36 20 christo effer stato risuscitato credere quel che fignifichi. il Chrisma e la materia de la con dal padre come se intende. fermatione. 209 il chrismae consecrato dal Ve- christo su il primo che risuscitasse a uita immortale. icouo. li Christiani debbono esser dedicati a Christo. christo come risuscitò il terzo li christiani hanno moste confogiorno. 195 christo ascese in cielo per sua pro li christiani in che modo debba pia uirtu. 524 christo sede la destra del padre no niuere fra di loro. quel che fignifica. CHRISTO quel che fignifi - christo adorna la chiesa con tre offitii. christo Re, sacerdote, & Profeta. christo ha da giudicare quanto Dio & quanto huomo. christo quello che ci insegui. christo si attribuisce il giuditio & perche. christo, e Re, quanto Dio, & quan 43 christo fu il primo che ricenetto huomo. te il dono di rimettere li pec A christo si conuengono molte cofe inquanto è Dio, & molte christo diede porestà a li Vescoinquanto è huom o. ui & a li Sacerdoti di rimette christo è nostro Signore in quare li peccati. to Dio, & inquanto huomo. christo perche si battezò. 177 christo nato di Maria uergine, christo è tutto ne la spetie del pane & tutto ne la spetie del christo è il secondo Adamo & uino. 5; christo tutto si contiene in ogni perche . christo mori quando & doue uol particella de le spetie. 240 60 christo come fia ne l'Eucharichristo mori nolontariamente christo perche ci è dato sotto christo fu esposto a la morte le spetie del pane & del nino. dal padre & da le stesso. christo quando statui li Sacerchristo pati per li peccatori. christo è il sacrificio, è il Sacerchristo pati passione acerbissi. dote. on christo ci ha insegnato a orare ma.

| con il suo esempio. 489             | il diauolo come fi vinca. 592     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Christo è nostro fratello. 523      | il dianolo a chi da maggior ten   |
| Christo è il nostro pane. 366       | tatione. 582                      |
| Ne la croce perche morì Christo.    | li degiuni perche si comandano    |
| 58                                  | quando si tengono le ordina-      |
| la Croce ci dimostra la diuina      | tioni.                            |
| prouidenza. 59                      | il digiuno smorza la libidine.    |
| il culto de le feste perche e stato | 447                               |
| ordinato. 402                       | dignità de l'huomo riceuuta per   |
| il culto del Sabato perche fia co   | la natiuità pi Christo. 56        |
| mandato. 402                        | dignità de la confessione. 285    |
| il culto del Sabato appartiene a    | dignità di chi obedifce Dio. 549  |
| le cerimonie. 405                   | differenza tra'l terzo precetto & |
| la cupidità de le ricchezze s'e-    | gl'altri. 403                     |
| stingue con la liberalità. 485      | differenza tra le leggi humane &  |
| cura che Dio ha di noi. 517         | le diuine. 479                    |
| D                                   | differenza che è tra l'inuocare   |
| Danni del peccato mortale. 126      | Dio & li santi. 504               |
| danni di chi non perdona le in-     | diletti de beati. 146             |
| giurie. 457                         | diniandare si debbono li beni     |
| danni de la mala lingua. 464        | corporali & come. 499             |
| danni de la bugia. 473              | Si dimandano alcuni beni sempli   |
| danni che uengono da la cupidi-     | cemente, alcuni con conditio-     |
| tà de le ricchezze. 486             | ne. 500                           |
| li debiti che si dee dimadare che   | Si dimandano a Dio tre cose       |
| ci fiano rimesfi. 608               | 529                               |
| il decalogo è una fomma di tut-     | dimandano a Dio che sia fatta     |
| te le leggi. 561                    | la sua nolontà quello che si      |
| il demonio ha legate le forze.      | dimandi. 547. 549. 550. 551.      |
| 587                                 | 552                               |
| il demonio e detto malo. 602        | Dimandare a Dio li beni terre-    |
| desiderare le cose uili non si dee  | ni è lecito. 460                  |
| 483                                 | dimandando il pane quel che si    |
| defiderare l'altrui conforte no e   | dimandt . 560.561                 |
| lecito, & come s'intenda. 483       | dimandar fi debbono a Dio co-     |
| la detestatione del peccato è der   | se giuste. 500                    |
| ta contritione, & perche. 277       | dimande che si fanno à chi si bat |
| la detrattione è prohibita & dan    | teza. 202                         |
| nofa. 465.468                       | dispositione che debbono haue-    |
| la detrattione in quanti modi si    | re quelli che fi battezano .      |
| fa. 468                             | 158                               |
| il diacono, & suo offitio, & con-   | dispositione che dee hauer quel-  |
| fecratione. 132                     | lo che nuole che gli fiano per-   |
| il diacono come possa esporre lo    | donati li peccati. 580.           |
| Euangelio. 333                      | la diuinità di Christo fu sempre  |
| il diauolo ne la morte ci affalta   | con il corpo nel sepolero& co     |
| piu fieramante. 319                 | l'anima nel limbo. 60             |
| , ,,,                               | Dio                               |
|                                     | - 1 -                             |

Dio le le Dio con le D

ggio: han the order

libidin.

tenta per in. di inc. vi inc. vi inc. vi concerne

to the case

d: 11 12 1 011 - Ach 1 950, 95

. peni 1573

de quel de recipion de la constanta de la cons

stoper-580 a fempre cruscio 60

| Dio è di maesta incomprensibi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | precetti. 385.                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| The state of the s | Dio è detto con molti nomi.                                 |
| Dio si manifestane le dinine let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 389                                                         |
| tere. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dio come si debba honorare.                                 |
| Dio è un folo. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 388                                                         |
| Dio perche sia detto padre. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dio fi dee lodare ne le tribula-                            |
| Dio è detto padre di Christiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tioni. 389                                                  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dio come si ha mostro, grande                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dio come ci ha mostro grande<br>amore a prohibire il furto. |
| Dio qual cose possa fare, & qua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 448                                                         |
| li no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dio dee esser da noi pregato.                               |
| Din effer detto onnipotente qua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 503                                                         |
| to ci gioui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dio non si puo scordare de lo                               |
| Dio ester onnipotente quanto ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | huomo.                                                      |
| bisogni credere. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dio ci da le tribulationi per a-                            |
| Dio perche creò il mondo. 3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | more. 521                                                   |
| Dio mantiene tutte le cole crea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dio perche si dice esser ne Cie-                            |
| te. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | li.                                                         |
| Dio è solo poteua liberarci dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dio effer in cielo, quello che ci                           |
| peccato. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inlegni. 527                                                |
| Dio flato sepolto. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| A Dio come si attribuiscano le<br>passioni & parti humane . 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| Dio èstato autorde la Chiesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dio non ci da li beni perche li                             |
| Dio folo perdona i peccati. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | postediamo foli. 56 5                                       |
| Dio come fi negga da beatt. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dio come tenta. 588                                         |
| Dia come si dice pentirsi. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dio come indura i cuori.                                    |
| Dio e stato autor de la legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dio ci da le forze da uincere il                            |
| del decalogo. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | diauoio.                                                    |
| Dio quanto amasse il popol he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dio quando liberi l'huomo da i                              |
| breo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mali.                                                       |
| Dio perche premesse le atflittie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | la diuinità di Christo sempre fu                            |
| nidel popolo hebreo. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| Dio perche tanto tempo prolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | il dolore de neccati quanto des                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | effer graue. 278                                            |
| 10 1100-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 1-1- 1- 1- 1 monini man qual                             |
| Dio quel che fignifichi. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| te amato & perche. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . It I day C. les house di eussi !                          |
| Die perche è detto forte, & ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| lante. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 il dolore non ha da effer di alcu                         |
| Dio come punisca fino a la ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ni peccari soli. 281                                        |
| za & quarta generatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404                                                         |
| nie odia chi non offerua li fuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i le donne altrui non è lecito de                           |
| Dio odia chi non odina a ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tids-                                                       |

| fiderare. 478                       | l'estrema untione ha per sua ma-  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| dori de corpi resuscitati gloriosi  | teria l'olio, & quale,& perche    |
| 136                                 | 313                               |
| il dottore Ecclefiastico in che     | l'estrema untione ha la forma &   |
| dee confumar l'opera fus. 12        | quale fia.                        |
| la dottrina che si dee insegnare a  |                                   |
| li fedeli contiene in se la paro    | ma peruenuta a noi per tradi-     |
| la di Dio.                          | tione de padri.                   |
| la dottrina del Catechismo in       | l'estrema unrione ha la forma     |
| quatro capi fi dinide. 25           | che si puo mutare & come.         |
| la dottrina del fimbolo quello      | 374                               |
| che contenga.                       | l'estrema untione ha la for-      |
| la dottrina del fimbolo dipinta     | ma che si proferise per mo-       |
| in tre parti.                       | do di oratione & perche.          |
| Е                                   | 374                               |
| l'Eccitare il popol Christiano      | l'estrema untione ha le cerimo-   |
| a l'amor di Dio è conueni en-       | nie & quali fiano.                |
| te. 13                              | l'ellrema untione è illituita da  |
| Effetto de la fede. 20              | Christo & promulgata da S.        |
| Effetti de facramenti 156           | lacomo.                           |
| Effetti principali de i sacramen-   | l'estrema untione da chi non pos  |
| 164                                 | la effer prela.                   |
| Effetti del battefimo. 196          | l'estrema untione quando si dee   |
| Effetti de la confermatione. 223    | darea l'infermo.                  |
| Effetti del sacro ordine. 340       | l'estrema untione quale partissi  |
| l'elemofina e necessaria. 457       | uengano & perche. 26              |
| l'elemofina sana la piaga del pec   | l'estrema untione quante uolte si |
| 501                                 | pona dare.                        |
| Esortatione a l'elemofina. 457      | A l'estrema untione dee prece-    |
| 1 Elorchino. 201                    | dere il lacramento de l'eucha-    |
| i'Esorcista e il suo officio & ordi | ristia & de la penitenza.         |
| natione.                            | 317                               |
| l'effenza & la persona ne la trini  | A l'estrema untione si ricerca la |
| tà quello che fignifichi. 28        | fede de l'infermo. 525            |
| 1                                   | Ne l'estrema untione quel che     |
| L'ESTREMA Vittone per-              | si dee dimandare a Dio.           |
| che sia cosi detta.                 | 317                               |
| l'estrema untione in quanti modi    | l'estrema uncione ha il ministro  |
| ha detta.                           | & quale. 318                      |
| l'estrema untione è sacramento.     | 'estrema untione ha le sue utili- |
| 312                                 | ta & quali.                       |
| l'estrema untione è stata sempre 1  | 'eltrema untione conferisce la    |
| ne la Chiela.                       | Orrania vio                       |
| l'estrema untione è un solo sacra 1 | 'estrema untione rimette princi   |
| mento.                              | palmente li peccari ueniali.      |
| Telfrema untione ha le sue parti    | 318                               |
| & quali fiano. 313 1                | estrema untione in che tempo      |
|                                     | fi                                |
|                                     |                                   |

Per Pen de Pen d

T fuary.

OF DE TO

forma

fua fei

of trans.

i Tipa

tone,

i li ine

00706.

74- 70

10 (20.00) .

1033

33 (1)

TO E je

a. a par: 1

ne medican

as preca

: 1:11

·kommå.

THETTA

टार्श दोर

Die.

13

2 41 12

- 1

:18

TIME

empo

31.3

11.1

fi dee dare con la mente afiretta da' fenl'effrema uncione da le forze co tra il Dianoio. 320 l'eucharistia ha li suoi frutti & l'eftrema uncione a la sanita del qualifiano. 245.246 corpo quanto e utile. 320 Ne l'euchariffia quel che fi conl'eta di chi s'ha da confermare. renga. Ne l'eucharistia sono alcune col'EVCHARISTIA fi dee fe per concomitanza. frequentare. 187 Ne l'euchariftia dopo la confel'euchar-flia fi de e prendere fancratione non remane la fo-2:3 fianza. del pane & del uino. tamente. l'eucharittia come fia islituita 2 Firer l'euchariffia non fi dee inueftida Christio. l'eucharilità fi chiama co diu rgare con confoittà. 219 l'autharittia fi conoice per fefinomi & perche. Peuchardia e nero facramento de. Ne l'eucharistia son le spezie se-Ne l'eucharitlia molte rose son za libierto a cuno. dette facratornio. 221 l'encharistia come dia la gratia. l'euchariffia è composta di due l'encharifila chi dee riceuere, 221 Peucharillia s'adora come Chri dechauer la gracia. 221 Peuch ritiacht no riceue o in Ne l'encharifila le spetie del panoto in effecto, non ha la prine & del umo ritengono la ma gracia. proprietà e'l nome di facra- l'eucharifha s'affomiglia a la mento. 221 manna. l'eucharistia è differente da tut. l'eucharistia ci perdona li pecti gl'aitri facramenti & in cati veniali. 222 l'encharillia ci conferna da pecl'enchariftia è un folo facramencati. to & non due & perche. 222 l'eucharistia raffrena la libidine Peucharittia ci fignifica tre co de la carne. 223 l'euchariffia ci acquista la glol'euchariflia ha la materia di ria trerna. 224 l'euchariffia fi riceue in tre mol'cucharillia ha per fua materia il pane, e il umo, & perche. l'eucharistia chi non riceue si prina di molti & grandissimi l'euchariftia fi fa nel pane azibent. 224 Peucharistia con che preparatio mo & perche. l'eucharittia li puo fare nel pane ne fi riceuc. 225 l'eucharistia come si discerne da non azimo. l'eucharittia ha la fua forma gl'aitri cibi. del pane & del uino, & qual l'eucharitta chi uuol'riceuere dee hauer la pacs con il prof-225.229 l'eucharistia si dee considerare · timo. l'eucha-

| I A V                                                   | ULA                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| l'encharistia ricerca la prepara-                       | la fede ha molti fignificati. 16     |
| tione del corpo. 252                                    | la fede de Christiani qual sia. 16   |
| l'eucharistia dee ciascuno ricene                       | la fede è necessaria a la salute.    |
| re una uolta l'anno. 253                                | 147                                  |
| l'enchariftiafi dee riceuere fpel                       | la fede che effetto cagioni in       |
| 10. 253                                                 | noi.                                 |
| l'encharistia si dee riceuere ogni                      | la fede Christiana è differente da   |
| giorno. 254                                             | la fede che si da a le historie.     |
| l'encharistia si riceueua ogni                          | ia reaction in da a le fillionie.    |
| giorno ne la primitina Chie-                            | la fede finrende in molai 1:         |
| -                                                       | la fede si prende in molti modi.     |
| Pancharifiia chi non fia obliga                         | la fula ha molai avali se in .       |
| l'euchariftia chi non fia obliga-<br>to a riceuere. 255 | la fede ha molti gradi, & in tut-    |
| - ) )                                                   | ti e la medefima natura de la        |
| l'euchariftia non fi dee ammini.                        | fede.                                |
| strare al'fanciulli. 255                                | la fede ci da un lume che non ci     |
| l'eucharittia forto ambedue le                          | lascia dibitare. 20                  |
| specie prendon solo li sacer-                           | la fede a li suoi effetti, & quali   |
| Parabasifica and 5 255                                  | fiano. 20                            |
| l'eucharistia perche si preda dai                       | la fede non de inuestigar la ra-     |
| laici fotto una specie sola.                            | gione di quel che crede. 21          |
| 2 56                                                    | la fede dee mostrarsi ne la con-     |
| l'auchariftia ha il suo ministro,                       | fessione esteriore. 21               |
| & chi fia. 257                                          | la fede Christiana è differente da   |
| Peucharistia in sacrifitio. 258                         | la sapienza del secolo. 21           |
| l'euchariftia è una uirima acet-                        | la fede de la redentione del figli   |
| tistima a Dio. 258                                      | uol di Dio è sempre stata neces      |
| l'euchariftia è flata iffituita da                      | faria a la falute. 59                |
| Christo per due cagioni. 259                            | la fede de la refurrerione e mol-    |
| Peucharittia fu figurata. 277                           | to necessaria. 76                    |
| l'eucharittia e un testimonio de                        | la fede è necessaria a conseguire    |
| l'amor di Dio uerio di noi.                             | la gratia del battefimo. 189         |
| 219                                                     | la fede non puo effere detta par-    |
| ¿ ucharistia in quanto è sacra-                         | tedipenitenza. 266                   |
| mento & in quanto è sacrifi-                            | la fede del marrimonio quel che      |
| t'o è differente.                                       | fia. 355                             |
| l'en hariflia e ftara iftituita da                      | la fede e necessaria a l'oratione.   |
| Xpo ne l'estrema cena. 260                              | 507                                  |
| Ne l'euchariltia s'offerisce a Dio                      | li fedeli sono tra loro fratelli.    |
| un uero & proprio facrificio.                           | 523                                  |
| 360                                                     | la felicità de beati. 141            |
| F                                                       | la fiducia ne l'orare ci nasce da    |
| Facilità de l'offeruanza de le fe-                      | molte cofe. 508                      |
| tte. 413                                                | la fiducia fi dec hauere in Dio .    |
| le fatiche noffre son uane senza                        | 596                                  |
| Painto di Dio. 558                                      | A li tigliuoli fi dee lasciar l'here |
| La Fede fi riceue per nia de lo udi                     | dita de le uirth. 427                |
| 10. 8                                                   | il figlinolo paga le pene del pa-    |
|                                                         | dre                                  |
| *                                                       | 41.0                                 |

driftigue on figure of fine of figure of figur

ati.

ioni :

-: 00ii.

Tarker .

Diu.

There 477

del pa-

| IAI                                                           | OLA                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| dre & perche. 39                                              | 5 frutti de la contritione. 181        |
| li figliuoli come si debbono a                                | l. frutti de la fede de la resurrettio |
| leuare.                                                       | c ne                                   |
| figure che dimostrano la reden                                | il furto quel che fignifichi. 449      |
| tione del mondo.                                              | 8 il furto quanto sia grande scele-    |
| figure & profetie de la natiuir                               | a ratera                               |
| di Chrithia                                                   | Comidiana tomi                         |
| figure de la morte di Christo. 5                              | a il turra li darulia                  |
| franco do la martina de 31"                                   | 9 ()                                   |
| figure de la Chiefa. 10                                       |                                        |
| figure & profetie del battefime                               | hana hanawaya                          |
| 172                                                           | li genitori in quanti modi si ho       |
| figura de l'eucharistia . 259.261                             | Lorina                                 |
| li filosofi quello che credessero                             | li genitori fi debbono antare ne       |
| di Dio.                                                       | . Informatel                           |
| il fine de l'oratione del fignore                             |                                        |
| ci da molti frut ti . 604                                     | di Cinava                              |
| il fomite come habita in noi                                  | Giala and shafignife ti                |
| 5+8                                                           | GioGuliusen Din                        |
| Canada Jahaha Mata                                            | 1                                      |
| La Carrier a La Dana Carrier                                  | Edward Grant Colli                     |
| la forma del Battefimo de Greci                               |                                        |
|                                                               | 408                                    |
| la forma del Battesimo come si                                |                                        |
| man hills i Car                                               | Tollanda Chailliani                    |
| la forma de la confermatione.                                 |                                        |
| 211                                                           | fia prohibito fare& quello che         |
| la forma de l'Eucharistia. 228                                |                                        |
| la forma de la confecratione del                              |                                        |
| uino ne l'Eucharistia & la sua                                | C. I. ol. :0:                          |
| dichiaratione. 228                                            | 1 1 1 1 1 0 10                         |
|                                                               |                                        |
| la forma de la penitenza. 27 e la forma de l'estrema untione. |                                        |
|                                                               | il giuramento è buono el suo fre       |
| la forma de l'estrema untione è                               |                                        |
|                                                               | il giurare állo che importi. 390       |
| peruenuta a noi per traditio-                                 | il giuramento in quanti modi si        |
| ne de padri. 313<br>la forma de l'Atrema untione co           | 7 .                                    |
|                                                               |                                        |
| me fi posta mutare. 314                                       | il giuramento è di diuerse sorti       |
| la forma de l'Atrema untice per                               | il giuramento affermatiuo & pro        |
| che si proferisce in modo di                                  | midania                                |
| orazione. 314                                                 | 1/-                                    |
| la fornicatione si desta. 441                                 | al giuramento fi ricercano tre co      |
| a la frugalità fiamo effortati 562                            | fe accio fia buono.                    |
| frutti de l'offeruanza de la legge                            | il giuramento a che fine si fa.        |
| 366                                                           | 394                                    |
| frurti de l'Eucharidia. 446                                   | il giuramento si phibisce in uni-      |
|                                                               | uer-                                   |

| nerfale. 194                        | l'ostia cruenta & la incruenta e    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| il giuramento quan do si probi-     | ia medefima. 261                    |
| bisce. 396                          | l'huomo eprodotto per honora        |
|                                     | re Dio. 324                         |
| il giuramento falso quando si       | l'huomo e iclinato al male. 545     |
| \$ 17101111 D D D D D D D           | l'huomo s'ha da contentar di po     |
| il giurare quando fia lecito &      | co. 55 I                            |
| il ginrare il falso si prohibisce.  | l'hoo a chi fia assimigliato. 545   |
| 0                                   | l'huomo fi dee humiliare nel di     |
| il giurare per dispregio e male.    | mandare a Dio che fia fatta         |
|                                     | la fua uolonta. 554                 |
| la giustisscatione e cagionata da   | gl'huomini carnali fono lotani      |
| Dio. 124                            | da la nolonta di Dio. 550           |
| la giustificatione e un'opera de    | l'huomo si dee quieta re ne la uo   |
| infinita uirtu. 124                 | lunta di Dio. 555                   |
| la gloria d'heati e immesa. 142     | l'huomo ha da contentarsi di po     |
| la gloria di Christo done si ma-    | co. 561                             |
| nifesta. 83                         | I                                   |
| la gloria d'altri no fi dee d'efide | l'incarnatio di Xpo e stato opa-    |
| rare. 483                           | ta da tutte le diuine plone.49      |
| gradidiuerfid'orationi. 426         | l'incarnatio di uerbo pche fi at-   |
| 497.105                             | tribuisca a lo spirito sato. 50     |
| la gratia quel che fia. 196         | l'incarnation di Christo ha inse    |
| la gratia e la cosa sacra di la qua | molte maraniglie. 50                |
| le e fegno il facramento. 153       | ne l'incarnatione si cossderano     |
| le gratie gratis date son commu     | alcune cote naturali, alcune to     |
| nine la Chiefa. 120                 | pra la natura. 50                   |
| la gratia fi ricerca a chi riceue   | l'inconstanza de l'huomo onde       |
| l'Eucharittia. 247                  | e cagionata. 536                    |
| la gratia non fi da a thi non ri-   | l'infermo ql che fignifichi. 70     |
| ceue l'Eucharistia in uoto o        | l'infermita de l'huomo. 583         |
| in effetto. 147                     | l'ingiurie non ci fon fatti da gli  |
| la gratia di Dio sana la mente      | huomini. 456                        |
| manon la carne. 548                 | Pimagine di Christo de la beata     |
| H                                   | Vergine & de Santi si debbo-        |
| l'Heredita che si dee lasciare a    | no fare & perche.                   |
| figliuoli. 427                      | Pimagini de' Santi, & di Dio        |
| heretico chi c' bba esser detto.    | quando fiano prohibiti & qua        |
| 105                                 | do no. 377                          |
| honcre de beati. 146                | Co halla                            |
| si honorano molti in Iuoghi de      | integnar fi debbono cofe baffe      |
| padri. 414                          | the terminal and                    |
| hono are allo che importi.417       | îtelligeza del primo articolo 19    |
| Phonorare i genitori cagiona la     |                                     |
| uita lenga. 424                     |                                     |
| Phomicidio e grande sceleratez      | In Lames Comings non e dinerta da   |
| 22. 433                             | la legge letteration s distribution |
|                                     |                                     |

la leg

leg lal

ob

lake gut:

10 100

da leg

165

ita č

11:00

mor

de E.OI

03210

h ligid

de Sil

13:14:11

ión.

12:72:1

LITTICA

libri

lodar

P10

по

laloq

ulum

a mad

Maria Maria

53 Maria

Mari il ma

la

Rian

County

or hom.

mala

atar di si

1 1 4

L.A. 116

25 52 72 1

-----

\* - 124 Ch

1 1 2 2 1 1 4

1

and its

1 ( dr) . de (de de )

TODO OFF

an sami da j

04:11:50

The second

1, 201

1100

in onle

ricolo 19

delideren

diustiadi

2

200

:30.

811

1. 1 100.54

: 54 

la naturale. torna a penitenza & la don-362 la legge del decalogo non è legna con il marito. genuoua, mauna luce de la legge naturale. 363 MATRIMONIO en. a la legge di Moile perche si dee de sia cesi detto. obedire. 363 il matrimonio e detro in piu mo la legge del Decalogo in che mo do fu data da Dio. 364 il matrimonio si definisce & ti la legge di Dio non ha difficuldichiara la fua definitione. A la legge e necessario obedire. il matrimonio doue cofffe. 343 al marrimonio baitano li cenni la legge osferuata da grande uti-& la taciturnità quando il pa lita & frutti. 365 dre afterma. la legge fi dee offeruare per l'a. il matrimonio fi confidera inmor di Dio. 366 due modi. la legge quando & doue susseda il matrimonio è stato issituito 369 da Dio & quando. il lettore e'l suo officio & ordi- il matrimonio è iteparabile. 347 natione. al matrimonio non è sforzato la libidine s'accende per cagion alcuno. de gli occhi. 11 matrimonio per qual cagione 445 liberatione del populo Hebreo fi dee contraere. dal matrimonio quando l'huo-Liberatione del populo Chrimo dee altenersi. 370 il matrimonio è (acrameto. 349 libreti scritti da gl'heretici. 10 11 matrimonio lega con nodo It libri dishoneiti & figure fi strettisimo. prohibitchino. 447 il matrimonio conferifce la gra lodare il nome di Dio chil dia-333 il matrimonio de la legge Euala loquacita fi dee fugire. 474 gelica è piu nobile de gl'alil lume de la fede non ci lascia tri. 20 il matrimonio confifte nel condubitare. gingnimeto di due foli. 350 la Maestà di Dio è incompren. il matrimonio no si puo discior re se non per morte. 22 la madre perche si dee honora- il matrimonio quali vtilità ar-418 rechi. In mali fon fruttuofi. 597 nel marrimonio che cose si dee Maria vera madre di Dio. 53 rifguardare. Maria trasse origine di Dauid. il matrimonio perche è indisto-Inbile. 352.356 Maria vergine dopo'l parto. 53 il matrimonio contiene in se tre, Maria corrisponde a Eua. 53 bent. il marito fi dee reconciliare con li matrimonii clandestinii non la moglie adultera quando ion veri matrimonti. 358

| 1 A V                                | O L II                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| il matrimonio con che disposi-       | il Vescouo & perche. 211           |
| tione d'animo si dee contraere       | il ministro de l'Eucharistia. 257  |
| 354                                  | il ministro de la confessione è il |
| il matrimonio si dee contraere       | sacerdote proprio. 295             |
| di saputa de padri. 359              | il ministro de l'estrema vntione.  |
| il matrimonio come si dee usare      | 318                                |
| 360                                  | li ministri del sacrameto de l'or- |
| dal matrimonio quando si deb.        | dine fon uarij. 327                |
| ba altenere. 368                     | li ministri del sacramento de lo   |
| le medicine per non cadere ne'       | ordine quali fiano & perche.       |
| peccari sono la penitenza &          | 327                                |
| l'Euchariftia. 581                   | ministri del Ratresimo. 177.338    |
| la medicina è stata data da Dio      | la messa in memoria de Santi       |
| 598                                  | quel che fignisichi. 160           |
| la mente humananon puo per se        | la messa gioua a morti. 261        |
| stella intendere le cose dini-       | la messa è un uero sacrificio pro- |
| ne & senzail lume di Dio .           | pitiato. 263                       |
| 7                                    | piu mog li non è lecito hauere.    |
| il merito de le opere nostre per.    | 352                                |
| che fia efficace & grande. 306       | il morir giouine chi honora il     |
| il merito non è senza la gratia      | padre, onde proceda. 425           |
| di Dio. 306                          | la morte de la croce perche fu     |
| minaccie a chi non honora i ge-      | conueniente. 58                    |
| nitori. 325                          | la morte di Christo pche fuso-     |
| la materia del battefimo è de-       | pra il legno de la Croce. 58       |
| qua & perche. 171                    | la morte fi dee meditare spesso.   |
| la materia de la penitenza. 270      | 311                                |
| la materia de l'Eucharittia. 224     | N                                  |
| la materia de l'estrema untione      | la Natione Hebrea perche fu elet   |
| èl'olio & qual & perche. 31;         | ta da Dio. 300                     |
| le miserie de l'huomo. 544.596       | la natiuita di Christo si dee pen- |
| li mi acoli perche no fi faccci no   | fare foetlo. St                    |
| in questo tempo. 320                 | la natività di Christo ci istrui-  |
| il miiterio de la croce è difficile. | fce. 55                            |
| al milterio de la Ascentione fire-   | la natiuita spirituale de l'nuomo  |
| feriscono tutti gli altri. 8;        | 16                                 |
| il modo d'integnare che fi tiene     | la natiuità di Christo apporta     |
| nel Catechiimo.                      | gaudio grande.                     |
| il modo di infegnare ciascuna co     | le nature create perche ion dette  |
| ia moiro importa.                    | con il nome di Dio.                |
| il modo che si dee tenere ne . n     | necessità de la resurretione di    |
| fegnare. 13                          | Christo.                           |
| modi dinerii d'insegnare secodo      | la necessità d'Adamo auanti il     |
| le diverse coditioni de g. nuo       | peccato erano molto differen       |
| mini.                                | ti da le noltre.                   |
| modo di orare perfettissimo.496      | nomi che si debbon porre a chi     |
| il ministro de la cofermatione è     | fi battezza.                       |
|                                      | " il nome                          |

ila

6 li n

10

Gl'c

il.

offitte

2

oiti

Tope

10

le

21

91

il nome di Dio quello che im- chi ora dee effer misericordioso. 385 il nome di Dio come si santisi. le orationi che si fanno nel sachi in terra. 529 il nome di Dio no s'au da ricor 345 dare in vano. il nome di Dio fantificarfi, quel Poratione del fignore ha in fe 530 che figniticht. il nome di Dio dee effer fantin- l'oratione è necessaria. 532 la not tia de la fede è chiariffimi. Gl'occhi accendono la libidine. l'odio contra li peccati come si l'oratione che parte habbi. 494 284 posta eccitare in noi. offendiao noi foli noi tlessi. 436 officio del padre uerto i figliun. 426 offitij del marito & de la moglie tra di loro. 357 offitio del sacerdote. 555 l'operatione che non è comune a tutte le persone diuine. 50 l'opera del dottore ecclesiastico in che si dee consumare. l'opere de la trinita fuor di se ion communi a tutte le diuine persone. le opere nostre come acquistino Poratione dee ester fatta in nouita eterna. a le opere nostre son promessi li a l'oratione quel che si dee conl'opere di misericordia ci son commandate nel precetto di non far furro. l'opera de la redentione ci moitra principalmente la benignità di Dio. onnipotente perche piu fiattributice al padre che al figlino lo da lo Spirito fanto. onnipotête e'l figliuolo & lo Spi rito fanto come il padre. 32 chi ora a Dio ha da perdonare Poratione quel che fia. al nemico.

21

ifiia -

stion

a votion

odel'e.

to de lo

in & reache.

DO. 177.518

id de Santi

24 157

ict ti ser.

ACTO NAME

10001

308. 41

of Piling

pill falle

a LTOCK !

erche fu est

is fiderer

ito ci illa

: der 1101

igo appara

the for Jell

mon di

panti il

a differen

orrea cui

il come

55

104

m - 644 101

cramento de la penitenza no fon necesiarie a la assolucio. tutte le parti neccharic. ne l'oratione perche a le uolte non hamo efauditi. 20 ne l'orarione chi fia esaudito & chi no. l'oratione è arme contra il Dia l'orationi facte per li morti han . no hauuto principio da la dot trina de gl'Apoltoli. ne l'Oratione si dee ringratiar Dio. a l'oratione precede il dolor de l'oratione ha diuerfi giadi. 50 5 l'orone in Spirito è ottima. 510 l'oratione uocale non s'esclude. l'orone uocale onde nasce. 509 oratione priuata & publica. 508 49 l'oratione dec effer assidua. 512 me di Christo. giugnere. l'oratione del Signore ha il suo proemio & qual fia. chi ora dee fugire l'ira. l'oration del Signore perche cominci con il nome di padre. 515 l'ordine d'infegnare effer accom

modato a le persone & al teni l'ordine facro con che propofito fi dee riceuere. l'ordine facro è facramento. 326

| l'ordine de le petitioni ne l'ora                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| tione del fignore. 557                                             | i |
| l'ordine sacro imprime il carat-                                   |   |
| tere. 327                                                          | 1 |
| ordini maggiori & minori. 328                                      |   |
| l'oratione quando è retta. 528                                     | i |
| agl'ordini facri è imposta la leg                                  |   |
| ge di castita.                                                     | 4 |
| l'ordine sacro conferisce la gra-                                  |   |
| tia. 338                                                           | i |
| al'ordine sacro precede la peni-                                   |   |
| tenza.                                                             | 1 |
| Pordine facro chi prede co pec-                                    |   |
| cato faun'altro peccato. 339                                       | 1 |
| ordine de ministri del Battefi-                                    | 1 |
| mo. 179                                                            | i |
| le offectationi de gli huomini să                                  |   |
| l'oftiario e'l suo offitio & ordi-                                 | 1 |
| natione. 329                                                       | į |
| Potio & la pigritia si dee fuggi-                                  |   |
| re. 11.407.445                                                     | 1 |
| р                                                                  | • |
| La Pace con il prossimo si ricer-                                  |   |
| ca al riceuer l'eucharistia .                                      |   |
| 251                                                                | 9 |
| padre quel che fignifichi in Dio.                                  | 1 |
| 27                                                                 | 1 |
| al padre perche è la prima per-                                    | 1 |
| fona de la Trinità. 27                                             |   |
| padre chi debbaeiler detto. 413                                    | 1 |
| li padri da tre cole si guardino                                   |   |
| uerfo li figliuoli. 426                                            | J |
| padre perche conuiene a Dio.                                       |   |
| 515                                                                | 1 |
| ipadrini del Battefimo perche                                      |   |
| fiano ritrouati. 182                                               | 1 |
| li padrini contraggono l'affini-                                   |   |
| ta,& con chi.                                                      | 1 |
| li padrini che offitio debbono                                     | 1 |
| padrini chi non posiano eere. 183                                  |   |
| li padrini quanti poliano effere.                                  | 1 |
| 184                                                                | 9 |
| Li padrini fi danno a la confer-                                   | 1 |
|                                                                    | 1 |
| il pane e la materia de l'Rucha.                                   |   |
| The same of the same of the same same same same same same same sam |   |

ristia & perche. 224 I pane del formento & azimo si ricerca a l'Eucharistia. 224 il pane azimo non è necessario a l'Encharistia. il pane e'l nino perche fia materia de l'Eucharittia. il pane e'l uino perche fi confacrino separatamente. il pane fignifica molte cose ne le facre lettere. I pane perche è detto nostro. I pane perche si mangi. il pane quotidiano perche fidimands. 564 il pane spirituale qual sia. 555 il pane del facramento perche fi dice quotidiano. il pane del sacramento perche e detro noltro. la parola di Dio si divide in scrit tura & traditione, a la parola di Dio come si facci ingiuria. le parti de la chiesa son due. 107 parti integrali de la penitenza. parti de l'estrema untione. 313 parti de l'oratione. la pastion di Christo dee spesso effer ridotta a memoria. la passion di Christo quanto fusle acerba. la passion di Christo quanto è sta ta utile. la patientia; ne le tribulationi fi dimanda a Dio. 602 i patriarchi (on quarto. 337 I patrocinio de Santi non è luperfluo. l peccato d'Adamo è derinato in tutta la pofferità. i precati si perdonano a ogni tempo. i peccati, lolo poilon rimettere mamifiri. X 14 Li

li

li

1

ilp

li p

n p

li

### IAVOLA

li peccati sono materia del sacra mento de la penitenza. 27 I li peccati non fi posson rimettere senza la penitenza. 274 li peccati quando non si perdonano, onde naice. il peccato dee fommamente odia 278 re & perche. il peccato non fi dee commertere per cagione alcuna. 279 il peccato fi dee odiare fenza mo 279 li peccati come si debbono narrare al facerdote. 287 li peccati mortali s'hanno a con li peccati ueniali non fi confeifano necessariamente, ma utilmente. peccati contra il primo precetto a li peccati publici publica peni il peccato de l'adulterio quanto lia dannolo. il peccato de l'adulterio è puni. to granemente. 414 peccati de li mercanti. 457 li peccati non potiamo Ichifare lenza l'aiuto di Dio. 552 il peccato come fi posta cono. icere. li peccati perche son detti noi peecatori crocefiggon Chruto di nuono. il peccatore no è impunito. 384 li peccatori fon membra de la Chicia . peculato. la pena téporale no ci è sempre rimefia co la penitenza. 302 LA PENITENZA è necessaria a la gratia del Bat 190 tefimo. la penitenza fi dee reitetare. 263 la penitenza come fia neceffaria

211

Ilaio fi

224

Harto;

a maca.

. Julia.

Sec. 222

. 24 50.

1. 11

A Second

T. Was been

-41.14

or like

- Levishe

..... Hi

48 (A21)

11

adiable is

.anto 2111

12:07:0

JR.

176 1 4

Jak U

à 00 M

123

11.1.515

1:4

3

100

4

16

196

10

201

227

a la falute. . 263 la penitenza è la feconda tanola del naufragio. la penirenza fignifica moste cola penitenza non è folo una nuoua uita . la penitenza è di piu forti. la penitenza che è uirtu. a la penitenza bifogna che prece de la fede. la penitenza come fia uirtu. 266 a la penitenza per quali gradi si faglia. a la penitenza si promette il Cie la penitenza a esteriore qual sia la penirenza è facramento & per la peniteza si puo reiterare. 228 la peniteza quanto fia utile. 273 la penitenza fcancella ogni pecpenitenza per li peccati ueniali. la penitenza ha le sue parti intela penitenza ha tre parti, & per ne la penitenza perche non fi ri metre tutta la pena come nel batteiimo. il penirente dee proporsi di cme dar la uita. il penitente dee perdonare l'ingiurie. il pentirfi ucramete fa che l'hoo ti propone alcune cofe. il perdonare le ingiurie è opera nobilishma. il perdonare l'ingiurie confiene due grandi commodità. 437 il perdono de peccari chi mol dimandare a Dio come debba eller dilpolto. le persone de la Trinira & gli VUGE-

| Angeli come ii postano        | ngur     | a precetto quinto.             | 428    |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| re.                           | 37       | 9 precetto festo.              | 439    |
| le persone diume son tre.     | 2        |                                | 448    |
| perinafione al perdonar l     | 'ingiu   | - precetto ottauo.             | 463    |
| rie.                          | 43       | 6 precetto nono & decimo.      | 475    |
| petitione prima.              | 23       |                                | oifcen |
| petitione seconda.            | 53       | 3 za perche son dati.          | 478    |
| petitione terza.              | 51       | 4 li principi debbon fare of   | Ternar |
| petitione quarta.             | 55       |                                | 4.2    |
| petitione quinta.             | 55       |                                | schari |
| petition felta.               | 58       | t flia.                        | 250    |
| petition fettima.             | 59       | 5 preparatione a l'oratione.   | 505    |
| plagiato.                     | 450      | o la preparatione del corpo    | fi ri- |
| Il pontefice Romano ue        | ro Vi    | - cerca al riceuer l'euch.     | 252    |
| cario di Christo & cap        | o de l   | a li principi & magistrati si  | deh-   |
| Chiela.                       | 3 37     | bono obedire, le ben fon       |        |
| la potestà de l'ordine &      | de la it | 423                            |        |
| rifditione.                   | 324      | prima tonfura.                 | 328    |
| la potestà del sacerdorio     | Enange   | e proemii dell'oratione del f  |        |
| lico quanto fia grande        | . 324    | re.                            | 514    |
| la potettà del Demonio        | quanto   | profeti perche furono man      |        |
| iia grande.                   | 585      |                                |        |
| predicatione.                 | 9        | profeti falsi usciti fuore a   | I no-  |
| a pregare per qual persona    | fiamo    | flri tempi.                    | 9      |
| onligati.                     | 500      | prostimo al che fignifichi.    | 465    |
| pregar fi dee per gl'ofting   | ati nel  | prouidenza di Dio.             | 36     |
| peccato.                      | 502      | proprietà del padre ne le per  | rione  |
| pregare si dee per i peccati  | de gl'   | diuine.                        | 4      |
| altri.                        | 576      |                                | 70     |
| li prelati & li facerdoti di  | ebbo-    | la predicatione de la parol    | a di   |
| no ester honorari come        | padri.   | Dio non fi dee in modo         | alcu-  |
| 422                           |          | no tralatciare.                | 9      |
| li premii promessi da Dio a   | li mi    | Q                              |        |
| fericordiofi.                 | 460      | Qualità del confessore.        | 395    |
| precetto primo.               | 371      | le Rapine è peggior peccato    |        |
| nel precetto primo quel che   | e fi cō  | il furto.                      | 449    |
| uenga.                        | 373      | rapina di varie forti.         | 453    |
| precetti de la prima tauola   | . 372    | la recognitione de peccati     |        |
| precetto fecundo.             | 386      | to fia utile.                  | 573    |
| precetto terzo.               | 600      | regole & modi di orare.        | 510    |
| il preçetto del culto de le f | este è   | regno di Christo.              | 43     |
| mutabile.                     | 403      | il regno celefte qual fia.     | 533    |
| il precetto terzo che conuc   | enten    | per il regi o di Dio quello cl | ie fi  |
| za ha con gl'altri.           | 404      | dimandi.                       | 540    |
| precetto quarto.              | 463      | il regno di Dio fi dimanda o   |        |
| precetti turon dati in che    | tauo     | don Fanno flle cofe che f      | ono    |
| la & perche.                  | 415      | atre a farcelo acquittare.     | 535    |
|                               |          | ,                              | 1      |

il regional de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya del

415

499
448
461
470
upifcen
478
478
upifcen
478
478
upifcen
478
upifce

oreal cag dail, 40g legacion 4 70 arola di plo alcug

| TAV                                                                   | OLA                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| il regno di Dio, quante cose fi-                                      | ni. 127.128                                                          |
| oninchi. 557                                                          | resusciteranno li buoni & li tri-                                    |
| il regno de la gratia & de la glo                                     | sti, ma diversamente. 132                                            |
| ria. 538.539                                                          | il risuscitare tutti gli huomini,                                    |
| il regno del cielo quali confide                                      | rifusciterà l'istesso corpo di cia-                                  |
| rationi faccino defiderare.                                           |                                                                      |
| 540                                                                   | scheduno.                                                            |
| il regno del cielo quanto fia ec-                                     | resusciterà il corpo, con tutte la                                   |
| cellente. 543                                                         | fue parti. 134<br>refusciterà il corpo con dinerse                   |
| il regno del Cielo acquista colui                                     | conditioni di quelle di prima-                                       |
| che è adiutor a la gratia. 543<br>regola d'acquiftar la beatitudi-    | 135                                                                  |
| ne. 548                                                               | ricettacoli de le anime. 70                                          |
| regula di conofcere la uera chie                                      | le ricchezze non douerfi defide-                                     |
| fa.                                                                   | rare, come s'intenda. 440                                            |
| li rei hanno a confessare il ucro                                     | li ricchi perche dimandino il                                        |
| fe son dimandaci in giudicio.                                         | pane quotidiano. 564                                                 |
| 471                                                                   | \$                                                                   |
| remedii al perdonat l'inginrie.                                       | il 3 bbato quel che fignifichi.                                      |
| 438                                                                   | 105                                                                  |
| remedii per la casticà. 442                                           | il fabbato come fi fantifichi. 406 il fabbato perche fia dedicato al |
| remedio unico per le nostre mi-                                       | culto diuino. 407                                                    |
| ne'rimedia humani non s'ha da                                         | il fabatho spirituale. 408                                           |
| porre tutta la sua fiducia.                                           | il facerdote s'efercita in un offi                                   |
| 598                                                                   | tio nobilissimo. 324                                                 |
| la remissione de peccati si ritruo                                    | li facerdoti rimettono li peccati                                    |
| ua ne la Chiesa. 122                                                  | come ministri. 225                                                   |
| la restitutione, & la satisfattione                                   | li facerdoti debbon o attendere a                                    |
| ion necessarie, 450                                                   | la bontà.                                                            |
| a la restitutione chi sia obligati.                                   | li facerdoti de la nuoua legge dif                                   |
| 456                                                                   | ferenti da quelli de la necchia                                      |
| il restituire è difficile. 451                                        | li sacerdoti denono hauer cogni                                      |
| la refurrettione di Christo. 73<br>la refurrettione di christo è esem | tione de le cose sacre. 362                                          |
| plare de la nostra. 79                                                | il facerdote e'l fuo offitio & con                                   |
| la resurrettione spirituale. 79                                       | fecratione. 333                                                      |
| la resurrettione de morti perche                                      | li sacerdoti son detti preti, & per                                  |
| fi pruoua ne le facre lettere.                                        | che. 333                                                             |
| 127                                                                   | il sacerdote che conditioni dee                                      |
| la resurrettione de mortiperche                                       | hauere.                                                              |
| sia derra resurrettione de la                                         | il facerdote che fcienza dee ha-                                     |
| carne. 123                                                            | il facerdotio quanto fia degno                                       |
| resuscitare debbono tutti gl'huo                                      | & nobile.                                                            |
|                                                                       | il facerdotio non fidee conferi-                                     |
| la refurrettione de morti fi pro-<br>ua con auttorità & ragio-        | re a ciascuno. 322                                                   |
| na con automa a                                                       | îl îa-                                                               |

|                                      | O LI IL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| il sacerdotio si dee prendere con    | folo a Dio. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | facrilegio. 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| il lacerdotio è di due forti. 334    | la falutatione Angelica perche fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| il facerdotio ha molti gradi. 336    | dice a la beata Vergine. 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| il facerdotio a chi fi debba nega    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| re. 340                              | uocare & perche. 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| il lacerdote che potestà dia. 361    | li Santi dimandano neramente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| facramento ha diuerte fignifica-     | che gli siano rimessi i peccari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tioni. 148                           | 57 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| facrameto appresso i Latini quel     | santificare il sabbato quel che si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | gnifichi. 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | fi posta. 529.530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| il sacramento quel che sia. 150      | santificare il nome di Dio quel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Is facramenti son segni. 151         | che fignifichi. 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | santificare il nome di Dio inqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | ti modi fipigli. 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>r</i>                             | la satisfatione ha forza da la pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| li sicramenti perche cagione fu-     | fion di chrifto. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | la satisfation nostra non oscura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | la satisfation di christo. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | la satisfatione quel che sia. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fon piu eccellenti che quelli de     | la satisfatione si intende in piu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| la necchia. 556.165                  | modi. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| li facrameti fon fette & perche.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | satisfatione canonica. 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | la satisfattione come si definisce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| te necessarii. 161                   | 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | ne la satisfatioe si ricercano due                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| farit.                               | cole. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | le satisfationi si riducono a tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | capi & perche. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | satisfa chi pate patientemente le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 1: 6                               | tribulationi. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | fatisfa uno per un'altro. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tia giustificante. 164               | la fatif.come si dee imporre. 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| li facramenti ufati spesso mante     | la fatisfatione publica quando fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gono l'edificio de la chiefa.        | dee imporre. 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 168                                  | la scienza christiana in qual ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dal facramento de l'ordine depe      | po sia compresa. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dono tutti gl'aleri. 321             | scusationi di furti & reprouatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| il facramento de l'ordine è facra    | ni de le detre sculationi. 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | fcufationi uane de le bugie. 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | feam de la refurettione iniritua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uarti miniftri.                      | le. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| il facrificio de l'Euchariffia fa fa | feori anapri al ginditio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43,164                               | legni auanti al giuditio. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | il facerdotio è di due forti. 334 il facerdotio ha molti gradi. 336 il facerdotio a chi fi debba nega re. 340 il facerdote che potessi dia. 361 facramento ha diuerse fignifica- tioni. 148 facramento appresso i Latini quel lo che fignifichi. 148 facramento è nome antico. 240 il facramento ci giussifica. 149 il facramento quel che fia. 150 li facramenti son segni. 151 il facramenti fignificano piu co fe. 153 li facramenti fignificano piu co fe. 153 li facramenti perche cagione su- rono istituiti. 153 li facramenti si compongono di due cose & quali. 156 li facramenti de la nuoua legge fon piu eccellenti che quelli de la uecchia. 556.165 li facramenti son sette & perche. 159 li facramenti son tutti ugualmen te necessarii. 161 facramenti piu de gl'altri necessarii. 161 facramenti piu de gl'altri necessarii. 161 li facramenti sono amministrati da li facerdoti. 162 li facramenti cono amministrati da li facerdoti. 162 li facramenti cono amministrati da li facerdoti. 162 li facramenti cono la gra tia giussificante. 164 li facramenti cono de l'ordine depe dono tutti gl'altri. 321 il facramento de l'ordine depe dono tutti gl'altri. 321 il facramento de l'ordine è facra il facramento de l'ordine è facra |

legal de leg

Litan ana tanta

16

lica perchi rgine enerare

uerane. Li pecca

an rel che 400 m di Din cyan

CAN DE CA DO CA DE CA DE

ricercaro és P

dutano att presentation of the control of the contr

| TAV                                                         | OLA                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| fegni quali cose fian detto. 150                            | il tentatore quelche fia. 588         |
| fegni di piu sorti.                                         | tétationi diuerle del dianolo. 588    |
| segni ordinati da Dio. 152                                  | in-tentationt come fiamo indotti      |
| seno d'Abraam. 71                                           | 589                                   |
| la sentenza che darà Christo nel                            | le tentationi son utili. 520          |
| giuditio. 94                                                | il testimonto falto in giudicio       |
| sepoltura di Christo. 79                                    | spetialmète si prohibite. 465         |
| sepoltura di Christo perche si                              | li testimoni giurati hanno gran       |
| habbia credere. 61                                          | forza. 465                            |
| i serai di Dio non sentono le pe                            | il testimonio falso non si pao di     |
| ne. 307                                                     | re contra le l'ello. 465              |
| i serui n si deono corropere. 483                           | il testimonio falso non s'ha da       |
| sdegnarsi con il suo fratello non                           | fare p utilità del pstimo. 466        |
| elecito. 432                                                | il testimonio salso quado sia da      |
| Simbolo de gli Apostoli 3                                   | nato & a chi. 476                     |
| la fimulatione si prohibisce. 470                           | il testimonio falso è nierato in      |
| la speranza ne' peccatori come                              | giuditio & fuor di giuditio           |
| fi ecciti. 574                                              | 467                                   |
| le specie del pane & del uino ri-                           | le tribulationi uengono per li no     |
| tengono le proprietà e'l no.                                | ftri peccati. 560                     |
| me di sacramento. 221                                       | ne la Trinità non è cosa alcuna       |
| lo spirito santo significa la ter-                          | minore o maggiore. 27                 |
| za persona de la Trinita. 97                                | V                                     |
| lo spirito santo perche non ha il                           | Vccider gl'haomini quando & a         |
| proprio nome. 97                                            | chi sia lecito. 429                   |
| lo spirito santo è Dio. 98                                  | vecidere è nietato a cialcuno.        |
| lo spirito santo è la terza perso-                          | 431                                   |
| na de la Trinita.                                           | vccidere se stesso no è lecito.431    |
| lo spirito santo perche è detto                             | vecidere con il contiglio non è le    |
| niuificante. 101                                            | cito. 431                             |
| lo spirito santo procede dal pa-                            | la ueste biaca che si da al batteza   |
| dre & dal figliuolo. 103                                    | to quello che fignifichi. 204         |
| lo spirito santo ci da molti do-<br>ni e quali siano. 102   | il uestire ornato si dee fuggire.     |
| ni e quali fiano. 102<br>lo spirito santo ha li suoi effet- | 1446<br>la uerginita è molto commenda |
|                                                             |                                       |
| lo spirito santo è detto dono &                             |                                       |
| perche. 103                                                 | castità che altroue. 441              |
| listolti quando si possano bar-                             | verità de cestimonii è necessaria.    |
| tezare. 188                                                 | 47 1                                  |
|                                                             | la uerità a le volte fi puo tacere    |
| ordinatione. 331                                            | & occultare. 472                      |
| le suturrationi son phibite. 468                            | la uia de la charità.                 |
| T                                                           | il umo e la feconda materia de        |
| Li tempi ne'quali si comparisce                             | l'Eucharistia & perche. 216           |
| auanti a Dio son due. 89                                    | 1 1 6 16 17 1 11 1                    |
| tentare quel che fia. 598                                   | 263                                   |
| A                                                           | Virtu                                 |
|                                                             |                                       |

| virtù grade del terzo pcetto.412                             | vtilità de la resurrettione d      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| virtu de l'oratione. 409                                     | Christo. 76.7                      |
| virtu de l'oratione. 469<br>vita eterna quel che fignifichi. | vtilità de l'Ascensione di Chri    |
| 139                                                          | fto. 84                            |
| la nolontà di furare ci e nietata.                           | vtilità de la confideratione de    |
| 450                                                          | giuditio. 9                        |
| 450<br>la uolontà di Dio in che consi-                       | vulità de la confessione. 286      |
| fta. 485<br>volontà di fegno. 546                            | vtilità de la estrema untione. 31  |
| volontà di fegno. 546                                        | vtilità de le legge del matrimo    |
| la nolontà di Dio quel che figni                             | nio. 354                           |
| fichi. 548                                                   | veilità de l'offeruanza de le fett |
| la volontà di Dio tutti i Santi                              | 400 412                            |
| hanno dimandato di fare. 549                                 | vtilità del precetto contra la co  |
| la volontà di Dio fu quando tut                              |                                    |
| to il modo obedifce a lui. 554                               | vtilità de l'oratione.             |
| vrilità de la passione di Christo.                           | vtilità che ci arreca la custodia  |
| 66                                                           | Angelica. 517                      |
|                                                              |                                    |

IL FINE.